# TESORO DELLA DOTTRINA CRISTIANA

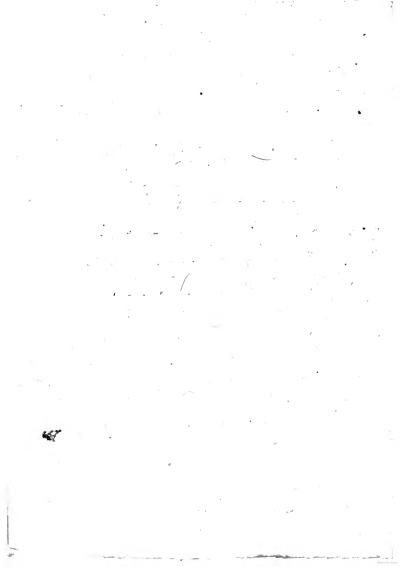

# IL TESORO

## DOTTRINA CRISTIANA OPERA ESIMIA LATINA

DIMONSIGNOR

### NICCOLO TURLOT

Dottore di Sacra Teologia, Prevosto, e Vicario Generale nella Chiesa Cattedrale di Namur, ec-

TRADOTTA IN FRANCESE, POSCIA IN ITALIANO,

#### UTILISSIMA

Non solamente a' Parrochi, ed altri Ecclesiastici, ma anche a qualunque Persona, che desidera di apprendere con chiarezza tutto ciò che è necessario per credere, e vivere Crissianamente.

OTTAVA EDIZIONE VENETA

TOMO PRIMO.



IN VENEZIA, M. DCCXXXVIII.

CON LICENZA DE SUPERIORI, E PRIVILEGIO.

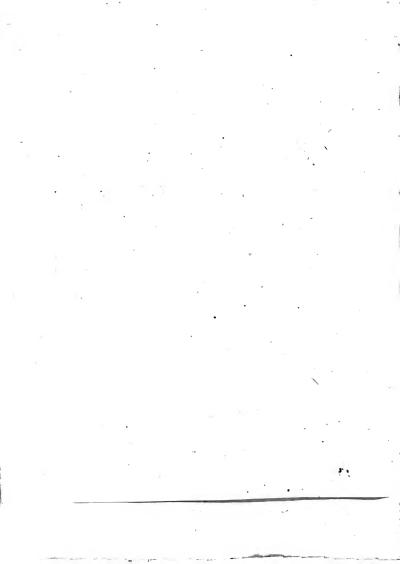

# AL PATRIARCA GLORIOSISSIMO S. FRANCESCO.



On è senza ragione, che a Voi, o Gran Santo dell'Umiltà, e dell' Amore di Gesù Cristo, io confacro il presente Tesoro della Dottrina Cristiana. Questo è quel solo Tesoro che può star hene insieme colla vostra rigidissima Povertà; anzi come quel solo Voi stimasse, ed amasse, quì in Terra, così sopra d'eso anche colassu dall' Empireo non potrete non gestar favorevoli i vostri occhi.

Tutto il fondamento, e tutta la perfezione della Cristiana Dottrina, in che altro ella mai consiste se non nell'Umiltà, e nell'Amore di Gesu Cristo? Venuto egli al Mondo per edificarvi una Religione tutta opposta alle di lui massime, per base ne piantò l'Umilià, e questa fu l'espresso suo insegnamento, inculcatori con parole autorevoli da Maestro : Discite a me quia mitis sum, & humilis corde. ( Matt. 11. 29. ) Quello che prima di tutto, anzi che sempre, e in tutto deve imparare il Cristiano, è d'esser Umile; così che Umile, e Cristiano siano lo stesso; Mentre nei Santi tutto che varie siano le Virtù che risplendono, e che gli anno sollevati alla Gloria, non però senza di questa vi sono arrivati. L'amor poi di Gesù tanto egli entra a formar nel Cristiano il vero spirito del Cristianesimo che al dir di San Paolo, chi di quello n'è privo, è un Apostata, e dev'effer separato dalla comunion de' Fedeli . Si quis non amat Dominum Jesum Christum anathema sir. (1. Cor. 16, 22.) Se dunque quanto di buono, di grande, e di perfetto può insegnarci la Cristiana Dottrina nella Umiltà, e nell'amore di Cristo tutto racchiudefi, a chi meglio potea dedicare quest' Opera, quanto a Voi, che in tuita la vostra vita praticaste l'Umiltà con distinta eccellenza. e foste tutto fuoco d'amore per l'amato, ed amante vostro Gesù? Correndo dietro alle di lui traccie, e a' di lui insegnamenti lo amaste con il suo amore, e per il suo amore; vi uniliaste per la sua Umilia , e quafi che non diffi colla fua Umilià, tanto ella era e profonda e sinceras ve simile a quella dell' Umiliato vostro Gesù . Anziche pieno di Gesti Cristo Umile, e Amante, la vostra vita non fembrava più un'imitazione, ma una trasformazione, giungendo a veder ricopiati in voi nelle fagre Stimate i due più ficuri, e più gloriosi segni dell'Umiltà di Gesù, per cui si lisciò imprimere quelle piaghe, e dell' Amor di Gesu, che quelle piaghe impresso : Coficebe fe Gesu è l' Autore dell' Umittà e del Santo Amore, l' Ausore della Dottrina Cristiana; Voi siete il Libro vivo di questa Umiltà, di questo Amore, il Libro della Dottrina Cristiana, In fatti nel leggerlo attentamente ch'io feci vi trovai sparfi per entro per comprovare maggiormente le verità della nostra l'ede, e le Massime della Morale dell'Evangelo, talt, e si rari esempli della vostra vita; cioè tante azioni della vostra Santità, che quel Libro mi sembrd tutto vostro, mentre del vostro era pieno, donde dovea come cosa vostra necessariamente tornare a Voi. Non si dovea consacrare ad altri che à Voi , quello in cui avevate Voi tanta parte , e benche abbiate una volta rinunziato tutto, e fiate adeffo ricco di tutto, potete però pretendere più d'ognuno, che a Voi si offerisca questo Sacro Tesoro, in cui vi è tanto del Vestro. Si aggiunge a tutto ciò la divozione ch'io professo alla vostra Santissima, e Chiarissima Religione, che nelle Missioni, ne' Pulpiti, nelle Cattedre, e per sutto ov'ella stendesi, e si affatica, tutta è intenta a piantare, e a far crescere la Dottrina di Cristo non meno colla forza della verità, che colla virtù dell' esempio. In vece però d'implorare il Patrocinio di qualche gran Personaggio di questa Terra, che accolga favorevolmente quell' Opera, mi umilio col cuore a Voi Glorio/issimo . Patriarca, e ve l'offerisco, e ve la consacro supplicandovi della vostra celeste Prosezione, la quale come mi è di più necessità che le altre qui baffe, così mi farà ancor di maggior utile. Date uno sguardo benigno al Libro, acciocche ricevendo egli dalla vostra Protegione qualche cofa di attrattivo, e d'infinuante, chi lo legge se ne inamori, e se ne approfitti. Date pure una sguardo grazioso sovra di me, e vedendo le mie miserie ajutatemi a liberarmene, di modo che la vostra intercessione salutare operi in me tutti quei buoni effetti che da me richiede la Dottrina di Gesù Cristo.

# ALLETTORE.

Vendo veduto con quanto buon occhio hai accolto il piccolo Ristretto del Catechismo in Pratica di Pietro Vanni Nobile Lucchese da me ben due volce stampato, per soddisfar più pienamente alla tua Religiosa curiosità, ho risoluto di comunicarti anche il presente Tesoro della Dottrina Cristiana. L'Autore di molto grido che prima lo compose in Lingua Latina, le Traduzioni, che così in Francia come in Italia ne furono fatte, l'approvazione universale, l' nellità singolare che in se racchiude non solo per le verità necessarie e sode, ma ancora per la chiarcaza, e per la facilità con cui le spiega ne le pruova, mi fanno sperare che sia per uscire molto grato al ruo, Spirito. Quivi troverai tutto quel che abbifogna per addottrinar l'intelletto, e per infiammare la volontà, cosicche dalla sua Lettura ne partirai, e con più Lumi per le Verità, che t'infegna, e con migliori disposizioni per il ben che ti persuade. Gradisci di buon cuore il desiderio che ho di giovarti, e porgi a me colla tua grata accoglienza nuove occasioni d'impiegar se mie Stampe per tuo servigio. Così io mi sono espresso nelle sette precedenti edizioni di quest' Opera; ma perchè l'applauso, e lo spaccio, ch' ella ha avuito mi ha obbligate a farne l'ottava impressione, ch'esce al presente alla luce, per questo ten'ho voluto dare la dovuta notizia, aggiungendo, che siccome oltre le sette preacennate edizioni un' altrà sen' è veduta, nella quale si sono scoperte alcune piccole annotazioni, le medesime si sono poste nel fine di questa, il che si ? fatto e per riverenza al vero Autore dell'Opera, e per non defraudare la pia mente di chi vel'ha inserte, e finalmente perchè niente manchi ad appagare la tua spirituale curiosità. Ti avverto ancora, che avendo ristampato due altre volte il Ristretto del Catechismo in pratica del presato Signor Vanni, come pure il Juo Catechismo coll'aggiunta di quello per le Feste, che viene a formare il ter-20 tomo, ho anche ristampato il Catcebismo all' Altare dello stesso Autore accresciuto di due altri tomi che lo compiscono; e ciò per soddistare al desiderio di tanti, che li bramavano attesa la fama del loro chiaro Autore, e la penuria dei primi esemplari. Tanto ho voluto soggiungere per darti conto, e della flima che universalmente vien fatta; e di questo libro che ti presento; , e degli altri , e per darti testimonio dell'attenzione che ho di farti piacere con lo stampar sempre libri utili e profittevoli, de' quali ne ho fatto un piccolo indice ( come più moderni ) nel fine della presente Opera. Vivi selice.

# NOI RIFORMATORI Dello Studio di Padova.

Vendo veduto per la Fede di Revisione, ed Approbazione del P. F. Paolo Tommaso Manuelli Inquisitore nel Libro intitolato. Il Tesoro della Dottrina Cristiana di Monsignor Turlos ec. tradotta in Francese, e poscia in Italiano, non v'esser cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per Attestato del Segretario Nostro; niente contro Principi, e buoni costumi, concediamo Licenza à Gio: Battissa Recuria Stampatore, che possi esser stampatore, offervando gl'ordini in materia di Stampe, e presentando le solite Copie alle Pubbliche Librerie di Venezia, e di Padova.

Dat. 17. Giugno 1738.

( Gio: Francesco Morosint Kav. Riformator.

( Pietro Grimani Kav. Procurator Riformator?

Agostin Gadaldini Segr.

Adi 17. Settembre 1738.

Registrato nel Magistrato Eccellentissimo della Bestemmia?

Vettor Gradenigo Segr.

INDI-

# INDICE

Delle Cose contenute ne Capi, e nelle Lezioni del Primo Tomo.

| PROI                                                              | $\mathbf{E} M I O.$                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Ofa fia Catechismo . Paragra-                                     | A chi spetti il giudicare nelle controversie del                     |
| fol. Pag. 1                                                       |                                                                      |
| Del catecumeno, e come debba                                      | Quali cofe siano necessarie al Cristiano de                          |
| esser frequente al Catechismo .                                   | fapersi per salvarsi . Lez. III. 38                                  |
| Parag. II. 2                                                      |                                                                      |
| A chi tocchi mandare i Figliuoli, i Servi,                        | Del primo Articolo del Simbolo.                                      |
| e le Serve al Catechismo, o pur costrin-                          |                                                                      |
| gerli ad andarvi . Parag. III. 3                                  | C A P. II.                                                           |
| Del Catechista, e della obbligazione che                          |                                                                      |
| anno i Parrochi d'infeguare la Dottrina                           | Che cola fignifichi la parola Credo. Lezio                           |
| Cristiana. Parag. IV.                                             | ne I.                                                                |
| Modo di Catechizzare . Parag. V. 12                               | De' segni, e ragioni di credibilità . Lez. II                        |
| Delle Indulgenze del Catechilmo. Parag.                           | -4 <sup>I</sup>                                                      |
| VI.                                                               | Del terzo fegno. Lez. III.                                           |
| **************************************                            | Che cosa s'intenda per la parola In Dio                              |
| CINQUE LEZIONI                                                    | Lez. IV.                                                             |
| /                                                                 | Degli Angioli, e del loro ufficio. Lez. V. 52                        |
| Preludiali.                                                       | Quinto ufficio degli Angioli . Lez. VI. 50                           |
| D'D' M'                                                           | De' Demonj. Lez. VIII. 59<br>Dell' Uomo. Lez. VIII. Leggete la fecon |
| Di Dio Trino, ed Uno. Lezione I. 14                               | da Lezione Preludiale. pag. 1                                        |
| Dell'Uomo, e del fine di esso. Lezione                            | D 11 C : 1-11- C 1-11- C                                             |
| Dell'Ham 0:01 1 17                                                | fervazione. Lez. IX.                                                 |
| Dell' Uomo Criftiano . Lez. III. 20                               | iervazione . Lez. iz.                                                |
| Del Segno del Cristiano. Lez. IV.                                 | Bic I don't Liciality                                                |
| Dell'ulo, e de' frutti del Segno della Santa<br>Croce. Lez. V.    |                                                                      |
|                                                                   | C A.P. 111.                                                          |
| Controversia degli Eretici sopra il segno della<br>S. Croce       | C A. P. III.                                                         |
| S. Croce.                                                         | Et in Jesum Christum Filium ejus unicun                              |
| D 4 D m r b b 4 4 4                                               | Dominum nostrum . Del Nome di Gesu,                                  |
| PARTEPRIMA                                                        | dell' utile, che fi ricava dall'onorario, et                         |
| Del Constitue                                                     | invocarlo.Cofa fignifichi Crifto.Lez.I.6                             |
| Del Catechismo                                                    | Filium ejus unicum, Oc. Lez. II. 6                                   |
| Della Fede, e del Simbolo di effa .                               | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                              |
| Della Feme, E del Simbolo di ejja                                 | Terzo Articolo.                                                      |
| CAP. I.                                                           |                                                                      |
| CAI. II                                                           | C A P. IV.                                                           |
| He cofa è Fede . Lez. I.                                          |                                                                      |
| C He cosa è Fede . Lez. I. 31 Della Scrittura, e della Tradizione | Qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus es                        |
| Lez. II.                                                          | Maria Virgine . Del Miltero dell'Incarna                             |
| Controversia degli Eretiei . 35                                   | zione di Gesti Crifto, Lez. I. 61                                    |
|                                                                   | Na-                                                                  |
|                                                                   |                                                                      |

| I N D                                           | I  C  E.                                                          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Natus ex Maria Virgine . Della Natività di,     |                                                                   |
| Gesù Cristo. Lez. II. 75                        | Settimo Articolo .                                                |
| L' Ordine dell' Incarnazione più brevemen-      | actimite Sattleto                                                 |
| te si spiega . Lez. III. 80                     | CAP. VIII.                                                        |
| to m Programme                                  | C A I. VIII.                                                      |
| Quarto Articolo.                                | Inde venturus est judicare vivos, & Mortuos.                      |
| Quarto Articolo.                                | Spiegasi il senso di questo Articolo. Lezio-                      |
| CAP. V.                                         |                                                                   |
|                                                 | Delle due venute di Ges à Cristo. Lez. II.                        |
|                                                 |                                                                   |
| Passus sub Pontio Pilato, Crucifixus, mor-      | De formi della romuta di Casa Cuida a                             |
|                                                 | De' segni della venuta di Gesù Cristo a                           |
| na Redenzione . Lez. I. 81                      | giudicare . Lez. III. " 140                                       |
| Passus sub Pontio Pilato. Della Passione di     |                                                                   |
| Gesù Crifto . Lez. II. 84                       | dell' Anticrifto. 142                                             |
| Crucifixus . Della Crocifissione di Gesti       |                                                                   |
| Critlo . Lez. III. 87                           | Lez. IV. 145                                                      |
| Cristo nudo in Croce . Lez. IV. 91              |                                                                   |
| Della Croce Spirituale: Lez. V. 94              |                                                                   |
| Mortuus . Della Morte di Gesti Cristo .         |                                                                   |
| Lez. VI. 98'                                    | 149                                                               |
| Quanto sia convenevole, ed insieme utile        | Della eternità della pena, e de rimedi per                        |
|                                                 | star con sicurezza nel Giudizio del Si-                           |
| re. Lez. VII.                                   | gnore Lez. VII. 153                                               |
| Et sepultus. Della Sepostura data a Gesù        | gnore Lez. VII 153<br>Ragioni, per le quali ha da farli il Giudi- |
|                                                 |                                                                   |
| Si continua a discorrere sopra il medesimo      | Si discorre di ciò che ha da farsi dopo il                        |
| argomento. Lez. X. 109                          |                                                                   |
| De' Sepoleri, e del Rito Cattolico di seppel-   | 6                                                                 |
| lire i Morti Lez. X.                            | Ottavo Articolo -                                                 |
|                                                 |                                                                   |
| Quinto Articolo .                               | CAP. IX.                                                          |
|                                                 | and the contract of the                                           |
| CAP. VI.                                        | Credo in Spiritum Sanctum . Lez. I. 161                           |
| 12 A A T 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | De' Doni dello Spirito Santo Lez. II.                             |
| Descendit ad Inferos, tertia die resurrexit à   | 166                                                               |
| Mortuis . Della real discesa di Gesù Cri-       | De'Frutti dello Spirito Santo. Lez. III. 172                      |
|                                                 | Cofa fia Bontà, ec. Lez. IV. 176                                  |
| Della Rifurrezione di Gesù Cristo - Lezio-      | Della Festa dello Spirito Santo. Lez. V. 178                      |
| ne II. 116                                      |                                                                   |
| Di varie cose operate da Gesù Cristo dopo       | Nono Articolo .                                                   |
| la sua Risurrezione Lez. III. 121               |                                                                   |
|                                                 | CAP. X.                                                           |
| Sefto Articolo .                                |                                                                   |
| - 3                                             | Credo Sanctam Ecclesiam Catholicam , San-                         |
| C' A P. VII.                                    | Elerum Communionem . Una fola è la ve-                            |
| Ascendit ad Colos, Oc. Del Mistero della        | ra Chiefa, e perche. Lez. I. 181:                                 |
| gloriosa Ascensione di Gesù Cristo . Le-        | Degli Eretici . Lez. II.                                          |
| zione I III                                     | De'cottumi, ed opere degli Eretici . Le-                          |
| Ad Calos. Ragioni, per le quali ascese a        | zione III.                                                        |
|                                                 | De Scismatici - Lez. IV.                                          |
| Sedet ad dexteram Dei Patris O'c. Lez. III      | Controversia fra gli Eretici , ed i Cattolici                     |
| 132                                             | per la visibilità della Chiesa 194                                |
| -3-                                             | De'                                                               |

#### INDICE.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I C E .                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De' contraffegni della Chiefa. Lez. V. 1951                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Quando anderanno gli Eletti alla Vita.<br>Eterna. Lez. IV. 262                                                               |
| Perché fi chiami Santa . Lez. VI. 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Eterna, Lez. IV. 262                                                                                                         |
| Perchè si chiami Appostolica . Lez. VII. 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Del numero di coloro che anno a Caluara                                                                                      |
| Si spiegano le parole: Sanctorum communio-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | · si . Lez. V. 264                                                                                                           |
| Si ipiegano le parole: Sanctorum communio-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | C' C'                                                                                                                        |
| nem. Lez. VIII. 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Si spiega questa parola: Amen. Lez. VI.269                                                                                   |
| Se i cattivi Cattolici particepino della Co-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,                                                                                                                            |
| munione de' Santi. Lez. IX. 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PARTE SECONDA                                                                                                                |
| Della Scomunica. Lez. X. 205.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | del Catechismo.                                                                                                              |
| Delle Indulgenze. Lez XI. 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | i i                                                                                                                          |
| Della differenza dell' Indulgenze per i vivi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Della Speranza.                                                                                                              |
| e per i morti. Lez. XII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              |
| Controversia degli Eretici, circa le Indulgen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | C A PI.                                                                                                                      |
| 20. 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |
| Del Purgatorio. Lez. XIII. 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ella Speranza, e della Disperazione.<br>Lez. I. 270                                                                          |
| De' Suffragi, che s'applicano all' Anime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lez. I. 270                                                                                                                  |
| del Purgatorio. Lez. XIV. 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Delle buone opere . Lez. II. 273                                                                                             |
| Controversia degli Eretici. Del Purgatorio,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Delic buone opere. Lez. 11. 2/3                                                                                              |
| 12 Coffee Defenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |
| e de Suffragi per i Desonti. 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dell' Orazione.                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CAP. II.                                                                                                                     |
| Decimo Articolo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CAL. II.                                                                                                                     |
| A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR | Dell'Orazione. Lez. I. 274                                                                                                   |
| CAP. XI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dell' Orazione della mattina. Lez. II. 278                                                                                   |
| C II II III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dell'Orazione del mezzo giorno. Lez.III.                                                                                     |
| Credo remissionem peccatorum. Cofa sia re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dell'Orazione del mezzo giorno. Eczari.                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 279.                                                                                                                         |
| missione de Peccati, e dove si trovi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |
| Lez. I. 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |
| Controversia della Fede speciale. 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ra. 282                                                                                                                      |
| De' Peccati. Lez. II. 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Del luogo dell' Orazione . Lez. V. 282                                                                                       |
| Del Peccato Originale. Lez. III. 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |
| Del Peccato mortale. Lez. IV. 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |
| Del Peccato veniale. Lez. V. 238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lez. VII.                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lez. VII.                                                                                                                    |
| De rimed) contro i Peccati venian, Lez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | De' Riti, e delle Cerimonie esterne da of-                                                                                   |
| VI. Undecimo Articolo. 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | fervarfinell'Orazione Lez. VIII. 286                                                                                         |
| Undecimo Articolo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dell'attenzione che si ricerca in chi ora, e                                                                                 |
| March 1 to 15 to 1 | delle diffrazioni - che occorrono nell'                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Orazione. Lez. IX. 288                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Della necessità ed eccellenza dell' Ora-                                                                                     |
| Carnic Refurrestionem Della Piformania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | minne Lee V                                                                                                                  |
| ne Tes T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Orazione. Lez. IX. 288 Della necessità, ed eccellenza dell' Orazione. Lez. X. 293 Dell' utilità dell' Orazione. Lez. XI. 296 |
| ne. Lez. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dell'utilità dell'Orazione. Lez. XI. 296                                                                                     |
| Similitudini elprellive, della Kilurtezione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Divisione dell' Orazione, e delle Ore Ca-                                                                                    |
| Lez. 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | noniche. Lez. XII. 298                                                                                                       |
| Condizione de Corpi de Giulti dopo la Ki-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Delle parti dell' Uthoio Divino, Lez. XIII.                                                                                  |
| furrezione. Lez. III. 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |
| Duodecimo Articolo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dene Litable, Procenion, en Orazioni                                                                                         |
| Duodecimo Articolo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | generali. Lez. XIV. 307                                                                                                      |
| AL ALLES AND A STATE OF THE ADMINISTRATION O | Tene gir Ome, Divini non devono cele-                                                                                        |
| ACAC, A.P. XIII. And the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | brarfi in lingua volgare; e delle utilità,                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ed effetti del Canto Ecclelialtico, Lez.                                                                                     |
| Vitam eternam . Cola s' intenda per quelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | XV. 311                                                                                                                      |
| parole. Lez. I. 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Delle Campane, e del loro ufo . Lez. XVI.                                                                                    |
| Pari della Vice France T - Tr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |
| Beni della Vita Ererna . Lez. II. 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 213                                                                                                                        |
| Delle Aureole . Lez. III. 259                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dell'Orazione Mentale Lez. XVII. 317                                                                                         |
| .**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mo-                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I C E.                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Modo di far l'Orazione Mentale. Lez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sicut O nos dimittimus debitoribus nostris.                        |
| XVIII. 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lez. II. 35°                                                       |
| Delle parti dell'Orazione Mentale. Lez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |
| XIX. 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sefta Dimanda .                                                    |
| Dell' Orazione vocale · Lez. XX. 328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CAP. IX.                                                           |
| Esposizione dell'Orazione Dominicale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Et ne nos inducas in tentationem . Lez.I. 355                      |
| 0 4 7 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Della necessità della Grazia per vincere le                        |
| C A P. III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | tentazioni. Lez. II.                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dell' utilità delle tentazioni . Lez. III. 361                     |
| Pater noster. Lez. I. 329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dei gradi delle tentazioni. Lez. IV. 366                           |
| Qui es in Calis . Lez. II. 332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dei gradi dene tenta zioni. Lez. 1v. 300                           |
| Ragioni, per le quali si dice : Qui es in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Settima Dimanda .                                                  |
| Calis, ancorche Dio sia in ogni luogo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sessina Dimanua .                                                  |
| Lez. III. 335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |
| Prima Dimanda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CAP.X.                                                             |
| 4 4 4 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | C 112 > 1. Y - T                                                   |
| CAP, IV,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sed libera nos à malo. Lez. I. 367                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | De' mali della vita presente. Lez. II. 370                         |
| Sanctificetur nomen tuum . Lez. Unica. 336                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Spiegazione più breve dell' Orazione Do-                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | minicale. Lez. III. 372                                            |
| Seconda Dimanda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Spiegazione della Salutazione                                      |
| CAP. V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |
| 6 15 - S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Angelica.                                                          |
| Adveniat Regnum tuum. Lez. Unica. 338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |
| Terza Dimanda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CAP. XI.                                                           |
| C A P. VI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cofa fia l' Orazione dell' Ave Maria, e fue<br>parti. I.ez. I. 376 |
| Fiat voluntas tua, ficut in Calo, G'in ter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pregi di Maria Vergine. I ez. II. 379                              |
| Flat Woluntas tua, ficut in Calo, O sitter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Che fignifichi la parola Ave . Lez. III. 380                       |
| ra. Lez. Unica. 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gratia plena. Lez. IV. 382                                         |
| Quarta Dimanda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Benedictatu in mulieribus, O'c. Lez. V.                            |
| C A P. VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Es benedictus fructus ventris sui. Lez. VI.                        |
| Panem nostrum quotidianum da nobis bodie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sancta Maria Oc. Lez. VII. 388                                     |
| Lez. Unica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cra pro noois C c. Lez. V 111.                                     |
| 37.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Spiegazione brevissima della Salutazione An-                       |
| Quinta Dimanda .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | pelicu. 394                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Modo di onorare Maria Vergine . Lez                                |
| C A P. VIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IX. 39                                                             |
| the state of the s | Controversia degli Eretici . Dell'onor che fan                     |
| Dimitte nobis debita nostra, &c. Lez.1.34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | no i Cattolici alla Madre di Dio . 399                             |

# INDICE

Delle Cose contenute ne Capi, e nelle Lezioni del Secondo Tomo.

| PARTE TERZA Del Catechismo                                                                                          | Controversia della Invocazione de' Santi.                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Della Carità, del Decalogo.                                                                                         | Delle Reliquie de' Santi . Lez. XIV. 463<br>De' Pellegrinaggi . Lez. XV 463<br>Delle Chiefe , e degli Altari eretti ad onor<br>di Dio , e de' Santi . Lez. XVI. 467 |
| C A P. I.                                                                                                           | Della Immunità della Chiefa. Lezione                                                                                                                                |
| Ella neceffità della Carità .  Lez. I Pag. 401                                                                      | Non ti farai scoltura per adorarla. Delle                                                                                                                           |
| Della possibilità di osservare la<br>Carità. Lez. II.                                                               | Della Idolatria, Lez. XIX. 473                                                                                                                                      |
| Cosa sia Carità; e sue differenze. Lez.                                                                             |                                                                                                                                                                     |
| Della stima della Carità appresso i Santi                                                                           |                                                                                                                                                                     |
| Della Carità verso il Prossimo. Lez. V.                                                                             | Del secondo Precesso.                                                                                                                                               |
| Segni dell' amore delle Creature verso                                                                              | Non piglierai il nome di Dio in vano. Le-                                                                                                                           |
| Possibilità dell' offervanza della Legge                                                                            |                                                                                                                                                                     |
| Divina. Lez. VII. 418                                                                                               |                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                     | Della divisione de' Votis Lez. IV. 488                                                                                                                              |
| CAP. II.                                                                                                            | Della Bestemmia. Lez. V. 47                                                                                                                                         |
| Del primo Precetto del Decalogo. Lez. I.                                                                            | C A P. IV.                                                                                                                                                          |
| Dei varj trafgressori di questo Precetto.<br>Lez. II.                                                               | Del terzo precetto .                                                                                                                                                |
| Degli Infedeli, ed Eretici. Lez. III. 427.                                                                          |                                                                                                                                                                     |
| Delle Cerimonie della Chiefa Lezione V.                                                                             | In qual mániera si santifichi la Domenica ;                                                                                                                         |
| Dell'Acous boundary I as 371                                                                                        | Lez. II.                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                     | Della Domenica delle Palme, Pasqua, e<br>Pentecoste, Lez, III. 492                                                                                                  |
|                                                                                                                     | Pentecolte, Lez. 111v 492                                                                                                                                           |
| Delle Ceneri benedette. Lez. VIII. 442<br>De' Rami delle Palme. Lez. IX. 443<br>Dell' Agnus Dei Papale. Lez. X. 444 | CAP. V.                                                                                                                                                             |
| Non avrai altro Dio innanzi a me. Delle<br>Divinazioni, Sogni, ec. Lezione XI.                                      | Del quarro Precesso.                                                                                                                                                |
| 148<br>De rimedi contro i Malefici. Lez.XII. 454                                                                    | Onora il suo Padreje la tua Madrejaceit eco                                                                                                                         |
| Del Culto, e della Invocazione de' Santi.                                                                           | Obbliga de' Padri verfa i Figlinoli. Lez II.                                                                                                                        |
| Lez. XIII. 455                                                                                                      | 503                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                     | Dell'                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |

| I N D                                                                                | I  C  E.                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Dell' onor verso i Padri Spirituali. Lez.                                            |                                                                          |
| III. 508                                                                             | CAP. VIII.                                                               |
| Dell'onor verso i Principi, e Magistrati.                                            | DICT D                                                                   |
| Lez. IV.                                                                             | Del settimo Precetto.                                                    |
| Dell' ufficio de' Principi, e de' Magistrati                                         | Managhan Ton I                                                           |
| Cristiani. Lez. V.                                                                   | Non rubare. Lez. I. 565                                                  |
| Dell' obbligazione de' Sudditi verso il Prin-                                        | Lez. II.                                                                 |
| cipe. Lez. VI. 514                                                                   | Della Restituzione . Lez. III. 571                                       |
| CAP. VI.                                                                             | Della Limofina. Lez. IV. 574                                             |
| CAP. VI.                                                                             | De'frutti della Limofina. Lez. V. 578                                    |
| Del quinto Precetto.                                                                 |                                                                          |
|                                                                                      | CAP. IX.                                                                 |
| Non occides: Non ammazzare. Lezione I.                                               | ·                                                                        |
| ere                                                                                  | Dell' ottavo Precetto .                                                  |
| Del ferire, percuotere, odiare, ingiuriare                                           | 77 1' '1 C 1C . O' ' '1 D C                                              |
| ec. Lez. II. 519                                                                     | Non dir il falso testimonio contro il Prossimo tuo. Lez. I.              |
| Della Guerra, e del Duello. Lez. III.                                                | tuo. Lez. I.  Della Bugia. Lez. II.  583                                 |
| 522                                                                                  | Degli altri vizi, e difetti della Lingua.                                |
| C A P. VII.                                                                          | Lez. III. 585                                                            |
| CAP. VIII.                                                                           | Della Mormorazione, e dell' Adulazione.                                  |
| Del sesto Precetto .                                                                 | Lez. IV. 587                                                             |
| Det jejto Trecento.                                                                  |                                                                          |
| Non fornicare. Lez. I. 522                                                           | CAP. X.                                                                  |
| Delle varie specie della Lussuria. Lez. II.                                          |                                                                          |
| 525.                                                                                 | Del Nono Precetto.                                                       |
| Delle parole disoneste. Lez. III. 530                                                |                                                                          |
| Dei pensieri disonesti. Lez. IV. 531                                                 | Non desiderare la Donna del Prossimo tuo.                                |
| Delle varie occasioni di Lusturia. De Con-                                           | Lez. Unica. 589                                                          |
| viti, e della Ubbriachezza. Lez. V.                                                  | O A D WI                                                                 |
| Delle Danze, e de' Balli. Lez. VI. 538                                               | CAP.XI.                                                                  |
| De' fguardi impudichi . Lez. VII. 540                                                | · Del Decimo Precetto.                                                   |
| De baci, e de toccamenti disonesti. Le-                                              | 4 11                                                                     |
| zione VIII. 543                                                                      | Non desiderare qualunque altra cosa del<br>Prossimo suo. Lez. Unica. 591 |
| Della superfluità, ed eccesso delle Donne                                            | Prossimo tuo. Lez. Unica. 591                                            |
| nel vestirsi, ed ornarli, Lez. IX. 544                                               |                                                                          |
| Dell'ozio, e della necessità di fuggirlo.                                            | PARTE QUARTA                                                             |
| Lez. X. 547                                                                          | del Catechismo.                                                          |
| De'rimedi contro il vizio della Luffuria,                                            | De' Sacramenti della Chiefa.                                             |
| Lez. XI.                                                                             | De Satiaments acide Conjus                                               |
| L'Orazione, e frequenza de' Santissimi<br>Sacramenti sono il terzo, ed il quarto ri- | CAP. L                                                                   |
| medio contro la Lusturia . Lez. XII.                                                 | <u> </u>                                                                 |
| TC1                                                                                  | Ofa fia Sacramento. Lez. I. 592                                          |
| Quinto rimedio , fuggire la famigliarità                                             | Chi sia l'Autore de' Sacramenti                                          |
|                                                                                      | 1 Lez. 11: 595                                                           |
| La Divozione alla B. V. M. ed a Santi                                                | Antico è l'uso delle Cerimonie de Sacra-                                 |
| rimedio efficace. Lez. XIV. 560                                                      | menti. Lez. III.                                                         |
|                                                                                      |                                                                          |

#### N D

#### CAP. II.

#### Del Sacramente del Battesime.

Cofa fia il Sacramento del Battefimo . Le-Della forma del Battesimo. Lez. III. 602 Seguesi a discorrere delle Cerimonie. Lezione V.

Del Santo Crisma, dell' obbligo de' Padrini, e dell' Affinità spirituale, e Cande-608 la accesa. Lez. VI. Degli effetti del Battesimo. Lezione VII. Maniera di prepararsi al Santo Sacrificio

#### CAP. III.

#### Del Sacramento della Confermazione.

Cofa fia il Sacramento della Confermazione. Lez. I. Della materia, e forma. Lez. II. 615 Delle Cerimonie del medesimo. Lez. III. Dei frutti, ed effetti di questo Santissimo 617

#### CAP. IV.

#### Del Santissimo Sacramento dell' Eucavistia .

Cofa fia quello Santissimo Sacramento Lez. I. Prima Figura . L' Albero della vita . Seconda Figura. Il Sacrificio d' Abele . Lcz. III.

Terza Figura. Il Sacrificio di Melchise- Maniera di praticare gli Atti di Contridec. Lez. IV. Quarta Figura . L'Agnello Pasquale . Lez. Motivi per la Contrizione . Lezione IV. 622

Quinta Figura . La Manna . Lezione Del proposito d'emendarsi . Lez. V. Sesta Figura. I Pani di proposizione Lez. VII.

Settima Figura. Il Pane d'Elia. Lezione VIII.

Dell' Istituzione, del Santissimo Sacramenta. Lez. IX. -

Della verità dell' Eucaristia. Lez. X. 620 De' Miracoli in confermazione del Sacramento. Lez. XI. Della Transostanziazione . Lez. XII. 635 Dell' Adorazione. Lez. XIII. Dell' Obblazione della Santa Eucaristia. zione I. 598 Lez. XIV. 639 Della materia del Battesimo . Lez. II. 601 Delle parti principali della Messa . Lez. XV. Delle Cerimonie del Battefimo. Lez. IV. Esposizione della Santa Messa, e di tutte le sue parti, e Cerimonie. Lez. XVI. 606 Delle Sacre Vesti del Sacerdote celebrante. Lez. XVII. Della frequenza a celebrare la Santa Mella. Lez. XVIII. della Mcsa. I.ez. XIX. La maniera che debbono tenere i Laici nel prepararli a far la Santa Comunione. Lez. XX. 653 Della Comunione. Lez. XXI. 655 Ragioni, e similitudini persuasive alla frequenza. Lez. XXII. 613 Della Comunione de' Laici fotto una fola specie. Lez. XXIII.

Sacramento. Lez. XXIV. Dell'istituzione della Festa del Corpus Domini. Lez. XXV.

#### CAP. V.

#### Del Sacramento della Penitenza.

Alcune Figure della Santissima Eucaristia. Cosa sia, ed in che si distingua dagli altri questo Sacramento. Lez. I. 620 Della Contrizione, prima parte del Sacramento della Penitenza. Lezione II. 668.

> zione. Lez. III. 672

624 Della Confessione, seconda parte della Penitenza. Lez. VI. 626 Cagioni di non consessarsi interamente . Lez. VII.

627 Per qual' ignoranza non fia peccaminofa la Confessione non fatta interamente. Lez. VIII.e Delle Confessioni generali. 684

| I N D                                        | I C E.                                                                            |    |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Dell'altre cagioni di non confessarsi inte-  | Della Morte . Lez. II. 7                                                          | QI |
| ramente, e del Sigillo della Confellio-      | Dell'Interno. Lez. III. 7                                                         | 02 |
| ne . Lez. IX. 687                            |                                                                                   | 20 |
| Dell' età, ed in che tempo dell' anno vi sia | •                                                                                 | _  |
| l' obbligo della Confessione. Lezione X.     | C A P. VIII.                                                                      |    |
| 690                                          |                                                                                   |    |
| Del Confessore, cioè chi sia l'idoneo Mi-    | Del Sacramento dell' Ordine.                                                      |    |
| nistro. Lez. XI. 691                         |                                                                                   |    |
| Della Soddisfazione, terza parte della Pe-   | Che cosa sia Ordine. Lez. I. 70                                                   | 08 |
| nitenza. Lez. XII. 693                       | Del Sacerdozio Lez. II. 71                                                        | 0  |
| Delle Cerimonie del Sacramento della Pe-     |                                                                                   | Ι, |
| nitenza. Lez. XIII. 696                      | Lez. III.                                                                         | 13 |
| 0 A D 377                                    | Del Ministro, e degli effetti dell' Ordin                                         |    |
| C A P. VI.                                   | Lez. IV.                                                                          | 12 |
| Del Sacramento dell' Estrema Unzione .       | CAP. IX.                                                                          |    |
| Cofa fia questo Sacramento . Lezione         | Del Sacramento del Matrimonio .                                                   |    |
| Unica, 696                                   | Cosa sia questo Sacramento. Lez. I. 7<br>Quali siano i fini principali del Matrim | 17 |
| CAP. VII.                                    |                                                                                   | 20 |
| GAP, VII.                                    | Della Disposizione al Matrimonio. Le                                              |    |
| Della preparazione al morire, Lezione        |                                                                                   | 22 |
| I. 698                                       |                                                                                   | 24 |

### IL FINE DELL' INDICE,

# TESORO

# DOTTRINA CRISTIANA.

#### E M

Che cofa fia Catechifmo .

rogazioni, e rifposle, interrogando il Cate-chista, e rifposlendo il Catecumeno. D. Questo esempio degli Appostoli è egli

D. Che intendete voi per Catechifta, elftato imitato dagli altri Santi Padri?

per Catecumeno?

de alle dimande fattegli nel Catechismo.

la Catechismo?

fignifica infegnare a viva voce.

quel conto, che delle perle fanno gli anima- ed il Prossimo. Sur. 5. Apr. li immondi. Infegnavanfi però folamente a voce ; e questo chiamasi Catechizare.

dal principio della Chiefa?

da, che il Catechista sia provisto delle cose necessarie : Communicet is, qui cathecizatur verbo ei , qui se catechizat in omnibus bonis . Gal. 6. Dal che si vede chiaramente che questa è una delle più principali, più anti-He cosa vuol dire Catechis-che e più nobili funzioni dellaChiesa,come praticata dall'Appostolo, e raccomadata es-R. Il Catechismo non è al-pressamente da Gesà Cristo Signor Nostro tro, che un'Istruzione circa a S. Pietro, e nella persona di esso a tutti i la Fede, ed i Misteri della Cristiana reli-Successori, di pascere i suoi Agnelli, cioè gione, data a viva voce per mezzo d'inter-d'insegnare a' Fanciulli samigliarmente la

R. Senza dubbio; e si vede oggidì ancora R. Queste due parole anno la medesima un Catechismo composto da S. Cirillo Georigine con quella di Catechismo. Il Cate rosolimitano, e dopo questi Sant' Agostino chilta adunque è il Maestro, o sia quello, pure ne sece un Trattato particolare. Ne che insegna formando le dimade e questio-mancano altri, che di tempo in tempo scris-ni del Catechismo, ed il Catecumeno è il sero chi più, chi meno dissusamente di que-Discepolo, o quello, che impara, o rispon-sita materia, fra' quali S. Gregorio Nisseno ne lasciò scritto un discorso molto utile : D. D'onde trae l'origine questa paro-Questo su l'esercizio più samigliare, e più caro a S. Vincenzo Ferrerio uomo verame-R. Dalla parola Greca Katechein, che te Appostolico di questi ultimi secoli. Imperocchè (come riferisce l'Autore della sua Notate, che ne' tempi della primitiva Vita) chiamati a se alle ore destinate, e Chiesa si astenero prudentemente i Cristia- grandi e piccoli, insegnavagli come doni dallo scrivere i Misteri della nostra Fede; vessero far il fanto segno della Croce, reciacciò non cadessero nelle mani degl'Infede-, tare il Pater, l'Ave Maria, ed il Credo, 2li, che burlandosene ne averebbono fatto dorare, ed amare Iddio, onorare i Parenti.

Giovanni Gersone Gran Cancelliere di Parigi ebbe in tanta stima questa funzione, D. Era dunque in uso il Catechismo fin che si tenne per onorato d'insegnare in per. fona la Dottrina Cristiana a' Fanciulli, e R. St. Perchè San Paolo fi dichiara : d'udirne le Confessioni, animando in questa Volo quinque verba fensu meo loqui, ut O a- maniera col suo efficacissimo esepio gli allios instruam; 2. Cor. 13. ed altrove coman-tri a farne lo stesso, come fanno ache oggidì

molte persone insigni, e religiose a pro de' temente i Sagrosanti Nomi di Gesù, e di parvulis ad Christum trahendis consid: 4.

pagnia di Gesù fappiamo, che quantunque calogo, non folamente in Lingua Latina, eletto Generale di essa, non tralasciò di fa- ma ancora in Volgare; finalmente crescenre lo stesso, e questo sempre raccomando do con l'età più maturo intendimento, si con fingolar premura, e calore a' fuoi Sue. fan loro più alte dimande fopra ciafcuna ceffori. Ribad. l. 5. c. 2.

Crittiana al Catechismo?

R. Perchè quelta è quella Scienza, la quale i Cristiani sono tenuti d'imparare, e di fapere, dovendo da effa prender la rego la della loro vita, e de' loro costumi.

Del Catecumeno, e come debba effer frequente al Catechismo ...

battezzati, pervenuti ad un'età capace di logno del Catechismo. qualche discrezione.

D. Perche principalmente a' Fanciulli? nire frequentemente al Catechismo?

R. Perchè, quantunque coloro, che non efferne istruiti, fieno giovani, o vecchi, fi lorza. fuppongono tuttavia gli Adulti già istruiti, perché devono efferlo.

D. Perchè a' Fanciulli battezzati?

R. Cuando dico a' Fanciulli battezzati ; che l'edano con fomma attenzione. parlo conforme all'uso moderno della Chiela di battezzare in essa i fanciulli. Perchè poi i battezzati debbano effere catechizzati, la ragione evidente si è, perchè nel Battesimo promisero per bocca de' Padrini di osda chi l'impareranno se non dal Catechista? servono, che alla direzione, o all'acquisto

qualche discrezione?

mandati alla Dottrina Cristiana, quantun- speculativa, ma insieme pratica, congiunta que non sieno ancor giunti agli anni di per- col timore, e col culto, coll'ubbidienza, e fetta discrezione; essendo che cominciano coll'amore di Dio, qual'è la contenuta nella allora ad escreitarsi in cose minime, ed a po- Dottrina Cristiana, ed insegnata nel preco a pos acquissano la notizia di cose più sente Libro. La ragione si è, perchè Dio ha importanti : Imparcranno prima a fare il lo stesso essere per Natura, e perciò essendo Scapo della Croce, a pronunciare riveren- un Mare immenfo di effenza, flabiliffimo,

Fedeli, e della Chicfa. 2. p. oper. tract. de Maria : Dipoi si chiede loro, che recitino l' Ave Maria, indi il Pater noster, indi il Di Sant' Ignazio Fondatore della Com-Simbolo degli Appostoli, i Precetti del Departe del Catechismo:cosa sia Fede;cosa sia D. Perchè date voi nome di Dottrina Speranza, e cofe simili secondo la loro capacità, e questo pare tanto più necessario se vogliamo accollarci al parere di alcuni Dottori, che infegnano effer tenuto l'Uomo di convertirsi a Dio subito che giunge a gli anni della discrezione, mediante gli atti della Fede, della Speranza, e della Carità. (S. Th. 1. 2. q.98. ad 3. Sotus l.2. q.3. a.10. Nav. in man. c.11. nu.8.) E come potrà farlo, se non ne avrà imparata la maniera? Ma siasi come si voglia; Certo è : che mai nè troppo prello, nè troppo frequentemen-Chi devesi insegnar il Catechismo? te può l'Uomo con i sopradetti atti rivol-R. Principalmente a' Fanciulli gersi, e convertirsi a Dio, e per sargli ha bi-

D. Devono dunque i Fanciulli interve-

R. Così è. E se nol sanno di elezione, o sanno i Misteri della nostra Fede, debbano di genio, vi devono essere spinti anche per

> D. Qual disposizione richiedete da' Fanciulli, che vengono alla Dottrina Cristiana? R. Che ne facciano una grande stima, e

D: E perchè? R. Perchè questa è la Dottrina più salutare, ed infieme la più nobile, e ia più degna Scienza di tutte, perchè fola infegna all' Uomo la maniera di giungere al conofcifervare la Legge diDio, ed i Precetti di essa; mento di Dio, e di se stesso. Questa solamene come l'offerveranno se non l'imparano, e te può fare l'Uomo beato, dove le altre non D. Perche dite doverfi la Dottrina Cri- delle cofe temporali. E perciò bene dice il siana insegnare a' Fanciulli già capaci di Savio : Vani sunt omnes humines , in quibus ... non subest scientia Der. E per scienza di Dio R. Per dichiarare, che devono effer deve intenderfi,non folamente una Scienza

il conoscerlo, ed amarlo è verità.

non lo adorarono, e servirono come si con- vit, o est infideli deterior. 1.ad Timoth. c.4. viene; Ma più vani ancora e più pazzi di D. Quali ragioni addurreste voi per intutti sono i Cristiani, che conoscendo Id-sdurli a fare questa obbligazione? dio per mezzo della Fede, e da essa ammaestrați a far opere di vita eterna, lo sprezza- spirituali, che ridondano nelle Famiglie no tuttavia con la sua Legge, scuotendone dall'insegnar loro il Catechismo. il giogo foave, e anteponendo la Creatura cere a' beni eterni.

che lor viene prescritto nel \. quinto .

A chi tocchi il mandare i Figliuoli, i Servi, e le Serve al Catechifmo, o pur costringerli all'andarvi .

Chi tocea il mandar i Figliuoli al

1 Catechismo?

R. I Padri, e le Madri devono mandarvi i loro Figliuoli; I Padroni, e le Padrone , i Servi , e le Serve ; I Maestri di scuola i loro Scolari; I Maestri, e gli Otsiciali le persone loro soggette, e principalmente i Pupilli, ed Orfani, ed i novelli to Precetto del Decalogo. professori delle arti meccaniche.

bligazione particolare, e rigorofa di man-come ammaestrati dalla Dottrina Cristiana dar i Figlipoli alla Dottrina Cristiana?

R. Sì, è tanto grande, che se nol fanno, e sono in questa parte notabilmente negli- Padri, o altri, che ne anno la cura, procfanno l'ufficiodi Padre, e Madre Cristiani del Signore. Così Abramo tu tavorito da Parlo di quei Figliuoli, che non postono es- Dio con ogni sorta di benedizione, perchè fer istruiti conaltro mezzo. La ragione di con le parole, e coll'esempio insegnava a'

eterno, indipendente, immutabile, otti- che anno i Padri, e le Madri di educar Cri-mo, fapientiffimo, perfettiffimo fecondo stianamente i suoi Figliuoli, perchè se la natutti i gradi, e tutte le specie dell'estere; tura gli obbliga ad allevarli naturalmente, e secondo la carne, gli obbliga la Fede altre-Tutte le altre cose create da Dio, e mas-sì ad educarli Cristianamente, e inseguar losimamente le sollunari, anno da esso un rola strada della Salute anche per mezzo d' essere dipendente, instabile, impersetto, altri, ove essi nol possano sare. Chi trascura caduco, mutabile, e misero, e perciò il di adempire questa obbligazione, non è Cricercarle, ed amarle, è vanità. Vani adun- Itiano : E' Apostata, e peggiore d' un' Inseque e sciocchi surono gl'Idolatri, che non dele. Ne già pensaste, che questa sosse mia conoscendo Dio adorarono gl'idoli; più esaggerazione: ella è dottrina, e sentenza vani, e più sciocchi i Filosofi, che essendo dell'Appostolo: Si quis suorum, O maxime arrivati a conoscer Dio col lume naturale, domesticorum, curam non habet, fidem nega-

R. Addurrei molti frutti temporali, e

E primieramente direi, quello esser uffial Creatore, ed il vano, e transitorio pia- cio proprio del Padre di famiglia, che allora foddisfa all'obbligazione della fua co-D. Che ricercate di più da' fanciulli, e Ca- scienza, quando ammaestra, o sa ammaetecumeni, che intervegono al Catechismo ? strare i suoi domestici nella Fede; Perocchè R. Che diligentemente offervino ciò i deve indispensabilmente con egual cura fomministrar loro gli alimenti spirituali, come i corporali, come io diceva.

2. Come diletta molto il mirare un Giardino pieno di vari, e vaghi fiori, così diletta non meno il veder una Famiglia ornata di virtà Cristiane, e morali insegnate dal Catechismo, onde ne possa il Padre di essa veramente dire col Pattiarca Isacco: Ecce odor filiorum meorum, sicut odor apri pleni, cui benedixit Dominus . Gen. 27. v. 27.

3. I Padri, e le Madri sono onorati, ed ubbiditi , quando i Figliuoli fono ben istruiti nel Catechismo; perchè il Catechismo insegna a' Figliuoli l'obbligazione, che anno di ubbidire a' Parenti, espressa nel quar-

4. Sono i Domestici tra se concordi, e vi-D. Anno forse i Padri, e le Madri ob- vono in pace, amandosi scambievolmente

che tale è la volontà di Dio.

5. Benedice Dio le Famiglie, quando i genti, offendono Dio mortalmente, e non curano, che fiano ben istruite nella Legge questa verità è fondata nella obbligazione, suoi domestici, e posteri a temer Iddio, a viver rettamente : Stio enim, qued prace- ancora i Vesperi, ed altri Divini Uffici; E pturus sit filiis swis , O' domui sua post se , ut custodiant viam Domini, & faciant judi- non permettano loro alcuna lettura, che sia cium, O' justniam. Genesi 18.

D. Qual'è la ragione, che obbliga i Padroni, e le Padrone a mandare i Servidori, e le Serve loro alla Dottrina Cristiana?

R. La ragione si è, perchè i Padroni, e ne anch'essi di promovere il Catechilmo? le Padrone tengono in ciò il luogo de' loro Padri, e delle loro Madri.

scuola son' obbligati, come voi dite, a

mandarvi gli Scolari ?

ra, di dargli una piena, e sufficiente istrumo, cioè la Dottrina Cristiana.

no istruire da altri.

scuole?

tanno la visita delle scuole.

D. Ha la Chiefa comandato questo?

R. Sì . E' celebre il Decreto del Conci- gistrati di promovere il Catechismo? ho Lateranense alla Seff. 9. c.7. ( sub Leone X.anno 1514.) Noi ordiniamo, dice il Con- gere, e di servirsi de' mezzi più idonei per cilio, che i Maestri di scuola, e Precettori ottenere il fine del loro ufficio, qual'è di apfiano tenuti d'infegnare a' loro Discepoli, portare, e di stabilire la quiete pubblica: tra non solamente la Grammatica, la Rettori- li quali il primo, e principale si è la disesa, ca, e le altre Scienze, ma aneora le cose co- ed il mantenimento della Religione Cattocernenti la Religione, come i Comanda-llica; e per conseguenza del Catechismo, e menti di Dio, gli Articoli della Fede gli In-mi Sacri, i Salmi, le Vite de 'Santi. Che ne' giorni di festa non possano infegnar altro, che le cose spettanti alla Religione, ed a' moni cossumi. Che gli esortione di mano di cossi di ma-buoni cossumi. Che gli esortione di ancora li con moni cossumi. Che gli esortione di ancora li tengono ne Stati per lo più fra genti più pocostringano quanto potranno ad andare al- vere, ed abjette a cagione dell'ignoranza la Chiefa, non folo per udirvi le Messe, ma loro nelle cose della Fede?

parimente gl'inducano a udire i Sermoni, e contra la pietà, ed i buoni costumi. Veggali il c. Ut quifque de Vit. O hon. Cler. ed il Conc. Prov. di Cambr. de Schol. e. 1.

D. I Magistrati Secolari anno obbligazio-

R. Sì: E primieramente devono invigi-lare, che ne' luoghi di loro giurisdizione sia D. Perchè i Maestri, e le Maestre di insegnato il Catechismo da persone idoneer Che sia frequentato: Che vi sia un luogo atto a quelto; Che le spese da farsi per R. Perchè, per maniera di contratto si comprare Imagini, Medaglie, Rosari, Liobbligano, quando ne intraprendono la cu- bretti ed altri premi foliti a distribuirsi, sieno somministrate al Catechista. 2. Devozione, di cui la miglior parte è il Catechif- no comandare ed ancora costringere quando sia di bisogno, i Parenti, ed altri, che Notate nondimeno, che tutti quegli, anno cura d'Orfani, e di Pupilli, a manche noi diciamo effer obbligati a mandar i darli al Catechismo. 3. Tocca ad essi il proi-Figliuoli, Servi, o Scolari al Catechismo, bire, che in quell'ora destinata alla spiegaavranno foddisfatto al loro dovere, fe loro zione del Catechismo, non si facciano giuomedesimi gli istruiranno in casa, o li faran- chi pubblici, o altri esercizi, che possano cagionar distrazione a' figliuoli. E ben fatto D. Sono forse tenuti i Maestri di scuola sarebbe, se (come si pratica in molte Città insegnare la Dottrina Cristiana nelle loro delle più cospicue,e ben regolate) il Magistrato mandasse attorno i suoi Sergenti, per R. Così è : perchè prima d'ogni altra co- condurre, o spingere alla Dottrina Cristiana fa si devono insegnare a' Scolari i primi ru- i figliuoli, e tanti vagabondi, che in quell' dimenti, o principi della nostra Religione, ora si trattengono inutilmente nelle piazeioè il Pater noster, l'Ave Maria, il Credolze. Adoprino a questo fine l'autorità che in Latino, ed in Volgare, i Sacramenti, ed anno, e per far meglio, comparifca tal voli Precetti del Decalogo; al che devono ta alcuno di essi in questi luoghi, non solo esattamente invigilare i Superiori nelle per guadagnarvi le Indulgenze, ma anco-Chiefe Cattedrali, e de' Collegi, mentre ra per investigarvi cosa si faccia, e come, e con qual'ordine, e frequenza.

. D. Da che nasce l'obbligazione de' Ma-

R. Dall'obbligazione, che anno di eleg-

Secondariamente devono i Magistrati, espressive secondo la di lui capacità; ma che Cattolici aver cura, non folo dello Stato, aneora lo stesso stile sia da tutti i Parrochi ofma ancora, e molto più della Religione, servato, e praticate eziandio nella lingua del il cui manteni mento deve esser il primo , e | Paese, fe lo stimeranno necessario , e non disvere, e proteggere con la lor autorità.

#### IV.

Del Catechista, e della obbligazione, che anno i Parrochi d' insegnare la Dottrina Cristiana .

Hi è obbligato d'insegnare la Dotstrina Crittiana?

R. I. Curati, e tutti quelli, che anno cura d'Anime. Udite il Sacro Concilio di ne de' Parrochi d'infegnare la Dottrina Trento. Seff. 5. c. 2. de reform. Sono obbliga- Guistiana? ti indistintamente (dice il Concilio) tutti

principal fine de' Statisti; che che ne senta dicevole al decoro del Ministero, valendosi il contrario il Macchiavelli co' suoi empi se della forma da prescriversi dal. Cancilio per guaci : E per lo stabilimento, e conservazio- l'uso di ciaschedun Sacramento, qual dovrà ne della Religione non vi è mezzo più atto cadaun Vescovo sar tradurre in lingua volgadel Catechismo, o Dottrina Cristiana, cui re, acciò da Parrochi sia dichiarata al Popopossono i Magistrati mirabilmente promuo-lo; come anche, che ne giorni sestivi, e solenni, e nel tempo della Santa Meffa,e de Divini Ufficj spieghino al Popolo nella medesima maniera la Divina parola, proccurando d'imprimergliela nel cuore, e d'istruirlo nella Divina Legge , lasciate da parte le questioni inutili . De Miffa c. 8.

Provasi adunque da' Decreti del Concilio l'obbligazione de'Vescovi di promuovere l' uso del Catechismo, e quella de Parocchi di spiegarlo, e dichiararlo al Popolo.

D. Dove mai si fonda questa obbligazio-

R. Nella ragione Divina, naturale, e poquelli, che anno cura d' Anime, sieno est sitiva. Cost conchiudono comunemente i Arcipreti, Piovani, o di qualunque altro ti- Sacri Dottori col Concilio di Trento alla solo, d' insegnare in persona propria, o in Sess. 23. c. 1. de Refor. Conciosiacche il Precafo d' impedimento legittimo per mezzo d' certo Divino imponga a tutti quegli, a quali altre persone idonee, almeno nelle Domeniche, è commessa la cura delle Anime, di conoscer e Feste solenni le cose necessarie alla salute le sue Pecorelle, di offerire il Divino Sacrifidelle Anime, a suggire il vizio ed abbraccia- cio per esse, di pascerle con la Divina parola, re la vireu per isfuggire le pene eterne, e con- co' Sacramenti, e con l'esempie, di aver con seguir la Gloria celeste, e tutto ciò nel miglior affetto paterno cura de poveri, ed attendere medo, che loro sarà possibile, e con parole ac-a tutti gli altri Ufficj Pastorali. Sicchè assun-commodate alla capacità degli ascoltanti. E to che anno l'Utsicio Pastorale, e la cura nella Seff. 24. c. 4. L'ufficio di predicare, di una Chiesa Parrochiale, si sono addossaqual è proprio de Vescovi. E di poi: Procu- ti questa obbligazione, conforme al detto reranno ancora i medesimi (parla de Vescovi) del Savio ne Proverbi; Fili mi, si spopondeche i Fanciulli nelle Domeniche, e negli altri ris pro amico tuo, defixisti apud extraneum giorni seltivi steno da quegli, a' quali rocca, manum tuam, illaqueatus es verbis oris tui O' issuiti de principi della nostra Fecle, e doi-leaptus es propriis sermonthus. Fac espo, quod. La ubbidiorna che devono a Dio, ed a' Faren dico, fili mi, O' te ipsum-libera, quia incidi-ti; e per ottener questo sine, si serviranno exia-ssi; si in manum proxini tui. Discurre, sessiona dio delle Censure Ecclesiastiche, quando sia suscita amicum tuum: ne dederis somnum di bisogno. È di nuovo nel c. 7. seguente; seulis tuis, nec dormitent palpebra tua. Pro-Acciò il Popolo Cristiano con maggior divo-verb. 3. Figliuol mio, se ti sei satto mallevazione, e riverenza s' accosti a ricevere i Sacra- dore per il tuo Amico, ti sei dato in potere. menti, comanda il Sacro Concilio a tutti i di uno strapiero: ti sei fabbricato il laccio. Vescovi, che qualunque volta dovranno am- con la tua bocca, e vi ti tengono ristretto le ministrarli in persona, debbano non solamen- tue proprie parole. Fa dunque quel, che ti. te dichiararne prima al Popolo d'efficacia, e dico, Figliuol mio, e libera te stesso, perche la maniera di rice verli, con parole chiare, ed sei caduto in mano del tuo Prossimo. Su pre-

ralmente di chi promette per altri, mistica- ria. Va Parochis, va Episcopis, va Pralatis: mente possono, e non senza ragione, indriz-zarsi a' Vescovi, a' Curati, e ad altri Supe-insegnato il Simbolo degli Appostoli in linriori, che si obbligano a Dio, e prometto- gua latina, non ispiegano al Popolo ignono di attendere alla salute de' Sudditi ; Im rante i Milteri della Fede, e particolarmenperocchè se i Sudditi periscono per loro ne-gligenza, Dio ne chiederà da essi strettissi- Incarnazione del Verbo tanto necessari almo conto. Onde S. Tommaso comentando la falute. Guai a' Parrochi, guai a' Vescovi. le parole del Savio sopracitato: Defixifti ma- guai a' Prelati! E per dir io ancora, benchè num . O' illaqueatus es verbis oris tui . Cost minimo tra tutti il mio fentimento : entra a discorrere. Intendi tu queste paro- Il Parroco, e chiunque ha cura d' Anime le, o Pattore delle Anime? Vuol dire il se notabilmente manca all'obbligazione sua Sacro Testo, che con esempi di Cristiane nel catechizzare, prima pecca gravissimavirtù, col pane della Divina parola sei mente contro la Giustizia, perchè non sa il obbligato di pascere indefessamente il tuo suo ussicio, mentre ne trascura il punto Gregge.

strettamente, come il Parroco.

sto, corri a risvegliare il tuo Amico; non Magnus est abusus corum, qui contenti docuisconceder sonno a tuoi occhi, ne lasciar le Symbolum Latine, non explicant populo ru-più lungamente dormire le tue palpebre di Mysteria Fidei, prasertim Trinitais , & Le quali parole di Salomone dette lette- Incarnationis tantopere ad salutem necessa-

principale, e più importante, qual' è d' in-Provasi di più questa obbligazione de'Par. segnare i principi della Fede a' Sudditi ignorochi dalla obbligazione che anno i loro ranti, come diremo. Secondarimente pec-Sudditi di fapere i principi della nottra Fe- ca ancora molto gravemente cotro la Caride, ed i principali Misteri della nostra Re- tà, perchè permette, che le Pecorelle di Criligione ; cioè della Santissima Trinità, del-sto per ignoranza, e cecità errino dal dritto la Incarnazione del Verbo, ec. d'affistere fentiero, e finalmente vadano a precipizio con riverenza al Santo Sacrificio della Mef- nell' Inferno, alle quali con la luce della fa, di ricevere i Sacramenti a tempo debito, Dottrina Cristiana poteva facilmente fare e di ricorrere con l'Orazioni a Dio per otte- scorta, e ridurle sulla buona strada, anzi al ner forza contro le tentazioni, ec. E'dun-Cielo.Diceva il Signore a' Farisci: Cujus veque necessario, che alcuno infegni loro ciò, strum Asinus, aut Bos in puteum cadet, O' che debbano sapere; E non v'ha nessuno, non continud extrahet illum die Sabbati? che d' infegnarglielo fi fia obbligato così Così diceva il Signore a' Farifei; e così dovrebbe parimente dire un Parroco a se me-D. E' poi molto rigorosa questa obbliga- desimo. Se l'avarizia, non che la compasfione, avea forza di muovere i Farifei a ca-R. Rigorofiffima. Imperocchè conven-vare un Afino, un Bue, dal foffo in giorno gono comunemente i Dottori; Che il Par- di Sabato; quanto più mi stringera l'obroco è tenuto infegnare a' fuoi Parrochia-bligazione di liberare in giorno di Domenini i principi della nostra Fede, ed i punti ne- ca le Anime redente col Sangue del Salva. cessari della Dottrina Cristiana sotto pena tore, dalla voragine dell' Inferno con l'ajuto di peccato mortale. Il che può evidente della Dottrina Crissiana? Illud cupiditatis, mente provarsi, e dalla natura del loro ussi- boc charitatis est opus, dice Beda, discorrendo cio, e da' fopracitati Decreti del Sac. Con- fopra questo passo. Terzo non pecca meno cil. di Trento. Udite come parla il Dottor gravemento il Parroco contro la Religione Sà: In aphorism. Verbo Parochus 11.5. D.D. perchè non promove il culto di Dio, ibi citati. Negligentia magna Pavochi in do- non cerca la di lui gloria, non combatte eendo ad salutem necessaria, nempe Symbo per ampliare il Regno, permettendo con lum , Decalogum, & Pater noster, mortale est: la sua trascuraggine al comune nemico d' cioè dire: Il Parroco, che notabilmente traf- ingannare i semplici, e di stendere il suo docura d'infegnare le cofe necessarie alla salu-minio, e di condurre in miserabile schiate, pecca mortalmente. E di poi foggiunse: vitù l' Anime comprate a sì gran prezzo. qual' è il Sangue dell' Agnello immaco- Cleris , sed forma fasti gregis ex animo . Et

e particolarmente a quegli, che anno af-scete la Greggia di Dio, la qual è tra di voi; sunto la cura delle Anime, tale, che se ne non per forza, ambizione, o interesse, ma fpaventa S. Gregorio. Homil. 17. in Evang. volontariamente, e per puro zelo dell' onor Mettiamoci (dice quelto Santo) avanti gli di Dio, in modo tale che la voltra vita fia occhi quel giorno di tanto rigore, in cui con il modello, e l'esemplare, cui mirino le cangioli, ad esigere da suoi Servi il conto corona immarcescibile di tal gloria. de' talenti, che loro ha consegnato. Ivi Pie- D. Qui vorrei sapere, se il Parroco sia più tro numererà nelle sue partite la Giudea obbligato ad insegnare la Dottrina Cristiaconvertita, ivi Paolo il Mondo tutto, per na, che ad amministrare i Sacramenti? dir così, ridotto a Crifto. Ivi compariran-no, e Andrea con l' Acaja, e Giovanni con sario ufficio del Parroco è d' infegnar i puncorre a lordarsi, e seppellirsi nelle cloache? tà,e della Incarnazione del Verbo. Prop. 64. Quelte, e molte altre cose dice ivi San Gregorio degnissime d'esser sapute, e necessarie dalle quali dicono esser impediti, e ritardadi ester poste in opera . Che risolveremo ti nell'esercizio dell' ufficio. adunque! Con qual riparo ci schermirem da R. Lo sò; ma sò ancora, che la stima del-

cum apparuerit Princeps Pastorum percipietis Gran pericolo però sovrasta a'Sacerdoti , immercescibilem gloria coronam . Ep. c.5. Pa. Maestà terribile verrà il Divino Giudice, Anime a voi commesse, e quando verrà il corteggiato da' Cori degli Angioli, ed Ar- Principe de' pastori, riceverete da esso una

l'Asia, e Tommaso con l'India arrolate ti necessari della Fede Cattolica contenuti da esti sotto la Croce di Cristo a costo di su-nel Catechismo. Dico insegnare i punti nedori, edi sangue. Ivi innumerabili altri cessari della Fede Cattolica contenuti nel Operari Appottolici loro imitatora faranno Catechismo, perchè non soddissa pienamenfede del zelo infaticabile, che mostrarono te alla obbligazione sua quel Parroco, che per le Anime, col render conto de guada-gni immensi, che fecero per Gesù Cri-sto. Qual consussone farà allera la nostra; capo del Catechismo, accomodandosi all' quale scusa addurremo noi Pastori solo di intendimento del Popolo in maniera, che nome, Servi infedeli, Trafficanti falliti ri-più tosto catechizzi che predichi. Che poi dotti alla presenza del nostro Supremo Fa- l'insegnare sia il primo, ed il più importandrone, e Pastore con le mani vuote, col ca, i- te ufficio del Parroco, con l'amministrare ale diffipato abbandonati dalla nostra gregisale traditori di essa para la diffipato abbandonati dalla nostra gregisa e traditori di essa? Ah che a maggior nocitro scon l'autorità del Sacro Concilio di Trento stro scorno entrano nella Celeste Patria gli Sess. 24. 62p. 7. e del Rituale Romano, li Eletti mondati da' Sacerdoti, ed i Sacerdoti quali vogliono, che il Popolo venga dispoistessi per la loro pessima vita (siami lecito sto, e si renda atto a ricevere i Sacramenti di aggiungere alle parole di questo Santo mediante il Catechismo, sì ancora con la Dottore ciò che pur troppo è vero a' giorni sentenza del Sommo Pontefice Innocenzo nostri, per la loro infingardaggine ) corrono | XI di gloriosa memoria il quale ha condanall' Inferno? A che dunque possono parago- nato la proposizione, che afferma esser canarsi i cattivi Sacetdoti, se non all'acqua del pace di assoluzione colui, che per ignoranza Santo Battesimo, che lava le Anime de' bat- non solo, ma ancora per negligenza colpetezzati, e le manda al Ciclo, ed essa dipoi vole no sa il Mistero della Santissima Trini-

D. Allegano i Parrochi feelte difficoltà,

tanti pericoli? Seguiamo il configlio, o per l'obbligazione che anno d'infegnare, non è meglio dire il precetto dato dal Sommo Pa-equale tra esti, e pure deve esser tale, che store Pietro a tutti gli altri Pastori delle ani-me suoi Successori: Paseire, qui in vobis est Questo chiaramente si vede dalle ragioni gregem Des providentes, non coalle, sed spon- addotte di sopra . Onde se vi fosse un Parrocanee secundum Deum , nee turpis lucri gra co , in cui concorressero tutte queste belle tia, fed voluntarie, neque ut dominantes in prerogative, cioè, Efficacia Angelica nel

parlare, integrità di costumi, prosondità col cibo materiale. Greg. hom. 6. in Mat. Agdi scienza Teologica, amabilità di tratto, giungo coll'istesso Santo Dottore: Nullum che lo sacesse caro a tutti; se questo tale omnipotenti Deo tale est Sacrificium, quale non insegnasse, e spiegasse il Catechismo, est zelus animarijm. Hom. 12. in Ezech. E. sarebbe un nulla, una chimera tra' Patro-con Riccardo da S. Vittore: Nesseio, an machi, perchè pascerebbe se stesso, e i venti, jus beneficium possu a Deo conservi, quam ne e non la sua Greggia, a simiglianza di un per ejus obsequium alii salutem consequantur. rame sonante, e di un cembalo da strepito. Nè deve passarsi sotto silenzio il detto del Tanto poco vagliono tutte le altre virtù Grande Areopagita: Omnium Divinorum fenza la Carità, raccomandata in primo Divinissimum est cooperari Deo in conversioluogo a tutti dal Signore, e mailimamente ne errantium. O reductione peccatorum ad iba' Parrochi .

apparenza, e dell'esterno, non conside- tantes, puro amore pro universorum salute rando il frutto che ne proviene, nulla si laborantes, recle Deiformes, & Divini, immo curano della grandezza, e del pregio di Divinissimi nuncapantur; cioè dire: Tra tutquesto sublime ufficio, che ha per oggetto te le opere, che han del Divino, Divinissi.

l' Anime destinate all'eterna beatitudine, ma è quella di cooperare a Dio nella con-Deve adunque il Catechitta, che si accin- versione, e riduzione de' Peccatori; onde ge a quell'opera, posto in non cale ogni quelli che accesi di Carità, imitando la bonumano rispetto, intraprendere con gran co- tà di Dio, si affaticano per la salute altrui, raggio questo negozio di sì grande impor- con ragione si chiamano Deisormi, e Divitanza, e prefigersi per unico fine la sola ni, anzi Divinissimi. Queste considerazio-

obligazione del suo ufficio.

no a' giorni nostri i Sacerdoti unicamente predicare, di catechizzar, e di lavorare in-ansiosi della salute delle Anime, e per il desessamente nella Vigna del Signore, accontrario quanti gl'intenti solamente alle ciò siccome porti il titolo di Passore, così ti ricchezze, ed a' negozi temporali? O fe fe- mostri tale coll'effetto ancora alla presenza riamente considerassero, nulla esservi al di Dio, degli Angioli, e degli Uomini, pa-Mondo, anzi ne pure il Mondo tutto valer scendo la tua Greggia con sollecitudine, e quanto un'Anima fola! Quam dabit homo diligenza di vero Pastore delle Anime. commutationem pro anima fua? Matthet 6.dicol cibo della Divina parola l'Anima desti- dis oviculis Magistri Pastoris sequamur exema fostentare questa caduca,e corruttibil carne Signore non consapevoli del pericolo corre-

fum . Et qui visceribus Charitatis affluen-Secondariamente molti curiosi solo dell' ses, ac communicantibus bonitatis Dei imigloria di Dio, la falute delle Anime, el' ni adunque, o Pastore delle Anime, ti restino sempre impresse nella memoria, e ti ser-Ma,oh cosa deplorabile! quanto rari so vano di stimolo per non istancarti mai di

Questo c'infegnò il nostro Salvatore col ce Cristo Signore nostro. Ed il Boccadoro: suo esempio, il quale, come abbiamo dal Si immensas pecunias pauperibus eroges, plus Vangelo, Matth. 15. non volle, che si vietamen effeceris, si unam converteris animam: tasse a' Fanciulli l'accostarsegli, e mai tra-Chrysost. in Ep. 1. ad Cor. E' opera di mag-lasciò occasiona alcuna di covertire, e chia-gior valore il convertire a Dio un' Anima mare a se i Peccatori : Hom. 7. in Josue. Al-Tola, che il dare a' Poveri una fomma im- chè riffettendo Origene: Paftor es, dice egli; mensa di denari. Su dunque, o Sacerdote, vides oviculas Domini ignaras periculi ferri o Pastore delle Anime, se consideri Dio per ad precipitia, O per prerupta pendere, nec tuo unico, ed ultimo fine, come veramen- occurris, non revocas? non faltem voce cohite egli è, edeve esserlo, proccura di non bes, O correptionis clamore deterres? Sie megiongervi folo, poiche fla scritto: Qui audit mor es Domini Sacramenti, ut cum illic deglonger vi 1016, potente la circultation de la compania de la comunichi inseme al suo Prossimo co suoi se suderir. O inventam vellaverir humeris zclanti discorsi, poiche è meglio il nutrire suis ad Calum, nos nullo prorsus in curanmata a vivere eternamente con Dio, che il plum. Tu sei Pastore; vedi Pecorelle del

te al precipizio, e già pender full'orlo, e di un certo Giovane, che già da lui convernon le vai incontro, e non le richiami, e tito, e commesso alla cura di un Vescovo, non le fermi almeno con la voce, e non le erasi fuggito, e fatto capo di Assassini, ne fgridi almeno con una falutar correzione mai rifette, finche non l'ebbe trovato, e E con tutto l'esempio, che hai sugli occhi ridotto a penitenza, ed a santa vita. Jo: di quel Divino Pattore, che abbandono no- Chryfoft. ep. 5. ad Theod. lapfum . vantanove Pecorelle negli eterni pascoli Memorabile e grande è altres per cercarne una sola smarrita in terra, e pio, che dal Soglio Pontificio diede a tutto ritrovatala la riportò con immenfo gaudio il Mondo il MagnoGregorio, il quale quanfulle proprie spalle alla Greggia colassà nel tunque afflitto dalla podagra, e sempre in-Cielo, tu non cerchi d'imitarlo, e nè pur fermo, facevasi noudimeno portare in sedia ti degni di far un passo per le Pecorelle, che alla scuola de' Fanciulli destinati al Coro. ti ha confegnato?

Ed a chi mai fu commessa la cura del suo correggeva quando erravano. Ovile da San Pietro, se non al Parroco,

noniche appare?

desi oltraggiato quello, che tanto amo.

medefamo espresso il suo grande amore ver- ma non ne adempiamo l'obbligazione . fo Dio e nel suo Vangelo, e nelle sue Lettere. Euf. 1. 3. c. 23. Questi già vecchio si semplici Catechismi anno le Prediche forpose in traccia per selve, e luoghi inculti, | 2a per muovere?

Memorabile, e grande è altresì l'esemed ivi gli ammaestrava, e con una verga li

Fu mio strettissimo Amico, e Condiscecome dalla sua vita, e dalle sue Lettere ca- polo nel RegioSeminario di Lovanio il Sig, Giodoco Vandormael, che poscia lesse pub-Buono, e zelante Pastore era San Paolo, blicamente la Sacra Teologia nel Seminae però non la perdonava a se stesso quando rio Archiepiscopale di Malines. Avea quesi trattava della salute di un'Anima, per cui sti congiunto alla pratica di una vera, e soa protestava, che averebbe rinonciato a da virtu lo sprezzo delle cose teporali a tal quella eterna Gloria, che aspettava, quan- segno, che mai potè esser' indotto ad accetdo questa rinocia avesse operato il maggior tare alcun Beneficio Ecclesiastico, quanvantaggio spirituale del suo Prossimo. Opta- tunque più volte pregato ne sosse, e sponbam ego ipse anathema effe pro fratribus meis taneamente gli fosse offerto. Ma quello, qui sunt cognati mei secundum carnem. Rom. che più in lui cra mirabile, e che sa al mio 9. Ma lasciamo la spiegazione di quelle pa- proposito si è, che nelle Domeniche, ed alrole al Grisostomo, che maravigliandosi di tri giorni fettivi, partendosi dalla Città, tanta carità le pondera come si conviene : girava attorno il Contado dalla mattina al-Era più ampio, dice egli, d'ogni Mare, più la sera, ed ivi con ardentissima carità tomēardente d'ogni fiamma questo Amore, e non vi tata; da lui con l'efercizio continuo dell'Osarà mai lingua umana capace di esprimerlo . razione , insegnava a' Fanciulli, ed alla Ple-Che vuol dire quell'Ego ipfe ? Se nonche : Io be più ignorante i principi, ed i fondamen-Maestro di tutti, che ho sofferto fatiche, che ti della nostra Fede, sostentandosi di solo paho acquistato meriti presso che infiniti , che ne ne , e bene scarso , qual per gravar nessuno, aspetto rimunerazioni, e premi proporziona- seco recava da Casa. Ah quanto è deplorazi. Dipoi passa a spiegare il desiderio, che bile, che tali Appostoli ci siano da immatu-San Paolo aveva di effere anatematizato, ra morte rapiti! Che per verità pochi fono, in questa maniera, cioè : Io rinoncierei vo- anzi pochissimi gli Operari simili a questo; lentieri al Regno del Cielo, ed a quella Gloria onde ben posso dolermi con S. Gregorio; ineffabile , ed impercettibile , tenendomi ab- Ecce Mundus totus plenus est Sacerdotibus , bondantemente pago, se più non udissi, o ve- sed tamen in messe Dei rarus valde invenitur soltraggiato quello, che tanto amo. operator: qu' a officium quidem Sacerdosale. Vero ancora, e zelante Pastore su San suscipimus, sed opus officii non implemus. Giovanni l'Evangelista, e ben potrebbe Hom. 17. in Evang. Ecco il Mondo tutto è farlo conoscere per tale un fatto, che son pieno di Sacerdoti, e contuttociò rari sono per narrarvi, registrato da' Scrittori Eccle- gli Operari per la messe del Signore; perchè siastici, quando a bastanza non avesse egli intraprendiamo bensì l'ufficio Sacerdotale,

D. Rispondono i Parrochi, che più de'

è proprio del Predicatore il movere, come è l'Uomo. del Catechilla l'infegnare; ma perchè non fogliono i nostri affetti moversi, fe prima migliari, e di dimande brevi in questo mol'intelletto non esamina gli oggetti, e poi do: Ditemi, Figliuolo: Dovete voi amagli presenta alla Volontà, ne segue, che il re ed onorare il Padre vostro? Sì; E per-Catechismo, in cui chiaramente, e sami-gliarmente s'insegnano i Misteri della no Mondo. Voi dite bene, o Figliuol mio, tira Fede, sia più necessario delle Prediche. ma non è forse Iddio, che principalmente vi E nell'una però, e nell'altra maniera do ha posto in questo Mondo? Così è. E covrebbero i Parrochi eccitare le Anime all' me? Perchè ello, e non il Padre mio carnaamore di Dio, ed al defiderio de' beni eter- le, di niente ha creato l'anima mia, e forni, come vuole il Sacro Concilio di Trento mato il mio corpo. Benissimo. Voi sete dunnel Testo sopracitato, e meritarsi con una que tenuto di maggior amore, ed onore al farica così degna il titolo, che già lor diede vostro Dio, vostro Creatore, e vostro Pa-Sant'Ilario, di Seminatori d'eternità. Anzi dre Celeffe, che al Padre vostro Carnale? col folo uso del Catechismo potrebbero i Così è al certo senza comparazione. Parrochi ottenere l'uno, e l'altro intento. In questa maniera potrà il zelante Cate-Vedi S. Agostino nel lib. de Catech. rud. c.6. chista da qualunque parte del Catechismo,

D. Ecome?

della Fede, e volcte dimostrare essere essa suoi Uditori a far atti di Fede, di Speranza, un dono di Dio, un lume, cc. esclamate, di Carità, di Religione, di Penitenza, e c dite : O Figliuoli miei, che dono è questo; di detestazione de' peccati. che lume, il conoscer Dio, la Santissima D. I Parrochi, e particolarmente quelli Trinità, il vero, e folo oggetto della bea- de' Villaggi, si dolgono di penar molto, e titudine nostra; Ah se Dio non ci avesse da- spesso inutilmente, per indurre i Figliuoli to altro, non gli faressimo noi tenuti di mol- alla Chiesa a udire il Catechismo. to? O lume, che ci guida all'immenfa chiarezza del Cielo! Quanto è cieco chi non ti sfieri, che i Parrochi rappresentino vivapossiede,e che allegrezza può avere chi non mente ne' discorsi a' Parenti, a' Maestri, ed ti vede! Tob. 5.

le cose! Dopo aver insegnato, esser la Crea-chismo. zione un'opera tutta di Dio, che solo può D- N necessità, o bisogno produsse tutte le Crea- li è di condurre le bettie al pascolo. ture, e l'Uomo principalmente per comu- R. Rispondo, effervi spesso in una fami-

R. Convengo ancor io in questo, perchè | Creatura così nobile, ed eccellente, quale

Servitevi a questo proposito di parole sa-

che gli occorrerà spiegare, e con la scorta R. La maniera è facile. Trattate voi di questo Libro cavar motivi per eccitare i

R. Per superare queste difficoltà, è di mea'Magistrati l'obbligazione strettissima, che Trattate voi del primo Articolo del anno, non solo di permettere, ma ancora Simbolo, che parla di Dio Creatore di tutte di costringere i Figliuoli di andare al Cate-

D. Nelle Città, replicano i Parrochi, è cavare le cose dal nulla, e dimostrato, che facil cosa l'ottener l'intento : non così nelle Dio per sua mera bontà, e non per alcuna Ville, dove il primo esercizio de' Figliuo-

nicarli gli effetti della sua bontà, ed impri- glia quattro, o cinque figliuoli, due de' quali mere in esso la sua immagine, e somiglian- possono andare al campo, e gli altri col Paza, quanto vi sarà facile l'eccitare negli dre, e con la madre venire alla Dottrina Uditori la grata memoria di un tanto be- Cristiana, e mutarsi a vicenda, talche chi neficio, edire: Su dunque, o Uomo, rico- la Domenica antecedente attendeva al panosci il tuo Dio, il tuo Amore, il tuo Crea- scolo, assista nella seguente al Catechismo; tore: E se il Bue, o l'Asiro, e gli altri Ani- e così alternatamente. Che se ne anche mali riconoscono i suoi Padroni, sarà egli questo succede; ed essi altora imitando il possibile, che l'Uomo solo si scordi del suo Sommo Pastore Gesti Cristo vadano per i Dio, e Signore? Dichiarate loro, che cosa Deserti, per le Selve, per le thrade in tracsia l'esser cavato dal nulla, e non solo cava- cia delle Anime, e trovati questi Guardiani to dal nulla, ma costituito nell'ester di d'armenti li falutino benignamente, e fami-

dello fato delle loro Mandre, e de' pascoli, form. O Selli 24. c. 4. e così fatta con essi domestichezza comincino a trattare di qualche punto della nostra Fede. Così faceva Gesù Cristo Signor Nostro, e così facevano gli Appostoli, de' quali fi legge: Non cessabant omni die in templo, O circa domos docentes, O Evangelizantes Ielum Christum . Act. Ap. V.

Di S. Lamberto Vescovo di Liegi, e di S. Villebrordo Vescovo di Utrech si legge, ammaestrando la gente rozza, e quasi fel- la Quaresima, attendono a catechizzare?

vatica.

San Francesco Saverio Appostolo delle Indie predicava, e catecchizzava nelle navi, ne' lidi del Mare, ne' deferti, ne' Castelli, e nelle strade, valendosi d'ogni occasioa Dio.

alle continue, e gravi fatiche de' loro Sudditi , e massimamente de'Contadini, è molto conveniente, e opportuno il ripofo nelle Domeniche, e ne' giorni festivi , e perciò

Chiefa.

R. Il giorno è composto di dodeci ore, nè io fon tanto indifereto, che voglia loro negare il conveniente ripofo. Ma se par loro ben fatto il faticare tutta la fettimana per il corpo; Che strana avarizia è questa di negare qualche parte della Domenica, e de' giorni teltivi al fostentamento dello spirito? Qui deve spiccare il zelo, e la prudenza del Parroco nell'accomunarfi con tutti, e condire con tal foavità di dottrina i fuoi discorfi, che il Popolo allettato vi concorra volentieri . Stabilisca l'esercizio del Catechismo a tempo, e ad ora opportuna, e proccuri di effer breve per non annojare, o toglier l'occasione di ricrearsi a chi ne avesse voglia. Mai lasci da se partire veruno con disgusto, ma più tosto col rimunerare con Im-fgorio, coloro che essendo atti all'ufficio del magini, Rofari, o altri fimili premi coloro, predicare, fe ne aftengono nondimeno, per che rifponderanno a proposito, cerchi di fovverchia umiltà, o per negligenza, o per obbligarfegli tutti .

nell'Avvento, e nella Quaresima?

liarmente interrogandoli della qualità, el me abbiamo detto di fopra. Seff.6.c.2. de re-

Che poi questo precetto sia di grande importanza, ed obblighi all'offervanza, fotto pena di peccato grave, nelfuno con ragione può dubitarne, poiche a' trasgressori sono imposte le censure, ed altre pene arbitrarie al Vescovo.

D. Vi sono pure certi Parrochi dotati di buon'ingegno esercitato da esti nelle scuole con molta lode, li quali contuttociò in che andavano attorno per selve, e campi nessun tempo, non che nell'Avvento, e nel-

R. Vi sono pur anche certe Persone nobili al Mondo, le quali benche non abbiano un minimo genio alla caccia, tuttavia tratte da una tale lor vanità di parere caeciatori non perdonano a spesa per comprar ne, e d'ogni luogo per guadagnare Anime Instromenti da caccia, a nessun altro uso. che di ornare co essi i portici,e le mura del-D. Replicano di nuovo i Parrochi, che le loro case. Tali ancora mi sembrano quei Parrochi, de' quali con tanta ragione ora vi dolete, poiche della loro scienza ben può farvene fede una lunga schiera di libri esposta per fasto agl'occhi de' curios; ma non non possono sì lungo tempo trattenersi in già il gettar delle reti o alla destra, o alla sinistra parte della nave, per quanto gridi il gran pefcatore dell'Anime Gesù Critto per far preda di un pesciolino, cioè d'un' Anima, preda che fola può far invaghire di fe stessa un Dio, perchè contenti solo del bel titolo di Pescatori dell'Anime, cercano con ogni studio di parer tali, e nulla di esferlo.

Secondariamente. Io interrogarei costoro qual fine avessero le tante loro veglie, e fatiche nello studio? E se poi rispondessero ( come è verifimile, e pur troppo si può credere)che il loro fine era di arrivare a un beneficio pingue, e prepararli una mensa più lauta. O che traffico indegno, o fine vituperofo di tanti studi, di Ministero così subli-

Terzo . Sono d'avvertirsi, dice San Grepufillanimità, a voler considerare che sic-D. Non basta, che i Curati catechizzino come coopererebbe al danno del suo Prossimo chi in tempo di necessità gli nascondes-R. No; perchè Santa Chiesa comanda se il denaro, e si farebbe reo delle pubbliche espressamente, che ciò si faccia nelle Do-calamità ch'in tempo di carestia tenesse ocmeniche almeno, e nelle Feste solenni, co- culto il grano necessario a' Popoli; così chi

di Dio, si costituisco reo della Morte spirituale di tante Anime, che predicando avrebbe potuto correggere, e salvare.

Quarto - Se sì fatti Parrochi , nè per avvertimenti, nè per le censure, e pene sopra espresse vorranno emendarsi, allora da' Vefcovi devono fostituirfegli Vicari, e Coadjutori idonei nel modo ordinato dal Sacro Concilio di Trento.

te suppliscono i Regolari colle Prediche.

comanda, che il Parroco, quando non fia tina. In nomine Patris, O Filii, O Spitrattenuto da impedimento legittimo, deb- ritus Sancti. Dipoi lo ripetera due o tre ba egli medesimo ne' giorni di Domenica, volte ancora in lingua del paese, osservane nelle Feste solenni insegnare al suo Popo- do trattanto quegli, che non lo formassero lo le cose necessarie alla salute; il che non bene, e proccurado di correggerli anche col può così facilmente ottenersi per mezzo de' regolar loro la mano, se tossero piccoli. Re-Regolari, i quali occupati nell'offervanza piicherà con essi le parole ad una ad una, delle costituzioni loro particolari, ne sono sinche abbiano imparato a pronunciarle così affidui, come il bifogno richiede,ne at- perfettamente, e diffintamente. tendono ad infegnare la Dottrina Cristiana Farà di più recitare a' piccoli l'Ave Ma-a' Fanciulli, ma per lo più trattano di ma- ria in latino, ed in volgare, ed a' più proterie morali, chi in un modo, chi in un al- vetti l'Orazione Dominicale, il Simbolo tro, come lor piace, senza ordine, nè con- degli Appostoli, i Precetti del Decalogo, i nessione delle Prediche, e delle Dottrine; Sacramenti della Chiesa più, o meno secon-oltrecchè come non avvezzi alla cura di do la loro età, e disposizione, e ciò tutte le quegl'Infermi no ne conoscono l'umor pec- volte, che farà la Dottrina Crittiana, perchè cante. Ma il Parroco conosce i mali, e sà con continuo ripetere restano finalmente quai rimedi fieno più opportuni alle fue Pe-lammaestrati i più tardi d'ingegno. Facciasi corelle, e non folo le conosce, ma le chiama animo il Catechista, nè si latci vincer dalla per nome in questo modo: Pietro, Paolo, tatica per aver tante volte a ripeter il già Caterina, dimmi: quanti Dei vi sono? Chi detto, o dal tedio di vedersi occupato in cosi è incarnato per redimer gli Uomini? Chi se, che all'apparenza anno del triviale. pati, e morì per effi?

Nè meno possono con ragione dolersi i Fede purche possa riuscirli una volta di ben Parrochi, che i libri che trattano di questa imprimergli nella memoria di chi l'ascolta. materia, fieno scarsi, essendo già in tanto numero i Catechismi d'Uomini illustri, che e brevemente il già detto nella Domenica vanno attorno, che quasi mi parcva super-lantecedente, facendo a' più tenaci di mefluo di aggiungere cosa alcuna a fatiche moria raccontare le cose già dette, e massitanto degne, e fublimi, se non che mi vi ha unamente l'Esempio, che si sarà narrato nel spinto il comando del mio Prelato desidero- fine del discorso. fo di prefentare a'Catechisti un'Opera, che Terzo faccia la Lezione propria di quel com metodo facile, e chiaro per modo di giorno, il di cui Sommario farà prima reci-Dialogo, e con abbondanza d'Elempi adat-tato da uno o due Figliuoli chiaramente ed tati alle materie, aprisse loro una strada ta- intelligibilmente, come l'averanno impacile di foddisfare all'obligazione, che anno; rato nella fcuola in quella fettimana. Indi il nel che mi ha dato non poco ajuto l'estermi Catechista replicherà,e dichiarerà la lezio, io anticiparamente escreitato in cotesto uf- ne con parole chiare, e famigliari adattate

fi aftiene dal predicare al Popolo la parola ificio per vinticinque anni continui nelle Domeniche, ed altri giorni festivi.

#### Modo di Catechizzare.

V Enuta l'ora, e dato il folito fegno colla Campana, il Catechista presentatosi in mezzo al Popolo, ed ivi inginocchiato. D. Alcuni Parrochi si scusano con dire, con esso reciterà o farà recitare l'Inno Veni che dove essi mancano, abbondantemen- Creator Spiritus, ec. qual finito alzandosi fupplifcono i Regolari colle Prediche.
R. Il Concilio di Trento espressamente il Segno della Croce in lingua La-

Dica, e ridica questi principi della nostra

In fecondo luogo ripeterà chiaramente,

alla capacità de' suoi Uditori, replicando! Dottrina Cristiana ovunque vorranno: ed più volte in varie maniere lo stesto , e a chiunque in qualfivoglia maniera favoriframischiando varie brevi interrogazioni, rà, o interverrà a questo pio Esercizio, cone risposte per guadagnarsi maggior atten- cede 40. giorni d'Indulgenza. zione, e larsi meglio intendere. Non Gregorio XIII. nella sua Bolla, che co-tralasci mai di confermare ciò, che ave-mineia: Illius, qui pro gregis Dominici, posito, molti de i quali gli saranno sug- no, amplia l'Indulgenza fino a cento giorgeriti, e provveduti dal presente Libro | ni . In tutti li sopradetti esercizi proccuri

fibile, per non recar tedio.

dopo le risposte, se non che avendosi a l'ingresso ed in altri due giorni dell'anno. far la limofina a' poverelli, farà bene il po destinato per il Catechismo.

#### 6. VI.

#### Delle Indulgenze del Catechismo .

favorito quegli, che promuovono l'uso del Catechismo delle Scuole to di contrizione, e pentimento, concede Dominicali?

R. Sì: E molti di esti anno concesso ste Indulgenze in perpetuo. varie grazie, ed Indulgenze per animar il

la, che comincia: Debito Pastoralis officii, muovono l'esercizio della Dottrina Cristiadata in Roma li 6. Ottobre 1572. esorta tuta na,e savoriscono lo stabilimento delle Scuoti i Prelati a voler adoperarsi, acciò ne' le Dominicali nella loro Diocesi: e sanno beluoghi di loro giurisdizione si stabiliscano le nissimo, come mossi da cagione importan-Scuole Dominicali, e siano provvedute di tissima, qual' è di animare coloro, che atpersone idonee, e capaci per insegnare la tendono ad un'opera di tanto merito, e tan-Dottrina Cristiana, con sacoltà a' medesi-mi Prelati d'instituir Confraternite della alla salute delle Anime.

rà detto, con uno, o due Esempja pro- data in Roma li 21. Ottobre del sudetto an-

Il medesimo Papa per Lettere delli 27. di non eccedere tre quarti d'ora : e si Maggio 1576. concede dieci anni, e dieci spedisca anche più presto, se sarà pos-quarantene d'Indulgenza a tutti quelli, che Confessati, e Comunicati entreranno in al-Distribuisca i premi immediatamente cuna di queste Confraternite nel giorno del-

Item ha conceduto a tutti i Confratelli di differirla al fine del discorso, per ischi-esse per ogni volta, che si congregheranno var la confusione, e non perdere il tem- e tratterranno di cose spettanti all'avanzamento della Dottrina Cristiana, cento gior-

ni d' Indulgenza .

Di più a tutti li Confratelli, e Conforelle delle sopradette Confraternite, che una volta l'anno nel giorno determinato da' lo-Nno mai i Sommi Pontefici sposizione la Santa Comunione, e nell' articolo della loro morte ecciteranno un at-Indulgenza plenaria; da durare tutte que-

Oltre tutte queile Indulgenze de' Sommi Popolo Criftiano a questo Santo Esercizio. Pontefici, molti Prelati inferiori intenti, D. Riferitene alcune, se vi è in pia- cd affezionati alla salute dell' Anime, concedono liberalmente tutte l'Indulgenze, che R. Il Santo Pontefice Pio V. nella Bol- possono a tutti quegli, e quelle, che pro-

# UE LEZIONI

#### LEZIONE PRIM

Dio Trino, ed Uno .

Obbiamo noi credere, che vi sia

derlo fenza dubbietà alcuna.

D. Non possiamo dunque salvarci senza questa Fede?

R. Certo che no.

D. Dichiaratemi quefto.

R. Chiunque vuol falvare l' Anima fua ha da tenere, e credere la Fede Cattolica, la qual se alcuno intiera, ed inviolabilmente non offerverà, perirà in eterno, in questo l'adorare un folo Dio in tre Perfone, e tre Persone Divine in una sola Divina Essenza . S. Athan. in Symb.

non effervi Iddio?

Atcisti, cioè senza Dio.

nega effervi Dio?

R. No; Anzi è chiamato ignorante dalla Sacra Scrittura: Dixit insipiens in corde suo: Non est Deus. Psalm. 13.

D. Per qual ragione chiamasi ignorante?

R. Perche dimostra di non intendere il eccellenza dell' Artefice . linguaggio, ed il discorso della natura.] sui si vede Iddio . S. Th.2.p.q.2. art. 3. in c. va benissimo la sua esistenza.

D. Dichiaratemi questo un poco più di stintamente.

R. Il Cielo con le sue sfere, e con le sue stelle, co' suoi Pianeti, moti, ed influenze predica chiaramente, che Dio così l'ordinò dandogli la regola, ed il moto, che R. Così è: E la Fede ci obbliga a cre-sempre offerva . Tacet Calum , dice S. Gio: Grisostomo, sed ipsius aspectus vocem tuba clariorem emittit per oculos, non per aures nos docens .. Hom. q.ad Pop. Dite voi il medelimo della Terra, del Mare, delle Stagioni, de' giorni, e delle notti.

D. Avete altre similitudini per dichia.

rarvi meglio?

R. Eccone una d'un celebre Oratore. Fate conto, dice egli, che vagando voi per confifte la Fede Cattolica di questo articolo luoghi deserti vi venga vedute un gran Palagio maravigliofo per l'architettura,e fontuoso per gli ornamenti. Voi chiedete subito, chi ne sia il Padrone, ed insieme forma-D. Si trovano forfe alcuni, che penfino te concetto, che non poffa effer d'altri, che di un grande, ricco Signore. Ma se vi sos-R. Vi sono, e questi tali si chiamano se risposto, che il tutto è lavoro del Caso, che le rovine di un Monte là vicino sep-D. Può chiamarsi persona di senno, che pe sormare un' opera sì ben intesa, gettando in un subito i fondamenti, alzando le mura ed aggiustando i marmi a suo luogo, che direste? Non vi moverebbe le risa un discorso simile? E meritamente; perchè a chi ha giudicio, basta il vedere la persezione dell'opera, per venire in cognizione dell'

In questa guisa ancora. Chi vede una gran Tutto il Mondo, dice S. Basilio, è come un Nave passeggiare il Mare a vele gonfie : se volume feristo, che predica la gloria di Dio, l volesse credere a gli occhi soli, al non ve-in cui dalla bellezza, ed ordine delle cose visi-derne i Marinari, che taciti stanno sotto l' bili, si prova la magnificenza e la certezza arco della poppa, direbbe certo, che il Cadelle cose invisibili, a chi vuol servirsi del dis- so, o la sola discrezione de venti la guida-corso, e del lume naturale. S. Basil. Hom. 11. no, se abbastanza non lo disingannasse il Exam. Vedi S. Paolo nella 1.a' Rom. v. 21. corfo regolato, che in lei si vede; Così, ab-E veramente, come Dio in quella Celeste benche Dio non si maniscsti all' occhlio no-Patria, è come uno Specchio, in cui fi stro materiale in questa macchina del Monveggono tutte le Creature, così le Creature do, con la regola nondimeno, e con l'ordiin questo Modo sono come uno Specchio, in ne, che invariabile in esso si scuopre, pruo-

Dal-

Dalla forma de' caratteri si conosce las mano dello Scrittore, e dalla simmetria del ad alcuna cosa creata, per bella, e perfetta ritratto si viene in cognizione di chi lo di- che sia. Iddio non è la bellezza del Campo. pinse; onde ammirando in ello il sapere dell' ma è ben quegli che la creò. Non è lo splen-Artefice a noi sconosciuto, ci disponiamo dore, che brilla dal Firmamento; non è il ad amarlo.

na di cercar Dio in tutte le cose, di amarlo comprensibili all'occhio nostro materiale e di glorificarlo come si conviene. Veggasi ma egli è ben quel, che creò Firmamento, Sant' Agostino nel lib. s. delle Confessioni , le Sole , e Stelle , ed ogni cosa . E finalmen-

che così sia stato solito di operare?

R. Quelli fu lo tludio del grande Antonio in tutto il tempo che visse nella folitu- pra, Iddio ha dipinto se stesso nelle Creatudine. Interrogato, come potette egli sprovisto di libri saper tanto; rispose, che Dio so . Le Creature adunque non sono che imavea dipinto se stesso in tutte le sue Creatu- magini, e vestigie di Dio, ma la sostanza, re, come in tante Immagini. E perciò co- e l'effer reale, e realissimo si è lo stesso munemente si dice, che il Mondo è il Libro Dio. Perchè dunque non pensa l'Uomo, di Sant' Antonio.

R. Senza dubbio. Ed invero è ben co-truovi, e trovandovi vi ami. da fare stuoire: che eli occhi nostri mate- D. Ma veniamo al punto. Che cosa è sa da fare stupire; che gli occhi nostri materiali capaci di veder il Sole nel suo essere, Iddio? contuttociò persuasi dal lume, e splendore! che lo circonda, ardiscano sar giudicio, ch' Anzi Dio è uno Spirito, che sempre è stato: ei sia presente, e che sia bellissimo, e che e solo può dir di se stesso : Eeo sum, qui sum gli occhi della nostra mente sì lentamente si (Exod. 3.) essendo sempre stato in tutta l' volgano a contemplare il Sole Eterno at- eternità senza principio, e senza fine, che torniato di tanti splendori quante sono le sece il tutto, si trova da per tutto, regge fue Creature.

cognizione, escienza di Dio?

Esercitavasi S. Edemondo nella Geometria, e nello studio di altre scienze mondane, cuique secundum opera ejus; iis quidem qui quando apparendogli la Madre, già defon- secundum patientiam boni operis, gloriam O ta, l'esorto ad applicarsi alla Teologia, ed honorem, O incorruptionem querunt, vitam alle Sacre Lettere, come fece.

Esclami di tanto in tanto il Catechista Oc. ira. O indignatio. Ad Rom. 2. per muover i fuoi Uditori secondo la materia di cui gli occorrerà trattare: come per esempio qui. O Figliuoli, o Poveri. Quali vi è che un Sole in Cielo, un Re in un Rericchezze sono mai queste! La cognizione, e la scienza di Dio per amarlo, e per servirlo con tutto il cudre.

D. Iddio adunque, che cofa è?

R. Non vi pensaste già, che Dio sia simile raggio, che sfavilla dal Sole, o dalle Stelle, Questo è lo studio della Sapienza Cristia-non è alcuna delle bellezze, e perfezioni te quanto di bello, e di perfetto si vede nel-D. Vi ricordate voi di qualche Santo, le Creature, tutto in modo più sublime, ed eminente si trova in Dio.

Notate, che, come abbiamo detto di fore, e vi ha lasciato qualche orma di se stesche all' immagine, ed alla pittura di Dio, D. Bifogna dunque dire, che ciechi fieno e nulla a Dio medefimo ? Concedetemi, mio quegli, che a tanta luce, non aprono gli oc- Dio, mio Creatore, che il mio cuore vi desideri, desiderandovi vi cerchi, cercandovi vi

R. Iddio è una Sostanza tutta Spirituale. tutto, sà, e vede il tutto, e ad ogni cola è D. E' adunque una gran sapienza l'aver intieramente presente : Sapientissimo, bellissimo, potentissimo, ottimo, massimo, R. Grandiffima . E perciò l'Apposolo immenso, pietosissimo, giustissimo, perfet-

esclama: O altitudo divitierum sapientie & tissimo, incomprensibile. Heb. 11. scientie Des! Ad Rom. 11. D. E'egli Dio Rimuneratore de' buoni? R. Così è , dice l' Appostolo : Reddet uniaternam ; iis autem , qui funt ex contentione,

D. Quanti Dei vi sono?

R. Non v'è che un Dio solo. Come non gno, e nell' Uomo un Anima fola. Deut. 6.

D. Per qual ragione credete voi, che non vi sia più di un Dio solo?

R. Perchè attribuendo noi a Dio affolu-

tamente tutte le persezioni in grado som-, me si legge nel Vangelo di S. Matteo al 3. chevole, non sarebbe Dio.

D. Il Padre è egli Dio?

R.Sì.

D. Il Figliuolo è Dio ? R. Sì.

D. Lo Spirito Santo è egli Dio?

D. Dunque sono tre Dei?

Persone distinte, non sono che un solo Dio. te non ha corpo: per qual cagione la me-Equesto è il Misterio incomprensibile, ed desima Scrittura Divina gli attribuisce le ineffabile della Santissima Trinità, di cui orecchie, le mani, e i piedi, ec? parleremo più a lungo, quando tratteremo del Simbolo al Cap. 2. Lez. 4. Veggali trat- che tutto ciò, che di perfetto suole dall' tanto il Simbolo di Sant' Atanasio vera, e Uomo operarsi con questi Membri, si opera infallibile regola del nostro credere.

D. Iddio ha egli corpo?

R. In nissuna maniera.Imperocchè Dio, e perfetta. come abbiamo detto di fopra, è puro Spirito: come habbiamo da Gesù Cristo mede-miracolo insigne questa confessione dell'armo: Spritus carnem, O offa non habet, fi- tieolo di Dio uno nell' Effenza, e trino nelçue me videtis habere . Luc. 24. Ne ofta , le Persone? che la seconda Persona della Santissima R. Si;e con miracolo evidentissimo. Con-Trinità abbia Corpo, perchè in tanto l'ha, dotto San Tiburzio alla prefenza di Fabiain quanto si è degnato vestirsi della nostra no Giudice predicava liberamente la Fede carne, come si dirà nel Simbolo. Ha dun-di Gesù Cristo. Sdegnato il Giudice comanque Corpo in quanto Uomo, ma non in dò che il pavimento della stanza fosse coquanto Dio.

tiffima Trinità, non anno corpo?

R. No: perchè queste due Persone non

affunfero l'umana natura.

D. E perchè dunque si dipingono tal volta queste Persone con sembianze corporee?

R. Perchè non possono le cose spirituali, come Dio, e gli Angeli rappresentarsi, co- viario Romano. me sono in se a' nostri sensi, se non mediante le specie visibili, e corporee; perlocchè si fuol dipingere l' Eterno Padre in fembianza di Vecchio, e canuto per significare il suo te sono chiamati Dei nella Scrittura? eterno Esfere, e la fua Provvidenza. Ed anrum. Dan. 7.

fopra Gesù Crifto quando fu battezzato, co- fiati particolarmente deputati da Dio.

mo, è impossibile, che tutte queste si tro-Secondariamente per significare a' Fedeli, vino in più foggetti, e chi di una fosse man-che le qualità della Colomba sono loro infuse dallo Spirito Santo, quando meritano di riceverlo. Imperocchè nella Colomba semplice, ed amorosa si rappresenta la semplicità della Natura, e l'amore dello Spirito Santo, qual'è il semplice,e sommo Amore del Padre, e del Figliuolo consostanziale al Padre.

D. Restami un' altra difficoltà sopra que-R. No. Perchè, quantunque sono tre sta materia; Se il grande Iddio, come di-

> R. Non per altro, se non per dimostrare altresì da Dio per la sua Virtù, ed Essere infinito con maniera molto più eminente,

D. Ha mai Iddio approvato con qualche

perto di carboni accesi; Indi rivolto a San D. Dunque il Padre, e lo Spirito Santo, Tiburzio: O tu, diffe, facrificherai a'nostri cioè la prima, e la terza Persona della San- Dei, o qui passeggerai a piedi ignudi. Maquesti armatosi col segno della Santa Croce, e premendo animofamente quel fuolo di fuoco: Impara, diffe, da questo solo fatto non effervi altro Dio che quello adorato da' Cristiani, in virtù del quale mi pajono fiori i tuoi carboni accesi.Leggete il Bre-

E di questi esempi ne abbondano tutte le

Istorie de' Martiri.

D. Per qual ragione gli Uomini alle vol-

R. I Profeti, ed i Giudici sono alle volte cora perchè in tal sembianza si se vedere a chiamati Dei nella Scrittura, non per imi-Daniello, da cui è chiamato Antiquus die- tare i costumi de' Gentili, che scioccamente, ed empiamente formavano i Dei a ca-Perchè poi la terza Persona, cioè lo Spi- priccio ma per una certa usanza di parlare, rito Santo si dipinga in figura di Colomba, con la quale intende di significare qualche la ragione si è, perché in tal forma diteese loro eccellente virtù, o efficio, cui erano

#### LEZIONE SECONDA.

Dell' Uomo , e del fine di effo .

D. \ On fi potrebbe addurre qualche fimilitudine, che ci facesse in qualche modo intendere il Mistero della

Santiffima Trinità?

R. L' Uomo medesimo fatto, come dice la Scrittura, ad immagine, e similitudine di Dio,ce ne dà un elempio molto a proposito . Faciamus , dice Iddio, hominem ad imaginem , & similitudinem nostram : E di nuovo: Ad imaginem Dei creavit illum , mafculum, O faminam creavit eos. Gen. 1.

fimilitudine di Dio?

R. Nell' Anima, qual è immortale, e

letto, e Volontà.

O Figliuoli miei, siamo immagini, e sifango, e nelle lordure di questa carne?

magine, e simiglianza di Dio?

R. Al certo, e tanto, che per questo so-

ture Sollunari.

zione di se stesso?

R. Parlate voi dell' utilità, che nasce dalla cognizione della propria origine, e connon folo effer cofa utile, ma ancora fommedit.

cognizione?

R. Tra molti altri vi fu S. Francesco d' Assisi solito a dire: Chi sei tu, Signore, e

male. Preghiamo ancora noi il Signore con S. Agostino, acciocchè ci dia grazia di conofcer Lui e noi infieme . Noverim te , Domine, noverim me.

D. Che cofa è dunque l' Uomo?

R. E'una Creatura ragionevole composta d' Anima, e di Corpo.

D. Perche I date nome di Creatura all'

R. Perchè l' Anima, qual' è la parte prin cipale dell' Uomo, vien creata da Dio nel momento medefimo, che s' infonde nel corpo, e del corpo medefimo ancora ne è fabbricatore Iddio, non essendo noi debitori a' Parenti d'altro che di questa carne, come ben diceva la generosa Madre de'Maccabei. D. Dove riluce più questa immagine, e Nescio qualiter in utero meo apparuistis: neque enim ego spiritum,O animam donavi vo-bis,O vitam: O singulorum membra non ego nelle sue tre potenze ; cioè Memoria, Intel- ipsa compegi: sed enim Mundi Creasor , qui formavit hominis nativitatem , quique omuium invenit originem, O spiritum vobis miglianze di Dio, e come mai ci darà il iterum cum misericordia reddet, O vitam: 2. cuore di servire al fenso, e rivolgerci nel Macc. 9. cioè dire: Figliuoli miei, nel vostro concepimento io v'ebbi la minor parte, per-D. E'dunque l'Uomo una gran cofa, mas- chè quest' Anima, e questa vita da me non simamente per questa prerogativa di rap- l'aveste, e la fabbrica del vostro corpo non presentare in se tanto espressamente l'im- su mio disegno. Coraggio adunque, perchè chi una volta vi die l'essere, può, e vuole, come pietoso ch' egli è, restituirvelo, lo titolo egli ha il primo luogo tra le Crea- Ed il Santo Giobbe : Manus tue, Domine, fecerunt me, O' plasmaverunt me totum in D. E' adunque utile all' Uomo la cogni- circuitu: Job. 10. E poco dopo soggiugne : Memento quafo , quod ficut lutum feceris me: E di nuovo : Pelle , & carnibus vestisti me , offibus, O nervis compegisti me . Tantoche dizione? Se di questa parlate ; io vi rispondo Dio è veramente nostro Padre, non solo in quanto all' Anima, ma ancora in quanto al mamente necessaria il conoscer se stesso. A corpo; che però ci avvisa la stessa Verità, quello propolito diceva S. Bernardo: Melti non vi esfer chi meriti d'esfer chiamato col sanno molte cose, nulla di se medesimi, tutti nome di Padre, altri che il Padre nostro Ceecchio fopra gli altri, ciechi a fe stessi: Cer-leste, e vuol dire, che in tutto, e per tutto lo cano Dio nelle cose esteriori, e abbandonano dobbiamo prescrire al Padre terreno. Impel' interno, dove si trova Iddio; In princ. rocchè, come dice S. Gio: Grisostomo: Non initium vita habemus ex parentibus, fed D. Chi tra' Santi giunfe a questa perfetta transitum vite per eos accipimus. Super Matth. cap. 23. D.Che vuol dire Creatura ragione vole?

R. Questa prerogativa, e differenza di chi fon io? Tu abiffo di Sapienza, di Potenza, effer dotato di ragione, è quella che innaldi Virtu, e d'ogni bene. Io abisso del niente, dell' za l'Uomo sopra tutte le altre Creature ienoranza, di debolezza, di peccati, e d'ogni Sollunari, e di poco lo fa inferiore a gli

Angioli medefimi . Pfalm. 8.

principalmente circa l' Anima.

primo luogo la sua dignità, ed eccellenza, Giusto, è disperatosi perdette la vita, è che conssile principalmente nell'esser ella l'Anima col laccio, di cui pronunciò l'eterspirituale, immortale, creata ad immagi- na Verità : Bonum erat ei, si natus non suifne, e similitudine di Dio, e tenuta da Dio fet homo ille. Matt. 26. Così ancora accamedesimo in tanto conto, che per liberarla dette a Teodorico Re d'Italia, di cui racdalla schiavitù del Demonio mandò in ter-contava un Santo Monaco solitario, che ra il fuo Unigenito Figliuolo.

intenti con ogni studio a rovinarla. E però ghi al cap. 31. diceva il Santo Giobbe. Job.7. Militia est vita bominis super terram . E l' Appostolo: Ad ità del Corpo.

temptu Mundi c. 18.

Terzo. Lo stato miserabile in cui vive, un sacco d'escrementi puzzolente, sottopo-esule dalla sua patria, imprigionata, e ri-sso a mille miserie, e che finalmente deve fretta in questo corpo in compagnia delle effer cibo de vermi. O vile indegnità della bestie, ed alle volte tanto avvilità dalle sue condizione umana! O indegna condizione paffioni, che quafi con loro ha comuni gli deil'umana viltà! Confidera le erbe, e gli alaffetti, ed il tenor della vita, e dell'opera beri, quelle producono e frondi e fiori, e re. Homo, dice il Salmista, cum in honore frutti, e tu lendini, pidocchi, e vermi Queleffet , non intellexit ; comparatus est jumentis le oglio , vino , e balfamo ; e tu sputi, orina , insipientibus, & similis factus est illis . e sterco: Quelle esalano una fragranzadi soa-Pfalm. 48. Di questa sua miseria si dolevano vissimi odori; e tu un fetore abbominevole. i Santi: replica lo stesso in un altro Salmo: Qual' è l'albero, tale è il frutto. Inn. 3.1.1. Advena ego sum apud te , O' percerinus, sicut c. 8. de contemp. Mund. omnes Patres mei . Pfal. 38. El' Appostolo : Infelix ego homo, quis me liberabit de corpore tutte queste riflessioni? mortis hujus? Roman. 7. F.duc de custodia animam meam : foggiunge David . Pfalm. esilio, deve abbassare il capo, e sentire bas-141. D. Che devesi dunque conchiudere?

tanto degna, e per l'altra effendo esposta pallidi per la fame nel volto, e rabbuffati a tanti pericoli, ed attorniata da tante mise- nel crine, esprimono più al vivo la miseria rie, bilogna far ogni sforzo, acciò non pe- dell' umana condizione? risca eternamente, come ci consiglia il Salvator nostro. Quid enim prodest homini, si vengono da una medesima origine, ed avemundum univerlum lucretur, anima vero ranno un medesimo fine; perchè non creò sua detrimentum resiatur? Aut quam dabit Iddio da principio due Adami, cioè uno homo commutationem pro anima sua? Matt. d'oro, o d'argento come materia, o sermen-16. Questa era la massima samigliare di S. to più proporzionato per la razza de'nobi-Paolo, al riferire di S. Girolamo.

può l' Uomo perderla?

R. Si perde l' Anima eternamente, quan-D. Ditemi ora le cose da considerarsi do l'Uomo muore in peccato mortale senza ncipalmente circa l' Anima. penitenza. Così avvenne a Giuda tradito-R. Tre cofe fono da confiderarfi. Ed in re, che per avarizia vendette il Sangue del dopo morte fu condotto da Giovanni Papa. Secondariamente. Il gran pericolo, cui è le da Simmaco Patrizio, fatti da esso uccidefottoposta finchè abita in questa terra, es-fre in odio della Fede Cattolica, alla voragifendo in ogni tempo combattuta da tre ne- ne del Monte Etna, nella quale lo precipimici fieriffimi, Mondo, Demonio, e Carne, tarono. Vedi S. Gregorio nel lib. 4. de' Dialo-

D. Vorrei che ora considerassimo le qua-

Gal. 5. Caro concupiscit adversus spiritum . R. Tre qualità ancora sono da conside-Leggast il trattato d'Innocenzo III.de con-rarsi nel nostro corpo, e prima la sua viltà. Imperocche non è altro il corpo umano, che

D. Qual conclusione dunque ne traete da

R. Che l' Uomo, finchè vive in questo samente di se .

D. I Poveri adunque faranno più vili, e R. Che effendo l'Anima per una parte più da sprezzarsi di tutti, come quegli che

R. No, perchè i Poveri, ed i ricchi proli, e potenti del mondo, e l'altro di fango D. In che modo fe l' Anima è immortale non folo per fondamento d'origine, ma ancora per ricordo a' meschinelli di mai alzar

il capo colla speranza di mutar condizione sal dire di S. Paolo. Spectaculum facti fumus di provenne il costume degli antichi di as- colo. pe gerfi il capo di cenere in fegno di umiliazione, di penitenza, e di duolo: praticato ancora a giorni noitri da Santa Chiefa nel primo giorno della Quarefima: Parla da quel Savio che era il gran Salomone, quando parlando di se stesso, disse : Sum quidem O ego mortalis homo similis omnibus, O ex genere terreni illius, qui prior factus est. Sapientiæ capite 3. E poi conchiude: Unus di questo Corpo? erpo introitus est omnibus ad vitam, O simità ne' mezzi, in quanto che i Ricchi man- rende più perverso. giano lautamente, bevono profusamente, dormono agiatamente, ed i Poveri tutto all contrario; se i Ricchi sono onorati, e ri-il somento de' piaceri, acciò impari ad asveriti; ed il Povero strapazzato, non per soggettarsi, e servire allo spirito, questo devesi arguire alcuna disparità del siD. Chi ne diede l'esempio? ne, se non che di tutte queste delizie con-

Entriamo in questa vita per rappresen- nella sua Vita, avanti a Dio, agli Angeli, ed agli Uomini gior rigore del Verno, ed entrato nell' Or-

una volta; Ma volle, che di tutti egual- Mundo, O Angelis, O Hominibus. Cor. 4. mente fosse Padre un Adamo impastato di ( il Testo Greco legge Theatrum ) Proccuri fango. E perciò chiamossi Uomo dalla pa- adunque ognuno di farvi bene le fue parti, rola Humus, che vuol dir terra, come il no- o sia di Ricco, o di Povero, contorme ne me di Adamo l'istesso fuona, che terreno, averà disposto Iddio, per poterne poi ren-cioè nato di terra: come dice Lattanzio I. der buon conto. Finita la scena si getteran-2. delle Divine instit, cap. 11. Questo nome no queste vesti da comedia, ed ognuno ripiadunque ricorda a tutti la sua origine, come glierà le sue nel giorno della generale risurrimedio contra la superbia, ed alterrgia, rezione. Così l'intendeva ancora, benchè mentre sanno di esser composti di polvere. Pagano, Augusto Cesare, al riferire di Sve-E questa rislessone, e memoria su sempre tono, mentre ridotto vicino alla morte inmolto grata a Dio, come si raccoglie dalla terrogo gli Amici: Ho io ben rappresenta-Genesi al o. da Giobbe al 7. e 10. da Isaia to la mia parte? e rispondendo essi che sì, al c. Ed al c. 45. Ve, qui contradicit fictori tirate, e chiuse le cortine del letto: State suo, Gerem, al c. 18. Sicut lutum in manu si- sani adunque, ed applaudetemi disse; all' puli, sic vos in manu mea. Quetto ricorda usanza de Comici quando è finita la come-l'Appostolo a' Romani al 9 e l'Ecclesiastico dia; onde acconciamente disse quel Poeta al 10. Quid superbis terra, O' cinis? Quin- alludendo alla vanità degli onori del Se-

Effe, fuiffe, fore, tria florida funt finc

Nam simul omne perit, quod fuit, est O'

Quad fuit, eft, & erit, perit articulo brevis bors ;

Ergo quid prodest elle, fuille, fore? D. Che notate voi di più circa le qualità

R. La sua perversità, e malizia, Egli lis exitus; cioè a dire, come tutti anno fempre resiste alla grazia di Dio, ed è con-il fango per origine, così tutti anno Id-trario alla falute dell'Anime, pieno di vodio per fine. Benchè dunque accada dispari- glie, e desideri nocivi, e con le carezze si

D. Che risolvete dunque?

R. Doversi domare la carne, e toglierle

R. I Santi solleciti di loro salute, S. Paoverrà a' Ricchi renderne strettissimo con-lo, Vaso d'elezione, e Dottor delle Genti, to, e non a' Poveri che ne furono privi . castigava il suo corpo, e lo costringeva a ser-Dunque o Ricchi, non vogliate sprezzare vire. Così faceva ancora S. Cecilia, come i Poveri, poichè egualmente voi, e loro di-ssi ha dal Brev. Rom. a' 22, Novembre. E pendete da uno stesso Dio Creatore, e Giu-mirabili sono le penitenze, che di se stesso dice. Siamo tutti fratelli, e da una istessa ori- narra S. Girolamo scrivendo alla Vergine gine caminiamo tutti ad un medelimo fine l'Euflochio, e di S. Ilarione, come fi legge

tarvi a fimiglianza de' Comici il nostro Per-fonaggio, chi di Sacerdote, chi di Principe, tenza continua, tentato una volta gagliarchi di Plebeo, Questa scena si rappresenta damente dal senso spogliossi nudo nel mag-

to s' immerse nella neve, che copiosa vi era, 1 e cominciò a piene mani a formarne sette dissime grazie a Dio, che l'ha creato per un gran masse, discorrendo trattanto alla sua fine così degno, e sublime? carne così. Ecco, disse questa più alta è tua Moglie, questi quattro due Figliuoli ne deve indrizzare tutti li suoi pensicri, tutmaschi, e due femmine, le altre due sono te le suc parole, ed opere. Non permettete il fervo, e la fantesca deputati a fervirti, lasciagli, e servi unicamente al Signore con bagli. Spariranno tutte queste larve in un Vita di S. Francesco al c. s.

Era anche solito lo stesso Santo di chiamare il suo corpo col nome di Fratello Asino, facendo nessuna differenza dall'uno all' altro, poiche il comodo della fervitù non si ottiene dall' uno, e dall' altro, se non col fottoporgli a fatiche continue, a sferzate

frequenti, e a cibo vile. Santa Elifabetta Duchessa di Turingia, e di Sangue Reale, in vita ancora del Marito, si ritirava nelle sue più segrete stanze dove facevasi battere con verghe, e flagelli dalle fantesche per domare la carne. Contard. in ejus vita . Tur. to. 4.

S. Ludovico Re di Francia macerava la fua carne col cilizio, e così tra le morbidezze, e delizie della Corte si difese dal pec-

D. Che avete di più a considerare circa

il Corpo umano?

R. L'effer egli l'albergo dell' Anima ragionevole, fuo compagno, ed istrumento l'ancora essi Cristiani? nelle virtù, c buone opere . Orate voi? riassunto lucido, agile, sottile, impassibile per esferle compagno nella gloria, come ne fu ne' patimenti .

R. A questo fine è fatto l' Uomo; per conoscere il Sommo Bene, conoscendo amarlo, e amando possederlo, e possedendo goderlo, S. August. Enchir. c. 9.

D. E' egli eccelfo, c fublime il fine dell'

Uomo?

R. Certo che sì, mentre che è altrettanto eccelfo, sublime, e grande, quanto è il fecit taliter omni nationi . Pf. 147. Mettiamo. medesimo Dio.

D. Deve adunque l' Uomo rendere gran-

R. Grandissime al certo. Ed a questo fiadunque mai, o Amico mio, che il senso affaticati, e sbrigati a veltirli, perchè muo- co' suoi vani, e sugaci diletti v' inganni, chejon di freddo; Ma se questa briga ti molesta, il fumo dell'onore, o dell'adulazione v'abfervore, e diligenza. Parti subito con iscor- altro fine, e per un fine eterno. Qua mirino il Nemico tentatore, ed il Santo vitto | no i vostri pensieri, ordinate la vostra vita: riofo ritornossi alla Cella. S. Bonav. nella in modo che possiate conseguire la beata eternità, ed il vostro ultimo fine.

#### LEZIONE TERZA.

Dell' Uomo Cristiano ..

D. C Ete voi Cristiano? R. Son Cristiano per grazia di Dio 5. Jo: 15.

D. Perchè dite per grazia di Dio?

R. Perchè la sola grazia di Dio mi ha chiamato a questa fortunata condizione di effer Cristiano. Matt. 1-3.

D. In qual tempo la grazia di Dio chiama l' Uomo a questa felice sorte?

R. Quando nell' acque del Santo Battesi-

mo vien rigenerato a Cristo. D. I Figliuoli de' Cristiani nascono forsa

R. No, perche quod'ex carne natum eft, movete le labbra? v' inginocchiate? tutto caro est. Jo: 3. David si riconosce concetto il Corpo coopera all' Anima. Digiunate. in peccati: (Ps. 50.) e S. Paolo ad Eph. 21 Ei patisce. E finalmente sarà dall' Anima si confessa figlio d'ira per natura; anzi il Battesimo istesso si chiama dall' Appostolo regenerationis lavacrum, Tit. 5.per fignificare, che l'Uomo già concetto in peccato, rina-D. Qual' è adunque il fine dell' Uomo ? sce all'essere di nuova croatura, e perciò altrove nuovamente si spiega con dire: Abluti estis, sanctificati estis, justificati estis in nomine Domini nostri sesu Christi, O in Spiritu Dei noftri . I. Cor. 6.

D. Dobbiamo forse ascriverci a grande onore di effer nel numero de' Cristiani?

R. Anzi a grandissimo, perchè Dio non il caso, che io sossi il più potente Monar-

desse per tutte quattro le parti di esso, e ele. cap. 6. trattanto fossi intedele, e Idolatra: che mi (come abbiamo detto pozo fa) fi Mundum (trepidamente: Hai ben parlato da pazza. universum lucretur, anima verd sua detrialtro di pregio uguale alla Fede Cattolica, che Fratres,& Sorores, allute autem & Animam-falva i peccatori , illumina i Ciechi , fana gl' fuam, non potefi meus esse discipulus. Luc. 14. Infermi, battezza i Catecumeni, giuflifica i corona i Martiri. O Figliuoli, o Figliuoli, che ricchezze son queste, e che tesoro 1 effer Cristiano. S. August. dile. 1. de verb.

D. E chè fareste, se di queste ricchezze, di questo tesoro, cioè della Fede, e Reli gone Critiana alcuno privar vi volesse? R. Rinuncierei a tutte le ricchezze, ono-Bri, a tutti i benidi questo Mondo, calla vita istessa più tosto che perderlo.

D. Fecero così i Santi? R. Così fecero al certo.

Fide Moyfes grandis factus negavit fe effe filium filia Regis Pharaonis magis eligens affligi cum populo Dei, vide Chryl. fup. Matth. Negra, fu dal Tiranno Idolatra sentenzia to la Madre, che andava al martirio, ed tale. Franc. Bellafor. in ejus vita. impaziente d'accompagnarla mordè il Tiranno in una cofcia, e voloffene ad effa, con ni fotto Antonino Vero in Vienna di Franla quale offeri a Dio il Sacrificio di foavit

ca del Mondo, e che il mio Dominio fi sten- con la sua morte. Nices. Cal. l. 17. Hist. Ea-

Saturo Maggiordomo del Re Hunnerico. gioverebbero tante ricchezze,ed onori con-tentato da' Regi Minishri, e poi anche dalla. giunti a tanta potenzal Quid prodest homini Moglie, a rinunciare alla Fede, rispose in-

Tommafo Moro quel gran Campionementum patiatur? E per il contrario se son della Fede in Inghilterra, perchè sodenne. Cristiano, benchè mi manchino tutte le al- di esfer privo del grado di Gran Cancelliere tre cofe, sarò nientedimeno sopra modo se- del Regno, della compagnia de Figliudi, lice. Udiamo S. Pietro che sa il Panegi- della Moglie, e di tutte le sue sacoltà, e rico alla condizione nostra: Vos genus ele- della libertà, e vita medesima, più tosto-Etum, Regale Sacerdotium, gens fancta, po- che piegare ne pure per apparenza dal dritpulus acquifitionis, ut virtutes annuntietis to sentiero della Fede; Se non che avea fissa ejus, qui de tenebris vos vocavit in admira- nel cuore quella massima dell' Evangelio : bile lumen suum. 1. Petri 2. E.S. Agostino. Si quis venit ad me, & non odit Patrem Non ha il mondo vice hezze, e tesori, onori, luum, & Matrem, & Uxorem, & Filios &

E che non fece,e che non patì il Santifli-Fedeli, rimette i Penitenti, promove i Gulli, mo Dottore della Chiesa Atanasio, per difendere la Chiefa Cattolica contro gli Ar-riani? Vedi il Breviario, ed il Martirologio Romano li 2. di Maggio.

D. Ebbero i Santi in grande stima di esse-re, e chiamarsi Cristiani?

R. In grandissimo pregio. Volendo Quinziano Pretore di Sicilia indurre Sant' Agata a facrificare agli Idoli : Non ti vergogni, diffe, essendo ben nata, e nobile, di abbaffarti alla vita servile de' Cristiani? Che rispose la Santa? La basseza, disse ella, eservitù de Cristiani è moltopiù da pregiarsi del Così fece Mosè, e lo racconta S. Paolo: fallo, e superbia Reale. Brev. Rom. 5. Febr.

San Ludovico Re di Francia, nacque, efu battezzato nel Villaggio di Poifty, perlochè molto si dilettava di quel luogo, e fre-Hom. 34. Heb. 11. Etutto ciò, perchè non quentemente vi andava: affermando di aver perdette mai di vitta la speranza dell' er- | ricevuto ivi più onori, e benesic) che altrona retribuzione. In una Città chiamata ve . Maravigliandofi di ciò i fuoi famigliari, e rispondendo, che di quella sua gratitudine ta alle fiamme, come Cristiana, la Madre cra tenuto alla Città di Rems, dove era di un piccolo Figliuolino. Tocco quest'em- stato investito del Regno, e unto col Sacro pio da una falsa pietà studiossi di rapirlo alla Oglio, sorridendo rispose : io ho ricevuto Madre, e a Dio con condurlo al Gentilesi- la Poissy la corona di Cristo, e quivi sui anmo. Mentre però tutto intento al fuo pro- cora unto col Sacro Oglio, e perciò più ivi, polito adopera quanto sà, e può, promesse che altrove, mi è toccato l' onore, di cui e allettamenti, venne veduta dal Giovinet maggiore non può desiderarsi da uomo mor-

> Nella persecuzion mossa contro i Cristiacia, un Diacono Santo di nome, e di fatti,



altro mai non rispose se non, Io son Cristia del Regno temporale perdette l' eterno. Vino. Questo è il mio nome, la mia patria, de S. Greg. lib. 3. Dial. c. 31.

il mio tutto.

Santa Blandina tormentata atrocemen- e Cattolico? te, acciò confessasse, e manifestasse i delitti R. Colui che battezzato professa la Fe-imputati salsamente a' Cristiani. Son Cri-stiana rispose, e tra noi Cristiani non si statutte le Sette, ed opinioni contrarie alla commette male alcuno . L'ittessa richiama- Fede Cattolica . ta a' tormenti, e giunta all' estremo di sua vita : Andate errati , disse, se vi credete che sù Cristo? di viscere di fanciulli si pascano coloro, cui anche è a schito la carne de' muti animali . stiani . Adon. in Martyrol. 2. Junii ex Eufeb.

D. Non si mostrano pazzi, e forsennati coloro, che per ambizione di regnare solo titolo, ma è necessario d'imitarne l' quaggiù in terra, o per altro umano rispetto esempio. E come egli è Santo, innocente,

o pure l'abbandonarono?

figotti di Setta Arriana, proccurò con tutte rimproverati dal nostro Salvatore: Si filii le arti di ridurre alla medessima Setta il suo estis Abraha, opera Abraha sacite, dirò io figliuolo Ermenegildo, che convertito dalle a Cristiani: Se Cristo è il vostro Padre e Prediche di San Leandro Vescovo di Sivi- vostro Maestro, imitatelo nelle opere, offerglia, si era fatto Cattolico. E perchè il vatene i Precetti. Applichi a se ogni Cri-Principe, coltante nel partito della verità, stiano queste parole: Eritis mihi Sancti,quia, rispondeva di non poter rinonciare alla Fe Sanctus sum ego Dominus: O separavi vos de de, che per vera conosceva, sdegnato il Pa- cateris populis, ut essetis mei. Lev. 20. dre lo privò del Regno, e della libertà , Venuta la Pasqua, e ricusando il Giovane comunicarsi da un Vescovo Arriano , della vera Fede. Imperocchè la Chiesa di mandò il Padre i fuoi Satelliti alla prigione, Cristo è fondata con questo privilegio, che che l'ucidessero, come su fatto. Ben poi le porte dell' Inferno non possono prevalere il Padre perfido, e parricida, se ne penti, e contro di essa, e pertanto è infallibile in dolfe, ma non gia con pentimento efficace, materia di Fede, avendo detto il Signore al ed utile, perchè conobbe vera effer la Re- Primo Sommo Pontefice della sua Chiesa; ligione Cattolica, ma per timore di perdere Petre, rogavi pro te, ut non deficiat fides il Regno, non ebbe ardire di abbracciarla; tua Luc. 22. Al che foggiunge l'Appostolo: ma dall'ultima sua insermità condotto all' Est columna, O sirmamentum veruatis. 1. ethremo passo, raccomandò il suo figliuolo Timoth. Reccaredo, ancora Arriano, a S. Leandro, prima da se sieramente perseguitato, ed opinioni contrarie? acciò quale erafi mostrato con Ermenegil R. Che la Fede Cristiana è incompatibi-do, tal si mostrassecon esso lui ancora con le contutte le altre Sette, e cerimonie, e le sue prediche, ed esortazioni, e ciò detto supersizioni de' Giudei, de' Maomettani, morì. Dopo la di cui morte il Re Reccare-o d'Eretici, ec. Falso adunque è quel prindo, imitando non il Padre perfido, ma il cipio degli Eretici: Che ognuno può salvarse Frateilo martire, rinonciò la Setta Arria-nella sua Fede, nella sua Religione. na.e ridusse alla vera Fede tutta la Nazione de' Visigotti, vietando con severo Editto d' varsi nella sua Fede, nella sua Religione? arrolarsi sotto le sue insegne a chiunque con R.Perchè senza Fede è impossibile di pia-

follecitato con importune dimande, e co opinioni erronee vivesse a Dio contuniace . tormenti a dir il suo nome, o la sua patria, Ecco come l'Eretico Leovigildo per timore

D. Chi deve esser chiamato Cristiano

D. Perchè espressamente nominate Ge-

R. Perchè da esso siamo denominati Cri-

D. E che volete inferirne?

R. Che non abbiamo da contentarci del ricularono di abbracciar la Fede Cattolica, e lontano da ogni macchia, così chi vuol sepure l'abbandonarono? guirlo ha da crocifiggere la lua carne, con le R. Forsennatissimi. Leovigildo Re de'Vi-sue concupiscenze. E perciò erano i Giudei

cere a Dio: Sine fide impossibile est placere colo della Fede, benchè creda tutti gli altri, Deo : E la Fede è una sola, come un solo pecca contra tutta la Religione, e perde tut. ancora è Dio, ed un solo Battesimo. Nè la ta la Fede, perchè sprezza l'Autore di essa. Scrittura disse mai, che ogni sorta di Fede giustifichi ( come avverte S. Agostino in posito? uno de' fuoi Sermoni ) ma femplicemente, che la Fede giustifica: Che però la Scrittura to da' suoi qual tra le Sette stimasse più venon debba intendersi in questa maniera, si ra, detestando l'opinione di Novato(a cui prova, perchè ne seguirebbe, che anche i de-linclinava prima) rispose : la sola, che dalmonj potrebbero effer giuftificati leggendo- la Cattedra di S. Pietro s'infegna; indi infielpressamente in esla, che Demones cre-trepidamente offeri il collo alla spada del dunt, O contremiscunt. Jac. 1. Ma più aperta-mente ancora convince l' Appostolo nell'
D. Dunque non sono Cristiani i Calvini-Epist. a' Galati. In Christo Jesu neque circum- sti e simili Innovatori moderni? cisio aliquid valet, neque praputium, sed si- R. Certo che no, perchè sono Eretici,e

tolica dell' unità della nostra Fede, e Re-non segue la Dottrina di Platone, e di Teo-

ligione?

questa in poi, tutte le altre Religioni, tut- chi non prosessa la Dottrina di Cristo, te le Fedi, o siano Confessioni di Fede, so- D. Tenete voi universalmente per buo-

dre della bugia.

Secondariamente, che nessuno può salvarsi senza questa, anzi si dannerà, benchè stiani, Buoni, e Cattivi; così l'Arca di per altro vivesse lodevolmente. Imperocche Noè conteneva animali mondi ed immonle tutte le virtù divise dalla Carità nulla di . Gen. 7. Fanno a questo proposito le pagiovano, al dire dell'Appoitolo, lo stesso, rabole de' pesci, del Convito nuzziale, deldesima, e di tutte le altre Virtù.

Le Vergini pazze, e delle prudenti, delle pede, qual'è il sondamento della Carità medesma, e di tutte le altre Virtù.

D. Professano i Cattivi Cristiani la Fede

Terzo, errafi all' ingrosso da molti, e di Gesù Cristo? battuto contro gli Eretici? Perchè comanda lenza del nome. S. Aug. fer. 8. de fanctis. l'Appostolo, che l'Eretico si sugga, quando
una, o due volte corretto non si ravvede? si massime Dottori, e Predicatori
E se al dire di San Giacomo Appostolo, chi Ecclessassici, che operano diversamente da pecca contro un Precetto si fa reo di tutti, quello che insegnano? e perde la grazia, benche osservi tutti gli alsimo modo chi ostinatamente nega un' arti-l pure sono simili alle pietre indici, che inse-

D. Avete qualche esempio a quetto pro-

R. Eccolo. S. Ippolito Prete interroga-

des, que per charitatem operatur. Galat. 2. non proscisano la Dottrina di Cristo. E co-D. Che ne segue da questa Dottrina Cat-me non merita il nome di Platonico chi logo chi non professa la Teologia; così ne R. Ne segue primieramente, che da anche merita di esser nominato Cristiano,

no pestifere, e introdotte dal Demonio Pa- ni tutti coloro che professano la Fede Cri-

stiana Cattolica?

R. No, perchè vi sono due sorte di Cri-

massime popolari, che tengono, che basti per R. La protessano con le parole, ma non falvarsi il credere in Cristo, e che egli sia con le opere. Così dice S. Paolo: Confimorto per i nostri peccati, quantunque poi tentur se nosse Deum, factis autem negant; non si credano molti altri articoli di Fede, Tit. 1, E S. Giovanni Evangelista: Qui dicome i Sacramenti, il Santo Sacrificio della cit, se nosse Deum, & mandata ejus non custo-Messa, ec. perchè così si salverebbero quasi dit, mendax est. Jo: 2. ES. Agostino. Nestutte le Sette degli Eretici che s'accordano suno s'inganni con fassa speranza, perchè nel Confessar Cristo, e credere ch'ei morì il solo titolo non sa il Cristiano, nulla gioper i nostri peccati. Perche dunque la Chie-fa in tutti i Secoli con tanto ssorzo ha com-le, se l'opere non corrispondono all'eccel-

R. A' Fabbricatori dell' Arca di Noè tri, per lo sprezzo che fa del Legislatore, che che diedero altrui il mezzo di salvarsi dall' di tutta la Legge è l'Autore; nel mede- universale Diluvio, ed essi vi perirono; o

Segno?

gnano la strada senza muoversi ; o pure sono! R. Apparve la Croce in Cielo a Costanfimili ad Erode, ed agli Scribi tutti folleci- tino il Grande, mentre accingevasi a com-ti, e curiosi di cercare di Cristo dalle Scrit- battere contro il Tiranno Malsenzio, ed in ture, e da' Magi, che ne pubblicavano la essa leggevansi queste parole: In hoe Signo comparla, e nulla di accompagnarli con ef- vinces. Eufeb. de vita Conft. lib. 1. c. 22. Dubisi per andare ad adorario.

na di Gesà Cristo, e che ostervi i Coman-Imase perciò questo costume a' Cristiani di damenti di Dio. Quindi è, che in questo servirsene nelle spedizioni contro i Sarace-Catechifmo fi tratta non folo della Fede, e ni, ed i Turchi e tal volta ancora a' tempi della Speranza, ma ancora della Carità . nostri si pratica dagli eserciti Cattolici con-Vide Aug. l. de Doct. Crift. c. 14.

## LEZIONE QUARTA.

Del Segno del Cristiano.

L'anti sono i Segni del Cristiano? Evangelista, narra che munitosi di questo R. Due, uno interno, el'altro Segno entrò nel Sepolero. efferno.

D. Qual'è il Segno interno?

Loc cognoscent omnes, quia Discipuli met estis fiamme, e ne usci illesa per virtù di Dio,e fi dilectionem habuerius ad invicem. Jo. 13. di quello Segno, tom. 5. Ma di questa ne tratteremo nel principio della terza Parte di questo Libro.

D. Qual'è il fegno ederno del Cristia-

no?

R. Il Segno della Crocc.

D. Perchè il Segno della Croce fi chia

ma il Segno del Crittiano ?

che li distingue da' Nemici.

e della fua Croce?

· thi, gli Eretici . Noi Crifliani, dice Sant' medio de' feriti spiritualmente dal Demo-Eirem; triamoci in disparte da' Gentili, e nio, antico, e focolo Serpente, se armati di Cristiano, e segno divita.

fuo Figliuolo unico redimette il Mondo con quel tronco i frutti della loro falute. la Croce, e che di elsa fi armassero tutti quegli, che credefsero in lui.

confermare queita Dottrina.

tando egli della vifione, gli apparve di notte D. Che deve pertanto far l'uomo quale il Signore, e gli comandò, che ne facesse defidera d'effere nel numero de buoni Cri-ldipingere una fimile a quella, che aveva veduto, di cui poscias' armasse in guerra R. Convien che viva fecondo la Dottri- contro de' suoi nemici. Nices. 1. 8. c. 3. Ritra gli Eretici. Vide Gretferum de Cruce . D. E' antico nella Chiesa l'uso di questo

> R. Antichissimo, e fin dal tempo degli Appostoli. Nicetoro al lib. 2. della fua Iftoriscap. 42.parlando della morte di S. Gio:

Santa Tecla armata del fegno della Croce entrò spontaneamente, pon senza parti-R. La Carità, di cui dice il Signore: In colare impulso dello Spirito Santo, nelle

> D. Non vi fiirono nella Legge antica alcune figure del Segno della Croce?

R. Si: perch? Mosè orando con le mani aizate, e la verga stesa contro gli Amaleciti fignificava la vittoria, che in tutti i tempi ottiene l'orazione, ed il fegno della Croce a' Fedeli. Exod. 17. S. Cipriano nel libra R. Per effer egli lo Stendardo de' Sol-de exhort. ad Mart. cap. 8. lib. 2. ad Quirin. dati di Cristo, e la livrea, e contrasegno, cap. 21. Secondariamente il medesimo innazaldo il Serpente di bronzo nel Deferto D. Quali fono i Nemici di Gesà Critto, a prò de' feriti da gli altri Serpenti Num. 21. fignificava, che il Signor Nostro Gesà Cri-R. Tutti gli Idolatri, i Giudei, i Tur-sto sarebbe innalizato sopra la Croce per rida' Giudei . Ma come ? Coroniamo , difie , Fede rivolgefsero una volta lo fguardo della te nostre porte con questa Croce, onore del contemplazione all' Autor di elsa, e che finalmente i Crittiani dovevano frequente-D. Chi diede quello Segno a' Cristiani? mente rammemorare col Segno della Cro-R. Dio wedefimo qual'ordinà, che il ce la Passione del Signore, per ispiccare da

Terzo, la lettera Tau impressa dall'Angelo in fronte di coloro, che vivendo fecon-D. Raccontatemi qualche esempio per do la Legge piangevano sopra i peccati di Gerufalemme, Ezech. 6. fignificava il Seono della Croce; come l'intendono S. Gi- cato nel ventre, luogo all' Uomo destinato rolamo ne' Comment. S. Cipriano nel lib. 2. alla generazione; tanto più che la scrittuad Ourint. c.21. Orig. hom. 8. in diversos. ra Sacra parlando della generazione eterna

R. Quello Segno comprende, ed esprime genuite. Psal. 100,

à principali Articoli della nostra Religione, D. Perchè portate la mano sopra la sini-che tutti li Fedeli sono obbligati di credere, stra spalla, e dalla sinistra alla destra, dicenre di sapere, come il Millero della Santissi- do: Et Spiritus Santti? gli Appostoli, anno contuttociò stimato be- di ambidue. ne gli Appottoli di darne a' fedeli un com- D. Andiamo avanti. In qual maniera il pendio nel Segno della Santa Croce, col qua- Segno della Croce fignifica il Miffero dell' le potessero in tutti i tempi, in tutte le sue Incarnazione del Nostro Salvatore?

Santiffima Trinità.

R. Il Mistero della Santistima Trinità, te appresso, dicendo: Spiritus Sancti. come abbiamo detto poco fa, non è altro,! D. In qual maniera il Segno della Croce che un Dio solo in tre Persone distinte, e persone la morte, e passione del Signore? rò formando il Segno della Croce, dicendo: In Nomine Patrit, & Filii, & Spiritus San-lanza, poiche si forma colla medesima si-Eti, significhiamo quetto miltero aperta-gura della Croce, in cui morl il Nostro mente; Imperocche sotto queste parole, Salvatore.

In nomine significhiamo effettivamente l' D. Come dal Segno della Croce ci viene Unità di Dio, la sua unica Potenza, Mae- significata la remissione de peccati?

D. Perchè in primo luogo stendete la maità, e Misericordia di Dio. no alla fronte con dire In nomine Patris?

prima tra le Divine Persone, è principio del Figliuolo, e dello Spirito Santo, e per di- Dell'ufo, e de' frutti del Segno della Crote. moltrare come sia principio del Figliuolo, abbasso subtro la mano al ventre conti-D. Uando dobbiamo noi armarci del Segno della Croce? nuando a dire: Et Filii, per dichiarare che il Figlio è generato della fostanza del Padre

D. Cofa fignifica questo Segno di Croce? del Figlio, dice: Ex utero ante Luciferum

ma Trinità, l'Incarnazione, e la Passione del Figlio di Dio, la remissione del Passione del Figlio di Dio, la remissione de' peccati, è la terza Persona Divina, cioè l'Amore la Gloria celeste : delle quali cose tutte, ben- del Padre, e del Figliuolo, che procede dall' chè appieno sieno espresse nel Simbolo de- uno, e dall'altro, come vincolo, e nodo

azioni munirsi, e consolarsi colla pia me- R. Conducendo la mano dalla fronte al moria di este. Aggiungete, che queito com- petto con queste parole In Nomine Patris, pendio è molto utile per tanti Idolatri, che & Filii, noi vogliamo fignificare che il Fipenerebbero ad imparare tutto il Simbolo Iglio, qual era nel feno del Padre da tutta D. Dichiaratemi alquanto più diffusa-l'eternità, per una altra seconda generaziomente, come i principali Articoli della no- ne difcese nel ventre della Vergine qual stra Fede sieno compresi nel Segno della pioggia nel Vello per farsi Uomo, e vestirsi Croce, e primicramente il Mittero della della nostra carne per opera dello Spirito Santo, il che dichiariamo immediatamen-

flà, ed Effenza; dicendo S. Girolamo, che: R. Conducendo la mano dalla finistra il Nome della Trinità è un Dio folo lib. 4. spalla alla destra, si dà ad intendere, che la Coment.in Matth. in fin. E con le parole Pa- Santissima Trinità, per il merito dell' Intris, & Filii, & Spiritus Sandinoi distin- carnazione, e Passione del Signore, ci ha guiamo in un Dio solo tre Persone, Padre, dalla parte similira, luogo assenato a' pre-Figliuolo, e Spirito Santo. E questa è un' sciti, richiamati alla destra, cioè alla gra-espressa confessione della Somma, ed Indi-zia, ed alla vita eterna, che è effetto dello Spirito Santo, cioè dell'istessa infinita Bon-

# R. Per significare che il Padre, cioè la LEZIONE QUINTA.

R. Jutte le volte che ci avviene d'incocon modo mirabile, ed ineffabile, signisi-minciar qualche opera, o che temiamo qualqualche pericolo spirituale, o temporale lutto il giorno, e vinto dal sonno si pose a D. E perchè allora?

noi abbiamo contro il Demonio, ed un'ora- effetti della fua negligenza, perchè tante zione efficacissima per implorare l'ajuto di e così orribili surno le illusioni, e larve Morte . Vide Gret. l. 3. c. 18. O fegg.

Croce?

vicordargli le sconsitte, e le perdite ch' ei vice- putava sicuro dalle insidie del Demonio, vette in esso, e percio al solovederlo, o udirlo senza questo riparo. Thom. à Kempis 3. nominare s'impaurisce, e trema. S. Ignat. par. Serm. ad Nov. Ep. ad Ph. lad. E foggiunge a mio proposito S. Efrem : Che le potenze nemiche a noi , leggete i Dialoghi di S. Gregorio al lib. 3. vedendolo danno volta, e fi risirano . S.Ephr. | cap. s. le omilie di S. Gio: Grifost. fopra S. ferm. de Cruce .

esempio a questo proposito.

R. Interrogato il Grande Antonio, quali armi prevaleffero più contro il comune ce, S. Girol nella vita di S. Ilario. nemico, rispose: Che il Segno della Croce, e la Fede viva, ed ardente verso Gesù Cristo della Croce sia altresì un' orazione efficace erano armi insuperabili, e muro d'acciajo per impetrar da Dio il suo ajuto? per i Servi di Dio contra gli ssorzi dell' In-

ferno .

Iddio è tuo Protettore. Da quel punto ella pericolo. incominciò ad abbracciarle con eccessi d' amore, ed orando, e contemplando in lei Segno della Santa Croce in ogni occasiole amare memorie del suo Signor Crocifisso ne perseverò in austerissima penitenza trent' anni continui.

. tro gli incanti , leggali l' esempio di Cipria- do : Nel principio d' ogni cosa , nell' entrare ,

D. E perchè allora?

R. Perchè è una delle migliori arti, che della Santa Croce. Provò però fubito gli Dio; e perciò nel Sacramento della Con-fermazione, il Vescovo ei forma questo Se-che atterrito ivegliosti gridando, e sudangno in fronte, come per arrolarci al servi- do copiosamente per il timore. Postosi perzio di Cristo, e darci forza a combattere ciò a considerare qual potesse esserne la caper la Fede di esso sino al Martirio, ed alla gione, ricordossi di aver trascurato l'unico riparo così temuto dall'avversario, e per-D. Ha dunque il Demonio paura della ciò non folo munissi del Santo Segno della Croce, ma ancora ne recitò divotamente R. Al certo. Ene dà la ragione S. Igna- l'antifona, ed i versetti, e così ripigliato zio Martire: Perche il fegno della Croce è il sonno, dormì quietamente il restante come un trofeo che le gl' innalza in faccia per della notte, e di là in poi nessun luogo ri-

Se desiderate maggior numero d' esempi, Matt. e l'omil. 8. sopra l'Epist. ad Coloss. D. Vorrei, che mi raccontaste qualche S. Cipriano nel Sermone de Passione Domini . Teod. lib. 3. cap. 3. S. Greg. Naz. nell' orazione 3. in Jul. Grets. nel lib. de S. Cru-

D. Come, intendete voi, che il Segno

R. E' verissimo . Perchè chi si fa in qualche bisogno spirituale, o temporale il Se-Santa Maria Maddalena ritiratafi in una gno della Croce, tanto fa, come se orasspelonca a far penitenza, su molestata in se in questa maniera. Mio Dio, io vi chiedo varie maniere da' maligni spiriti, ma aven- per la Maestà della Santa, ed Individua Trido invocato il Nome di Gesù Cristo vi ac- nità, per l'Incarnazione di Gesù Cristo, per corse S. Michele Arcangelo, che cacciò i la sua passione, e morte, e per tutte le grazie Demonj, ed inalberd la Croce su la soglia che dalla Croce ei c' impetrò, che vi degniate della caverna, dicendo: Non temere, che efferci favorevole in questo negozio, in questo

D. E' antico nella Chiesa l' uso di farsi il

R. Già vi ho detto, che questo costume riconosce il suo principio dal tempo degli Delle virtà, e forza di questo Segno con- Appostoli, e lo afferma Tertulliano dicenno Magno, e della Vergine Giustina regi- e nell'uscire di casa, nel vestirsi, nel levarsi, strato nel Breviario Romano a' 26- Settem- nell' assidersi alla mensa, nell' accender il lubre, e più distesamente appresso il Surio al me, nell'andar a letto, ed in ogni altra nostra azione incominciamo pur sempre col farci Un certo Monaco stanco dalla fatica di il Segno della Croce in frome; lib.de cor. Mil. c. 2. S. Marziale nell'Ep. 1. c. 8. La Croce del R. Per esprimere, che vogliamo aver-

D. E perchè nel principio della tentazio-

R. Per munirci con la virtù della Croce, e 8 a Demetriade: Chiudete, diffe, la por-le col merito del Signore contro il Demonio. ta del cuore, e con frequenti fegni di Cro-Rileggete il detto di fopra a proposito del ce armate la vostra fronte, acciocche l'estermi- Serpente di bronzo innalzato da Mosè in

D. Potreile voi confermarmi con qualgitto non ebbe riguardo alcuno. E.S. Cirillo che esempio, che Iddio gradisca quello

entrare, e dell'uscire, del camminare, e del te, nel petto, in ogni luogo, ed in ogni ripofarsi, del vegliare, e del dormire. Que-tempo. Avendo il Re suo Padre fatto sabsto è un riparo che a' poveri si dà gratuitamen- bricare una Chiesa ad onore di S. Dionigi, te, ed agl' infermi non costa satica, essendo invità S. Dunstano ad andarvi per consadato da Dio per contrasegno de' Fedeli, e crarla . Colà giunto il Santo offervo la Vergine, che col pollice frequentemente fegna-D. Perchè fate voi il Segno della Croce vasi. Approvò, ed ammirò così degna usanl principio delle vostre azioni? R. Perchè ci consiglia l'Appostolo a far permetta Iddio, che questo dito si corromtutte le cose in nome del Signor nostro Ge- pa, ed imputridisca. Morì di là a pochi giorsù Cristo crocifisso per amor nostro, dalli ni la Santa, ma tredici anni dopo comparve meriti del quale speriamo ogni bene, affin- a S. Dunstano, gli rivelò la gloria che goil ricordarci spesso dell'immenso beneficio go più decente. Ed in segno, che ciò che vedi è verità, e non illusione, tu troverai, D. Ma perchè vi fate voi il Segno della diffe, risolti in polvere gli occhi, le mani, e piedi da me non custoditi con la diligenza R. Per liberarci dalle infidie, e molestie che si conveniva nell'infanzia, ma il restane misericordia. Andò S. Dunstano ad An-

> D. Perchè adopriamo noi questo Segno sopra tutte le cose, e particolarmente so-

lazione avuta, lo trasferì e ripose entro

R. Per purgare, e santificare le Creature con la parola di Dio, e con questa orazione

Signore vi fia sempre impressa nel cuore, nella lo sempre nella memoria, nella bocca, bocca, e nella fronte. S. Girolamo scriven- nel cuore. do ad Eustochio, replica. Ad ogni azione, e ad ogni passo munitevi col segno della Croce. ne facciamo il Segno di Croce? Ed il medesimo Santo Dottore nell'Ep. 11. natore dell' Egitto non ferifea , ma salvi nella faccia degli Israeliti per loro rimedio . vostra mente i primogeniti, a' quali nell' E-Gerosolim. al 19. del Catech. Mai ci prendal costume? la vergogna di confessar Cristo, ma il Segno R. Benissimo. S. Edita Vergine figlia di della Croce dia sempre principio a tutte le no- Edagaro Re d'Inghilterra, avea per costustre azioni, del mangiare, e del bere, e dell' me di farsi il Segno della Croce nella fronspavento de' Demonj.

nel principio delle vostre azioni?

chè ogni cosa ci succeda prosperamente, e deva in Cielo, e imposegli di levare il suo perchè sappiamo esser cosa utilissima a noi corpo dalla sepoltura, e trasserirlo in luoch' ei ci fece con la fua Croce.

Croce nel principio dell' Orazione?

del Nemico, e per renderla efficace con li te del mio corpo incorrotto, ed intiero, ed meriti di Gesù Cristo. Quindi è che nelle in particolare il dito pollice della mano de-Chiefe, che fono le cafe dell' Orazione, s'Ifra, perchè con esso frequentemente forinalbera l'Immagine del Crocifisso, acciò mava il Segno della Croce. Essendochè piai Fedeli sappiano, che da esso, e per i suoi ce a Dio di mostrare in quelli la sua paterna meriti anno da chiedere, ed impetrare giustizia, ed in questi la sua dolce clemenza. le grazie.

D. E nell'amministrare i Sacramenti, el tona, ove giaceva il Corpo della Santa Vercelebrar la Santa Messa, a qual fine si fan-lgine, e trovato il tutto conforme alla rive-

no tanti fegni di Croce?

R. Per significare, che tutti i Sacramen- un' Altare con gran divozione, e riverenza. ti, ed insieme il Sacrificio dell' Altare rice- In vita ejus apud Sur. 16. Septomb c.4.5. 6. vono la virtù, ed efficacia dalla passione, e morte del Signore.

D. E perchè non solo vi segnate la fron- pra le comessibili? te, ma ancora la bocca, ed il petto nel re-

citare o udire l' Evangelio?

come

Gio: Crifost. nell' Omil. 79. al Popolo.

D. Potrebbe temer di male, chi fenza que- presso.

ita benedizione andalle a menta?

R. In un Monastero di Vergini sotto la ce di legno, di argento, o di oro, o di direzione dell' Abate Equizio, una Serva qualunque altra materia? di Die entrata un giorno nell' orto, vide R. Sì, ed è usanza approvata da S. Gio: appena fu entrato nell'orto, che il Diavo-prodigi della Croce? lo quafi fcufandofi prefe a gridare: che col-D. E'egli convene pa nè ho io? fe mentre fedevo sopra quella lungo le itrade, ed a' capi di esse? lattuca, essa venne, ed insieme con quella mangiommi? Lo riprefe il Servo di Dio af- me della primitiva Chiefa, come prova il pramente, gli comando di uscirne, nè mai Molano nel trattato delle pitture, e impiù ritornare in quel corpo, come fece, S. magini c. 45. Greg. lib. 1. de suoi Dialoghi c, 4.

E per il contrario quanto bene ne avve- altri luoghi? nise a S. Benedetto per aver fatto il Segno

D. Il Segno della Croce ha egli forza efmini?

ti avvenimenti e tra gli altri quelto che so- partes adversa, vicit Leo de Tribu Juda. no per raccontarvi. Andavano due compagni da Geneva verso Lovana, quando all' ce agli occhi degli agonizanti, e moribondi? improvviso turbossi l'aria, e sollevossi una uno di esti il Segno della Croce secondo l'I cre: O ceremonia, disse, da cacciar le mo- Gesù Cristo crocifiso per lui. tohe! Ed ecco che tuonando di nuovo cadde un fulmine che l'uccife, restando l'altro sano Chiesa ? ed illeso, qual poi divulgò il fatto per tutta la Citta di Geneva. Tilm. lib. 7. coll. [ec.] al lib. de visit. infir. c. 3. сар. 58.

D. E contro le malattie?

D. Vale fenza dubbio. San Rocco Con-

come ci configlia l'Appostolo. Vedi S. cancellarsi il Segno della Croce sattogli da San Rocco, che vi rettò visibilmente im-

D. E' egli lecito di portare al collo la Cro-

una lattuca, e venutagli voglia, incauta- Crisostomo, che nell'omilia 21. al Popolo mente, esenza benedirla, se la mangiò, e riprende espressamente l'abuso di alcuni fubito, invafata dal Diavolo cadde a terra. Cristiani del suo tempo, che portavano ap-Fu chiamato subito l'Abate a soccorrerla pese al collo le Medaglie di Alessandro Macon le sue orazioni, perchè il maligno spi- gno, o d'altri, dicendogli: Dove sondate rito sicramente la tormentava, e venuto, la vostra speranza? Forse non vi son noti i

D. É' egli convenevole il piantar le Croci

R. Benissimo. Etale su ancor il costu-

D. E perché si pianta la Croce in tanti

R. Affinch ? ci ricordi in ogni luogo quandella Croce sopra una Tazza preparatagli to patì Critto in essa per noi, come se ci dida' fuoi Emoli : leggafi nella fua vita li 21. celse : O vos omnes, qui tra sfitis per viam, Marzo. Tren. 1. Secondariamente per abbattere la ficace contro le tempette, i tuoni, ed i ful- possanza del Demonio in ogni luogo, come le inalberando la Croce se gl'intimasse la R. Così è e ne fanno tellimonianza mol- fuga dicendo: Ecce Crucem Domini, fugite

D. Qual è la ragione di presentar la Cro-

R. Due sono le ragioni. La prima, per tempesta con tuoni e folgori, e facendosi cacciare dall'animo dell'inferino il timore del nemico infernale, che allora fa ogni suo. uso antichissimo de' Cattolici, l'altro, co-ssorzo. L'altra; accid l'infermo resista me Eretico avvezzo a burlarsi delle cose sa-lalla disperazione, e confidi ne' meriti di

D. E questa usanza è ella antica nella

R. Così è, come insegna S. Agostino

D. Non avreste voi alcun' esempio a que+

fto proposito?

R. Si: S. Francesco di Paola Fondatofessore nato in Mompelieri, ebbe il Segno re della Religione de' Minimi, ricevuta con della Croce per divifa infeparabile dal ven- grandissima divozione la Santusima Eucatre della Madre, perchè con esso nacque, e ristia nel Giovedì Santo, il giorno seguente. con esso sano tutti gli appestati in diverse preso nelle mani il Crocifisso, e pronuncian-Città d'Italia, e tragli altri un Cardinale do quelle parole: Nelle tue mani, o Signore, in Roma, dalla cui fronte mai potè dipoi raccomando il mio spirito, soavemente spirò

vatore morifle. In ejus vie. 2. Apr.

lano, e Cardinale digniffimo, chiamato all' lo portate in fronte, portatelo infieme nel cuoaffistenza di Pio IV. Sommo Pontefice ri- re. Ser. 30. in Novist. dotto all'estremo punto, presa in mano la Croce : Coraggio, diffe : Santissimo Padre-Non si pensi ad altro, che alla Gloria celeste. Tutta la nostra speranza è riposta nel Crocifisso. Questa è la nostra risurrezione, e la nostra vita. Questi è la Vittima sacrificata per la falute di tutti . In vita ejus .

antico, e così utili, e falutevoli fono gli effetti, per qual ragione non se ne servono gli perstizione. Cal. l. 1. Inst. c. 11. §. 7. Eretici, che anzi lo proibifcono, o impedi-

fcono agli altri il farlo?

R. Si mostrano in questo veri figliuoli del Demonio, che per mezzo degli Eretici hal dalle confiderazioni già fatte di fopra, come sempre proceurato con tutto lo sforzo di ca- da quelle, che si faranno quando tratteremo cellar dalla mente de' Fedeli la memoria del Simbolo della Fede alla parola Crucifidella passione di Gesù Cristo. S. Ignazio ep. | xus, potrà il savio Lettore dedurre ragioni 6. ad Philad.

D. Ma perchè (dice l'Eretico) tanto onorare la Croce, se portò a Cristo tanta ignominia e tormento, e non più tosto sprezzar-

morte di Cristo?

non fu cagione a Cristo d'ignominia solo, e Croce è stato fin da primi tempi un'aperta di dolore, ma insieme di trionfo, e di gloria, ed a noi di redenzione, e di falute, per desima, per cui Cristo medesimo se ne ral-monj architetti principali di esta, e come

frutto?

R. Con gran fede, e confidenza nella mi-

che nella Croce ci fece.

fanno il Segno della Croce, pochi contut- In nomine Patris, & Filii, & Spiritus Santociò fieno quelli, che ne cavano l'utilità Ei; ed al c. 24. n. 30. e cap 28. n. 19: E se pretefa?

dalla mano dovria scolpirsi. Così l'intende tibus Verbum Christi stultinia.

in quell'ora in cui si crede che il nostro Sal-1Ruperto Abate 1. 1. in Lev. c. 35, e con lui S. Agoit. dicendo: Cerca Iddio chi faccia il S. Carlo Borromeo Arcivescovo di Mi- suo Segno, e nonchi lo dipinea. Se dunque

#### CONTROVERSIA DEGLI ERETICI.

Sopra il Segno della Croce.

D. Se del Segno della Croce è l'uso così D. TL Segno della Croce (dicono gli Eretici) è un fegno abbominevole di fu-

R. Abbattanza abbiamo mostrato fin' ora, che il Segno della Croce è un breve compendio de' Mister, della nostra Fede, onde più che sufficienti per rispondere . Ma le nè a noi, ne a' Santi Padri sopracitati creder volessero, potrà convincerli con l'autorità di Beza loro Patriarca, e primo Settario de' la? forfe per rallegrarvi con i Giudei della Genevrini, che nel trattato de' fegni della Chiesa visibile, stampato in Genova l'anno R. Rifponde il Cattolico. Che la Croce 1 579, dice espressamente: Che il Segno della professione della Religione Cristiana.

In quanto poi all'accufarci di Magia, veil qual titolo la veneriamo, e ci rallegriamo dano essi, come possa essere strumento di della morte diCristo per quella ragione me- Magia un Segno tanto formidabile a' Depossano passar di concerto col grande Ata-D. Con qual disposizione di cuore devesi nasio, che ci lasciò scritto; Il Segno della formare il Segno della Croce per cavarne Croce disarma la Magia, e rende vani i sforzi

delle malie, e venefici. De Incarn. Verbi. Che se ricorressero gli Eretici, come è lofericordia di Dio, e gratitudine de' benefici ro costume, all'autorità della Scrittura, e voi ricorrete a S. Matteo, da cui al cap. 28. D. D'onde avviene che mentre tanti si n. 19. è registrata la forma di questo segno, questo non basta, lasciate i ciechi in balia R. Perchè portano la Croce nella fronte, del loro capriccio; e ricordatevi che di quee non nel cuore,e pure dalla Fede prima che, sti tali ci lasciò scritto l'Appostolo: Percun-

# ARTE PRIMA

Ε

# CATECHISMO

Della Fede, e del Simbolo di essa.

LEZIONE PRIMA.

Che cofa & Fede.

mo luogo nel Catechismo? R. La Fede; qual'è come de importanza? la Porta della nostra salute, il principio, il fondamento, e la radice del- noi per bocca dell'idella Verità. Hec est vila giullificazione, fenza la quale è impossi ta aterna, ut cognoscant te folum Deum vebile di piacere a Dio, e di giugnere alla rum, O quem milili Jesum Christum. Jo. 17. compagnia de' suoi Figliuoli. De Fide S. Th. Secondariamente la Fede, come s'è detto di 2. 2. 9.1. O 11. Conc. Trid. fell.6. c.8,

D. Che cosa è Fede?

me, dal quale illuminato l'Uomo da fer- maxima, O pretiofa vobis promissa donavit, mamente il suo assenso a tutto quello, che ut per hac efficiamini Divina consortes natu-Dio ci ha rivelato, e ci ha proposto di cre- re. Ep. 2. cap. 1. dere, o sia in iscritto, o per tradizione, o altrimenti. Heb. 11. v. 6.

D. Perchè chiamate voi la Fede un dono

Ad Eph. 2. Leggete con attenzione l'Apostolo in questo luogo,

D. Spiegatemi questo con qualche similitucine.

principio l' Uomo di niente, così lo rimette in stato di salute, qual' è come un'altra creazione, col dono gratuito della Fede sen-za alcun merito dell'Uomo. Imperocchè, come dice S.Prospero: La Fede prima di tutte le altre cofe se gli da per i meriti di Gesit Cristo, come fondamento, e principio di tutti Ual materia deve avere il pri- i meriti. Prosper l. 1. de vocat. gent. c. 24. D. Questo dono della Fede è egli di gran-

R. Anzi di somma importanza, sapendo sopra, è il fondamento di tutte le buone opere, e senza di questa è impossibile di pia-R. La Fede è un dono di Dio, ed un lu-cere a Dio. Terzo, dice S. Pietro, che Dio

D. Grande dunque deve effere la stima

di questo dono?

R. Rileggete gli esempi addotti a questo proposito nella terza Lezione Preludiale, a' R. Perchè per averla nulla vi mettiamo quali ancora potrassi aggiugnere il seguendel nostro, ma è un mero, e puro dono, che te.L'anno di nostra falute 777. Telerico Re gratuitamente ci viene da Dio per nostra de'Bulgari,dopo aver combattuto più volte falute . Nemo potest venire ad me, nisi Pater, per difesa del suo Regno contro l'Imperaqui misit me , traxerit eum . Jo. 6. v.44. E co- | dore Constantino Copronimo, vinto finalme lo trae ? Per mezzo della Fede, foggiun- mente dall' amor della Fede abbandonò il gne S. Agostino I.2. de consens. Evang.c.20. Regno, ed i Sudditi, e venne a Costantino-E S. Paolo: Gratia enim salvati estis per Fi-dem, O hoe non ex vobis, sed enim donum est. leste del Santo Battessimo.

D. Perchè dite voi, che la Fede è un lume?

R. Perchè in quella guifa che il Sole illumina, e dispone i nostri occhi a ricevere le R. Nella stessa maniera che Iddio creò dal specie di tutte le cose visibili, nello stesso

modo la Fede illumina il nostro intelletto a se di qua tornassero. Ma tu, che fai in questo conoscere e a credere tutto ciò che Iddio ci luogo? Godo, risposi, di passegiar solo, diha rivelato. Fa ancora a questo proposito scorrerla meco stello, come ben per suaso, che per la similitudine del lume della Gloria addot- ammaestrare l'intelletto, e persezionar l'elota da Toologi, da cui invessito il nostro in-quenza molto vagliono la soltudine, ed il si-telletto viene elevato, e disposto alla chia-lenzio. Ailora egli: O quanto dubito, disse, ra,e beatifica visione di Dio. Di questo lume che più dell'apparente, che del vero, o delle parlava l'Appottolo allorche diffe : Deus, parole, più che de' fatti tu sia curioso. In qui dixit de tenebris lumen splendescere . 2. Dial. cum Triph. Jud. Bar. to. 2. Annal. an. Cor.4. E finalmente come fenza la luce ma- no Dom. 130. teriale non giungono, o difficilmente, alla perfezione le opere umane, e temporali, volmente, e provandogli il Vecchio effer così fenza la Fede, che è un lume spiritua- impossibile di rinvenire la verità da'Filosole . facilmente inciampasi nelle opere spiri- si, finalmente conchiuse trovarsi essa nella ce a Dio.

illuminato alcuno con la Fede?

bi decet quid te oporteat facere . Act. 10.

ricorrere alla folitudine, e suggire l'umano opposte a' Cristiani, così paria di se. commercio. Incaminatomi perciò ad un certo luogo vicino al Mare, da me piudicato at- trina di Platone, vedendo i Cristiani accusato al mio difegno, ed alla libertà de' miei ti,e calunniati foffrire ogni più orribile supplia pensiere, e già a quello vicino, m'accorgo di cio, e correre alla morte con tanta intrepidezaver alle spalle certo Vecchio di aspetto in un za, giudicai del tutto impossibile, che tal gente venerabile, e giocondo. Rivoltomi però, lo del vizio, e de' piaceri sosse seguace, e diceva rimiravo attentamente per maraviglia; allo- tra me stesso : come ponno accordarsi insieme ra egli, Mi conosci tu? disse, e rispondendo sortezza più che umana per patire, e morire, e io di no : Perchè dunque, replicò, tanto curio- debolezza d'intendimento nell'anteporre l'emfamente mi guardi? Per maraviglia foggiun-fi, di vederti, dove pensava di esser solo; a tutti gli altri piaceri di questa vita, e della Ed egli: Il pensiero di certi miei domestici iti vità medesima? E se l'amore del vizio, e de' in viaggio, quà mi condusse per vedere, se for- piaceri è il loro fine; perchè rinunciano alle

Seguitarono così a discorrere vicende-

tuali. Questa è la Colonna di fuoco che trae sola scuola di Cristo, e però disse: Ma tu prigli Ifraeliti dall' Egitto, quelta è la scorta ma d'ogni cosa con le preghiere, e col fervente che nella notte di questo Mondo ci condu- defiderio batti alle porte della luce, e fappi che se dalla pura bontà d'Iddio, e di Gesù Cristo D. Avreste voi qualche esempio per di- non venisse un raggio, tu la cercaresti, e ti afmostrare, che Dio abbia miracolosamente saticaresti a vuoto. Queste e molte altre cose mi diffe che non ho tempo di ripetere adeffo, e R. Due notabilishimi sono registrati ne- consigliatomi come dovessi regolarmi in quegli Atti degli Appostoli. Uno di S. Paolo sto fatto, più non lo vidi. Mi si accese subito Appostolo, chiamato miracolosamente dal nel cuore un desiderio intensissimo di leggere i Giudaismo con la voce di Cristo, Act. 9. Libri de' Profeti, e d'altri Santi, ed amici di E l'altro di Cornelio Centurione, di cui così Dio, e rivolgendo nell'aaimo il difcorfo avuto, parla il Sacro Tetto: Cornelius a Cafarea e le fue ragioni, conobbi effer questa la vera rir religiosus, ac timens Deum, faciens eleemo- Filosofia, e risols di seguirla . Vorrei al certo. synas multas plebi, O orans semper, vidit che tutti per la strada medesima venissero a manifeste Angelum Dei ad se introeuntem, Cristo . Segue di poi il Santo Martire a rac-& dicentem : Corneli, orationes tua, & clee- contare in qual maniera illuminato da Dio mosynæ tuæ ascenderunt in conspectum Dei, imparasse a poco a poco la vera Filosofia, accerfe hominem , qui vocatur Petrus : hic ti- qual'e la Dottrina di Gesù Crifto , e diventaffe vero, e perfetto Filosofo. Pruova di più Simile è il fatto, che di fe stesso racconta che in questo genere sono da preferirsi gli S. Giustino Martire, già stanco di cercare la Artefici idioti, ed ignoranti, purche siano verità nelle scuole de' Filosofi . Stando io in veri Cristiani , a tutti gli altri Filosofi Genquesti termini, dice il Santo, determinai di tili. E più sotto discorrendo delle caluania

To stello feguace allora delle opinioni e dot-

peffeffioni, agli agi, ed a tutte le comodità, e; delizie, non piuttoflo le cercano per viver verità ce gli ha rivelati. lungamente in effe , e vivere nascosti dagli occhi, e dalla notizia de' Prencipi, e de' Ma- lato questi Articoli a gli Uomini? giftrati? Similia de Egefi apud Adon.7. Apr. Aggiugnete a questi esempi la vocazione di porre, e dichiarare quello che Dio rivela. Sant' Eustachio posta nel Breviario Ro-

D. La Fede sola è bastante per sal-

varci?

R. No : E ve lo provo con questo argo- S. Gio: al c.14. e 16. rileggi il già detto nelmento. Quella Fede vale per giustificare, la terza Lezione Preludiale. ed ha forza secondo l'Appoltolo, in se, e va- D. E' poi tanto vero quello, che la Chielore per giustificare, la quale opera per mez- sa ci propone a credere, che non ammetra zo della Carità, e perciò va unita con essa : ragione di dubitare in parte alcuna? Ma la fola fede giustificante tenuta da' Lufizioni contradittorie; perche la Fede per Hiftor, in vita Bafil. aver forza di giustificare richiede la Carità; non è dunque fola quella che va accompagnata dalla Carità.

D. Come si deve dunque intendere l'Appostolo quando dice; Fide justificari hominem : Justus ex fide vivit . Ad Rom. 1.

R. La Fedcè il principio, la radice, il fondamento della giustificazione, come s'è detto di fopra. Ma da se sola non può giuflificare gli adulti, ma fono insieme ne-

Fcde.

Ecco una similitudine. Quando dico, il merito della Fede. quest'albero mi nutrisce, di questo vivo; intendo di parlar de' frutti prodotti dall'albe- Fede? ro : Quello Generale d'esercito ha vinto il suo nemico, intendo per mezzo de' Soldati : Manichei diceva : Voi, o Manichei , che dell' Questo Medico cura gl'infermi, s'intende, Evangelo credete quello che volete, e non creper mezzo de' Medicamenti.

diamo?

R. Noi lo diciamo nella medefima diffinizione: Bisogna credere tutto quello che Dio re, e conoscere con eguale notizia, e coci harivelato, e proposto a credere per mezzo della Chiefa .

D. Per qual ragione credete voi gli Ar-

ticoli della Fede?

R. Perchè Dio fomma, ed infallibile ve-

D. Come sapete voi, che Dio abbia rive-

R. Lo sò dalla Chiefa, a cui tocca il pro-D. E se la Chiesa vi proponesse il fallo?

R.E' impossibile, che la Chiesa erri, effendo assistita sempre dallo Spirito Santo. Vedi

R. Così è al certo, e ne diede un notabile terani, non è quella Fede che opera per esempio il Gran Basilio, che nè per minacmezzo della Carità, presupponendosi sola cie, ne per promesse mai potè esser indotto da esse, e disgiunta dalla Carità nel valore di a sottoscrivere nella Consessione di Ecde la giustificare; dunque la sola fede giustificante parola, omiusion, come voleva l'Arriano ammessa da' Luterani, non è Fede che va- Imperadore Valente, ma sempre sostenne, glia per giustificare, e per conseguir l'amici- e scrisse con i Cattolici la parola omousion, zia di Dio. Anzi, che la Fede sia sola, e con- benche solo differente d'un jota dall'altra, tuttociò sia giustificante, sono due propo- Theodor. 1.4. hist. Eccl. c. 19. Vide Greg.

D. Voi avete detto nella diffinizione della Fede queste parole: da cui illuminato l'Uomo dà fermamente il suo assenso; che vuole

dire dar fermamente il suo alsenso?

R. Vuol dire, che si crede certamente,e fenza dubbio, a riguardo dell'autorità di Dio. Tantochè quello assenso tolga affarto ogni ragione, o pretesto di dubbio, c sia più certo di qualunque altra cognizione che possano darci, o le dimostrazioni scientificessarie le buone opere satte mediante la che, o l'esperienza de' sensi. Dissi più certo, e non più evidente, per toccare il pregio, ed

D. Questi articoli richiedono tutti ugual

R. Così è : perciò S. Agostino contro i dete quello che non volete, credete piuttosto a D. Quali cose è necessario che noi cre- voi stessi, che all Evangelio . S. Augustin . Epist. 56.

D. Sono forse obbligati i Cristiani di sapegnizione ogni, e qualunque Articolo della

nostra Fede?

R. No, ma solo basta che sieno disposti in maniera, che vogliano credere fernotizia.

interrogato, se credete il tale, o tale Arti- determinato; Che quattro soli sieno gli colo di Fede, che voi veramente non fapeste Evangeli legittimi, ed approvati come

derefte?

fizioni, rispose: lo credo quello, che crede dalla Scrittura, che non ne parla. la Santa Chiesa Cattolica Romana. E quella, che cofa crede? A cui egli : Quello, che Tradizioni? credo io (rispose). Ed al certo non era fuor di propolito quella risposta, stantechè non è da tutti il sapere tutti e quanti gl Articoli della Fede, e renderne la ragione .

#### LEZIONE SECONDA.

Della Scrittura, e della Tradizione .

D. Li Articoli della Fede sono tutti J contenuti nella Scrittura?

tura, e parte dalle Tradizioni. D. Che intendete voi per Scrittura?

R. Intendo il Corpo della Bibbia com-Scrip.

Sacra Scrittura in lingua volgare?

hibit .

D. Che intendete voi per Tradizioni? R. Intendo alcune Istruzioni, e Costi-Appostoli, e de' Prelati della Chiesa.

ni non iscritte nel Sacro Testo.

che il Simbolo della Fede sia veramente gli Appostoli sono pari d'autorità, e di credi-Canonico, ed Appostolico; Che i battezzati to con la Scrittura, o siano elle concernenti dagli Eretici non si debbon ribattezzare ; la Fede, o pure i costumi, così diffinisce il Che il Battesimo si debba amministrare con Concilio di Trento. E di questo non v' è

mamente a qualfivoglia Articolo propo- Padre, del Figliolo, e dello Spirito Santo: sto dalla Chiesa, subito che ne abbiano e pronunziandosi in forma differente, il Battesimo non sia valido; Che il numero de' D. Eche direste, se vi avvenisse di esser Sacramenti della nuova Legge sia certo, e che fosse tale, come per esempio, se l'Ani-Scrittura vera, e canonica, cioè quelli di ma ragionevole sia la forma dell'Uomo, se S. Matteo, di S. Marco, di S. Luca, e di l' Uomo abbia il libero arbitrio: Che rispon- S. Giovanni. Questi punti, e molti altri creduti universalmente, ed in ogni tempo R. Rifponderei con le parole di quel come Articoli di Fede ci sono stati proposti, Carbonaro, che interrogato da Osso dottif- e confegnati di tempo in tempo dalle Trafimo, e piissimo Cardinale con simili propo- dizioni, ed uso antico della Chiesa, e non

D. Cofa ci infegna la Scrittura circa le

R. La Scrittura ci propone cinque confiderazioni. Primieramente, alcune Tradizioni efferci flate date da Cristo; ed altre dagli Appostoli. Dico date da Cristo, perchè egli dice: Euntes docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris, O Filii, O Spiritus Sancti, docentes eos fervare omnia quecunque mandavi vobis. Notate che non dice quello che vi ho commesso in iscritto, comunicatelo ancora in iscritto a tutte le altre genti (perchè il Signore non ha scritto cofa alcuna ) ma folamente infegnate quel-R. No; ma parte ne abbiamo dalla Scrit-lo che vi ho comandato. Diffi, altre dagli Appoltoli, e questo è chiaro, perchè pochi di esti hanno scritto, e pure ognuno di esti ha fondato la sua Chiesa. Di più dice l' Appoposto delle parti annoverate, ed approvate stolo. Catera cum venero disponam. 1. Cor. dal Conc. di Trent. Seffione 4. de Canon. 14. Dunque ha risposto, ed ordinato varie cose, di cui nulla ha scritto. E S. Gio: D. E' egli permesso a tutti di leggere la Multa habui tibi scribere, sed nolui per atramentum, O' calamum scribere tibi . Spero au-R. No; Ma si richiede la licenza in tem protinus te videre, & os ad os loquemur. iscritto dal Vescovo. Reg. 2. Indic. Lib. pro- Epist. 3. E queste constitutioni, disposizioni, e documenti datici a bocca, noi le chiamiamo Tradizioni, e però di esse possiamo dire con Tertulliano: Di queste, e molte tuzioni dateci da Critto per mezzo degli altre ufanze in vano si cerca l'origine dalle Scritture . La Tradizione le institui , la Con-D. Riferitemi alcune di quelle Tradizio-| fuetudine le confermò, e la Fede le pratica. l. de Corona Militis c. 4.

R. Che si debbono battezzare i Bambini; 2. Che queste Tradizioni di Cristo, e dequesta forma; lo ti battezzo nel Nome del dissicoltà; perchè il Signor Nostro Gesù

Sancto c. 27. Dam. l. 4. c. 17. Anzi la Tra- che fu loro discepolo. dizione è più propria della Legge nuova, di pietra, Gen. 31.

sia nascente, e non che il Precetto del Si-li 16. gnore lo richiedesse.

4. E' da notarsi a savor delle Tradizioni, che negano le Tradizioni? che facilmente cascono le nostre Scritture buon senno. nelle manide' Gentili, e degl' Infedeli, che D. Non vi farebbono forse ragioni per fiburlano de', Ministri della nostra Religio-convincere gli Eretici col dimostrargli, che ciano. In ogni tempo hanno cercato gli Ere- quello che si contenga nella Scrittura? tici di falsificare le Scritture, e per il contra-

Cristo parlando delle cose che avea com-prio i Cattolici sono più tosto andati inconmesso a' suoi Appostoli per instruzione del tro a' tormenti, ed alla morte medesima, Mondo dice: Qui non erediderit, condemna- che r iporre i Libri Sacri nelle mani degl' In-bitur. Marc. 16. El'Appoltolo: Itaque fra- fedeli. Vedete il Martir. Rom.al giorno 2. di tres state, O' tenete traditiones, quas didici- Gennaro, dove si leggono queste parole : stis, sive per Sermonem, sive per Épistolam.2. Roma commemoratio plurimorum Sanctorum Tessal. 2. Sopra il qual passo scrivendo San Martyrum, qui spreto Diocletiani Imperatoris Gio: Grif. rillette, e dice: Dunque è evidente edicto, quo tradi Sacri Codices jubebantur, poche non tutte le instruzioni ridusse in iscritto, tiùs corpora Carnificibus, quam Santta dare ma molte ancora ne comunicò a voce. E pe- Canibus maluerunt. Questa è la ragione, rò meritano ugual fede e quelle, e queste. per cui gli Appostoli andarono tanto cauti Vedi S. Epit. hæres. 67. Basil. l. de Spiritu nello scrivere, come afferma S. Dionigi,

Offervo in quinto luogo, che quanto di che la Scrittura, facendosi da' Profeti que- Gesà Cristo, e de' suoi Appostoli si legge, sta distinzion, e differenza tra la Legge nuo- è solo la minima parte di quello che seceva, e la vecchia, per effer quella scolpita nel ro, o dissero. Quanto alle opere del Signocuore de' Fedeli, e quelta nelle Tavole re, lo dice chiaramente S. Giovanni nel fine del suo Evangelio: Sunt autem & alia 3. Che in ogni tempo Dio ha retto la sua multa, qua secit Jesus, qua si scribantur per Chiefa con le Tradizioni, perchè dal prin- fingula, nec ipfum arbitror Mundum capere cipio del Mondo fino a Mosè tutto abbiamo posse eos, qui scribendi sunt, libros. Parcadalla sola Tradizione. E da Mosè sino a mente ancora parla degli Appostoli la Scrit-Cristo comanda Iddio, che il Popolo, oltre tura, e particolarmente de Santi Andrea, le cose scritte, s' informi da' suoi Padri, e da' Bartolomeo, Filippo, Simone, Matteo, e fuoi Maggiori intorno la Legge. Deut. 32. altri, che pure faticarono molto per la Chie-Enel Libro di Giobbe: Interroga generatio- sa di Cristo, insegnarono molto, e nulla nem prissinam & diligenter investiga Pa-scrissico S. Pietro, S. Giacomo, e S. Tadrum memoriam. Nella Legge nuova Gesti deo scrissero poco, e delle cose a sè spettan-Cristo ha fatto lo stesso, avendo insegnato ti pochissimo. E San Paolo Appostolo che la sua Legge agli Apostoli, e Discepoli sen- scrisse più di tutti, confessa ancora in molti za alcuna scrittura. E se alcuni di essi han- luoghi di aver satto molto più che non ha no scritto qualche cosa, ciò su, perchè in- scritto. Leggete la 1. a' Cor. v. 11. agli Ebr. vitogli l'occasione di confutar qualche Ere- 13. a' Filippens. 4. gli Atti degli Apposto-

D. Non sono dunque Cattolici quelli

che il Signor Nostro Gesù Cristo mai co- R. No; E di questo numero sono gli Eremandò a' suoi Appostoli, che scrivessero, ma tici del nostro tempo, perchè non credono folo che insegnassero, e predicassero, come egualmente alle Tradizioni come al Sacro s'è veduto di sopra in S. Matteo, e S. Marco. Testo. Anzi nè anco credono con Fede Anzi più tosto proibì loro il dissondersi nel- Cattolica alle Scritture, ma con la sola lo scrivere, come si vede in S. Matteo, allor- umana persuasione fondata negli Argomen-chè disse: Nolite dare Sanctum canibus, ne- ti, e ragioni naturali, e finalmente colla que mittatis Margaritas vestras ante porcos, Fede solita a prestarsi alle Istorie di Tito ne forte conculcent eas pedibus suis; Imperoc- Livio, o alle parole d'Uomini gravi, e di

ne, come fecero Porfirio, Avveroe, e Lu- n:olte altre cose di più abbiamo a credere di

R. Vi fono; Leggete il già detto poco

dopo il principio di questa Lezione, e poi dete ne quis vos decipiat per philosophiam, attendete a quest' argomento. Credono gli & inanem fallaciam secundum traditionem Eretici, che i Bambini debbano esser bat- hominum. Ed in San Pietro al primo. Retezzati; Che il Simbolo della Fede sia Ca- dempti estis de vana vestra conversatione panonico, ed Appostolico: Che i già battez- terne traditionis. Dunque tutte le Tradizati dagli Eretici, non debbano battezzar- zioni sono riprovate da Cristo, e dagli si di nuovo; Che la forma del Battesimo Appostoli. fia questa: Ego te baptizo in nomine Patris, Sacramenti; Che l' Evangelio di San Matteo sia vero Evangelio, e Scrittura Canonica, e riprovano quello di Nicodemo; ma instructus. Dunque le Tradizioni sono sucerto è, che nessuna di queste cose è chiara-l perflue. mente espressa nella Scrittura: dunque gli lo credono.

## Controversia degli Eretici.

Sacra Scrittura.

Dicono in primo luogo; Sta scritto nel Deut. Non addetis ad verbum quod loquor dizioni.

vane, e da non tenerfene conto.

da ammettersi le Tradizioni.

4. Allegano in sua difesa l' Apoc. al 22. Contestor omni audienti verba Prophetia hujus, si quis apposuerit ad hac, opponet Deus

nem vestram. E nella 2. a'Colossensi. Vi- no sè stessi, che ne approvano molte, e

6. Dice l' Appostolo nella 2. ad Tim. 3. O Filii, O Spiritus Sancti; Che nella Chie- Omnis Scriptura Divinitus inspirata utilis fa vi fia un certo, e determinato numero di est ad docendum, ad arguendum, ad corripiendum, ad erudiendum in justitia, ut perfectus sit homo Dei ad omne opus bonum

R. Questo è il genio degli Eretici di con-Eretici ancora essi debbono credere molto fermare i suoi errori con i Testimoni delpiù di quello che si trova scritto; ed in fatti la Sacra Scrittura. Imperocchè leggono. e rileggono, cercano, e fiutano tutti i fo-gli del Sac. Testo, i Libri di Mosè, de' Regi, i Salmi, gli Appostoli, gli Evangelifti, ed i Profeti. In pubblico, in priva-SI sforzano trattanto gli Eretici di ripro- to, alla mensa, in piazza, e finalmente in vare le Tradizioni con l'autorità della ogni luogo, e ad ogni proposito sputano indifferentemente le sentenze della Scrittura Sacra, come si può vedere da' libri di Paolo Samofateno, di Priscilliano, di Euvobis, nec auferetis ex eo. Deuteron. 4. nomio, e di molti altri Mostri simili. E-Dunque debbono repudiarfi tutte le Tra-sempi poi arrolati alla rinfusa; ed in ogni pagina il nuovo, e vecchio Testamento in 2. Nel Deut. a 12. leggesi: Quod tibi volta; ma più son da temersi, quanto più pracipio, hoc tantum facito Domino: nec ad- è loro facile, e frequente il ricovero in luodas quidquam, nec minuas. Dunque tutte go facro. Sanno quanto gli puzza il fiato, le Tradizioni, e ordinazioni umane, fono e vorrebbero temperarne il fetore con gli aromati del Cielo, acciocche chi per altro 3. Abbiamo dall' Appost. ad Gal. 1. Licet scioglierebbe i sossimi umani, riverente s' nes, aut Angelus de Colo evangelizet vobis, arrenda agli oracoli. Così il Medico per praterquam quod evangelizavimus vobis, nascondere a' fanciulli l'amaro della bevan-anathema sit. E più sotto: Si quis evangeli- da, sparge su l'orlo della tazza la soavità di zaverit, prater id quod accepistis, anathema miele, che incauti, e ghiotti gli adeschi;se sit: Dunque dicono gli Eretici, non sono più a proposito non sosse il paragonarli a coloro, che vendono napelli, e cicute fotto il nome spezioso d'elettuari, ed antidoti: Sin qui il Lirinense .

Ciò suppotto. Rispondo alla prima ob-Super illum plagas scriptas in libro isto. Et si biezione, e dico che male si conchiude dagli quis diminuerit de verbis libri Prophetia hu- Eretici, che le Tradizioni siano da riprojus, auferet Deus partem ejus de libro vita. varsi. Primieramente, perche mentre ne-Dunque non è lecito l'ammettere le Tradi- gandole pensano d'impugnare i Cattolici, impugnano gli Appostoli da' quali le abbia-5. Leggesi in San Matteo al c. 15. Irri-mo. Impugnano Sant' Agoitino, gli altri tum fecifiis mandatum Dei propter traditio- Santi Padri, che le approvano. Impugna-

tra le altre, quelle della Scrittura, e dell' Alla terza rispondo. Tale è il senso de condariamente non intendono il senso del vobis, praterid, quod accepissis; E la vegiudiciali della Legge. E poi, vorrei fape- alcuno v'instruirà diversamente, fia scomere da esti, se pensano che queste parole sie- nicato. E da qui non s' inferisce, che le Trano state dette a' soli Giudei, o pure ancora dizioni Appostoliche sieno da riprovarsi, ma a' Crittiani; fe a' Criftiani, e perchè non più totto da abbracciarsi, perchè non sono offervano gli Eretici la Legge Mofaica, contrarie al fentimento dell'Appoilolo ai perchè non ficirconcidono? E se pensano Galati, ma più tosto fanno una medessima che il Non addetis faccia per loro contro di cosa con quello ch' ei scrisse a' Tessalonicennoi, cosa risponderanno à Cattolici quan- si dicendo: Tenete traditiones. Anzi che do gli rimproverano il Non auseretis non os- questa obbiezione sa contro gli Avversari fervato da essi, che ammettono, e negano medesimi in questo modo: Si quis evangeli-

Imperocchè, per lasciar molte altre ragioni no le Tradizioni contra il sentimento di che si potrebbero addurre, per qual cagione esso: dunque siano scomunicati. gli Avversari nelle sue radunanze formano | Alla quarta, rispondo, che dalle parole leggi, e statuti, e ne comandano l'osfer- dell' Apocalisse nulla si prova contro le vanza? Perchè da' Magittrati si assiggono Tradizioni, perchè il loro senso è di victare Editti per mantener la giultizia, e la quie-te nella Repubblica? Diverso adunque schino alterazione o per aggiunte, o per didall' opinione degli Eretici è il fenfo della minuzione, il che non tu mai in ufo appresso Scrittura: perchè come nel primo patto fi i Cattolici, ma bensì appretto gli Eretici, e tratta in generale dell' intiera offervanza maffime Luterani, che tengono tutto il Lide' precetti, e delle Leggi promulgate da bro per apocrifo. Mosè, così in questo patlo si tratta di un so- Alla quinta, si consideri il Testo, perchè lo precetto ceremoniale, cioè dell' intiera Cristo, egli Appostoli parlano solo o delle offervanza del precetto del Sacriscio, co Tradizioni de' Giudei abusate da' Farisci, me appare dal Testo. Dunque brevemente come appare dall' Evangelio, o delle Tra-Hoc tantum facito, cioè, offerisci solamen-dizioni de' Gentili repugnanti alla Fede te a Dio, Nee addas, cioè cosa alcuna Cristiana, ma tali non sono le approvate da' de' sacrifici secondo il rito de' Gentili. Nee Cattolici, e perciò il Testo non è loro conminuas cofa alcuna delle già comandate trario. avanti. Era questo un' a vvertimento, ed Alla festa, per esser la Scrittura utile ad una precauzione, che Iddio ricordava al suo insegnare, a riprendere ec. non ne segue, Popolo, nel punto di entrare in paese, e che le Tradizioni sieno superflue, non più terra de' Gentili, di non imitarne i costumi, che se udiceste: Ogni cibo è atto a nutrire, e le cerimonie. Da questa Scrittura così in sauque è superfluo il bevere; overo: ogni tesa, come si deve intendere, non sò cosa limosina è utile alla salute, dunque è superpossino conchiudere gli Avversari contro di sslua l'Orazione, e superflui sono i Sacramennoi, se non che a questo modo i Giudei do-ti, ec. overo: il Sole è utile per la produziovevano offerire in facrificio folamente quel-lne de' viventi; dunque è fuperflua l' aria, fule cose, che Iddio aveva determinate; Dun- perflui sono i venti, superflua la pioggia, ci que i Cristiani non devono offervare i pre-tutte le cagioni meno principali, che con escetti umani o sieno civili, o pure Ecclesia- so concorrono alla generazione. Onde malaflici.

Esorcismo, come nota il Kemnizio. Se- questa Scrittura: Si quis evangelizaverit passo citato del Deuteronomio, che facil- rità da me predicatavi insegna, che l'Uomente scuopresi dal contesto, dove parla mo è giustificato dalla Fede di Cristo, e non espressamente de' precetti cerimoniali, e dall' osservanza della Legge Mosaica; se la Scrittura fecondo il loro capriccio.
Alla feconda, rifpondorto, che ne anche gelizavii, anathema fit. Gli Eretici evanprova contro le tradizioni, e li precetti gelizano qualche cosa oltre quello che ha
umani il fecondo passo del Deuter. a'12.
evangelizzato l'Appoitolo, perchè impugna-

mente, e fenza fondamento cochiudono, che

la Sacra Scrittura è la fola regola del nostro maniere può dar la sentenza,o per bocca del tale, e adequata, dovendosi questo titolo quello, o da questi effer infallibili. alla parola di Dio scritta, o non iscritta, che poco importa.

#### CONTROVERSIA ..

A chi spetti il giudizio nelle controverfie della Fede .

dalla prima, mi paruto bene di met- alla Chiefa fola di proferir la fentenza, co-

terla immediatamente apprello.

che gli Eretici tengono, che la Scrittura sia tefice era tenuto per Giudice, come si può la regola, ed il Giudice di tutte le contro-[vedere dal Deut.al c. 17.ed in Malach. al 2. versie in materia di Fede, e di Religione in-le così s' è osservato fin' ora nella Legge nuodipendentemente dalle Tradizioni, e dall' va. Al tempo degli Appostoli nacque una varlo in tre maniere.

Matth. 17.

farà esaminato oui fotto.

Suppougo in fecondo luogo, che con ragione i Cattolici idiftinguano la Regola dal voluto contradirgli, sono stati tenuti, e con-Giudice. Per Giudice intendono quello che dannati per Eretici. pronuncia la sentenza tra i litiganti; per Regola quella, secondo la quale si pronun- giacche della Scrittura sola san capitale, un cia la fentenza dal Giudice. Da questa di-passo solo ne adducano che parli a loro faflinzione ne cavano tre confeguenze. Pri- re. Ripetono il fopracitato di Ifaia: Ma nieramente che la Chiesa è il Giudice delle per convincergli basta leggerne il Testo, e controversie:Secondariamente; che la Sorit-nulla più, e scuoprirassi chiaramente l'intura fola non è la Regola feguitata dalla tenzione del Profeta tutto zelo contro quei Chiefa nel dar la fentenza, ma la Scrittura, sconfigliati, che scordati del precetto dato e le Tradizioni insieme: Terzo che la Chie- da Dio nel Deut. c. 18. ed al 3. de' Regi, la conformandoli a quelta Regola, in due ricorrevano alle Streghe, e agli Indovini,

credere, in quanto che pretendono doversi Sommo Pontesice, che è il Capo, e Pastore in essa contener tutti gli articoli da cre-|della Chiesa: o per mezzo de' Concili apdersi. Ben conveniamo noi con essi, che la provati dal Pontefice, li quali rappresentano Scrittura è la regola del credere, ma non to-la Chiefa, e quelle fentenze pronunciate da

Ciò supposto, si vede chiaramente, che la Scrittura non può effere il Giudice, dovendo il Giudice parlare chiaramente, e fenza ambiguità alcuna, mancando quelle condizioni alla Scrittura, qual non è altro che un muto testimonio, e per la sua oscurità ha bi-sogno d'interprete. Per esser ella dunque tellimonio non può insieme farla da Giudi-PEr essere questa controversia dipendente ce, e benchè abbi parte in Giudicio, tocca

me abbiamo in S. Matteo al 18. Nell' anti-Per maggior intelligenza devesi supporre co Testamento non la Scrittura, ma il Pon-

autorità della Chiefa, e si ssorzano di pro-differenza intorno alla Circoncissone. Se ne riferirono forfe alla fola Scrittura ? Appun-E prime dicono essi, perchè Dio in Isaia to: Anzi mandarono in Gerusalemme alcual cap. 8. comanda a' Giudei di consultarsi ni de' deputati eletti di comune consenso, e ad legem, O testimonium. Lo stesso coman-da Cristo in S. Giovanni al 5. Scrutamini di-il quale invocato prima l'ajuto dello Spirito ligenter Scripturas. E de' Beroensi narrano santo, pronunciò in questa forma: Visum gli Atti degli Appostoli, che erant quotidie est Spiritui Sancto, O nobis nihil ultra vobis Crutantes Scripturas, fi hac ita fe haberent. imponere oneris, quam hac necesfaria, ut ab-Secondariamente comanda Iddio, che simeatis ab immolatis simulacrorum, & sanniente si aggiunga alla Scrittura ( Deut. guine, O suffocato, O fornicatione. Dove, 4. ) e Cristo condanna tutte le Tradizioni come si peò vedere, non si sa menzione della Scrittura. Sono poi inforte in diversitem-Terzo dice l'Appostolo, che la Scrittura pi, ed in diversi altri luoghi varie disferenze, è sufficiente da se itessa. A questi due argo-quali tutte sono state decise o con autorità menti abbiamo risposto di sopra. Il primo del Pontefice Romano, o de' Concili approvati da esso, come si può vedere dalle litorie Ecclesiastiche, e tutti quelli che anno

Si facciano ora avanti gli Avversari, e

e perciò gli ricorda la Legge che gliel proi-tal vedere che quello che Paolo predicava, biva, egli eforta a configliarfi più tosto co' già da grantempo avanti era stato da' Pro-Profeti, cui toccava la cognizione del futu- feti preveduto, e notato. Qual farà adunro. Che a da fare tutto questo nel nostro que la conchiusione degli Avversari? io nol caso? e per altra parte provasi dall' antico so, se pure non è questa: I Beroensi cerca-

il Pontefice ne sia il Giudice.

Scrittura in S. Giovanni al 5. Scritanini cora il dire: I Contadini cercano i luoghi, Scripturas; Anzi da ello si conchiude più to- e le opinioni di Lutero citati dal Predicanto a favor noftro, flantechè Gesù Crifto per te, dunque non folo Lutero è il Giudice delle chiarire i Giudei del dubbio, se ci sosse Fi- controverse di Fede. Bella conseguenza al glio di Dio, o no, non diffe, che si atte-certo. nessero alla sola Scrittura, masi valse in primo luogo della testimonianza del Precurfore Battiffa, poi de' Miracoli, indi del suo Eterno Padre, e finalmente per non lasciar Quali cose siano necessarie a sapersi dal Crialcuna pruova intentata ricorfe alle Scritture. Leggete tutto il citato capitolo e troverete esser vero quanto vi dico. I Catto-lici però seguendo questo sile per consutare gli Eretici, ricorrono non solo alla Scrittu- Chiesa, senza aver altra cognizione partira, ma insieme al parere de' Santi Padri, e colare di veruno degli Articoli? della Chiefa, e de' miracoli operati da Dio rità della nostra Fede .

tro udir vogliono ragionare; fuorchè della Scrittura. Simili in questo a' Giudei con-cipali della nostra Religione? vinti da Cristo. Come poi faccia a proposi- R. I capi principali della nostra Religioto degli Avversari l'esempio de' Berocnsi, ne son quegli, che la Chiesa ci rappresenta to, di cui tratta in quel luogo il Sacro Te-Itengono la maggior parte nel Simbolo degli flo. E questi su, che S. Paolo (come espres- Appostoli. famente si leggé) provò col testimonio della D.Cosa intendete voi per mezzo ordina-Scrittura a' I estalonicensi prima, e poi a' rio datoci da Dio per conseguir la salute? Beroensi, che il Messia doveva patire, e R. Intendo l'Orazione, il Decalogo, i morire, e poi riforecre da morte a vita, e Sacramenti del Battessmo, della Eucaristia che promesso nelle Scritture era Gesù Cri- e della Consossione, de' quali si parlerà a sto, qual' egli predicava. Ne avvenne però, suo luogo. che i Beroenfi avidamente ricevettero que D. Spiegatemi ora in qual modo i capi sta Dottrina, esaminandola ogni giorno al principali della nostra Fede siano rappresenconfronto della Scrittura. E vuol dire, che tati nelle Feste più solenni dell'anno, e siai Beroensi sentendo Paolo citare il vecchio no contenuti nel Simbolo degli Appostoli.

Testamento: che non la Scrittura, ma vano i luoghi della Scrittura citatida San Paolo, dunque la fola Scrittura è Giudice Nè meno fa per loro il passo citato dalla delle controversie; che tanto varrebbe an-

#### LEZIONE TERZA.

stiano per salvarsi.

R. Questo non basta. Perchè qualunque immediatamente,o mediatamente per mez- Cristiano giunto a gli anni della discrezione zo de' suoi Santi in consermazione della ve- lè tenuto di sapere gli Articoli principali della nostra Fede, ed i mezzi ordinari datici da Gli Eretici, per il contrario, di null' al- Dio per conseguire la falute eterna.

D. Quali sono i capi, e gli Articoli prin-

farà facile a chi vorrà considerare il sogget- nelle Feste più solenni dell' anno, e si con-

Testamento, dove si parla della morte, e R Il Simbolo degli Appostoli ci insegna il risurrezione del Salvatore, cercavano, ed Mistero della Santissima Trinità, cioè a esaminavano sottilmente, se le parole dell', dire un solo Dio in tre Persone distinte, e la Apposiolo erano a quello consormi, non già Santa Chiesa ce il rappresenta nella Festa per dubbio della morte, e rifurrezione di della SS. Trinità; e par farci meglio inten-Cristo contermata da S. Paolo con tanti mi- dere, che queste tre Persone sono distinte l' racoli, ma per rassodarsi vie più nella Fede, una dall'altra, ne celebra ancora la Festa

distintamente, assegnando al Padre, per Th. . 2.2. q. 1. art. 6. Così vuole Sant' Agoelempio, tutti i giorni di Domenica ; al Fi- stino . Gli Appostoli, dice egli, composer glio, i giorni dell' Annunciazione del Na- una Regola certa della Fede, composta di dotale, della Pa qua, e dell' Assensione; ed deci Articoli, qual chiamarono Simbolo, acallo Spirito Santo, le tre Feste della Pente- ciocchè con esso avessero i Fedeli una scorta, e cofte. I Misteri della nostra Redenzione . un lume sicuro per conoscere la vera Fede, e la settimana santa ce li mette sotto gli oc- convincere la perfidia degli Eretici . S. Aug. ta il Sacrolanto Sacrificio della Messa insti- role ristrignesi: la somma della nostra Fede . tuito a quello fine dal nostro Salvatore con Evví cosa che più del Simbolo di essa fia sacs-quelle parole: Hac quotiescunque seceritis in le, o a dirsi, o ad impararsi a memoria i Enmei memoriam facietis.

Nella Festa di tutti i Santi, ci insegna la Chiefa, che effi godono Iddio, e che come postoli questo Simbolo? tali dobbiamo onorarli, invocarne l'ajuto, e sperar molto dalla loro intercessione.

non anno intieramente foddisfatto a Dio Scisma, per i loro peccati; patiscono pene atrocissime alle quali però noi possiamo porgere Simbolo folle così breve? grande ajuto, e soddisfare per esse medianmaffimamente col Sacrofanto Sacrificio Simbolo è la regola breve, e grande della dell' Altare: ma di questo ne tratteremo nostra Fede. Breve nel numero delle paropiù amplamente nell' Articolo della Comu- le, grande nel peso de'sentimenti. Sant' nione de' Santi.

Nella Festa del Santissimo Corpo del Signore c'infegna, che nel Sacramento dell' Eucaristia v'è realmente presente Gesù tale deve effer adorato fotto le specie confecrate.

invocheranno umilmente.

D. Che intendete per Simbolo degli Ap-

postoli?

R. Il Simbolo degli Appostoli, è un compendio de' capi principali della nostra Reli- Libro intitolato Hortus Paftorum alla pag, gione composto di dodici Articoli, e fatto 103 di concerto dagli Appostoli, affinche servisfe a' Cristiani di regola, e guida certa, e di contrassegno ancora per distinguerlo da- questo fine, che i Fedeli col pensiero, e cong! Infedeli, o dagli Eretici che fallificava-templazione de' Milteri in esso contenuti si no, o male interpretavano l' Evangelio. S. armino contro le tentazioni, e si accendano

chi, e meglio di ella ancora ce li rappresen- Serm. 181. de temp. Ed altrove ; In poche pachir. cap. 7.

D. In qual occasione composero gli Ap-

R. Lo compolero prima di separarsi per andar a predicare l'Evangelio per ogni par-Nella Commemorazione de' Fedeli De- te del Mondo, acciò ficcome unica era la fonti ci fa intendere, che v'è il Purgatorio, vera Fede, così unica, e concorde ancora in cui le Anime di quegli che in questa vita fosse la loro Dottrina, e lontana da ogni.

D. Per qual ragione vollero che questo

R. Per maggior facilità, e comodo di te il digiuno, l'orazione, e la limofina, e tutti i Fedeli; e perciò dice S. Agostino: Il Agolt, difp. 134. de temp.

D. E' obbligato il Ciffiano di mandar a

memoria quelto Simbolo?

R. Così era in ulo nella primitiva Chie-Cristo vero Dio, e vero Uomo, e come sa appresso i Catecumini. Prendete dice S. Agostino, la rego la della Fede, cioè il Simbolo; stampatevelo nel cuore, e nella memo-Nella Dedicazione poi della Chiefa, ci ria; abbiatelo fempre in bocca, preceda i vosi fa intendere, che quantunque Dio per la stri passi, ed il vostro sonno. Ed il Concilio fua immensità sia in ogni luogo, e da niun di Laodicea; Bisogna che coloro, che anluogo possa esser compreso, tuttavia si com- no a battezarsi, imparino a memoria il piace aver luoghi determinati in terra, per Simbolo della Fede, o lo recitino a pruova dove spargere più copiosamente le sue gra- alla presenza del Vescovo, o del Catechizie sopra quelli, che ivi l'adoreranno; e losta. Grat. decr. de confecr. dist. 4. Veggasi S. Tommaso 2, 2, q. 3, art. 5.

D. Giova forse al Cristiano il recitarlo

frequentemente?

R. Così è · Veggasi il Marcanzio nel suo

D. Non hasta il saperlo in lingua latina? R. No; Perchè il Simbolo s' impara a

a far atti di Fede, di Speranza, e di Carità . Onde S. Ambrogio: Deveil Simbolojche lo composero; e lo afferma San Leone qual guardia vogliar avanti giorno attorno il nell' Epitt. 13. all' Imperadrice.
nollro cuore, a cui devest insteme ricorrere ne pericoli . E chi mai arrifchiossi a farla da Sol- Appostoli, Il Niceno, il Costantinopolitadato o nel padiglione senza il nome, a nel cam- no, ec. Vi è forse qualche differenza tra po fenza i armi? lib. 2. de Virg.

Mi fpiego con queita fimilitudine, come non basta il porgere il pane a' bambini, ma diversi Simboli, perchè nella sostanza non insieme bisogna romperlo, masticarlo, e vi è differenza tra esti, senonche a questi porgerglielo in bocca; così devesi la parola ultimi è convenuto il parlare più diffusasegnandoli, come dice l'Appostolo, elemen- come dottamente spiega il Lirinese al c. 32. ta exordii Sermonum Dei .

D. Sono forse obbligati i Cristiani ad intendere, o comprendere i Misteri della no-

itra Fede?

R. No: Basta il crederli. Anziche nisi credideritis, non intelligetis, al dire d' Isaia 7-juxta 70. E la ragione è, perchè non v' è altro mezzo, che la Fede, per conoscer Dio, e le cose Divine.

D. Non vi faranno almeno di quelli, che più degli altri siano obbligati a saperne?

R. Certo che sì, perchè i Prelati della Chiefa, i Dottori, i Sacerdoti obbligati dal Do loro ufficio, o stato, ad istruire altri nella Fede, fono per confeguenza obbligati ad aver maggior cognizione della Fede, e de' Divini Mister, a pro degl' Ignoranti, e per difesa della Fede contro gli Eretici

D. Quante sono le parti del Simbolo?

R. Il Simbolo si divide in tre parti. La deve intendere nel principio di ciascheduprima parla della prima Persona Divina , no di essi. che è il Padre, come Greatore; la seconda del Figlio, come Redentore; e la terza nostra fantificazione.

D. Perchè date voi nome di Articoli al-

le sentenze degli Appostoli ?

so nome gli diede ro. Imperocchè come i in questa protessione di Fede, si dà nome d'imo Articolo. S. Th. 2.2. q. 2. are. I. Articolo alle propofizioni, che distintamente e separatamente dalle altre debbono cre-biamo noi credere gli Articoli della nostra.

D. Perchè fono dodici in numero gli

Articoli del Simbolo?.

R. Perchè dodici furono gli Appostoli

essi nel tatto della Fede?

R. Ha la Chiefa ricevuto, ed approvato. di Dio infinuare a' semplici con parole faci- mente, e dichiarare qualche Articolo del li adatatte al loro debole intendimento, in- primo, perche combattuto dagli. Eretici,

> DEL PRIMO ARTICOLO DEL. SIMBOLO.

# CAPO

LEZIONE PRIMA.

Che cosa significhi la parola Credo ...

Ual' è il primo Articolo del Sim-

gli è questo: Gredo in Deum Patrem omnipotentem Creatorem Cali, O' Terra . . D. Questa prima parola Credo, appar-

tiene forle folamente al primo Articolo? R. Appartiene a tutti gli Articoli, e fi-

D. Che significa questa parola Gredo? R. Vuol dire: Io lo tengo per certiffinio, . dello Spirito santo terza Persona della San- perchè Dio, cho è somma Verità, l'ha rivetiffima Trinità, principio, e fonte della lato: Non ho dubbio alcuno, e son persuafo più, che se i propri occhi me ne facessero . fede., che vi è Iddio Padre prima, Persona della Santissima Trinità, che con la sua on-R. Per parlare co' Santi Padri, che que- nipotente virtà, di niente ha creato il Ciclo. e la Terra, e tutte le cole contenute in effi membri del corpo ricevono la diffinzione , quali parimente governa , conferva , e reg-e se parazione dagli articoli frapposti ; così ge. Questa è la Dottrina insegnata dal pri-

D. Con qual certezza, e fermezza dob-Fede?

R. Dobbiamo incontrare la morte, più tosto di negare, o dubitare di veruno di essi.

R. Nel numero de' Martiri, che sotto negargli sede, quando la ragione umana Diocleziano Imperadore surono a Sant' Anal persuade?

Diocleziano Imperadore surono a Sant' Anal persuade?

Di Credendo dunque, come voi dite, detto Euziano di vita innocentissima, spo- sarebbe per i Cattolici soli quel detto del gliato in odio della Fede di un ricchissimo Savio , Qui cità credit , levis est corde ? patrimonio che aveva, mai aprila bocca Eccl. 19.v. 4. per lamentariene, tenendoli pago, purche

log. 25. Decembre.

nel credere?

la, ma per crederla.

fimilitudine .

il chiedere da Dio le ragioni della fua Dot-la fede al confronto della ragione, e fi loda credere con l'Appostole effere Iddio la Ve- speranza che avea in Dio. rità ilteffa, cui si deve ogni credito.

D. Gli oggetti della Fede sono evidente-

mente noti, e intelligibili? R. Già abbiamo detto nella Lezione precedente, che non ci è necellaria l'intelligen-22, o la cognizione delle cose di Fede per D. V Oi avete detto di sopra, che la Fecrederle. Così deducono dal Testo d'Isaia fopracitato i 70, Interpreti, e confermali bile, ma bensi evidentemente oredibile, con la diffinizione della Fededata dall' Ap- vorrei che mi daste alcuni segni, e alcune poitolo: Fides est sperandarum substantia re-rum, argumentum non apparentium.. Onde R. Molte sono le ragioni. S. Gregorio, dopo aver citato questo passo gior intelligenza le ridurremo a cinque chasdell'Apportolo, così toggiunge: Al certo è si. La prima farà delle ragioni, che anevidente, che la Feae è argomento delle co- no relazione alla Persona, a cui si crede; se che non soggiacciono al giudicio de sensi, la seconda si deduce per parte di chi creperchè delle apparenti si ha la cognizione, de ; la terza per parte di quello che si cree non la Fede. Homil, 7. super Evang. Ed in de : la quarta per parte di quelli che non un altro luogo. La Fede manca di merito, credono : la quinta si dedurrà dal modo. quando le umana ragioni entrano in prova. con cui si è dilatata, e confermata la Fede.. Anzi S. Bernardo: Che cola più irragionevo. Delle prime due si tratterà in quelta Lele, che il combattere la ragione con la ragione. zione ...

D. I Santi fono stati di questo pensiero? E qual cosa più contraria alla Fede, che de

R. No, perchè questa sentenza parla delconfervalle la Fede. E perciò qualunque credito fcambievole, che passa tra un' Uovolta gli si parlava delle sue grazie, altro mo, e l'altro, e non della fede dovuta a non rispondeva, fononchè: Tutto va be- Dio; e così l'intendeS.Bernardo. Ma conne - Chi mi togliera la vita, non mi to- cedafi, che il Savio parli della fede dovuta glierà Gesù Crifto . Adone nel Martiro- a Dio; nego contuttociò, che a' Cattofici g. 25. Decembre. appartenga il rimprovero del Savio. Perchè
D. E perchè tal fermezza, e certezza l'ester leggiero nel credere,non è l'anteporre la fede alle ragioni, come vuole Abailar-R. Perchè fenza la Fede (come di fopra do, ma il credere fenza ragioni fufficienti, si è detto) è impossibile di piacere a Dio, o senza esaminare i motivi della credibilità. che ci propose la Fede, non per giudicar- o della ragione del credere. Abbenche dunque l cole credute da' Cattolici non fier que D. Vorrei, che vi spiegaste con qualche evidentemente intelligibili, sono però evidentemente credibili, come fi ha nel Salmo R. Se una Persona di credito, e di matu- 92. Testimonia, tua credibilia sacta sum niro intendimento vi narraffe qualche fatto; mis. È per questa si esalta, dice San Ber-voi vi stimereste tenuto a credergli, benchè nardo, la sede dalla Madre di Dio, perchè non chiamasse in prova ne ragioni , ne testi- prevenne con esta la ragione ; e per il conmoni; qual temerità dunque, e qual pazzia trario è punito Zaccaria, perchè conduce trina? Lasciamo adunque a' Filosofi, ed a' Abramo, che abbandonato da' motivi del-Giudei, queste cautele, che a noi basta il le umane speranze avanzossi vie più nella.

#### LEZIONE SECONDA.

De' segni, e ragioni di credibilità.

de non è evidentemente intelligie.

R. Molte sono le ragioni, ma per mag-

D. Quat-

prima classe? R. La prima ragione si deduce da'mira- questa Fede.

coli con questo argomento: Quella Fede è da abbracciarfi, la qual vien confermata da' cellenza di Cristo nostro Legislatore. miracoli : tale è la Fede Cattolica Romana: dunque la Fede Cattolica Romana è da ab- coloro, che furono i primi a promulgare bracciarsi. Che la Fede confermata da'mi-|questa Dottrina. racoli sia la vera, si prova, perchè i miracoli provengono folamente da Dio, e fono non è agevole, o verifimile di credere, che come figilli fatti per autenticare le fue pa- per tanti fecoli fi fia scordato il Mondo Cri-role. E perciò ben diceva Ugone da S.Vit- litano da se riscattato con tanto sangue, pertore. Non è egli vero, che noi potressimo mettendo, che tante Anime andassero in dire a Dio con ogni confidenza? Signore, perdizione, finchè Lutero riformasse la Leg-fe noi erriamo, l'errore viene da voi, perchè lee, e sostituisse alla innocenza, ed alla ca-tali, e tanti miracoli satti per consermazione littà l'intemperanza, e la libidine. di questa Fede, non possono esfere opera d' altri, che di voi. E la Scrittura afferma, che coli per confermar la loro Fede? non folo si può, ma ancora si deve prudentemente credere, quando i miracoli favo- biamo detto di fopra, effendo i miracoli foriscono la credibilità. S. Giovanni al cap. lo da Dio, e a guisa di tanti sigilli, con i kibent de me : e poco appresso : Si mibi non sue verità, se egli a richiesta de' falsi Minjvultis credere, operibus credite.

lo, questo solo è un gran miracolo per noi , el maso nella 2. 2. alla quest. 178. e il Bellarm. questo ci basta , che senza miracoli il Mon- al l. 4. de not. Eccles. c. 14.

1.2. de Civitic. 5. O alibi sape.

D. Anno mai i Cristiani operato mira- re la loro erronea Dottrina? coli in testimonianza della Fede contro i Gentili, e gli Eretici?

roult. al c. 10. tit. s. e 7. a cui vi rimetto. poteva venire che da Dio, è dunque evi- vita. Bolsec. nella sua vita al c. 13. dente, che Iddio, che non può ingannare, Così fecero ancora Cirola Vescovo Arfo ci infegna, che vere sono le cose, che pre- nense. dissero, perchè non dobbiamo noi credere Digtit. 15.

D. Quali fono le ragioni spettanti alla Il terzo argomento deducesi dall' antichità delle Scritture, che ci infegnano

Il quarto dalla grande autorità, ed ec-

Il quinto dalla integrità, e santità di

Il sesto dalla provvidenza di Dio, di cui

D. Gli Eretici anno mai operato mira-

R. Nè pur uno . Imperocchè , come ab-10. Opera, qua ego facio, testimonium per-quali Iddio autentica la sua volontà, e le stri operasse miracoli, contradirebbe a se Che la Fede Cattolica Romana sia stata stesso, e concorrerebbe con essi all'inganconsermata da' miracoli, lo prova Sant' no, il che è impossibile a Dio, che è l'ittes-Agostino in questa maniera. Se non credo-no, che questi miracoli sieno stati satti da-simi ha riservato a se stesso il potere di sar gli Appostoli, che predicavano la Risurre-miracoli, come carattere suo proprio per zione di Cristo, e la sua Ascensione al Cie-liscrivere le sue Verità. Leggasi S. Tom-

do credette, e si rese alla nostra Religione, D. Anno mai tentato gl' Infedeli, e gli Eretici di far miracoli per conferma-

R. Più volte sono entrati al cimento, ma fempre con infelice successo. Tali furono i R. Sì, e copiosamente ne scrive il Dau- Profeti di Baal-scherniti da Elia, e tali ancora gli Eforcisti Giudei, che di molto non Il secondo argomento si deduce dagli O- andarono lontani dal gastigo. Così Calviracoli de Profeti, li quali molti secoli prima no volendo far miracolo con risuscitar uno, della nuova Legge predissero varjavveni- che morto singevasi, su cagione, che Dio menti di essa. Ma la notizia di cose tali non ne facesse un' altro con togliere a colui la

ne esser ingannato, le rivelò. E se il succes- riano, come riferisce San Gregorio Turo-

Lutero ancora fu tocco da questo pruria tutte le altre che dissero? Così argomen- to, ma vi guadagnò tanto poca riputazione, tano S.Giustino Martire nell'Apologia 2.ad che di lui ancor oggi se ne ride il Stafilo nel-Anton. e S. Agostino al c. 17. della Città di la risposta contro Giacomo Schimidelino, Guglielmo Lindano Dial.3.dubit. c. 1. Bredemb.

rian. l. 1. de dogm.charact. Verbi Dei .

per acquistar credito, uno di questi miraco- molto dalla cura, quando al produr delle li con un Contadino per nome Matteo, il foglie ci accorgiamo dell'abbarbicarsi che quale corrotto dalla speranza di una larga han fatto sotterra . Greg. hom. 20. in Evang. ricompensa si stele sopra la bara , fingendosi D. Quali sono gli argomenti della credimorto,e dalla moglie complice della trama, bilità della nostra Fede spettanti alla secone da alcuni fuoi famigliari fu accompagna- da classe? to con mesta pompa al Tempio. Accorre R. Il primo argomento si deduce dalla allo spettacolo il Risormato Evangelista, e santità di coloro, che anno protessata una fatto prima un panegirico alla sua Dottrina, medesima Fede, e Dottrina con noi, come grida ad alta voce: Alzati, Matteo, in S. Agostino, S. Girolamo, S. Basilio, S. nome di Gesù Cristo. Non sorgendo Mat-Gregorio, S. Bernardo, S. Francesco-S. teo, ei grida più fortemente per isvegliarlo Domenico, ec. Veggasi S. Agost. de Moforse dal sonno, ma nè pur a questa seconda ribus Eccl. c. 30. voce svegliandos Matteo, si scuopre la fac-cia al finto morto, e veramente morto tro-edal consenso de' Popoli, che, benchè lonvasi chi avea voluto risorgere a danno e pe-stani gli uni dagli altri, credono però, e proricolo de' Vivi. Entrò allora daddovero la sessano unitamente una medesima Dottrimoglie nella tragedia, e dirottamente pian-gendo, ed esclamando manifello al Popo-lo l'inganno del Predicante. Alan.Cod.l.o. di Latt. l. 5 delle Divine Inslitut. c. 13. S. Dial.e.29. Vvilhel. Lind. Dial. 3. dubit. c. 1. Agost. de utilit. c. 14. Euseb. l. ult. de prap. Bredemb.1.7.c. 4. anno 1658.

In un Villaggio detto Gramada nel Giappone un figliuolo Cristiano di 15. o 16. anni sorse generalmente sparsa , e professata tormentato più volte dal Demonio, fu da nel Mondo? un Bonzo suo Zio esorcizzato con l'invocazione de' Chami, e Fotochi Idoli del paese, Germania. e con caratteri, e fegni superstiziosi; ma veduto che perdeva il tempo, ne rimise la to per tutto il Mondo? cura ad una Donna Cristiana sua vicina, a un' Agnus Dei al collo dell' Invafato, e gli vicine. avvinse e mani, e piedi con una funicella benedetta. Gridò allora il maligno spirito; sa Dottrina? Scioglietemi, che me ne anderò. Rispose la Donna; Ti tormenterò prima, e se di e ricambiato i suoi errori, come si vede partirti non mi prometti, non pensare che da' suoi scritti. io ti sciolga. Ed il giovane resto libero, e D. Sono forse i suoi seguaci concordi sano. Jo: Hayust in hist. de rebus Jap.anno tra di se? 1604.

coli per confermare la nostra Fede?

R. No, dice San Gregorio . Non vi crediate, Fratelli, di non eller veri Pedeli, pre l'istessa? perchè più non vi fono famigliari i miracoli (e parlava fopra il cap. 16. dell'Evangelio te di no. di San Matteo . ) Questo era l'umore allora recessariamente dovuto alla pianta an- R. Dirò, che a foggia de' Cani si morsicor tenera della Chiefa. Così facciamo an- cano l'un l'altro, trattamento già praticato

demb.l.z.collat. c.40.anno 1545. Franc. Tur- cora noi, mentre accarezziamo col diligente, e follecito adacquare le radici de' tene-Un Predicante della Riforma concertò, ri arbusti piantati di fresco, rimettendoci di

Evang. c. 10.

D. La Fede, e Religione di Lutero è

R. No; ma solo in alcune parti della

D. La Fede di Calvino ha forse credi-

R. No; ma folo nella Francia, nell' cui narrò il fatto. Essa armata di sede pose Inghilterra: ed in alcune, altre Provincie

D. Lutero ha sempre insegnato un'istes-

R. No; perchè ha più volte cambiato;

R. Niente meno, perchè ad imitazio-D. Sono ancor adesso necessari i mira- ne del Maestro, sognano opinioni, ed articoli a capriccio.

D. La Dottrina di Calvino fu ella sem-

R. I suoi scritti provano manifestamen-

D. E de' suoi Discepoli, che direte?

da essi con la Dottrina del loro Maestro, di-¡Corte. Così è avvenuto all' Ambasciadore diverse. Ma non vi credeste già, che più degli affari del suo Re, è stato ben ved ito, . Mago primo Eresiarca su, appena nata, la- i due Imperi, ed a sua considerazione se n' Agostino; i Marcionisti, e Montanisti, co- non si maneggiavano per utile del suo Re, me vuole Sant' Epifanio; e de' Manichei, ma per l'interesse de' suoi Sudditi ribelli, e deeli Arriani affermano lo stesso Sant' cominciò ad averlo in diffidenza, e non pre-Agostino, e Russino.

mente gli Eretici di Religione?

Chiela.

la loro fede, e religione riformata?

la de' Turchi. Luigi Cuccho in una fua let- Inella Spagna, e nell' Imperio; Aggiugneva tera scritta da Costantinopoli a Bartolomeo altre ragioni, e rissessioni, che la brevità Rodolfi Nobile Veneto, mentre colà fi non consente a questo luogo. Il Visire, burtrovava al fervizio del Bailo, dopo aver ri- landosi di lui, gli rispose per mezzo dell'Inferite le forme particolari di quel Governo, terprete: Che s'accorgeva, che il Re di Francosì prende a parlare del Visire di quel tem cia non aveva spedito alla Porta un Agente, po: Questo Visire è Uomo di fino giudizio ma un Traditore: Che la condizione, e lo e d'accorto intendimento; Per esfergli caro stato degli Ugonotti era troppo debole, e basta effer sincero, e trattare unicamente vile, per aspirare all'amicivia di un tal Modelle commissioni avute da' nostri Sovrani, narca: Che lo stile de' Turchi era di trattare fenza discendere agli interessi privati, e pro-con Monarchi, e Principi, e non con i Sud-prj. Che se alcuno si parte da questa regola, diti altrui ribelli, e persidi. Che non meritainvano ricorre alla doppiezza per marche- vano, che fe gli prestasse fede mentre manrarfi,perchè fubito condanna la malizia con cavano al loro Prencipe: Che ben lontano togliere il velo, e punifce il Simulatore con di fervirsi de' loro tradimenti, era in potere

visa, e stracciata da essi in tante opinioni di S.M. Cristianissima. Mentre ha trattato costanti fossero gli Eretici degli altri tempi. e favorito dal Visire, ed ammesso alla con-Riferisce S. Ireneo, che la Setta di Simon sidenza di sapere i trattati della pace fra cerata in mille pezzi, cioè opinioni contra- è anche differita molto la conchiusione, corie. Questa sortuna corsero parimente i Va- me appunto desiderava l' Ambasciadore lentiniani, e i Donatisti, al diredi Sant' Ma avendo saputo, che questi negoziati stargli più tanto credito. Ma persistendo l' D. Per qual cagione cangiano così facil- Ambalciadore nel raccomandargli i fuoi Ugonotti, e pregarlo a volerli comprendere R. Perche anno abbandonato la vera nel trattato di pace, idegnato il Visire, lo Religione, che solo si trova nella Chiesa ricercò chi sossero questi Ugonotti, di qual Cattolica Romana. Secondariamente per- Religione, e di chi fossero Sudditi, stantechè l' Eresia è atto di superbia, e parto di Sa-chè nulla di essi sapeva fin a quel tempo. tana Padre della discordia, e della bugia, Alfora l'Ambasciadore gli pose in mano una onde è impossibile, che la concordia abiti Scrittura, quasi volesse informarlo segretatra gli Eretici, ma vanno a gara gli uni de- mente, qual fubito fu dal Visire, che volegli altri, nell'avvantaggiarfi di credito, nel va punirlo della fua leggierezza, communicercar partigiani alle proprie opinioni, in-cata a tutti gli assanti, di cui senso era ta-vaghiti de propri parti a guisa di Simie. Ma sele: Che gli Ugonotti erano veramente Sud-fiudino quanto vogliono: La concordia con-diti del Re di Francia, ma ribelli per riguarfiste nella verità, ed in lei sola, come uni-solo, ed interesse della loro Religione consor-ca, ed indivisibile, si ferma. Onde ben disse me alla Maometana in molti capi, se nonfe S. Girolamo, che le dissensioni degli Ere- chè gli Ugonotti non osservavan poi così tici fottoscrivono la nostra Fede. In Eze- scrupolosamente il digiuno, e non si ostinachiel 1, 7, de Trinit. E S. Ilario: Che le guer-re deglia Eretici producono la pace della che un'altra, ma si lasciavano il più delle volte condurre dalla discrezione della loro D. Che prinione anno i Calvinisti del volontà. Che presi sotto la protezione del Gran Signore avrebbono di molto avvan-R. Che ella di poco sia distimile a quel- taggiato i suoi interessi con le diversioni allontanarlo dalla sua presenza, e dalla del Sultano di sottometterli, quando il vincere simil canaglia gli fosse onorevole. Così I gli Appostoli, e confermata da' Martiri col san-Trinit.

gli Eretici di invitare la barbarie Turchefca all'esterminio della Religione; Catto-

R. Così è veramente; ma il punto sta che ancora si gloriano della simpatia del Calvinismo con l' Alcorano.

D. E che direte di Lutero?

R. Egli ancora gode, e si vanta del favore de Turchi. Perchè interrogato l' Amba-l Lutero, ed inteso, che di 48. anni, soggiunse, stere al flagello di Dio, che resittere a Dio. in questi l'ostinazione, e durezza del cuore. Il Turco è flagello di Dio; dunque non si deve resistere al Turco. Argomento, che sede, si salvano, o si dannano? prova insieme non doversi resistere a'Ladri, pazzia di questi nuovi Evangelisti .

Romano.

parla a questi tempi de' ribelli Francesi la que, e traviare in compagnia di tante scorte, superbia Ottomana. In Ezechiel. 1. 7. de estarsi ancora sul si e sul no, mentre tanti Valorofi Campioni animofamente spargono i su-D. Gran perfidia veramente è questa de- dori, ed il sangue per essa. Serm. de SS. Nazario , & Celfo . Veneriamo adunque la Fede nostra nella gloria de' Martiri. Veggasi Lattanzio l. 5.c. 13. Tomma so Bosio de Signis. Eccl. 1. 7. Signo 29.c.5.n.3.& 4.

D. Gli Eretici, che muojono per la loro

fede, non son Martiri?

R. No, Perchè non muojono per la Fede di Gesù Cristo,qual solamente si trova nella Chiefa Cattolica Romana, ed i tormenti sciadore di Cesare dal Gran Signore de' son loro pena della perfidia, e non materia Turchi Solimano, di qual età fosse allora di merito. Non è il supplicio, ma la cagione, che qualifica il Martire.S. Cipr. Ep. 174. de che gl'incresceva, che la vecchiaja già vici- Ser. Dom. in monte c. 5. Molti eretici , dice S. na avesse a scemare il calore mostrato da Agost. che col pretesto della Religione inganquell'Uomo per servirlo. E ne aveva ragio- nano le Anime , patiscono varie molestie ( cane, non folo per le scisme, e divisioni, che lunnie, e persecuzioni) ma non consequiscono suscitò in Alemagna con tanto danno di il premio (il Regno de'Cicli) perchè non si dice Cesare, ma ancora per la massima, che ten- solamente Beati quelli, che patiscono (ma di tò d'imprimere nel Popolo ignorante, cioè, più) per la giustizia, dove però non è la vera che non dovevasi far resistenza a' Turchi , Fede, non può effer la giustizia, perchè il Giusto valendosi di questo argomento,o per meglio vive di fede. E S.Bernardo: Non vi è similitudire, di questo Sofisma. Non si deve resiste- dine tra la costanza de Martiri, e la pertinacia re al flagello di Dio, per eller lo stesso il resi- degli Eretici , perchè in quegli opera la pietà ,

D. Gli Eretici, che muojono per la lor

R. Certo è che si dannano. Udite S. Ful-Affaffini , e Corfari per effer tutti questi sla- genzio come parla a questo proposito : Cregelli di Dio; ma contuttociò non approva- dete fermamente, dice il Santo, e fenza dubto da' Giudici , ben consapevoli della diste- bietà alcuna, che nè il Battesimo , nè la limosirenza che vi è tra il permettere, ed il volere na per grande che sia; nè il Martirio stesso podi Dio. E che ci vuole di più , per affogget- trà salvare un'Uomo, se prima di morire non se tare i Cristiani al Dominio Ottomano Y Ta- riconcilia e riunisce con la Chiesa Cattolica. le è la Dottrina, tale è lo spirito, e tale è la Fulgunt de side ad Petrum c. 39. E.S. Agostino: Non giunge alla salute, ed, alla vi-Appartiene in terzo luogo al secondo or la eterna, chi non ha Gesù Cristo per capo, dine di credibilità della nostra Fede la co-per averlo, bifogna esfer nella sua Chiesa, stanza de Martiri, da cui sola si protestò in-ebe n'è il corpo. De Unit. Eccl. e. 19. Ed vitato Giultino Martire ad abbracciare la in un altro luogo. La fola Chiefa Cattolica, Fede di Gesù Cristo, nell'Apol. 1. al Senato | è il corpo di Gesù Cristo, Gesù Cristo che la lalvo, ne è il capo ; chi non è di questo corpo. D. Si deve far gran stima di questo argo- non è vivificato dallo Spirito Santo. Ep. 50. ad Bonif. Comitem fub fin. Ed altrove : Non R. Gran stima ne sece S. Ambrogio . E' hanno lo Spirito Santo quegli che sono, suori cofa molto per colofa, dice il Santo, il citare della Chiefa . E indi appreffo: Chi dunagni giorno in giudiz o come forefriera la Fede que vive separato dalla Chiesa Cattolimostra, predetta da' Prosett, predicata da- ca, quantunque viva lodevolmente, per

di Cristo, non conseguirà la vita eterna, ma tero, e Calvino. Sarà oppetto dell' ira di Dio , Ep. 152. ad Donatiltas.

D. Potreste voi provarcelo con qualche possibili.

esempio? di Luglio fu abbruciato pubblicamente a che basta la sola Fede. Tornai un certo Enrico Eretico Luterano. gni nella prigione tutto attorniato di fiamme, e gli disse : Se voi non rinonciate l'Erefia, mi farete compagni nell'Inferno . Svegliato il Carceriere dalle grida di questi miferabili spaventati, chiamò gli Ufficiali di giustizia, cui disfero i prigionieri con voce mia mano l'operar bene, o male, perchè tremante. Fate di noi quel che più v'è in tanta diligenza, e follecitudine di operar

#### LEZIONE TERZA.

incorrere la dannazione eterna con Enrico.

Bredemb . 1. 7. c. 11.

Del terzo segno di credibilità .

7 Eniamo ora, se vi piace al terargomenti della credibilità della nostra Mondo, non solo la Santità Cristiana, ma Fede .

R. Ho detto di sopra, che gli argomenti dedotti da quello che si crede spettano alla terza classe. E viene in primo luogo la lità? Santità, e rettitudine della Dottrina Cristiana, tenuta in gran stima, e credito an- quelli che non credono, sono tre. Il primo che da quegli che non la professano. In se-sideduce dal gastigo dato da Dio a' nemici, condo luogo vengono gl'inconvenienti, che e persecutori della nostra Fede. Il primo a rifultano da i dogmi degli Eretici.

vedo difficoltà, perchè è certo, che i prin-Epifanio all' Eref. 66. ed il c. 9. della lez. 5. cipi della nostra Fede sono Santissimi,e santificano chi li professa, come insegna l' esperienza: ma di grazia dichiaratemi un poco gl'inconvenienti, che rifultano dalla Baronio al tomo 1. dell'anno 70. Dottrina degli Eretici, e massime del nostrol

di costoro non solo è nuova, ma insieme em-stica, e lo riferisce il Baronio al tom. 3. pia, contraria a Dio ed alla Santità Cri-de' suoi Annali nell' Anno 214. Pliana, e per farvelo vedere chiaramente, Unnerico Re de' Vandali provò a sue basta che, lasciate molte altre proposizioni, spese quanto pesi il braccio di Dio contro i ne esaminiamo tre sole, alle quali mi ristrin- per secutori de' Cristiani, e lo racconta Vit-

questa sola colpa di esser disgiunto dall' unità, go, poichè concordemente le tengono Lu-

1. Che l'Uomo non ha il libero arbitrio. 2. Che i Precetti del Decalogo sono im-

3. Che le buone opere son di nessun me-R. Si. L'Anno del Signore 1528. a' 26. rito, e di nessun valore appresso Dio, ma

Or chi non vede quanto sia contraria alla La notte seguente comparve a' suoi compa- Santità questa Dottrina, e quanto savorevole alla licenza di peccare liberamente? Perchè chi la supponesse vera, potrebbe anche dedurne subito queste pessime conseguenze.

1. Se non ho il libero arbitrio, e non è in piacere, purchè ci confessiamo, per non bene; antietà, timore di operar male?

2. Se i Comandamenti di Dio sono impossibili ad osfervare, è superfluo lo sforzarsi di osservarli, anzi è impresa da pazzo il tentar l'impossibile.

3. Se le buone opere sono di nessun valore appresso Dio, che necessità di farle? E se la Fede sola è sufficiente a salvarci, tutto

il resto è superfluo.

Voi toccate adunque con mano, che supzo ordine de' fegni, o sia degli posti questi principi può licenziarsi dal ancora il buon ordine della vita civile .

D. Quali fono gli argomenti, che appartengono al quarto ordine della credibi-

R. Gli argomenti dedotti per parte di provarlo fu Simon Mago, di cui scrive Ege-D. Quanto al primo argomento non vi fippo. Dopo lui i Manichei. Veggafi Sant' feguente.

Dell' orrenda morte di Nerone primo persecutore de' Cristiani in Roma, parla il

Della morte di Galerio, e di Massimino tutti due gran persecutori de'Cristiani, scri-R. E' più che manifesto, che la Dottrina ve Eusebio al I. 8. c. 9. dell' Istoria Ecclesia-

Gregorio Turonense al l. 2. de gestis Franc. lora da tutti, abbiano potuto piegare in così

c. 3. fotto l'anno 384. ed altri.

no nella vita di S. Atanasio.

da Geel Terra del Brabante.

da varie, e gravissime infermità, Etisia, pugnante alle inclinazioni della Natura: Dolori colici, Asina, Calcoli, Podagra, ed Leggasi S. Gio: Gris in morali sup. 1. Cor. Emorroidi, e finalmente morì, come Ero- 1. tom. 4. de, divorato da' vermi. Termine ordinario de' persecutori della Chiesa. Leggasi la il buon concerto che passa tra' Cattolici in vita di Cal. scritta da Gir. Bolsec. Med. al tutte le parti del Mondo sopra il, satto della C. 22.

Il fecondo argomento di questa 4. clas- di sopra. fe, si deduce dal gastigo dato da Dio a' Giu-

D. Quali sono gli argomenti della quinta

claffe?

do, con il quale s' è dilatata, e stabilita la lè dell' Ovile di Cristo, e membro della sua

E primieramente . Grande argomento per la nostra Fede si è, che pochi Pescato- nemici della Chiesa partitisi dalla Compa-

tore al l. 3. de persecutione Vandalica, e mente Giudei, nazione abborrita sin d'albreve tempo la superbia mondana ad ado-Arrio crepò a similitudine di Giuda Tra-rare la Croce, supplicio de' Schiavi, e de' ditore nell' atto di scaricare il ventre,e spar- Malfattori; e quello non ostanti le resissense le interiora in pena di aver negato con ze gagliardissime de Principi, de Regi,e de-lingua sacrilega, che il Divin Figlio sosse gl' Imperadori, e de Tiranni, e del Demodi una medefima fostanza Divina col suo E- nio: a dispetto della Sapienza umana, delterno Padre. Leggafi San. Greg. Nazianze-la Filosofia Greca, e Latina, delle Leggi civili, e delle Superstizioni radicate già da Di Lutero riferiscono il Bozio, e Gene-tempo immemorabile, col predicare non brardo essersi saputo da' suoi domestici, che un Dio fulminante sul Sinai, ma un Dio si togliesse da sè stesso la vita col laccio, e fatto Uomo, e crocesisso come un Assassiche il suo sunerale su accompagnato da una no dalle sue ingrate Creature sul Calvario, gran turba di Corvi, li quali, al dire di non col promulgare una legge già praticata Tilm. Bredem. erano Demonj accorfi colà da altri, o amica della carne, e del fenfo, ma una Legge nuova, ed incognita fin a Calvino, al riferire di Beza, fu affalito quel tempo, e totalmente contraria, e ri-

Secondariamente, fa a questo proposita-Fede, ma di questo ne abbiamo già parlato

Terzo, la continuata, e mai interrotta dei col disperderli per tutto il Mondo, ac- serie de' Pontefici Romani tanto stimata da ciocche portando essi medesimi attorno i li- Tertulliano, come si può vedere dal tratbri di Mosè,e de' Profeti, constasse a tutti, tato de præscript. cap. 32. Da S. Ireneo nel che le profezie che parlano di Gesù Cristo, lib.2.c.3.Da S.Agost.nel l.de util.cred. c. 17. non fono inventate dal capriccio de Cri- cont. Ep. Fund. c. 4. Ep. 165. Nè perciò dobstiani, ma sono parola di Dio. Così scrive biamo maravigliarcene, per esser il mero es-S. Agostin. al libr. 1. de Consens. Evang, setto della promessa fatta da Gesù Cristo al Principe degli Appostoli, e nella Persona di Il terzo argomento è formato dal consen- esso a tutti i Successori, che mai non crolleso degli Eretici medesimi, che sempre han-rebbe la Chiesa a lui appoggiata come a no lasciato il titolo di Cattolici a noi soli, sondamento di essa: Ascostiamo sopra quecome offerva Sant' Agostino de util. cred. Ista Materia Tertulliano, che vale per molti . Producano , dice egli , l' origine delle loro E che più? se Lutero medesimo scriven- Chiese; e la serie de loro Vescovi, e veggano, se do contro gli Anabattisti confessa, che la loro linea fa capo da qualche Appostolo:l.de nel Papato v'è il midollo del Cristianesi- prascrip.c. 32. Ma di questo più diffusamente ne parleremo altrove .

D. Dunque chi segue le opinioni di Lutero, di Calvino, o d'altri simili ad onta R. Sono quelli che si deducono dal mo- de' Romani Pontefici, e della Chiesa non

Chiesa?

R. Non più che Simon Mago, ealtri n, poveri, idioti, oscuri di nascita, e final ignia di S. Pietro Primo Pastore delle Peco

re di Gesù Cristo. E così offerva Sant' Epi-I tenebris in admirabile lumen suum, ut cre-

D. Non hanno i Moderni Eretici ancor Petr. 2. essi la lor serie di Prelati, e di Vescovi succeduti l'uno dopo l'altro nel governo delle e non più tosto Credo Deo? Chiese, e di una medesima Fede, e Reli-

R. No, perche delle antiche Sette di Montano, di Sabellio, di Arrio, e di Pelagio fra esse, che Lutero, e Calvino poco vi riconoscono del suo.

D. E questi Riformatori, da chi impara-

rono la Dottrina?

R. Dal proprio loro capriccio. Mi perdoni pertanto il cortese Lettore . fe più disfusamente ho scritto sopra questo argomento, perche così richiedeva il biso- trem, quando diciamo Credo in Deum Pa-gno de' Popoli, che per esser mischiati con trem? gli Eretici dubitano talvolta della certezza della Fede .

# LEZIONE QUARTA.

Che cofa s' intenda per la parola In Dio.

Nosa intendete per quella parola

R.Intendiamo quanto sia grande la sublidi lancio alla cognizione di una cosa altissi fieme riconofciamo l'obbligo che abbiamo alla Divina Maestà, che per i gradi della Fede ci ha innalzati ad un sapere tanto eminente, che con ragione possiam esclamare con l'Appostolo: O altitudo Divitiarum Sapientia, & Scientia Dei! Rom. 21. Imperoacquistata da' Filosofi col lume naturale, non propriamente dalla sua sostanza? con quella, che ci dà la Fede. Con queldi Dio, di quello che possono dirne i tensi : dove con questa i Seguaci dell' Evangelio, giungendo su le prime mosse al Cielo, s'affis-

dentes exultemus latitia inenarrabili . 1.

D. Ma perchè dite voi , Credo in Deum,

R. Quando diciamo Credo in Deum non intendiamo solamente di credere, che Dio vi sia, in quel senso che noi vediamo esser al Mondo varie cose, che per altro a noi ponon vi resta altro che il nome, le moderne co importa che vi siano, come sarebbe ili non contano più di cent' anni, ed in questo credere che vi sia la Città di Roma, di Parisempo tanta diversità di opinioni è entrata gi, ec. nella qual supposizione mai non diressimo, lo credo nella Città di Roma, di Parigi, ec. ma perchè teniamo Iddio per nostro primo principio, e nostro ultimo fine, ed in lui confidiamo, e lui preferiamo a tutte le altre cose, perciò con ragione diciamo Credo in Deum .

D. Che cosa significa questa parola Pa-

R. Questa parola significa in primo luogo, che Dio è Padre di tutte le cose, per avergli dato l'effere ; e perchè la governa.e mantiene secondo il loro ordine, e stato.

D. Chi ci ha infegnato a chiamar Iddio

con questo nome?

R. La Sacra Scrittura, che parlando di Dio, intende di esprimere con questo nome l'opera della Creazione, e la fua infinita potenza, e provvidenza mirabile: Imperocchè leggiamo . Numquid non ipfe eft Pater tuus , mità della Sapienza Crittiana, che ci porta qui possedit te, & fecit, & creavit te? Deuter. 32. E in un'altro luogo: Numquidi non ma, ed eccellentissima, qual' è Dio, ed in- Pater unus omnium nostrum? Numquid non Deus unus creavit nos? Malach. 2.

D. Ma con qual fondamento per ragione della. Creazione Dio è Padre di tutte le cofe che fono al Mondo, cioè degli Angioli, degli Uomini: de' Cieli, delle Stelle, degli Elementi degli Animali, delle Piante e de'Mechè nulla ha che fare la cognizione di Dio talli, mentre Dio le ha create di niente, e

R. Perchè Dio non è fimile agli altri Arla l'intendimento umano poco più capifce tefici, che fatta l'opera fua l'abbandonano; ma è simigliante a un Padre, che alimenta, fostenta, allieva, e governa i suoi figliuoli. L' Architetto, fabbricata che ha lano nel Lume increato, e là senza fatica la Casa, la vende, o la rimette al Padroalcuna vedon la prima Caufa delle cose ne, e non se non prende più alcun pensiero; create, edanno ragione al Prencipe degli Ma Dio, come buono, ed amorevole Pa-Appostolische diffe, che Iddio Vocavit nos de dre, ha cura delle fue Creature, per con-

fervarle, e mantenerle, e come dice S. 16. Imperocchè veramente noi gli siamo in-Paolo . Portat omnia verbo virtutis [na . Ad gratistimi , e malvagi insieme , perche non Heb. 1.

D. Non hanno i Cristiani altra ragione nostro cuore. più precisa, e particolare di chiamarlo Pa-

R. I Cristiani sono figliuoli di Dio per adozione, e questa è la seconda ragione che hanno di chiamarlo Padre, come ammaestrati dalla Sacra Scrittura, e massimamente dal nuovo Testamento, che in più luoghi gli dà questo titolo . Non acceperunt [piritum fervitutis in timore, fed acceperant fpiritum adoptionis filiorum Dei , in quo clamant, Abba Pater: eam enim Charitatem dedit nobis Pater , ut filii Dei nominemur, O te . fimus ; quod fi filii , O haredes , haredes qui-

nefici così fegnalati?

Ad Heb. 2.

dità .

gratitudine verso Dio, che ci ha dato non Tripità. folo la vista, ma insieme orecchie, e naso, D. In qual modo si deve intendere, che e lingua, e mani, e piedi, e finalmente tut- il Padre fia la prima Perfona?

tale?

amiamo un tanto Benefattore con tutto il

D. Qual è la terza principalissima significazione di questa parola Padre dichiarata

dagli Appottoli?

R. Per questa parola s'intende la prima delle tre Divine Persone; La qual è Padre del suo Unigenito Figliuolo per averlo generato. Ed ancora ci fignifica questo Nome che nella Essenza Divina; la qual è unica. ed invifibile, vi è la distinzione delle Persone; così è, e fi deve credere.

D. Dichiaratemi questo più disfusamen-

R. Notaté. Tre fono le Persone di una dem Dei, coharedes autem Chrifii, qui est pri- sola Divinità, cioè Padre, Figliuolo, e Spimogenitus in multis fratribus, nec confundi- rito Santo. Di quelle il Padre è la prima, il tur vocare nos fratres: Ad Rom. 8. 1. Jo. 3. quale col suo Unigenito Figliuolo, e con lo Spirito Santo è un Dio solo, un sol Signo-D. Qual dunque deve effer l'obbligo, ed re, non nella fingolarità della Persona, ma il sentimento de' Cristiani verso Dio per be- in tre Persone di una sola sostanza. Queste Persone di una medesima natura, essenza, R. Debbono conoscersi obbligati a ser-sostanza, non si distinguono da noi per alcuvirlo con ogni diligenza, uboidienza, ed na differenza di qualità, o d'accidenti( che umiltà possibile. Perchè non essendo noi , in loro non sono ) ma per alcune proprietà . egli ci creò , egli ci conserva , e senza di lui Perchè la proprietà del Padre è di non esser ritorneressimo al primiero Niente: Da lui generato. Il Figliuolo è generato dal Padre; abbiamo il nutrimento, ed il cibo: Egli ci e lo Spirito Santo procede dal Padre, e dal veste, ci protegge, e ci governa, e di più Figliuolo, così in tre Persone confessiamo promette di darci la vita eterna per ere-la medesima essenza, e la medesima sostanza, acciò nella confessione della vera. e E se si terrebbe di molto obbligato a un sempiterna Deità crediamo, adoriamo, e Medico, che gli restituisse la vista, chi fos- professiamo la proprietà nelle Persone, l' fe nato cieco; qual deve esser la nostra unità nell'Essenza, e l'uguaglianza nella

ti i membri, e sentimenti del corpo, con R. Avvertite, che non vi cadesse in pen-la vita, e l'Anima ragionevole, ed immor-ssiero, che nelle tre Persone Divine vi sosse distinzione di tempo, e di perfezione, poiche Se adunque per il Beneficio comune a tut- la Religione Cristiana crede, e fostiene, che ti della Creazione, e della Providenza, e tutte tre siano eterne, e di una medesima per il particolare dell'adozione, tengono i gloria, e perfezione;ma in tanto chiama col Fedeli, e con ragione, Iddio per Padre; così nome di Padre la prima Persona, in quanto debbono pensar sempre, che la loro servitù, le principio delle altre senza principio, a cui ed il loro offequio mai non potriano pareg-giarfi al merito di grazie così rilevanti. Ma proprietà di Padre, così conviene ancora la che dico? Verissimo, e giustissimo è il det- generazione eterna del Verbo,nè mai intento del Signore nell' Evangelio; Che l'Altiffi- diamo che la prima persona sia il Padre, che mo è benigno verso gl' ingrati, e malvagi. Luc. insieme non intendiamo che sia Dio, e per

questo diciamo Dio Padre nella confessio.

D. E' bella veramente quefta Dottrina; fanto. ma parmi che per il Popolo sia assai sottile,

e difficile ad effer capita.

R. Avete ragione. Atteso dunque che questa Dottrina come è la più alta di tutte, così è ancora la più difficile, e nello spiegarla si potrebbe prendere qualche erore gravissimo; vada avvertito il Catechista a non partirsi mai da' vocaboli propri dell'Essenza come più atti per trattare Signore. di questo Mistero, e si ricordi che l' unità logia, fia cauto nel difcorrerne.

Ma perchè questo primo Articolo del otre Signori. Simbolo, quanto è più difficile a spiegarsi, altrettanto è necessario a sapersi, si consi- nè generato. gli avanti ogni cofa col Grande Atanasio maestro approvato dalla Chiesa in questa to, ne creato, ma generato. materia, di cui fedelmente ne riferisco le

parole. E fono queste.

E' necessario a chi vuol salvarsi, che avan-

si ogni cola tenga la Fede Cattolica .

Qual chi non ferberà intiera , ed invio- fanto, non tre Spiriti fanti . lata perirà senza dubbio in eterno.

credersi questo Mistero della Santissima Trinità

Questa è la Fede Cattolica l'adorar un solo Dio nella Trinità, e la Trinità nell'

Unità.

Non perciò confondendone le Persone, nè sta maniera il Mistero della Trinità .

separandone la sostanza.

Imperocche altra è la Persona del Padre,al- stoli questa parola Onnipotente? tra del Figliuolo, altra dello Spirito Santo.

Ma del Padre, del Figliuolo, e dello Spirito Santo una è la Divinità, eguale la Gloria, coeterna la Maestà.

lo Spirito fanto.

Increato il Padre, increato il Figliuolo, in-

creato lo Spirito Santo.

Immenso il Padre, immenso il Figliuolo, niente ha dato l'esser a tutte le cose. immenso lo Spirito santo.

Eterno il Padre, eterno il Figliuolo, eterno lo Spirito fanto.

Come non tre increati, ne tre immensi, ma abyssis. El'Angelo Gabrielo. No est impossibisine increate, O' uno immenfo.

Similmente è onnipotente il Padre; onnine, e nel primo Articolo della nostra Fede I potente il Figliuolo, onnipotente lo Spirito

> E pure non tre onnipotenti, ma un solo onnibotente .

> Così il Padre è Dio, il Figliuolo è Dio, lo

Spirito fanto è Dio . E pure non sono tre Dei, ma un solo Dio.

Così è Signor il Padre, Signore il Figliuolo, Signore lo Spirito fanto.

E pure non sono tre Signori, ma un solo

Perchè come ci astringe la verità Christiaè nell' Essenza, e la distinzione nelle Per- na a consessare singolarmente ciascheduna persone. E se non è più che versato nella Teo. Sona per Dio, e Signore; così ci vieta la Religione Cattolica il dire, che vi siano tre Dei,

Il Padre non è fatto da alcuno , nè creato ,

Il Figliuolo & dal Padre folamente, non fat-

Lo Spirito fanto dal Padre,e dal Figliuolo. non fatto,nè creato, nè generate, ma procede. V' è dunque un folo Padre , non tre Padri , un Figliuolo, non tre Figliuoli, uno Spirite

E in questa Trinità non vi è niente di ante. Indi foggiunge come debba equalmente riore, ne di posteriore, niente di maggiore, e minore all' altro, ma tutte e tre le Persone sono coeterne, e coeguali, per modo che in tutto, e per tutto dobbiamo adorare l'Unità nella Trinità, e la Trinità nell' Unità.

Chi vuol dunque effer falvo, creda in que-

D. Per qual ragione aggiunsero gli Appo-

R. Per due ragioni . La prima è per fignificare che con ogni ragione Dio si chiama padre nostro; poiche è l'origine di tutte le cofe create, le quali insieme mantiene, e go-Qual è il Padre, tal è il Figliuolo, e tale verna. La seconda, perchè nell'opera della Creazione, di cui immediatamente si discorre appresso, spicca particolarmente l'attributo dell'onnipotenza,con la quale Iddio di

D. Che cosa è onnipotenza, e chi propria-

mente può chiamarsi onnipotente? R. Ve lo dirà David Profeta; Omnia, E pure non tre eterni, ma uno eter-dice egli, quacunque voluit Dominus fecit in Calo, O in Terra, in Mari, O in omnibus

le apud Deum omne verbum. E pertato Iddio

chiamarsi onnipotente, perchè puo fare! è l' Amore dell' uno, e dell' altro. quanto vuole, e ridurre al niente le sue Creature, fenza che alcuno possa resistere mente comparire la sua onnipotenza?

R. Quando di niente sece il Cielo.

trà insieme ingannare, o eller ingannato, torem Cali. O Terra.

peccare, o morire, ec.

R. No, perchè tali opere sono effetti di perfettislima Esfenza.

nipotente, e non più tosto sapientissimo, e

scientissimo d'ogni cosa?

R. Non è minore la sapienza in Dio, che la onnipotenza, essendo egli egualmente sieme crearono il Cielo, e la Terra. E que-infinito in tutti li suoi attributi; contuttociò sto è manisesto, perchè la Crezione è esserpiù conveniva il parlare dell'onnipotenza, to dell'onnipotenza, qual è comune alle perchè sempre presuppone un' infinita sa- tre Divine Persone, come attributo essenza pienza: avvegnacchè il sapere in molti, mai ziale della Natura Divina; e però le opere non si riduce all' atto, perchè non è accom-estrinseche di Dio, sono opere della SS. Tripagnato dal potere: laddove forza è il crede- nità. Così si raccoglie dalla Scrittura: Ore che sappia, chi da se solo senza l'altrui mnia per ipsum facta sunt. Jo. 1.Ed altrove: ajuto può far qualche cosa. Dobbiamo dun- Spiritus Domini ferebatur super aquas: Gen. 1. que conchiudere, che se Iddio può far ogni Ed in un'altro luogo: Verbo Domini Cali cofa, fia insieme infinito nella sapienza. firmati sunt, & Spiritu oris ejus omnis virtus Qual dunque deve effer la fidanza de' veri corum . Pf. 32. Fedeli, sapendo di aver un tale, e tanto Si- D. Perche dunque si chiama il Padre spegnore per amico? Ben possono gloriarsi con l' cialmente Creatore del Cielo, e della terra? Appoliolo: Ad Rom. 8. Si Deus pro nobis quis R. Perchè, come si è detto di sopra, il contra nos? E per il contrario qual tremore, Padre è origine, e principio delle altre due e quale spavento per i Scelerati nel ricor-Persone, e per conseguenza ancora di tutte darsi, che hanno per nemico un Dio onni-le Creature prodotte dal niente.

potente, essendo certi sopra la parola del D. Avete voi l'esempio di qualche gran medesimo Appostolo. Ad Heb. 10. che Hor- Personaggio, che riconosciuto abbia la somrendum est incidere in manus Dei viventis. ma potenza di Dio, e se gli sia umiliato?

gliuolo, e dello Spirito Santo?

principio. La fapienza s'attribuisce al Fi- pese alla Croce, e di là in poi si diede ad gliuolo, perchè ègli è la Parola del Padre : una vita modelta, ed esemplare. Polydor. È la bonta allo Spirito Santo, perchè egli Virgil. in Cluon. German.

D. Quando mai fece Dio più manifesta-

R. Quando di niente fece il Cielo, e la D. Se dunque Dio può fare ogni cosa, po- Terra, il che si spiega in quelle parole Crea-

D. Che vuole dire la parola Creatorem?

R. Vuol dire: il Signore nostro, qual è debolezza umana, e non dell' infinita poten- onnipotente, di niente ha fatto il Cielo, e za di Dio, del tutto incapace di difetto. E tutte le cofe che sono sotto di esso, senza noi lo confessiamo onnipotente, ma non gia materia precedente, senza ajuto, senza ordiper fare ciò che non è conveniente alla fua gni,o strumenti, senza fatica, ma col solo comado del suo volere. Quia ipse dixit, O fa-D. Perche Dio nel Simbolo si chiama on- cta sunt ipse mandavit, O creata sunt. Pf. 148

D. Fu forse il Mondo creato solamente

dal Padre?

R. Non già, ma tutte e tre le Persone in-

D. E' dunque il Padre più potente del Fi- R. Sì. Canuto Re di Dania, e d'Inghilterra, posta una sedia alla spiaggia del Ma-R. No, perche siccome il Padre è Dio, re, e sopra quella affiso, così gli parlò: O il Figliuolo è Dio, e lo Spirito Santo è Dio, Mare, tu sei parte del mio Regno, è ben e pure non sono tre Dei, ma un Dio solo; dunque di ragione che tu mi obbedisca: così ancora ciascheduna delle tre Divine quando gonfiatosi il Mare in un'instante Persone è onnipotente, e pure non sono tre spinse un' onda, che per pocò non lo somonnipotenti, ma un folo onnipotente. Del merfe. Perlocchè il Re atterrito, e ravveduchiamarsi però la prima Persona col nome to sorse dal Soglio, dicendo: Ben m'avveg-di Padre, la ragione si è: perchè egli èl' go che vana è la potenza de' regi a fronte di origine, e principio di tutte le cose, senza Dio:e per ciò toltasi di capo la Corona l'ap-D. Co11 O'Terra?

R. Sotto questi due nomi s' intendono a' 29. Aprile. tutte le opere di Dio. Imperocchè il nome di Cielo comprende tutte le opere incorruttibili, e la Terra comprende le corruttibili; quello è come un Palazzo per gli Angioli, e questa è Palazzo per l'Uomo, per le quali due Creature fece Iddio tutte le altre .

D. A qual fine fece Iddio il Cielo, e la Terra, e tutto quello che è in esti?

R. Già ve l' ho detto di sopra, che per gli Angioli, e per gli Uomini, acciò trovando amarlo, nel che consiste tutto il bene, e tut- ti, e gli Angioli. ta la perfezione dell' Uomo.

D. Qual necessità indusse Dio a creare il presi gli Angioli?

Cielo, e la Terra?

R. Nessuna affatto; Perchè Iddio è Beatissimo di sua Natura, e di nulla ha bisogno, de' suoi Abitanti, e Cittadini; nel che come ce ne fa fede il Real Profeta: Dixi hanno gli Appostoli imitato Mosè, che Domino: Deus meus es tu, quoniam bonorum meorum non eges . Pf. 15.

D. Di qual difegno si valse Dio per fab Calum, & Terram. bricare la Macchina dell' Universo?

R. Del suo proprio, poiche dalla sua increata funt . S. Th. 1. p. q. 44.

O invisibilium?

R. Per condannare l' errore de' Manichei, ed'altri Eretici, i quali come seguaci bili; e l'altro buono, Creatore delle cofe gait, vera vite al tom, 9. l'Angelo è una So-invisibili; qual Eressa su vivamente consu-tata, e convinta da S. Agostino, e da S. l. 2. de Fide. Epifanio, ed in questi ultimi tempi da San D. Chi è di condizione, e di natura più Pietro il Martire, Lume chiarifimo dell'nobile, l'Uomo, ol'Angelo' Ordine Illustrissmo de' Predicatori, che R.L'Angelo, E ce l'afferma apertamenper ifradicarla dall' Italia vi spese più anni te il Salmista: Ps. 8. Minuisti eum paulo midi continue fatiche, e sudori, e finalmen- nus ab Angelis.

D. Cosa intendete per quelle parole Ca-, te il sangue, e la vita; acquistandosi la corona del Martirio. Vedi il Brev. Romano

# LEZIONE QUINTA.

Degli Angioli , e del loro Ufficio .

Ual'è la più nobil di tutte le Creature Celesti? R. L'Angiolo.

D. Ha Dio creato gli Angioli?

R. Sì. Ed il Simbolo ce lo dà ad intendel'Uomo le vestigia, e le orme dalla infinita re con quella parola Invisibilium, come se bontà, sapienza, e potenza di Dio in tante dicesse: Dio ha fatto tutte le cose visibili, e Creature a sè fubordinate, si mettesse con l'Itra queste l' Uomo come Capo di esse, ed ajuto di quelle in traccia per seguirlo, e per ancora tutte le cose invisibili, cioè i Spiri-

D. In qual parte del Simbolo sono com-

R. Sotto questa parola Culi, dove diciamo, che Dio è Creatore del Cielo, e con simil frase parlò degli Angioli nel c. 1. della Gen. În principio creavit Deus

D. Gli Angioli hanno corpo?

R. No; perchè dice il Salmista, Ps. 103. finita Sapienza, e Virtu traffe l'effere, e l' Qui facis Angelos euos (cioè li tuoi Meffagordine di tutte le cose. Imperocche il solo gieri, ed Ambasciadori ) Spirieus, e gli Spicomando della fua parola creò ogni cosa: riti non hanno ne carne, ne ossa, come dice ipse dixit, & facta sunt : ipse mandavit, & il medesimo Signor Nostro, Lucæ 24. El' Appostolo , ad Eph. S. Non est nobis collu-D. Ma per qual ragione ne' due Simboli Clatio adversus oarnem, & Sanguinem, fed Niceno, e Constantinopolitano si sono ag- adversas Principes, & Potestates, advergiunte queste due parole: Visibilium omnium, sus Mundi Rectores tenebrarum harum, contra spiritualia nequitie in Colestibus .

D. Che cofa dunque fono gli Angioli? R. Sono Creature, cioè Softanze inteldi Piragora infegnavano esservi due Dei, lettuali, senza corpo, libere, e immortali, chiamati da essi col nome di Virtù eterne, create da Dio per amarlo, e per servirlo. O cioè l' uno iniquo, Creatore delle cole visi- pure come vuole S. Agostino nel libi de Co-

D. A

PARTE PRIMA.

R. Questo è tanto come il chiedere qual lodi di Dio? sia l'ufficio degli Angioli. Ora quest'ufficio R. E' tale che per dimostrarne il pregio si può considerare in due maniere, cioè in vi ha il Signore deputato i più nobili tra esordine a Dio, ed in ordine all'Uomo.

D. Qual dunque è l'ufficio degli Angioli verso Dio?

R. Il primo, e principale ufficio loro è di grado, e di condizione? fempre amare, e lodare Iddio con giocon-l li quis dormire facies?

D. Ma come sapete voi, che gli Angeli cantino, e chi mai gli udi cantare?

R. Isais gli udì, e ne riferì la canzone. I Serafini, dice egli, alzavano la voce, cantando altamente : Seraphim clamabant alter! ad alterum , Sanctus , Sanctus , Sanctus Dominus Deus exercituum, plena est omnis terra gloria ejus . c. 6. Questo è il Trilagio , che De' Troni . Coloff. I . Gregor. hom. 4. fup, fenza stancarsi mai, cantavano gli occhiuti animali dell'Apocalisse, cap.4. Santtus Dominus Deus omnipotens, qui erat, O qui est, O qui venturus eft . Ed al c. 5. Et vidi, dice S. Giovanni, O audivi vocem mulsorum Angelorum in circuitu thronis O animalium, O seniorum, O' erat numerus eorum milita millium dicentium voce magna; Dignus eft Aenus qui occifus elt, accipere virtutem. O Divinitatem , O benedictionem , O fortitudinein , O bonorem , O benedictionem , Veggasi oltre ciò il c. 7. dell'Apoc.

O Figliuoli miei, che mufica gioconda, e soave è mai questa ! O Cielo, o casa di solazzo, ed'allegrezza! Sicut latantium omnium habitatio eft in te. Pfal. 86. O allegrez. za, che qui sei passeggiera, e là sei Cittadina. Come non ci vengono a naufea i canti, benchè soavissimi degli Uomini alla fola rimembranza delle armonie celesti, ed

eterne?

v'è da quella beata Patria a questo inseli- mati d'amore(che altro non significa questo ce esilio; là da' beati Spiriti si cantano a' nome)per insegnarci la disposizione che noi gara Inni di lodi a Dio : quì dagli em- dobbiamo avere per le Divine lodi. E notapi, ed 1. grati Uomini si bestemmia, per te che i Serafini cantano, ed insieme volaformare il preludio a quella orrenda mu. no quasi rapiti dal desiderio, e dall'impasica, che doveranno cantare di concerto zienza di accolarsegli sempre più da vicico' Diavoli per tutta l'Eternità. O che no, ma trattanto si cuoprono i piedi, e la facdiversità di condizione; o che differenza cia in segno di riverenza, e per auteticarci, di musica!

D. A qual fine surono gli Angeli creati, D. E' poi di grande importanza l'ufficio che anno in Gielo gli Angioli di cantare

fi, cioè i Serafini.

D. Voi avete chiamato i Serafini più nobili degli altri, vi è forfe tra effi disparità di

R. Senza dubbio, perchènelle tre Gediffima, e non mai interrotta armonia; e rarchie conteno i Teologi nove Cori di perciò ricerca Giobbe c.38. Concentum Ca- Angioli, e li distinguono in questa maniera:

#### La prima Gerarchia contieno tre Cori .

De' Serafini . Ifa. 6.

De' Cherubini . Gen. 3. Pfalm. 17. 0 79. Ezech. 28.

Evang,

# La seconda contiene altri tre Gori .

Delle Dominazioni . Coloff, 1. Delle Virtà . P/. 148. Ephel. 1. Delle Podellà. Coloff. 10. S. Bern. 1. 5. de confid.

# La terza altri tre parimente . cioè .

De' Principati . Coloffenf. 1. Ephef. 1. Pfal.

Degli Arcangeli. 1. Theffalonicen. Judas in

Degli Angioli. In varj luoghi della Scrittura.

D. Per qual ragione pensate voische Dio abbia eletto i più sublimi tra gli Angioli a cantare le fue lodi?

Ma che diremo poi della differenza che R. Ha eletto i Scrafini, cioè gli infiamche per degnamite orare ci fono necessarie

que-

queste due disposizioni, cioè riverenza, ed [più voluto deputare gli Angioli co me Mesgiormente a Dio.

che con servore recitasse il Divine Um- gion?

cio ."

fue vita.

Isaia cantavano a due Cori, il che veduto Nella Genesi al 2. 18. e vari altri luoghi. ancora altre volte da S. Ignazio Martire, l'Indi a' Profeti, Van. c. 10, ed altrove. E indusse ad introdur nella Chiesa il costume della Legge nuova esti ne palesarono i Midi salmeggiare alternatamente, come si tteri più importanti come notano gli Evanpratica a' nostri tempi .

cio.2

sto c'infegna la Scrittura nella Mitteriofa 20. agli Appostoli dopo la Risurrezione del Scala di Giacobbe, per cui falivano, e fcen- | Sig. in S. Matt. a' 18. devano oli Angioli, cioè offerendo a Dio le nostre preghiere, e li nostri desideri e ripor- gioli? tandone referitti favorevoli di grazie, e benedizioni, Veggali S. Agottino al cap. 7. ca David nel Salmo 90 dice espressamente: de' Soliloqui, e oc lo conserma la Chie Angelis suis mundavis de te, as custodiant te ta mentre nel Canone della Mella man- in omnibus viis tuis. Ed il Signore : Videte. da a Dio le sue preghiere per mano dell' ne contemnatis unum ex his pusillis : dico c-Angelo.

parlando a Tobia dice Ego obiuli oracionem queito paffo. tuam Domino al q. v. 4. Un'altro Angelo pur diffe a Corneho il Centurione; Oratio- primitiva Chiefa, che ciaschedun' Uomo mes tue, O' eleemo/yns tue ascenderunt in avesse un Angelo per Custode? memoriam in conspectu Dei . Act. Apostol. c. 10.E San Giovanni l'Evangelilla, che come v. 15. E S. Agnese affermò di aver un Anconfidente di Gesù Cristo, vide i più reconditi segreti del Cielo testifica di aver veduto un Angelo, che con un Incensiero d'ero de di noi? offeriva a Dio molti incenfi, cioè le orazioni de' Santi : Stetit Angelus ante Altare hahens thuribulum aureum, O' data funt ei inтит отпити. Арос. 8.

amore.Proccuriamo adunque d'imitargli, e l'aggieri, e Corrieri per mantenet e la cord'avanzarci nelle virtù per accostarci mag- rispondenza tra il Cielo, e la Terra, tra noi, e Dia.

D. Datemi l'esempio di qualche Santo, D. Qual è il terzo Ufficio degli An-

R. Di effer Ambasciadori di Dio per . R. Santa Lutgarde recitando l'Ufficio manifestare la sua volontà agli Uomini ne' nel Coro, s'accendeva di tanto amore, negozidi grande importanza, e rilievo, e che alcune volte fu veduta mandar dal-massime della loro Redenzione, e salute, la bocca fiamme di fuoco, l. z. c. 18. della come vuol l'Apportolo scrivedo agli Ebrei. Nel vecchio Testamento si leggono varie Notate di più, che i Serafini veduti da apparizioni d'Angioli a' Patriarchi antichi. atica a' nostri tempi .

D. Non anno gli Angioli altro Uffi- Zaccheria, ivi A' Pastori, in S. Luca al 2. a a S. Giuseppe, in S. Matt. al 2. alle Donne R. Son mediatori tra noi, e Dio. Que- che visitavano il S. Sepolcro, in S. Gio: a'

D. Qual è il quarto Ufficio degli An-

R. Di esserci Protettori . Il Real Profenim vebis, quia Angeli eorum in Calis sem-D. Potreste voi provarmelo con qualche per vident faciem pairis mei, qui in Calis . 4. S. Bern. in hunc Pfalmum. S.Matt. 18.v. 10. R. Uditelo dall'Angelo Raffaello, che Leggete il Comento di S. Girolamo fopra

D. Fu ella opinione de' Cristiani della

R. St. Vegganfi gli Atti Apost al c. 12. gelo per suo Custode.

D. Qual è poi il pensiero, che egli si pren-

R. Ci prende, subito nati, sotto il suo patrocinio, e fa con noi ne più, ne meno di quello che già facesse col giovane Tobia. censa multa, ut daret de orationibus Santto- Leggete quell' Istoria; e notate come due Angioli liberarono Lot dall'incendio, e dal-Stupite (o Figliuoli miei) dell'ineffabi-le infidie de'Cittadini dell'infame Pentapo-le bontà d'Iddio, che non contento di farci li, Gen. 19. Come l'Angelo confortò Gedeosapere, che ama di esser pregato da noi, e ne, e l'esortò a liberar il Popolo di Dio. che vuol efaudire le nostre orazioni, ha di Nel libro de' Giudici al 6. Come confolò

Elia malinconico, e laffo. Nel libro de fonno fu pigro in alzarfi dal letto, pago ca Regi al 3. al c. 19. Come liberò i tre Fan-ramente la fua negligenza, reftando più Serraglio de' Leoni Dan. 10. 11. 12. come tallo . Ritornò ben poi l'Angelo alla folita narfene a cafa per altra firada.

D Come dobbiamo noi dunque corrifpondergli per tanti, e così fegnalati bene- buon genio dell'Angelo con questo Giova-

fici che ci ta?

R. Dobbiamo portargli un fommo rifpetto, fulla confiderazione che egli è prefente a tutte le nostre azioni : un sommo affetto, cd una fomma gratitudine, come a nostro parzialissimo amico, e benefattore, vuole, e può sommamente giovarci, come affiftente, e famigliare di Dio. S. Bern, fopra il Salmo Qui habitat ,

D. Avreste voi mai in pronto l'esempio tà? di qualche Santo, che fiafi portato come

voi dite col suo Angelo Custode?

R. Eccolo. Un certo Abate, interrogato come facesse a contenersi ne' limiti della virtù: Ben mi torna a conto, rispose, mentre sò di esser alla presenza del mio An. gelo tutclare, di cui ila scritto : Providebam | fiavi a cuore la castità . Dominum in conspectu meo semper, quoniam à dextris est mibi,ne commovear. lo lo temo, adunque, e con ragione, poiche è testimonio delle mie azioni, contra i mici passi, e riferifce i miei detti, e li miei fatti minutadell'Ecclesiastico al c.s. Ne dixeris peccavi, O' quid mihi accidit trifle! Non vi pensalte, sup. Cane. ripiglia il Santo, non vi pensaste di gettar la parole al vento, perchè dall'Angelo, che è prefente a ciascheduno di noi, sono raccolte, e portate al Signore.

Giovanni Carrera castissimo Giovane, era divotifimo del fuo Angelo Cuttode, e perador Carlo Magno paffava con l'Efercile lo refe così famigliare, che passava seco le ore inticre in iscambievoli discorti, communican ogli i suoi affari più importanti sidiato da Francesi, ma prima pensarono col riportarne falutevoli configli, ed anomacstramenti. Andò più oltre l'Argelo nel consecrata da San Bonifacio Martire vicifuoi affetti, perchè si prese le eura di destar-lo all'Orazione la Mattina avanti giorno di tutti, si Cristiani, che Pagani, com-

ciulli dalla Fornace Babilonese, Daniel 3. giorni privo delle sue visite, finchè con dicome confervò illefo il ProfetaDaniello nel giuni, e preghiere cotinue non riparò il fue avviso S. Giuseppe a ritirarsi in Egitto con famigliarità, ma non senza palesargli prila Santissima Vergine, ed il suo Figliuolo, ma la eagione del suo disgusto, e però l'av-Matt. 2. come avvertì i tre Magia ritor- vertì ad effere più follecito, e pronto nell' avvenire. Hift. Soc. l. 11. c. 66.

D. Donde pensate voi, che nascesse il

ne?

R. Da nient altro, al mio parere, che dalla sua incorrotta castità, perche di lui dice l'Istoria, che possedeva, e professava questa bella virtù in grado molto eminente. Ed in fatti la purità-dell'Uomo fu sempre il ed aver in esso una somma fiducia, poiche loodo più sorte per istringer l'amicizia con quei beati Spiriti.

D. La sentono sorse male i nostri Angioli Cultodi, quando si offende la puri-

R. Malissimo; perchè sono spiriti purifsimi. Veggasi il cap. 4. della vita di Santa Francesca Romana scritta dal Padre Ribadeneira. O Figliuoli; o Figlie, per quanto v'è cara la grazia del Signore, el'amicizia, e protezione del vostro buon Angelo.

D. La nostra conversione gli da forse

gufto?

R. Un gusto, ed un'allegrezza grandissima : Gandium erit in Celo fuper uno, dice il Signore medesimo, percatore panitenmente a Dio. Questa Istoria s'accorda con tiam mente; Luc, 15, dal che su indotto la gloffa di S. Girolamo fopra quelle parole San Bernardo a dire : Che le lagrime de Penitenti fono il vino degli Angeli dife. 30.

D. I luoghi Santi, come le Chiefe, gli Oratori, e gli Altari, anno anch'esti un

Angelo per Cuftode?

R. St. L'anno del Signore 774. I Saffoni Idolatri prefa l'occasione, che l' Imto in Italia contro i Longobardi, s'accinfero ad espugnare il Cattello Buriaburg predi sfogare la sua rabbia contro una Chiesa Ma perchè una volta il Giovane vinto dal parvero due Giovani di mirabile splendore, D 4

e candore in atto di volerla difendere, tem inter Galun, & Terram, & evasinatua dalla cui vista atterriti i Sassoni si diedero Isladium in manu ejus, O ceciderunt tam ipfe ad una fuga precipitosa, lasciando il Ca- quam majores natu vestiti ciciliis proni in fiello libero. Adon Viennensis in Chronic, terram. 1. Paral. 21. 0 2. Rep. 24. Un Anstat. 6. Jub anno Domini 775.

bate Barnaba, che allora dimorava nel Mo-onore, e però morì mangiato da' vermi. nastero delle Torri, vide un' Angelo sopra Un Angelo solo sommerse in un Mar di l'Altare . Interrogollo però cola facesse sangue l'Esercito degli Assiri : Deiecit caquivi. A cui l'Angelo, da che, diste, fu stra Affyriorum, O contrion illos Angelus santificato questo luogo, mi su anche dato Domini,e tè macello di essi . Eccl. cap. 48. e

zi Padti ,

Compagnia di Gesù per la Diocesi di Gene-spada di due tagli in mano per sar le ven-va di ritorno dalla Germania inassiata da dette di esso contro le nazioni, e per punire lui non senza frutto co' suoi Appostolici su- i Popoli : ed in fatti nell'ultima giornata sedori, e fatiche, fu più volte udito a dire, pareranno i rei da i giusti, e li getteranno che con suo gran contento, e giubilo avea nella fornace del fuoco inestinguibile. Glapasseggiato quelle Provincie piene di Ereti- dii ancipites in manibus eorum ad faciendam ci, poiche vi avea salutato gli Angioli Tu- vindistam in nationibus, increpationes in telari di esse, de' quali avea evidentemen- populis. Ps. 149. In consummatione saculi te sperimentato l'ajuto, sì nel sottrarlo exibunt Angeli, O separabunt malos de medalle insidie tesegli, sì nel disporre quelle dio justorum, O mittent cos in caminum Anime indurate a ricevere l'impressione ignis. Matt. 13. della verità.

#### LEZIONE SESTA.

Quinto Ufficio degli Angioli.

A il quinto Ufficio degli Angioli. R. Servono a Dio in qualità di Ministri, e di Esecutori della sua giustizia.

esempio nella Scrittura?

gli Angioli nella distruzione di Sodoma, li colpi, altrettanti di quella casa moriva-Gen. 19. Nell'esterminio de i Primogeniti . no il giorno seguente . Ricorrendo i Citta-Exod. 12. Nel sommerger Faraone con tut-dini a Dio, intesero per rivelazione, che ta la sua armata nel Mar rosso. cap. 14. Nel il rimedio era di ergere a San Sebastiano gassigare il peccato di David co la morte di Martire un'Altare nella Chiesa di San Piesettanta mila Israeliti morti di peste in tre tro in Vincula, come su fatto, e nell'atto giorni. Ne quì finiva la strage; se Dio vin- di collocarvi le reliquie del Santo, cessò la to dalla sua infinita Clemenza non coman- pestilenza. Petr. Diac. 1.6. c.5. apud Baron. dava all'Angelo feritore, che riponesse la tom. 8. anno Domini 686.
spada:Miserus Dominus super magnitudine Pretestata, nobilissima Matrona Romamali impetavis Angelo,qui percutiebat. Suf-na, per compiacere ad Imezio suo Mari-ficit: jam cesset manus tua. Levansque Da- to, Zio della Vergine Estochio, spoglio

at. 6. sub anno Domini 775.

Entrato un Eremita nella Cella dell' A- gava al Popolo, per non aver reso a Dio in custodia dal Signore . Nelle Vite de' San- più apertamente al libro 4. de' Regi cap. 19. Percutiens in castris Assyriorum una nocte D. E che direte delle Città,e de'Castelli? centum octoginta quinque millia. In maniera R. Passando il Padre Pietro Fabro della che sono gli Angeli Soldati di Dio con la

D. Vorrei ora, che mi raccontaste qualche Istoria Sacra a questo proposito.

R. Eccola. Nell'anno del Signore 680. e nel mese di Luglio dopo l'ecclisse della Luna, fu Roma con molte altre Città d' Italia assalita dalla pestilenza, che in breve A Ndiamo avanti, e ditemi qual sia di quella vasta Città sece un sepolero angusto a tanti cadaveri. Fu veduto allora da molti un Angelo, che andando di notte attorno per la Città con un Demonio a lato, D. Potreste voi mostrarmene qualche comandavagli di quando in quando di battere alla porta delle case con uno spiedo da R. Sì, ed anche molti. Dio si servi de- Cacciatore, e si osservava, che quanti erano

vid oculos fues, vidit Angelum Domini ftan- l'innocente Fanciulla delle folite fue vefti;

che modeste, e semplici aveva, e l'adorno no ad inquietarli, perchè sono beati, e vein cambio con altre più fontuofe, e vane; dono fempre la faccia del Padre Celefte, anzi per indurla maggiormente a contentariene gliene diede l'escapio in se stessa gli Angioli la sentono male, perchè in alcon inanellarii i capegli, e pulirii iuperflua- tra maniera non possiamo esprimere il gran mente, sperando con questo mezzo di farle zelo che anno, tranquillo però sempre, rinonciare al fuo proposito di mantenersi ed inalterabile per l'onor di Dio offeso dal Vergine, come unicamente avea desiderato, peccato. Paola fua Madre: Ma non ne andò llungamente impunita, perchè l'istessa notte com- infermi, e moribondi? parfogli l'Angelo in fogno con vilta, e voce l una volta . Hier, ep. ad Letam .

polo con grandissima strage. Bar.anno 190.

to di questi successi?

R. Che egualmente dee temersi l'Angelo Custode da' malvagi, come amarsi da'

verenza dell' Angelo?

al peccato?

D. Anno mai gli Angioli visitato gli

R. Sì. Arnolfo Vescovo di Soissons morì terribile. così prese a seridarla: Perchè hai l'anno del Signore 1087, li 15, d'Agosto. Il avuto ardire di anteporre il comando del giorno ventessimo della malattia verso la tuo Marito a quello di Cristo, e di toccare mezza notte la Camera, in cui era, tremò con le tue profane, e facrileghe mani il ca- per tre volte di scossa così violenta ed orripo di una Vergine destinata a Dio, ecco che bile, che gli Assistenti, e i Servidori temendo ti si inaridiranno, e dalla qualità del gastigo di se pensavano tutti impauriti allo scamintenderai la gravezza della tua colpa. Ma po. Ma perchè il buon Servo di Dio, tran-questo non basta. In capo a cinque messi quillo di cuore, e di volto gli esortava a non morirai, e se persevererai nel tuo peccato temere, anzi a dormire, e riposare: tattosi perderai insteme il Marito, ed i sigliuoli. animo Eurosso Prete, Signor mio, disse, Tutto avvenne. Così tratta Dio con chi la terra trema, la camera traballa, l'uscio profana i suoi Tempi, manomette le sue già da me serrato per tre volte, s' apre da se, gioje, ed i suoi arredi più preziosi, cioè le errano per l'aria voci sconosciute, e voi vo-Verginelle a se destinate, per insegnarci il lete che riposiamo ? A cui il Santo : Non terispetto che gli si dee, e la fedeltà che pre- mere, disse, o Fratello, imperocchè tutti tende da noi nel mantenergli la parola data questi son segni della Maestà di Dio; e frapoco ne faprai la cagione. Il Sabato feguen-La Mole di Andriano in Roma chiamafi, te sentendo che la morte si avvicinava, disse ora comunemente Castel Sant' Angelo, per-] a' suoi Religiosi, che erano presenti: Prepachè a' tempi di San Gregorio il Magno si vi- rate le cose necessarie al mio sunerale, perde sopra di essa un Angelo in atto di riporre chè questa sera sull'imbrunir partirò da quela spada nel sodero, segno che placavasi l' sto Mondo, secondo che il mio Signore, cui ira di Dio, sfogata fin' allora sopra quel Po- ho sempre fiudiato di servir fedelmente fin' a quest'ora, mi ha rivelato, quando udiste D. Che frutto pretendete voi col raccon- e vedeste quei tanti segni attorno questa stanza: Perchè alla prima scossa entrò qua dentro il Principe degli Appolloli accompagnato da un Coro di Musici Celesti, e portommi la nuova, che il clementissimo Dio D. Non è anche egli il dovere di guar- mi ha perdonato le mie colpe, e che il Cielo darci dall'iscandalizzare il Prossimo per ri-lera aperto per me; alla seconda venne S.Michele Arcangelo con uno stuolo di quei beati R. Al certo, e questo pretendeva il Si- Spiriti, e mi promise d'essermi compagno, e gnore allorche diffe : Videte ne contemnatis scorta alla Celeste Patria; alla terza entrò unum ex his pufillis: dico enim vobis, quia la Beatissima Vergine nostra Signora, e ve-Angeli corum in Cælis semper vident faciem ra Madre di Miscricordia, corteggiata da Patris mei, qui in Calis eft. Matth. 18.v. 10. uno stuolo di Sante Vergini, ed afficurommi D. La fentono male gli Angioli, quando che il giorno della fua gloriofa Affonzione vedono peccare gli Uomini, o indurre altri anderei anch'io a lodarla, e benedirla in Ciclo. Notate la menzione particolare, che dell' R. Sì. Non già che le passioni giunga- Arcangelo S. Michele si fa in que lo esempio,

pie, conforme alla gran stima, ed al gran cio cantando soavissimamente, mentre si concetto che ne ha Chiesa Santa; la quale sacrifica l'Agnello immacolato. Confernell' Antifona lo chiama Principe di tutti mass maggiormente dal miracolo succedugli Angioli deputato da Dio al governo del- to a' tempi di San Gregorio, e lo racconta le Anime . Sur. tom. 4. 15. Augult.

D. Avete voi un esempio di qualche Santo, che sia stato divoto particolarmente de-

gli Angioli, e di S. Michele? .

ferisse San Bonaventura, che degli Angioli Onde per memoria di questo fatto si offerva in generale fu divotiffimo e per l'amore che quando il Papa celebra in fimil giorno, e diportano esti a Dio, e per la sollecitudine che ce le sopradette parole Pax Domini O'e. di anno di eccitar le Anime ad amarlo; Ma non rispondergli, fopra tutto, ed in modo particolare fu divoquello di S. Michele .

Chiese in vari luoghi a questo Beatissimo il buon Servo di Dio, chi fosse il Religioso Arcangelo, tenendoli in mano la vittoria che con tanta prontezza, e divozione l'avea de' Vandali, se gli riusciva di tirare al suo assistito. Cron.de' Frati Min. to. 3, 1 .... c. 57. partito un sì gran Condottiero, già accre-

gioli ribelli .

D. In quai luoghi ali Angioli fi tratten-

gono più volentieri ?

bio, dice S. Greg. l.1. de Dial. cap. 60.che mero, e misura. nell' ora del Sacrificio non si aprano i Cieli, e discendano migliaja d' Angioli per as | ro d' Angioli? fillere al tremendo Mistero di Gesù Cristo,

le Sostanze invisibili?

Paolo Diacono, che celebrando questo eloriolo Pontefice in Santa Maria Maggiore il giorno di Pasqua, ed avendo detto Pax Domini fit femper vobifcum, un Angiolo fu-R. Si. Tale fu San Francesco, come bito ad alta voce rispose; Et cum spritu tuo.

Fra Giovanni da Parma Generale dell' to di San Michele Arcangelo per la prero-Ordine Francescano andò per celebrare algativa, ed ufficio che ha di condurre, e pre-ll'ora folita, e non comparendovi alcuno per fentare le Anime a Dio; onde a fuo onore fervirlo, ecco un' Angiolo in abito da Reinstituì nel suo Ordine un digiuno di 40. gior- ligioso, che lo servì pontualmente . Finito il ni dal primo giorno dopo l'Affunzione fin' a Sacrificio, accorfe non confapevole del fatto il Frate, al quale toccava quett' ufficio. Giustiniano Imperadore sabbricò molte e si esibì pronto a servirlo. Conobbe allora

Riferiscono le Croniche de' Frati Minoditato dalla rotta data in Ciclo a gli An-lri, che la Beata Angela da Foligno, ita una volta alla Chiefa per fentir Messa, vide Gesù Cristo venire al Venerabile Sacramento accompagnato da tanta moltitudine R. Nelle Chiese, e attorno gli Altari, e d'Angioli, che gli avrebbe creduti di numassime al tempo della Santa Messa. Luc. mero infinito, quando per altro saputo non c.1.n.11. & Apoc. 8. Chi potrà metter in dub- avesse, che Iddio creati gli aveva con nu-

D. E' poi egli tanto grande questo nume-

R. Grandissimo, come si vede dal sopraciper cui la terra tratta famigliarmente col tato Esempio, e si raccoglie dal Profeta Da-Cielo, e le Creature visibili si uniscono con niello al cap. 7. dove si ha, che un milione d'Angioli lo ferviva, e millioni di millioni Vide una volta S. Gio: Grisostomo, co- gli assistevano, per esprimere che erano me riferifce San Nilo suo discepolo, che gli quasi innumerabili. Quindi comunemente Angioli porgevano ajuto a' Sacerdoti men- li Teologi con S. Tommafo infegnano, che tre distribuivano la Sacrofanta Eucaristia. è bensì sinito, e limitato il numero degli E perciò ci esorta San Bonaventura a servi- Angioli; ma però tanto grande, che non re volentieri alla Santa Messa, affermando si può ridurre a calcolo da mente umana, e effer questo ussicio da Angioli, che divotif-fimamente servono a Dio. E Sant' Ambro-tantochè non dubitò dire il Divino Areopagio fopra San Luca al 1. Non v' è dubbio, gita, che folo Iddio lo conosce. E Sant' dice, che l' Angiolo affista ogni volta che si Ambrogio spiegando la parabola della cencelebra il Santo Sacrificio, ed il Eoccado- tesima pecorella perduta, e ritrovata da ro aggiunge, che non un' Angiolo folo, Cristo in S. Luca à' 15. mostra di credere, ma più Cori d' Angioli affiltono al Sacrifi- che il numero de li Uomini non fia che la

la Creazione c. 18.

D. E che ci giova il saper questo?

tenti nell'orazione, mentre sappiamo che ti con una veste, in cui con ricamo ceella si fa alla presenza di Dio, e di tanti An-leste vi si vedevano istoriati i Misteri della gioli. Leggete il trattato di S. Bernardo de nostra redenzione. Scorgevasi una croce poi. quatuer modis orandi .

D. Sono poi tanto belli gli Angioli, quan-

to fidice?

credere. Si sforza l'eruditiffimo Baldaffano altro nome, che di beltà Divina, e leggiadi farcene un ritratto, e per dipingerlo più dria Celeste. al vivo prende in prestito i colori già adoprati da Ezechiello per rapprefentarci il Regnante di Tiro; ma finalmente si dà per lessi gl' Instrumenti principali della gloria vinto, e confessa che tutta l'eloquenza uma- di Dio. na non ha termini, come la Natura non ha colori per abbozzare ne pur la minima di riamo? quelle bellezze immortali, e che se nel suo difegno si valse il Proseta del biondo dell' oro, del verde de' smeraldi, del fiammeg. giante de'rubini, dell'azzurro de'zaffiri e de' giacinti, ciò fu per additarcene con vico nella Chiefa? que il fimboli la bellezza, l'amore, l'acu rezza dell'ingegno, e le altre loro doti, ne delle cose più belle, e più preziose tra dedicato a San Michele. E Procopio sa noi, il sommo vantaggio, che anno quelle menzione di sei Chiese sabbricate da Giudel Mondo inferiore,

D. E chi mai tra'viventi arrivò a vederli? R. Santa Francesca Romana tra le molte grazie che ricevette da Dio, ebbe ancora crofanctis Ecclesiis. la famigharità con due di questi beatissimi Spiriti. Uno de' quali, ed era Arcangelo, mai le si scostava dal lato; l'altro partivasi spesse volte dal quarto Coro per visitarla. Ambidue fe gli prefentavano avanti, ammantati talora di bianco, altre volte d' az- D. zurro, rare volte di porporino. L' uno tenea fempre le mani attraversate al petro in mo- la Terra,e di tutte le cose visibili, ed invisido di Croce, l'altro portava nella destra bili, li creò simili in tutto agli Angioli; ma tre rami di palma di oro puriffimo. L'uno, esti con un atto libero di volontà, non anco-e l'altro però, benchè vicini alla Santa,mai ra confermati in grazia, ribellandosi a Dio erano di color d'oro, e sciolti. Tale poi & 28. & Damasc. 1. 2. c. 3.
era la chiarezza, e lo splendore che da essi
sfavillava, che il Sole a fronte dell'uno perR. Si compiacquero di se stessi per la beldeva alquanto di pregio, ma a paragone dell' lezza, e per i doni, e perfezioni naturali che altro non era da più di una nuvo letta ofcu- avevano non ne diedero la gloria a Dio ri-

centelima parte del numero degli Angioli . ra. In simil forma mostrossi pur anche alla Veggali S. Gregorio Nisseno all' omil. 1. del- Beata Giovanna della Croce il suo Angelo Cultode, se non che essendo lei divotissima della Paffione del Signore, era anch' egli fo-R. Ci giova per farci più umili, e più at-lito per secondarne il genio comparirle avaa Corona d'oro in capo, e nella finifira una bandiera con un Crocefisso lavoratovi a ricamo, nella qual'apparenza parea tanto bel-R. Belliffimi, e Maestosiffimi sopra ogni lo alla Santa, che non sapea chiamarlo con

D. Devonsi gli Angioli onorare da noi? R. Sono degni di grande onore, per effer

D. Ha poi gusto Iddio, che gli ono-

R. Sì. Leggasi nel Breviario Romano 1 Istoria dell' Apparizione di S. Michele Arcangelo li 8. di Maggio.

D. L'uso di onorare gli Angioli è egli an-

R. Sì. Riferisce il Surio nella vita di S. Eutomio Vescovo, che fin da' tempi di Dioe prerogative, e per dimostrarci col parago- cleziano v'era nella Bitania un Tempio purissime Sostanze sopra tutte le bellezze l'iniano Imperadore ad onore dello stesso Arcangelo; anzi che molte fossero le Chiese dedicate a'Santi Angioli fi dimostra evidentemente dalla I. Quoniam, Codice De Sa-

## LEZIONE

## De' Demoni .

Hi ha creato i Demonj? A R. Iddio Creatore del Cielo, e del perdevano il Cielo di vista. I capegli poi si resero tali quali ora sono. Aug. Enchir.25.

cono-

conoscendole da lui, ma tenendosi da più di del Signore. Leggete l'omil. 6. di S. Gioquel che crano, e defiderofi di maggior glo- Grifoit, fopra l'Epistola di S. Paolo a' Firia si insuperbirono, e ribellarono da Dio, ladelsi. Ezech. 19. E perciò disse il Savio: Initium omnis peccati superbia; e l'Appostolo: Radix tarmi a questo proposito? omnium malorum cupiditas, cioè un appetito disordinato di aver più gloria e premi- 19. Febraro. nenza di quello che ci conviene.

D. I Demonj sono dannati per sempre, e

fenza speranza di perdono?

R. Al certo. Leggete l'Epistola Canoni- Jo. 8. Petr. 2. ca di S. Giuda; ed il Trattato di S. Prospero de Vit. Contemp. l. 1. c. 3.

D. Che fanno trattanto?

gloria come fecero da principio, ed agli Uo-lna delle loro colpe: Travaglia ancora i mini la salute eterna, mentre veggono risto-Giusti, servendo a suo mal grado al disegno rarsi le rovine cagionate dalla loro Aposta-di Dio qual è di provarne la Costanza, e sia. Si sforzano però d'indurre gli Uomini al Virtù, per coronarne il merito. Leggete peccato, per rubargli a Dio, ed averli com- Sant' Agostino al lib. 10. della Città di Dio pagni nelle eterne miserie.

D. E' poi egli vero, che ciascheduno di citato. noi abbia due Angioli deputati, l'uno, di cui D. Quali sono le armi più efficaci per resi è parlato fin' ora per incamminarci al be-stiftere a così potente Avversario? ne: el'altro per sollecitarci al male?

da fe è lempre pronto per nuocerei . Legge- fue suggestioni . 1. Petr. 5. te il libro 3, de' Regi al cap. 22. troverete, che il maligno spirito si offerisce di tirare il proposito. malvagio Re Acabbo nella rete, dicendo: Ero spiritus mendax in ore omnium Prophe- sto Signor Nostro, Matth.4.e dopo lui Sant' tarum ejus ; e più a lungo conoscerete le sue Antonio, S. Macario, e molti altri riseinclinazioni nell' Istoria di Giobbe al cap. 1. riti dal Marulo al l. s. c. 17. E poi anno troppo che fare gli Uomini a ditivi compagni. Al contrario la Scrittura in pianti di donne, mugiti di bovi, strepiti d' ne spesso i loro disegni.

Demonio?

una greggia di Porci, senza espressa licenza il Signore, che avea buttato in Mare il Ca-

D. Non avreste qualche fatto da raccon-

R. Leggete la Vita di Santa Giuliana a'

D. Contro chi prevale il Demonio ?

R. Contro quegli, che a guisa di Cavalli, e Muli strenati corrono dietro al fenso.

D. Non affligge forse ancora tal volta i

Giusti, così permettendolo Dio?

R. Tormenta, ed affligge i Malvagi, co-R. Non cessano d'invidiare a Dio la sua me esecutore della Divina Giustizia, in pec. 21. e S. Gio: Grifostomo nel luogo fopra-

R. La Fede, l'orazione, il digiuno, ed una R. Questo è credibile, poiche pur troppo somma diligenza, e studio nel resistere alle

D. Riferitemi qualche esempio a questo

R.Il primo esempio ce lo diede Gesù Cri-

Armosli una volta il Nemico comune d' fendersi dalla propria carne, e dalle sue mal-lillusioni, e terrori per urtare la costanza delnate concupiscenze, dal mondo, e da' cat-l'invincibile Ilarione: Vagiti di bambini, più luoghi ci fa intendere, che Iddio repri- armate, belar di pecore, e nille altre prome i sforzi de' maligni spiriti, e rompe be- digiose, e diverse voci surono le squadre che mandò all' affalto di quel cuore invitto, pen-D. E' da temerli molto la possanza del sando d'abbatterlo col solo fischio : ma egli accortofi della frode, e munitofi del fegno R. Ci avvisa Sant' Ambrogio 1.7. in Luc. della Santa Croce si pose a cercar con l'occ. 15. O'l. 9. c. 7. che più è da temersi il Pec-Ichio sollecito il superbo Nemico. Quado eccato, che la potenza del Demonio, Accon- co all'improvviso vede al lume della Luna fente a questo parere S. Agostino Ser m. 197. un Carro in aria, che tirato da indomiti cornel Brev. Rom. nella Dom. 4, dopo la Pent. sicri parea volesse precipitarglisi sul capo . e si conferma dalla Scrittura nell' Apoc. al Invocò egli perciò il Santo nome di Gesu, c. 20. dove espressamente dice, che il De- in virtù di cui quell' internale tantasma su monio è legato; ed in S. Marco al 5. si leg-lingojato dalla terra, che alla presenza s' ge, che i Demoninon poterono entrare in aprì, ed egli allegro della vi toria ringraziò

vallo, ed il Cavaliero. Leggete più sotto qua Santa, il nome di Gesù, della B. Verginicale.

D. Potrà poi star sicuro chi hà una vol-dizio manifesto di esser Demonio. ta vinto il Demonie?

corso contro un così fiero, e potente Avver. e Del Rio l. 6. c. 2.

mo, e forze, se con vera umiltà lo chiede- aver visioni, o apparizioni d' Angeli? remo, dicendo col Profeta: Pf. 26. Dominus

gno mi dareste voi per riconoscere il Nemi- santasmi. co, quando si trasfigura in Angelo di luce, come ci avvisa l' Appostolo ? 2. Cor. 11.

credito suol dire, e fare tuttociò che fareb- una voce che disse : Felice te, Abramo, che bero, o direbbero i buoni Angioli, e perciò non hai simile in terra nel sare la mia vomai si deve credere al Demonio, abbenche lontà; ma l'umile Servo di Dio, conoscendica il vero, come c'infegnò col fuo esem- do l'inganno del Demonio, rispose: La tua pio il Nostro Salvatore quando comando di oscurità sia teco in predizione, o persido intacere a' Spiriti rei, che ad alta voce grida- gannatore. Io son Uomo peccatore, ma convano: Tues Filius Dei vivi. Mar. 5. E S. Pao- tuttociò il nome del mio Signor Gesù Crilo nello fcacciare il Demonio da un' invafa-lito, cui ho amato fempre, e tuttavia amo, mi ta, tuttocohè altamente tellificasse: Isti bo- è scudo contro tutti i tuoi sforzi, ed inganmines servi Dei excelsi sunt. Act. Apost. 16.E ni. Ciò detto, il Nemico qual tumo dileguosper darci ad intendere, che col Demonio si, e sparì. non si deve aver alcun commercio: Qual enim societas luci ad tenebras? que autem con- suo padrone, e signore, benche il vedesse veventio Christi ad Belial? 2. Cor. 14. diceva litto di porpora, e d'oro. l' Appostolo.

P Angelo buono dal reo, fi deve sapere che lo, che qual' Angelo di luce l'era apparso. P uno, e l'altro di essi nel suo apparire porta Vattene all'Inserno,o Nemico spietato delterrore all' Uomo, perchè la natura umana la Croce, e de' Servi del mio Signor Gesù come inferiore, naturalmente fi rifente, e Cristo, perchè mai mi riputai degna di ve-teme alla comparsa della Angelica, che gli der Angioli. è superiore : ma nel partirsi si conosce la dif-

bolenze.

nell'ultima dimanda dell' Orazione Domi ne, le Reliquie de' Santi, o pure non ne approva l'ulo,o apertamente lo bialima, dà in-

Terzo se apporta qualche ragione, o pre-R. No, perchè la nostra pugna non fini- testo falso, o cattivo della sua comparsa, disce che col finir della vita! Veggasi S. Ata- cendo per esempio, di comparire ad istanza nasio nella vita di S. Antonio, e S. Luca al di qualche Mago; o pure se rivela cose frivole, curiofe, o cattive. Veggasi per maggior D. A chi mai dobbiamo ricorrere per soc- chiarezza il Lessio al l. 2. c. 44. dub. 3. n. 25.

D. Come deve governarsi un Savio Con-R. A Dio qual ci darà configlio, ani-fessore con quelle Persone che dicono di

R. Deve primieramente avvertirle, e illuminatio mea, & salus mea, quem time- massime se sono Donne, le quali come più bo? Dominus protector vita mea; a quo tre- deboli, e più curiofe, sono più sottoposte agl' inganni, e a non sò quali imprellioni D. Fin qui va bene; ma qual contrasse- di Spiriti, a non voler sar stima di cotesti

S. Abramo Eremita, cantando di notte nella fua Cella le Divine lodi, vide uno R. Bisogna avvertire, che per acquistar splendore mirabile come il Sole, da cui uscì

S. Martino non lo volle riconoscere per

S. Angela Fondatrice delle Orfoline, con In prime luogo adanque, per riconoscere gli occhi fisti al suolo così rispose al Diavo-

Celebrando la S. Messa il B. Giordano ferenza, perchè il buono lascia consolazione [dell' Ordine de' Predicatori in Bologna senti. nell' Anima, ed il reo per il contrario vi la- nel comunicarsi, una fragranza di odori scia terrore, perplessità, malinconia, e tur- mirabile, che non passeggera, ma stabile gli fi fermò fu le mani, e fu la bocca per lungo Secondariamente, se l'Angelo sugge la tempo. Fu comunemente questa niaravigliavista delle cose sacre, di cui è solita servirsi creduta un' opera, ed un savor singuiare la Chiefa, come il Segno della Croce, l'Ac-del Divino Ospite, ma non già dal buon

che tutto ciò era seguito per arte del De-sito nostro esilio. monio, ed in fatti fattoli dal Santo il Cantip. l. 2. ap. c. 17. p. 47.

Secondariamente se gli faccia ben in-il pensiero? tendere in che confista la vera, e soda divo-

perfezione benchè fossero vere . e reali . gliono unicamente dipendere.

alla seconda Parte al c. 6. lez. 2.

#### LEZIONE OTTAVA.

Dell' Uome .

Leggetela Seconda Lezione Preludiale.

### LEZIONE NONA.

Del beneficio della Creazione, e della Confervazione .

neficio della Creazione? R. Dobbiamo esfergli grati, ricordarcene spesso, amarlo, servirlo, lodarlo, e ringraziar- ne, proseguisce sin' ora, come c'insegna lo. Dobbiamo di più considerare, che come S. Gio: al c. 5. Iddio ha fatto tutte le Creature per fervizio nostro, e dopo averle fatte le conserva, e se il Mondo? mantiene servendoci lui stesso in ese, nell' ftro, che noi ci uliamo di elle a maggior onoaffetti, ele nostre opere al suo servizio.

Creature?

R. Nel riconoscere in esse la presenza di Dio, e le di lui perfezioni. Nel servirsene con gran divozione, e giudizio, per mera necessità, e sempre a maggior onore, e gloria di Dio . Nell' abbandonarle quando impediscono la nostra salute eterna. Nell'imparare.

Servo di Dio, che illuminato interiormen-Ida esso ad amare Iddio, e confidare in lui, te conobbe, che di tanta foavità ne pure e riporre nella fua bontà tutta la nostra spe-una minima parte penetrava allo spirito ranza su la considerazione delle grazie, che Ord perciò al Signore, e gli fu rivelato, ei ci ha fatto, e fa continuamente in que-

D. Dopo aver Iddio create con la fua Segno della Croce, l'odore cessò. Tom. Onnipotenza tutte le cose, le ha forse abbandonate, o ritirato da esse la mano, ed

R. No: Anzi le conserva, le regola, e zione, e che le visioni tanto stimate, e mantiene, e ciò senza una minima difficolcercate da esse sono di poco profitto per la tà, e fatica, non costando più alla sua infinita Providenza il governo di Popolo in-Terzo, si dica loro, che ad ogni richie- numerabile, di quello che gli costasse la cue sta o comando di cotesti spiriti rispondano ra che ebbe di Adamo solo nel Paradiso confidentemente di voler prima configliar- Terrestre: e però così parla il Savio con sene col loro Padre Spirituale, da cui vo- Dio. Sap. 14. Tua autem Pater providentia gubernat. Questa verità su conosciuta an-De' maligni Spiriti tratteraffi più a lungo che da' Gentili: ma perchè non sapevano capire come una fola Providenza potesse abbracciare tanta diversità di Creature, moltiplicarono i Dei per moltiplicar infieme le Providenze, che tra loro si dividesfero, del Mondo.

D. Se Iddio non concorresse alla confervazione delle sue Creature, cosa ne av-

verrebbe di esse?

R. Ritornerebbero al fuo primo niente. D. Bisogna dunque confessare, che il confervare che Iddio fa delle Creature, sia un

gran beneficio che ci fa?

R. Grandissimo senza dubbio: perchè in Osa dobbiamo noi a Dio per il be- effetto la Conservazione non è altro, che una continuata Creazione, e quell'istessa opera, che Iddio cominciò nella Creazio-

D. Cosa faceva Iddio avanti che creas-

R. Iddio Padre dall' eternità ha generato istessa maniera vuole ancora l'obbligo no-fil suo Figlio, e queste due Persone amandos con amore reciproco hanno spirato lo Spirire, e gloria di lui, dedicando tutti i nostri to Santo, come si dirà negli Articoli seguenti, e così la SS. Trinità è stata eternamen-D. În che consiste il buon uso delle te beatissima in sè stessa, nella di cui participazione, e godimento confiste la nostra eterna felicità.

DEL SECONDO ARTICOLO DEL SIMBOLO.

## III.

Et in Jesum Christum filium ejus unicum Dominum nostrum .

## LEZIONE PRIMA.

Del Nome di Gesu, e dell'utile, che si ricava dall' onerarlo, ed invocarlo. Cofa fignifichi Cristo.

Osa ci si propone a credere in que-1 sto secondo Articolo del Simbolo?

R. Che Gesù Cristo è il solo, unico, e naturale Figlio di Dio Padre, che dall'eternità lo generò di una medesima Natura, di Jesum. Luc. 1.0 2. una medesima Gloria, e di una medesima Divinità.

D. E' cosa utile all' Uomo il credere il Nome di Gesù? contenuto in questo Articolo?

R. Utiliffima, come ci afficura l' Appostolo S. Giovanni Ep. 1. e.4. dicendo : Quif quis confessus fuerit quoniam Jesus est Filius Dei, Deus in eo manet , O ipfe in Deo . E meglio ancora lo conferma il nostro Sal-Ica. vatore, parlando a Pietro: Beatus es Simon Bar-Jona, quia caro, O sanguis non revelavit tibi, sed Pater meus, qui in Calis me? est. E con ragione, poiche questo è il fondamento fortiffimo della nostra Redenzione, e salute eterna.

dere in questo Articolo?

fatta dal nostro primo Padre di quel feli-| spiccarsegli la testa dal busto ben tre volte l' cissimo stato, in cui era stato posto da Dio. invocò, onde meritossi che in segno della Peccò Adamo di disubbidienza, gustando il sua divozione, nel luogo dove il di lui capo pomo dell' albero vietato non offante la mi- recifo fece tre falti, miracolofamente anconaccia di morte intimatagli da Dio, e regi- ra scaturissero tre sorgenti di acqua limstrata nella Sacra Genesi. Frutto della sua pidissima, le quali ancora a giorni nostri difubbidienza fu non folo la morte, che cominciata in lui paísò per infelice eredità a
tutto il Genere umano, ma quel che è più ,
la perdita della fantità, e giustizia origina-

le, con la giunta di tutti quei mali, che più diffusamente spiega il Sacro Concilio di Trento.

D. Cosa vi è da notare sopra questo nome di Gesù?

R. Gesù è il nome proprio del Figlio di Dio fatto Uomo, e vuol dir Salvatore. Matth. 1.

D. Per qual ragione gli si è imposto que-

fto Nome?

R. Perchè in effetto ci ha salvati, e liberati dal Peccato, dalle mani del Demonio, e dalla morte eterna, come fu rivelato dall' Angelo a S. Giuseppe . Del Nome di Gesù parla diffusamente S. Tommaso nella parte 3.q.37.ar.2.E S. Bernardo nel Ser. 15. fopra la Cantica.

D. Chi gli ha dato questo nome?

R. Iddio medesimo, il quale per bocca dell' Angelo Gabriello, il fè fapere alla SS. Vergine, dicendole: Ecce concipies in utero, O paries Filium, O vocabis nomen ejus

D. In qual maniera dobbiamo noi portarci verso questo santo, ed ammirabile

R. Con ogni riverenza fecondo il costume de' buoni Cristiani, e massime nel pronunciarlo, o udirlo pronunciare. Veggafi S. Agostino al 3. delle sue confess. c. 4. E. S. Bernardo nel Ser. allegato sopra la Canti-

D. Vi ricordereste voi di elcuno, che tale siasi dimostrato verso questo Santo No-

R. Sì. Ed in primo luogo celebre è il zelo, e la divozione, che per esso ebbe l'Appostolo Paolo, perchè lasciando da parte ciò D. In qual maniera si può comprendere che fece, e patì per esaltarlo in tutte le Nala grandezza del beneficio propostoci a cre-zioni, ed alla presenza de Principi, ei l'ebbe tanto famigliare, che più di ducento volte R. Con la confiderazione della perdita le nomino nelle fue Epistole, e nell'atto di

nel cuore. S. Th. Aq. opuf. de expof. orat. I noi facendosi Uomo, e perciò se non voglia-

Dom. S. Aug. 3. conf. c. 4.

S. Francesco d'Assis provava nel nominarlo una dolcezza così fenfibile, che fe ne lambiva le labbra, perciò raccomandava a' suoi Frati, che trovandolo scritto nelle carte sparse al fuolo, lo pigliassero, e lo riponessero in luogo decente. S. Bon. in ejus

vita cap. 10.

Predicando S. Bernardino in una gran Città, mosse il Popolo a tal compunzione che tutti a gara si posero ad abbruciare e Tavolieri, e Dadi, de' quali eravi allora un Infernale, dovesse umiliarsi al di lui Nogrande abuso. Andò perciò dal Santo un non sò qual' Uomo che di quell'arte viveva,e fece lui fi dolfe, che perduto a cagione delle fue prediche il lavoro, ed il guadagno, gli era forza di andare accattando. Interrogollo egli perciò se sapeva altro mestiere e rifpostogli di no; prese il Santo un compasso, e con esso formò un circolo, in cui dipinse! un Sole, ed in mezzo al Sole il Sacrolanto Nome di Gesù, di cui era divotillimo; Anzi, ciare, o reprimere i Demonj? come vogliono alcuni, predicò il Santo tante, e tali cofe in Roma di questo gloriosissimo Nome, che molti non intendendolo l'accusarono per Eretico; onde ritornato il giorno seguente in pulpito, volle Iddio per prova della verità, che il suo SS. Nome sfavillante di raggi visibilmente gli apparisse soprail capo, in quella guisa appunto che quell'artigiano al lavor di queste tavolet- mine meo Demonia ejicient. Marc. ult. te tanto guadagno, che in breve acquisto; facoltà non mediocri. E questa è la cagio-lehe esempio. ne, per la quale suol dipingersi questo Santo col Sole in mano.

D. Per qual cagione si onora tanto que-

fto Nome?

R. Con gran ragione, per effer questo il voli, come riferisce S. Atanasio. Nome proprio del Verbo Incarnato, laddo- E' noto il caso, che a S. Ignazio di Lojola tutti gli altri sono comuni; E benchè lege in Roma accadette l'anno 1541. Fu egli dal Onde meritamente afferma il Principe de-quanto avea di vigore e d'animo, e di corpo, gli Appostoli, Non esse sub Calo alud Nogli venne fatto d'invocarlo una volta; ne mendatum hemimibus, in quo oporteat nos più vi volle per isnervare il possente Nemi-Jalvos fieri . Act. 4. v. 12.

quanto Iddio si è degnato di umiliarsi per tato rimase. Ribad. I. 5. vita S. Ignat.

mo esser ingrati a tanto beneficio, dobbiamo inchinarci, non folo con l'animo, ma ancora con il corpo al folo in udirlo a nominare, poichè ad esso ancora s'inchinano non solo gli Angeli, ma i Demonj medefimi, quelli per riverenza, e questi per timore, come sforzati dal supremo comando di Dio, che per esaltare il Nome del suo Figliuolo umiliatofegli per ubbidienza fino alla morte della Croce, ordinò che ogni Creatura, fosse ella Celeste, o sia Terrestre, o pure me. E per questo celebrano i Fedeli ogni anno la Festa del Santo Nome di Gesù. Ad Phil. 2.

D. E'egli cosa utile l'invocare spesso il

Santo Nome di Gesù?

R. Utilissima; E molti lo provano ogni giorno con ottimo fuccesso, riportandone ajuto, ed alleggerimento ne' loro travagli.

D. Non giova forse ancora per cac-

R. Anzi è rimedio, e mezzo efficacissimo, perchè il Nostro Signor Gesù Cristo stando in Croce nell'ultimo atto della noilra Redenzione vinse il Demonio come già avea predetto, dicendo : Nunc Princeps bujus Mundi ejicietur foras. Jo. 12. E che tal forza ancora darebbe a' suoi Fedeli in. virtù del suo Santo Nome, lo promise. dal Santo era stato insegnato. Datosi perciò espressamente con quelle parole: In No-

D. Desidererci che ne adduceste qual-

R. Leggete S. Marco a' 9. S. Luca a' 10.

e gli Atti degli Appostoli a' 19. S. Antonio Abate col solo nome di Gesù mise in suga una gran masnada di Dia-

gansi nella Scrittura vari altri nomi da im- Demonio afferrato nella gola con tanta forporsegli, tutti però come significativi della za, che per molto che il Santo si sforzasse, nostra Redenzione, sono compresi in que-impossibile riuscivagli di pronunciare il SS. Ao Nome di Gesù. Aug. to. 3. in Ep. Jo. Nome di Gesù. Ma finalmente adopratovi co. Ma il Santo per gli sforzi fatti, e per il-Aggiungete che quello Nome ci ricorda contralto avuto, roco per più giorni, e shaNon è dunque maraviglia se i Cattolici con oglio materiale, ma spiritualmente con se ne vagliono nel punto estremo, per resi-la virtà dello Spirito santo, che sopra di stere all'Infernale Serpente, che coll'ulti-lui, come Capo de' Sacerdoti, de' Profeti, mo, e più potente vigore dal suo veleno si e de Regi, versò con grandissima abbonavventa alle loro calcagna, cioè a dire, proc-danza le lue grazie. S. Aug. de consens. Evang. cura di farli cadere nell'ultimo passo della cap. t. & Baron. ann. 34. come volle darci lor vita .

questo Nome Dio, significa Dio in quanto Luc. 4. con queste parole: Spiritus Domini Signore, e Creatore, laddove il Nome di super me, eo quod unxerit Dominus me; ad Gesù fignifica Dio in quanto Salvatore, e annunciandum mansueris misit me . Redentore; come adunque il beneficio del- D. Qual su il tempo, in cui discese lo Spila Redenzione è maggiore, e più desidera- rito Santa sopra di Cristo, quando su egli bile di quello della Creazione; così il Nome unto, come voi dite, dal Signore? di Gesù, o sia di Redentore, è maggiore del . R. Discese lo Spirito santo invisibilmen-Nome di Dio come Creatore.

D. Cofa fignifica questa parola Cristo?

Nostro.

di Dio, perciò chiunque a qualfivoglia di dall'eredità celeste. coteste dignità eleggevasi, era insieme unto. Ungevansi ancora i Profeti, come In-essa il suo effetto nel primo istante della sua nister; così sublimi, su chiamato Cristo.

gnore Gesù Cristo?

ad intendere il Profeta, dicendo al nostro D. Avete voi il Nome di Gesù per più Salvatore nel Salmo quarantesimo quarto : grande, più Santo, e più venerabile del Te-Dilexisti justiciam, G odisti iniquitatem, progranne, più campe, per santagrammaton inestable a gli Ebrei, e di ptereà un'us te Deus, Deus taus oleo letinia quello del Nome di Dio?

Deus taus oleo letinia quello del Nome di Dio? R. Così è; E la ragione si è, perchè più chiaramente su predetto da Isaia 65.

te sopra di Cristo, e resto in esso dal primo istante della sua Concezione: ma visibil-R. Al Nome di Gesh si è aggiunto que- mente nell'ora del suo Battesimo, e però sto nome Cristo, che vuol dir Unto, ed è subito dopo il Battesimo, il digiano, e la quasi un Cognome, per rappresentarci l' tentazione, venne nella Sinagoga, e diste, eccellenza, el' Ufficio dello stesso Signor che allora adempivasi in lui l'oracolo d' Isaia, e ne diede le prove col sanare gl' In-Notate a quello propolito, che i nostri sermi, e sar tuttociò che il medesimo Proantichi Padri davano questo Nome di Cri- feta avea predetto che farebbe. Onde S. Piesto a' Sacerdoti, ed a' Regi, li quali Iddio tro al c. 10. degli Atti Appostolici afferina, comandava che fossero unti per contrasse- che queste Profezie si adempirono nel Balguo dell' eccellenza del loro grado, ed Uffi- tesimo di Cristo, quando lo Spirito santo cio.Imperocchè è Ufficio proprio de'Sacer- discese sopra di esso in forma di Colomba, e doti il raccomandare il Popolo a Dio con la voce del Padre pronunciò, Hic est Filius preghiere continue, l'offerire i santi Sacrifi- mens dilectus , in quo mihi complacui , ipsum ci, e pregare per il Popolo, come a Regi spet-ta il governare i Popoli, il sossenere le Leg gi, disender gl'Innocenti, e gastigare i Col-ttro, Proseta, Legislatore, e Redentore del pevoli. Rappresentando adunque l'uno, e Mondo: deputato a predicare l'Evangelio l'altro di questi uffici la Maestà, e l'autorità a' poveri figliuoli di Adamo, esuli fin' aliora

Quanto poi all'unzione di Cristo, ebbe terpreti della volontà di Dio, e suoi messeggiani. Con gran ragione adunque a Gesti pra, su egli investito invisibilmente dallo Cristo è devuto questo titolo, essendo egli Spirito santo, primieramente con la gravenuto al Mondo per efercitarvi l'ufficio di zia dell'unione ipoliatica, fecondariamente Profeta, di Sacerdote, e di Re insieme, e con la pienezza delle grazite create, e di in-perciò come unto, e dessinato a questi Mississi, che da quella derivano. Imperocchà non ricevette Gesù Cristo una tal grazia, D. In qual maniera fu unto il nostro Si- di cui potrebbe esser capace un' Uomo per fanto che fosse, ma una pienezza di grazia R. Non su egli unto da mano umana, ne proporzionata all'effer suo di Redentore

cto eap. 26. e quindi Cristo in lingua Ebrea sii c. 5. v. 2. fi chiama Meffia, nella Greca Crifto, e nella Latina Unto, perchè per mezzo di questa unzione su consecrato per Re, e Redento- gi della Terra, sì perchè ha liberato i suoi re del Mondo, e capo della Chiesa militan-Eletti dalla tirannia del Demonio, come te, e trionfante.

ftro Signor Gesù Crifto?

Maestro, per averci insegnato, e dichiara- mici. Egli le prescrive le leggi. Egli non to la volontà di Dio, e la strada della salu- solo l'è liberale della giustizia, e della sante, e averci fatto conoscere il suo Eterno tità, ma somministra insieme i mezzi, Padre, e nostro Creatore; e questo Nome di e le forze per perseverare nel suo santo ser-Proseta tanto più gli conviene, quanto che vigio. tutti quelli che ebbero questo nome, e pre- D. Questo Regno è egli dovuto a Cristo rogativa furono a lui subordinati, e manda-come a Dio, o come a Uomo?
ti al Mondo particolarmente per predire la R. Gli è dovuto non solo in quanto Dio, venuta di esso, che doveva venir a salvar ma ancora in quanto Uomo, e partecipe tutti. Di lui predisse Mosè, che sarebbe ve-ldella nostra Natura. Di lui affermo l'Ange-nuto, e però intimò al Popolo d'Israele. lo, che Regnabis in domo Jasob in aternum, Prophetam de gente tua, & de fratribus tuis & Regni ejus non erit finis. Lue. L.Regno spisicut me , suscitabit tibi Dominus Deus tuus : rituale , ed eterno , che ha in Terra il suo tpsum audies. Deut. 18.v. 15. E di eslo presen-te affermavano i Giudei: Hie est verè Pro-compimento, conforme al detto del mede-pheta, qui venturus est in Mundum Jo.6.v. 13. simo Salvatore: Data est mihi omnis potestas povero di grazia, ed ignorante delle cose estremo giudizio. della falute.

D. In qual maniera Gesù Cristo fu Sa-sto al nostro Salvatore?

cerdote?

tinua ad offerirsi ogni giorno nella Santa unct. Chrism. Messa per le mani de' Sacerdoti. Del che ne parla diffusamente l'Appostolo Paolo scrivendo a gli Ebrei; e S. Agostino scrivendo

del Mondo, o capo della Chiefa, e tanto fopra il Salmo centefimo nono fopracitato. abbondante, che potesse trassonderla in tut- Fu ancora Sacerdote, secondo l'ordine di ti i suoi Membri, e rinvigorirli. Che però Aaron, offerendo se stesso in sacrificio a Dio di tutti gli altri Santi si dice, che sono unti sopra l'Altare della Croce per la falute del con la grazia, e con i doni dello Spirito San-genere umano. Leggete S. Agostino al l. 4. to, ma che Cristo è unto con lo stesso Spirito de Trinit. ed il Trattato di S. Isidoro, de Santo, e con la pienezza di tutta la grazia. Passione Domini cap. 36. E di questo Sacer-Così afferma San Bafilio libide Spiritu San-Idozio parla P Appoliolo ferivendo agli Efe-

D. In qual maniera Gesù Cristo fu Re?

R. Egli è Re de' Regi, e Principe de' Reanche perchè con provvidenza mirabile D. Ma in qual maniera fu Profeta il no-ladempie con la sua Chiesa tutte la parti di un' ottimo Re: Egli la governa: Egli la di-R. Fu Gesù Cristo Sommo Profeta, e fende dalle forze, e dalle insidie de suoi ne-

E veramente dichiarava cofe mai intele in Calo, O in Terra. Matth. 28. Sono adunfin' a quel tempo, predicando il Regno di que i Monarchi, e Principi di questa terra Dio, come Verbo del Padre ch'egli era, pie- | Ministri di Cristo, da lui ricevono l' autorino di Grazia, e di verità, unto dallo Spirito tà, da lui l'investitura, e le leggi; ed a lui Santo per predicare il Vangelo al Mondo devono render conto delle fue azioni nell'

D. Chi ha imposto questo Nome di Cri-

R. Lo stesso Dio, il quale per bocca de' R. Gesù Cristo fu Sacerdote di quell' or- suoi Proseti ci sece sapere ; che il Messia sadine, di cui parlò il Real Profeta. Pfal. 109. rebbe venuto al Mondo: il qual Nome di Tu es Sacerdos, secundum ordinem Melchise- Messia in lingua Greca s' interpreta Cristo, dech, perchè offerì una volta se stesso all' ed in Latino Unto, e noi dal Nome di Cris Eterno Padre nell' ultima Cena sotto le sto ei denominiamo Cristiani. Leggasi l' Ep. fpecie del Pane, e del Vino, e tuttavia con- 1. di S. Pietro, ed il Trattato di S. Cipr. de

# LEZIONE SECONDA.

Filium eins unicum

Erche dite voi che Gesà Cristo è Figliuolo di Dio?

R. Con queste parole ci si propongono a credere i più alti Misteri circa la Persona di Gesù Critto: cioè, che egli è Figliuolo di Cla funt. Dio, e vero Dio consostanziale al Padre. delle tre Divine Persone, eguale in tutto niera come l'Eterno Padre abbia generato alle altre due, non essendovi, e nemmeno do- il suo Divino Figliuolo? vendosi concepire alcuna disparità, o dissi-

erat Verbum. D. Che vuol dire questa parola, Filium eius? se non che egli è Figliuolo di Dio, e per confeguenza generato dal Padre?

non si può, nè si deve concepire la generaderla, ed adorarla.

flo è Figliuolo Unico di Dio?

R. Per distinguerlo da molti altri, che so-

del Padre ?.

me abbiamo detto, è egli generato ab eter. no, e nella eternità non v'è anteriorità. ne posteriorità. Questa verità più chiaramente si legge nel Simbolo Niceno, che consì parla: Et in Jefum Christum filium Det unigenitum, O'ex Patre natum ante omnia fecula, Deum de Deo Jumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum, non factum, consubstantialem Patri, per quem umnia fa-

D. Mi sapreste voi dare qualche simili-Di più confessiamo che egli è la seconda tudine per farmi intendere in qualche ma-

R. Sì. E questa è la similitudine dello miglianza nelle Persone Divine, essendo Specchio. Quando alcuno rimira se stesso tutte e tre d'una medesima essenza, volon- in uno Specchio, subito produce un'immatà, e potenza, come afferma espressamen- gine tanto simile a se stesso, che non vi si te l'Appostolo Giovanni nel principio del può scorgere veruna differenza, o sia ne' suo Vangelo dicendo. In principio erat Ver- lineamenti, o sia nel movimento, poichè bum, & Kerbum erat apud Deum, & Deus movendoli la persona, nello stesso istante is muove ancora l'immagine. Ora questa immagine tanto simile, e tanto perfetta, non deve il suo essere nè alla industria, nè alla fatica umana, ma ella è opera di una fola R. Questo appunto; ma avvertite che occhiata data in un momento. Nella steffa maniera bifogna, che confideriate, che Idzione eterna del Verbo con le Idee delle dio contemplando se stesso con l'occhio delumane miferie, e però farà fempre più ficu-| l'Intelletto nello Specchio della fua Diviniro partito umiliare il nostro intelletto, cre- tà produsse l' Immagine similissima di se stesso. E perchè Dio ha dato a questa Im-D. Ma perchè dite voi, che Gesù Cri-magine tutto il suo essere, e tutta la sua natura (il che non possiamo già fare noi rimirandoci) perciò questa Immagine è vero Fino figliuoli di Dio, non già per natura come gliuolo di Dio, benche le immagini da noi egli, ma per adozione, de' quali parla San prodotte nello Specchio non fiano nostri fi-Giovanni , Ep. 1.c.3. Ut filii Dei nominemur gliuoli . Dal che potete comprendere co-O' fimus; el'Appostolo. Ad Rom. 8.v. 14. Qui | me il Figliuolo di Dio sia anch' egli Dio cocunque Spiritu Dei aguntur, ii funt filii Dei ; me il Padre, e col Padre, per effere di una O pure per creazione, nel qual fenso tutte medesima sostanza con esso, e di più, che le Creature sono figliuoli di Dio come si di- il Figliuolo non è più giovane del Padre, rà qui fotto:ma Gesù Cristo, è l'unico, vero ma che sempre è stato, come è sempre stae naturale Figliuolo confostanziale al Pat to il Padre: poiche è stato generato dal sodre, a cui Iddio Padre con la generazione lo sguardo di Dio, il quale sguardo semeterna ha comunicato tutta la sua Natu-pre estato, e sarà continuo in Dio. Finalra, e Softanza, e però le Scritture frequen-l'mente nella generazione del Figliuolo di temente lo chiamano Unigenito. Jo. 1.& 3. Dio non intervenne opera, o imperfezione umana, ma fu generato con uno fguardo D. Perche dite voi , con la generazione folo del purissimo occhio dell' Intelletto Dieterna, non è forse il Figliuolo più giovane vino; con cui l'Eterno Padre mirò se steffo. Un'altra limilitudine fi prende dalla luce R. Il Figliuolo di Dio, na. Perchè, co-la quale in un momento produce lo splene

dore con fomma purità, e senz' altro mez- R. Sarebbe ben giusto, che almeno noi cui non vi son tenebre, produce ab eterno lo della Fede, che ci viene particolarmente lume, dicendogli per bocca del Salmista . scere questi Misteri tanto sublimi, quali egli ferum genuite. Pf. 109.

ra substantia ejus.

coloro, che negano che il Figliuolo di Dio tanasso, e ci dedicavamo totalmente a Cri-

sia consostanziale al Padre?

Niceno.

za di Costantino, dove erano le Cloache re, e Nostro Redentore? pubbliche.

Come fosse da Dio riprovato, si leggé nella vita di San Pietro Alessandrino posta nel Breviario Romano a' 26. di No-

. D. Perchè dite voi, che Gesù Cristo è

nostro Signore?

R. Perchè insieme col Padre ci ha creati, e di più ci ha redenti col fuo preziofo Sangue; come anche perchè il Padre gli ha posto ogni cosa nelle mani facendolo Erede, e Padrone del tutto . Heb. 1.

D. Se Gest Cristo è nostro Signore, noi

fiamo adunque fuoi fervi?

R. Al certo, e per confeguenza necef-

D. Qual dunque deve effere l'ossequio,

e la fervitù nostra?

R. Noi dobbiamo in primo luogo temerlo, ed onorarlo; secondariamente ubbidirlo . Si Dominus ego sum, ubi est timor meus? suctudine umana, ma per opera sola delio Malach. 1.

D. Sono forse in obbligo i Cristiani particolarmente di rinonciare al Demonio, e dedicarfi totalmente a Cristo?

zo ; e pure la luce non precede lo splendore, Cristiani che militiamo sotto questo Nome nè lo splendore è posteriore alla luce, così l'Sacrosanto, e sappiamo quanti, e quali sia-Eterno Padre come luce inaccessibile, in no i benefici che si ha fatto e massime quelil fuo Divino Figliuolo, qual'è lume dal da lui, per il cui mezzo giungiamo a cono-In (plendoribus Sanctorum ex utero ante Luci. ci ha rivelato : Sarebbe ben giusto disti, che almeno noi da veri fervi ci dedicassimo to-L'una, e l'altra di queste similitudini su talmente al servigio del nostro. Redentore, accennata dall' Apportolo scrivendo agli E-le Signore. E forse che non ci corre l'obblibrei,c.1. Qui cum sit splender gloria, O figu- gazione espressa? Non è forse questo quel che giurassimo nel prendere il santo Batte-D. Condanna forse la Chiesa per Eretici simo, dichiarando, che rinonciavamo a Safto? Che se nell'atto di arrollarci nella Cri-R. Al certo, e tali furono gli Arriani, stiana milizia giurammo così santamente che perciò furono condannati nel Concilio di feguirlo fempre, di qual fupplicio faremmo degni, se incorporati alla Chiesa, in-Arrio per gastigo di Dio morì a simiglian-struiti nella Legge, e consapevoli della voza di Giuda il traditore, perchè mentre fe-lontà, e comando del Signore, pasciuti de' guito da' fautori di Eusebio agogna di pre-suoi Sacramenti, e della sua Grazia viverevenire il Patriarca Alessandro nel posses- mo secondo le leggi del Mondo, e del Deso della sua Chiesa, appartatosi per sod-monio, come se ricevendo il Santo Battesidisfare alla necessità corporale, crepò nel mo fossimo obbligati al Mondo, ed al Del'atto, sparse le interiora vicino alsa Piaz-Imonio, e non a Gesà Cristo Nostro Signo-

#### DEL TERZO ARTICOLO DEL SIMBOLO.

#### P IV.

Qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine .

## LEZIONE PRIMA.

Del Mistero dell' Incarnazione di Gesti Crifto .

Ofa ei propone a credere in questo terzo Articolo?

R. Che la seconda Persona della Santissi. ma Trinità ha preso la Natura Umana n:1 ventre di una Vergine, non secondo la co 1-Spirito fanto fopra ogni ordine naturale, mediante il sangue purissimo della medesima Vergine immacolata; in maniera che la medelima feconda Persona, qual prima

era solamente Dio, cominciò insieme ad es-Isola sotto la personalità Divina del Verbo. fere Uomo, il che non era prima, cioè una Dal che ne segue, che non ostante questa Persona, e due Nature.

D. Come si chiama questo Mistero? R. Il Mistero dell' Incarnazione . D. Chi gli ha dato questo nome?

R. I Padri del Concilio Niceno, i quali nec superiorem minueret assumptio. nel loro Simbolo dicono: Qui propter nos homines, O'propter nostram falutem descen- Miltero dell' Incarnazione? dit de Calis, & incarnatus est de Spivitu fancto ex Maria Virgine , & homo factus eft.

D. Ebbero forse essi qualche sondamen-

modo?

gelista, c. r. che scrivendo della Natura del eterna; Perche Dio Padre non è Uomo, e Divin Verbo; In principio erat Verbum, O' perciò non può esser Padre d' un Uomo. Verbum erat apad Deum, O' Deus erat Verbum, conchiude dicendo; Et Verbum Caro in terra? factum eft , O habitavit in nobis .

D. Come, e quando si fece questo Mistero della Incarnazione del Verbo?

R. Del come, ne parla S. Luca al primo capitolo del suo Vangelo v. 26. e seguenti. le, e perchè era vero e legitimo Sposo del-Quanto al tempo poi la Chiesa crede, che la Santissima Vergine Maria Madre del noavesse il suo effetto, quando la Vergine San- ilro Signor Gesù Critto, e finalmente perta . presto il suo consenso, dicendo; Ecce chè come Padre allevava Gesù Cristo, qual Ancilla Domini, fiat mihi fecundum Verbum vicendevolmente gli ubbidiva come Figlio. tuum. Su dunque si faccia, e si faccia feli- Matt. 13.Jo. 6. Aug. l. 1. de nup: c. 11. O' cemente, ripiglia San Bernardo, hom. 4. fup. Luc. 2. Millus. Dalla volira bocca, o Vergine, dipende la consolazione de' miserabili, la li- rito di S. Giuseppe di ester deputato tra tutbertà de' cattivi, l'indulto de' rei, e la falu- ti gli Uomini ad un tale ufficio. te di tutti i figliuoli di Adamo.

la Chiefa?

Beatissima Vergine.

Annonciazione?

in cui la Gloriosa Vergine concepì nel suo mostrano per l'ordinario la dignità, la na-Ventre Iddio fatto Uomo.

D. Nell'umirsi di queste due Nature Di-

fiones

affunse la Natura Umana, che dell'una, e strato a qual grado, ed emineuza d'onore l' dell' altra non risultasse che una Persona labbia innalzato, partecipandogli col nome

unione così mirabile conferva ognuna d'efse le sue proprietà distinte, affinche, come vuole S. Leon Magno, ferm. 1. de Nat. Domimini . Nec inferiorem confumeret glorificatio,

D. Chi è stato il Padre di Cristo in questo

R. Non ebbe Padre.

D. Per qual cagione Dio Padre prima De Incarn. Verbi. S. Thom. 3. p. q. 1. ufque Persona della Santiffima Trinità non si può dir Padre del suo Figlio incarnato?

R. Perchè il Figlio incarnato non ha rito nelle Scritture per parlar in quello cevuto la Natura Umana dal Padre per generazione carnale, e temporale, come ha R. L' appresero da S. Giovanni l'Evan-ricevuto la Natura Divina per generazione

D. San Giuseppe non su Padre di Cristo

R. Nδ.

D. Perchè dunque è chiamato padre nell' Evangelio?

R. Perchè gli Uomini lo tenevano per ta-

D. Grande fu dunque la dignità, ed il me-

R. Voi dite benissimo; e quindi vi lascio D. Quando si recita questo Vangelo nel- congetturare (dice S.Bern. hom. 2. sub. Mis-[us ) chi, e qual Uo To fosse San Giuseppe, R. Nel giorno dell' Annonciazione della mentre meritò di effer cletto da Dio, ed onorato con un titolo, per il quale era te-D. E' poi ella solenne questa Festa dell' nuto, e chiamato per Padre di Dio : ma per meglio intender quelto bisogna considerare, R. Senza dubbio, poichè dedicata a ce- che i nomi che saggiamente, e con matura sebrare la memoria di Mistero così sublime, considerazione s' impongono alle cose, ci ditura, e la condizione della cosa nominata. Atteso adunque che l' Eterno Padre con vina, ed Umana, non feguì alcuna confu- fonima fapienza, e provvidenza ha voluto comunicare il nome di Padre proprio di le-R. No: Perchè il Verbo in tal maniera stesso a S. Giuseppe, abbastanza ha dimo-

dre, il che si conferma, e si spiega benissimo la Vergine, perchè suo vero, e legittimo con un esempio. Gesù Cristo Signor No-Sposo; onde essendo che tra Sposi si cerchi stro, vicino a render l'ultimo spirito, racco-l' uguaglianza, e la proporzione, è di memando a sua Madre l' Evangelista Giovan-stieri concedere, che S. Giuseppe più di tutni, dicendole: Mulier ecce filius tuus: Dal ti s'accosti alla Santità della sua Santissima che argomentano con ragione i Santi Padri Sposa. E però S. Giuseppe, al parere de' la finezza dell'amore di Cristo verso S. Gio-Santi Padri, e di Chiesa Santa ancora, vanni, facendogli quest'onore di comuni-come vuole S. Pier Damiano nell' Ep. 11. cargli il suo proprio nome di Figlio della non solo è tenuto per marito della Vergine, Vergine, il qual nome non andava già vuoto e Padre putativo di Cristo, ma insieme per di effetto, perchè essendo le opere di Dio per- Vergine. fette traeva seco le prerogative dovute a Terzo. Se la B. Vergine con una visita tal nome, sostituendolo in certa maniera in sola santificò il Gran Battista, e per così diluogo suo, ed investendolo d'un' affezione, re lo consacrò per Precursore, e Paraninfo ed amore singolare verso la sua Santissima di Cristo, quanto è da credersi che parteci-Madre. Considerate ora quanto più grande passe di Santità a S. Giuseppe con i frequensia il beneficio fatto a S. Giuseppe, mentre lii discorsi, e con la conversazione continua il titolo di Padre di Cristo è tanto maggio- di tanti anni? re di quello di Figlio della Vergine, non Quarto. S. Giuseppe dal vedere ed ascolfolo per aver il titolo di Padre maggior au-ltar Cristo s' accendeva sempre nel di lui torità, ma ancora perchè la dignità di Cri- amore . S. Giuseppe passeva Cristo col cibo ito eccede infinitamente quella della Ver-materiale, e Cristo all'incontro lo contra-

feppe ha avuto non folamente l' onore di contra Helv. S. August. Ser. 24. in Nat. Doeffer chiamato Padre di Cristo, ma insieme mini. tutte le prerogative congiunte a questo nome, per quanto possa esserne capace un' Uo- terminavano nel Verbo Incarnato, e perciò mo, eccettuata la carnale generazione. avevano del Celeste, e del Divino; Fu dun-Perciò San Giuseppe ebbe veramente un que egli più tosto Angelo in carne, che Uoaffetto, una sollecitudine, e quasi disti, an- mo. Suarez 3. p. q. 29. dif. 1. sect. 1. che un'autorità da Padre, e perciò diceva D. Mi stupisco che la Chiesa non ne abcon ragione San Bernardo. Hom. 3. circa fin. bia fin' ora tenuto maggior conto con solen-Ille eft fidelis fervus, & prudens, quem con- nizzarne la festa, come degli altri Santi Stitute Dominus fua Matris folatium, fua car- principali . nis nutritium, folum denique in terris magni fua. Pf. 104.

di S. Giuseppe? detto.

ancora in gran parte l'ufficio, la eura di Pa- | Secondariamente, dal matrimonio com

cambiava abbondantemente con le delizie Da questo discorso s' intende, che S. Giu-spirituali, cioè con la Grazia. S. Hieron.

Quinto. Tutte le azioni di S. Giuseppe

R. Egli in vero è stato fin ora come scoconfilii coadjutorem fidelissimum, ut non im- nosciuto, e negletto in Terra, ma altretmerito possiti illi accomodari, quod de alio tanto più glorioso nel Cielo, ne io saprei Joseph scriptum est: constituit eum Dominum darvene altra ragione, se non che così è domus sua, & Principem omnis possessionis parso all' imperscrutabile Provvidenza di Dio . Ma a' nostri tempi i Padri Carmelita-Della dignità, e delle prerogative di S. ni Scalzi ad imitazione della loro gran Ma-Giuseppe ha scritto diffusamente il Barra- dre Teresa, che ne su singolarmente divota, ed esortava tutti ad eleggerseso per Pro-D. Bifogna dunque conchiudere, che tettore, affermando di non aver mai dimanmolto grande, ed eminente fosse la santità dato grazia alcuna da Dio per i meriti di questo gloriosissimo Santo, che non gli fosse R. Certissimo. Ed in primo luogo si stata concessa, anno incominciato a propuò provare dall'ufficio che ebbe, perche moverne il culto, ottenendo da Gregorio fu Padre putativo di Cristo, come abbiamo XV. che la sua Festa si celebri ogn' anno da Chiefa Santa li 19. di Marzo,

polito, se Gesù Cristo non ha avuto Padre dire il medesimo Santo) si creda all'oracolo in Terra, in qual maniera si è adempito di Gesù Cristo: si creda all' avviso degli Angequesto Mistero Sacrosanto della Incarna-li,che afferma lo, Quia non est impossibile apud ·zione?

stissima, e divinissima dello Spirito Santo . dalla Chiefa.

D. Dichiaratevi meglio.

R. Lo Spirito Santo, qual'è la terza Per-questo Mistero, per qual cagione non può fona della Santissima Trinità, e uno, e me-egli chiamarsi Padre di Gesù Cristo indesimo Dio col Padre, e col Figliuolo, con quanto Uomo? la sua infinita possanza formò del purissimo R. Perchè per esser Padre di una cosa, Sangue della Santissima Vergine il Corpo non basta il farla in qualunque modo, ma perfettissimo del nostro Redentore, e nello bisogna farla della sua propria sostanza; E stesso un' Anima nobilissima, e percio l' Architectto non si chiama Padre, la uni al Corpo di questo Infante, ed il Fi- ma Fabbro della Casa, che ha fatto, perglio di Dio uni quelto Corpo così animato chè non l' ha fatta della sua propria sostanalla sua Divina Persona, tantochè Gesùlza, ma di calce, e pietre. Così per ave-Cristo, qual prima era solamente Dio, co- re lo Spirito santo somato il Corpo del Fi-minciò da quel momento ad esser Uomo, e glio di Dio col Sangue purissimo della Verin quella maniera che, come Dio avea Pa- gine, e non della sua propria sostanza, il dre, e non avea Madre, così in quanto Figlio di Dio non è Figlio dello Spirito san-Uomo ha Madre, e non ha Padre. Vedi to, ma in quanto Dio è Figlio dell' Eter-S. Th. 3. p. q. 33. & 34. & comment. Sup. no Padre, poiche da esso ricevette la Divi-Mat. 1, 11. 20.

abbia potuto concepire.

R. I segreti Mister, di Dio si devono cre- c. 28. dere, quantunque non si intendano. Ab- D. Per qual ragione l'opera della Incar-Mondo. Voi sapete, che la Terra da se sorse? non produce il grano, se prima non è arata tre Verginale di Maria senza alcun com- dre, e del Figlio. mercio umano, al folo comando di Dio, per Secondariamente i doni della Grazia, e opera dello Spirito Santo produffe quel pre- tutte le cose spettanti alla nostra santificaziosissimo grano del Corpo animato del Fi- zione sono dalla Scrittura attribuite allo glio di Dio, ed allora Terra nostra dedit fru- Spirito fanto: ora tra tutti i doni non v'è il Etum suum. Similit. Cyril. Catech. 12. ubi plura maggior di quello, che è stato fatto a Gesù consert contra Gentil. & Jud. E se noi credia-mo alla Scrittura sacra, dice S. Ambrogio questa Natura Umana sussistente nell'ep. 81. che l'acqua seaturi dalle selcia, ch' sona del Figlio di Dio, onde ne acquistasse il ferro nuotò fopra l'acque, e che Pietro passeg- Nome avvantaggiato sopra ogni nome, qual

D. Ritorniamo ora al nostro primo pro- Ma se non si da sede a' Sacerdoti (continua a Deum omne verbum, Luc. 1. Si cre la al Sim-R. Con la fola operazione fantissima, ca- bolo degli Appostoli, custodito sinora incor otto

D. Giacchè lo Spirito santo ha operato

nità, ed in quanto Uomo è Figlio della Ver-D. Non sò capire, come una Vergine gine, perchè da essa ricevette la carne, l'

essere umano, e materiale. Aug. Ench

biamo nondimeno una bellissima similitudi-[nazione si attribuisce allo Spirito santo? Il ne a questo proposito nella Creazione del Padre, ed il Figlio non vi cooperarono

R. Non v'è dubbio, che l'Incarnazione e seminata, bagnata dalle pioggie, e scal-Inon sia opera di tutta la Santissima Trinità, data dal Sole; e nondimeno nel principio effendo tutte le opere esteriori di Dio comudel Mondo, quando la Terra essendo per ni a tutta la Santissima Trinità, come si è così dir vergine produsse il grano la prima detto di sopra, ma perchè l'opera dell' Involta, lo produsse in un istante senza alcun carnazione è opera dell' estremo amore di concorso di queste cause, per virtù del Di- Dio verso l'Uomo, perciò si attribuisce vino comando. Nella stessa maniera il Ven-Jallo Spirito santo, qual è l'Amore del Pa-

giò l' onde del Mare, a che mossirarci renitenti è di esser chiamato Figlio di Dio, secondo il a credere, che una Vergine abbia partorito? detto dell' Angelo. Filius Altissimi vocabitur,

Quod nascetur ex te Sanctum, vocabitur Fi-isi prevale della ragione, e meno ancora de Trin. c. 19. 0 Enchir. c. 30. 0 40.

del peccato originale.

D. Raccontatemi ora le prerogative, ed stero fingolare della fua Incarnazione.

in terra. S. Ambr. I. 2. in c. 2. Luc.

chi storpio; ma Cristo su concenuto con sieme ad esser Figliuolo della Vergine. un Corpo perfettissimo, perchè le opere D. Essendo l'Incarnazione opera di tutdi Dio sono sempre presette : E perciò te le tre Divine Persone, donde avviene mai pati infermità alcuna; fu di giulta, che la fola Persona del Figliuolo abbia pre-e ben proporzionata, statura, e bello, so la nostra carne? come parla la Scrittura, sopra tutti i R. Perehè l'unione dell'umana natura figliuoli degli Uomini.

in un momento come opera di Dio, il me Figliuolo dell'Uomo. Il che si spiega

e questa dopo di ester infusa al corpo non Homo fattus est.

lius Dei. Da quella unione della Natura della cognizione di verun' arte, scienza, nostra con la Persona del Figlio di Dio, an-lo virtù infusa; ma Cristo nella sua Conno l'origine tutti i beni, e tutti i mezzi spet- cezione ricevette un'Anima nobilissima dotanti alla nostra giustificazione. Aug. 1.13. tata di ogni sapere, e virtù, anzi della visione beatifica di Dio, come predisse Isaia In terzo luogo il Mistero dell' Incarna- c. 11. Egredietur Virga de radice Jesse, O flos zione si attribuisce allo Spirito santo, affin- de radice ejus ascendet, & requiescet super che sappiamo, che in essa non vi ebbero par- eum Spiritus Domini &c. Questa Verga te le sozzure del senso, proprio della gene-prodotta dalla radice di Jesse su, al parerazione umana, ma che questa opera Di-re di S. Girolamo, la Beatissima Vergine vina fu fatta con tutta quella purità, e fan-discesa dalla progenie di Davide figliuolo tità predetta dall'Angelo alla Vergine. Spi- di Jette, e di questa il Fiore fu Critto, che ritus sanctus superveniet in te, O virtus Al- parlando di se dice : Ego Flos Campi, O' tiffimi obumbrabet tibi , ideoque & quod Lilium Convallium . Cant. 2. cioè Fiore nascetur ex te Sanctum, vocabitur Filius nella sua Concezione, e Frutto nella sua Dei. Luc. 1. E perciò la Madre resto Ver- Natività, e perciò nella sua Concezione, gine, ed il Figlio non contrasse la macchia e prima di nascere pieno di Spirito santo, e di tutti i suoi doni.

Quinto. Noi allora cominciamo ad esser i privilegi, che Cristo ebbe in questo Mi- Uomini, quando dopo lunghezza di tempo perfezionato il noftro corpo gli s' infonde da R. Lo farò volentieri, ma brevemente. Dio l'Anima; e Critto conceputo perfetta-Primieramente. Noi tutti nasciamo col mente in un momento cominciò ad essere peccato originale derivato in noi dal no- Dio, ed Uomo insieme, perchè nel medesiftro primo Padre Adamo: Ma Critto nac- mo inftante, in cui come fopra fi è detto, que senza peccato, perchè non ebbe Padre su formato il suo Corpo, ed intusa l'Anima tu ancora l' Anima, ed il Corpo di esso uni-Secondariamente. Noi dall'Utero ma- ta con modo mirabile alla Divinità nella tèrno fiamo accompagnati alla luce di que- feconda Perfona della SS. Trinità, Et Versto Mondo da varie intermità, e indispose bum caro jactum est, in modo che, chi zioni, nascendo chi sordo, chi cieco, e prima era Figliuolo di Dio, cominciò in-

si fece alla Persona, e non alla Natura del Terzo. Il corpo umano non arriva alla Verbo, facendosi dell' Anima ragionevole fua prefezione prima del termine di qua- e del Corpo una Persona col Verbo, come ranta giorni, perchè la Natura va len-dell'Anima ragionevole, e del corpo notamente nelle sue opere, laddove Cristo stro s forma una Persona sola, qual è fu conceputo, e perfettamente formato l'Uomo, e così il Figliuolo di Dio è infiequale non ha bifogno di tempo, ma col con questo esempio. Quando un' Uomo si solo comando, come nella Creazione del veste, e due altri l'ajutano a vestirsi, tutti Mondo; Dixit, & facta funt; manda-vit, & creata funt: Pfal. 140. resta vessito; così nell'opera dell'Incarna-Quarto. I nottri corpi per giorni qua- zione tutte tre le Persone concorsero, ma ranta fono privi dell'Anima ragionevole, il folo Figliuolo di Dio s' incarnò : Es

D. Per

D. Per qual cagione l'incarnarsi conveniva più al Figliuolo, che all'altre due Per- d'incarnarli tanto tempo dopo la caduta d'

fone Divine ?

R. Perchè conveniva che tutte le cosel fosser ristorate da quello, da cui erano sta-primieramente perche era conveniente; che te satte: poiche nella stessa maniera che un di un Mistero così sublime precedessero le Artefice umano volendo rifabbricare l' ope-ra già guasta delle sue mani, si serve nel ri-le in figura, acciò gli Uomini lo ricevessero farla dell'Idea, che già ebbe in mente quan-con maggior affetto, e riverenza. Seconda-do prima la fabbricò; così Iddio volendo ri-riamente, affinche gli Uomini vi si dispones-strorare le perdite del genere umano, volle sero a riceverso molto tempo avanti per vestiffe della nostra carne, come di voce vi- di Adamo ne conoscessero la gravezza, ed fuo agli Uomini.

D. Quando fu, che lo Spirito fanto ope-

rò questo Mistero?

R. Nel medesimo tempo che la Vergine presiò il consenso alic parole dell' Angelo, dicendo : Ecce Ancilla Domini , fiat milis fecundum Verbum tuum . Luc. 1. Allora fu come canta la Chiefa, che

Donus pudici pectoris Templum repente fit Dei, Intacta nesciens Vicum Verbo concepit filium .

D? Qual è la ragione principale, per cui Iddio s' incarnò?

R. Ve la dirà il Simbolo Niceno: Propter nos homines, O propier nostram salutem de scendit de Calis, & incarnatus est de Spirutu fancto ex Maria Virgine, O Home fa Etus eft .

monj?

liam .

D. Perch è il Figliuolo di Dio ha differite Adamo?

R. L'ha fatto per varie, e giuste cause, e ancora farlo per mezzo del fuo Figliuolo, di mezzo delle due Leggi, Naturale, e Mofaicui come d'Idea, e modello già si era servito ca, e con la cognizione della propria infernel formarlo. Secondariamente come la pa-rola della nosta mente si comunica agli conveniente, che l'Incarnazione si disfe-Uomini per mezzo della voce umana, così riffe, acciò provando fra questo mezzo gli fu convenevole, che il Verbo del Padre si Uomini il gastigo dato loro per il peccato fibile per manifeltare se stessa, ed il Padre imparassero a temere lo sdegno di Dio, e là sua tremenda Giustizia . S. Th.3. p.q.1.ar.5.

D. Dove fi adempì questo Mistero? R. In Nazaret, dove abitava la B. Vergine col fuo fpofo S. Giufeppe. Luc. 1.

D. Quale sima è dovuta a questo Miitero?

R. Grandissima. Perchè primieramente già da gran tempo fu sospirato da' SS. Patriarchi, e Proteti: e perciò diceva Mosè, Mitte quem missurus es, Exod. 4. e Davide : Domine inclina Ca'os tuos , O defcende . Pf. 143. Itaia: Emitte Agnum, Domine, Dominatorem terre : ed al c. 45. Rorate Caii dejuper O' nubes pluant Justum; e voleva dire: Venga, venga pure quella rugiada di Paradifo, venga quella felice pioggia che ha da fecondare la terra verginale, che ha da produrre il tretto della vita, cioè fomministrando la materia per formare il corpo del Giusto, D. Da che viene, che Gesù Cristo ha qual deve giustificarci tutti. Questo gran voluto più tosto redimer noi, che i De- desiderio, e questo ardore de' SS. Padri, e Profeti fu dichiarato da Cristo medesimo R. I Demonj non anno ragione di do- nell' Evangelio, dicendo: Amen dico vobis lersi di non esfere stati redenti da Cristo, quia multi Prophete, & Justi cupierunt videperchè questo gran beneficio non gli era do re, que vos videtis, O non viderunt. Matth. vuto. Che se Iddio, per grazia speciale, si 12.E S. Pietro ep. 1. c. 1. De qua salute exquiè compiaciuto di usar la lua infinita pietà sierunt, atque scrutati sunt Propheta. Quecol genere umano, e non con esti, non per- sti so'piri, e questi accesi desideri de' SS Paciò gli ha fatto torto, perchè come dice l' triarchi, e Profeti intende di rappresentar-Appostolo. Ad Rom.o. Potesiatem enim ha-ci Chiesa Santa con le sette Antisone che bet figulus luti ex eadem massa facere vas, a solonnemente si cantano da suoi Miniliud quidem in honorem, aliud in contume- stri ne' giorni, che precedono il Santo Natale, e sono queste. O Sapientia, 1. Ado-

Adonai, d Radix Jesse, d Clavis David, d stra istessa Natura col farsi Uomo? 3. Lo posito dell' incarnazione del Figliuolo di Dio per sanare le insermità del genere umano, poichè questo Mistero rappresenta vivamente all'Uomo lo stato miserabile, in cui sara gran sima di questo Mistero?

Di La Chiesa mostra poi ella in fatti di far gran sima di questo Mistero? era caduto per il peccato: stato da cui non R. Si. Perchè oltre l' averne inflituito altri che questo Sommo Medico poteva ri- la Festa, che si celebra ogni anno solemnissi. trarnelo. Questo Mistero ajuta mirabilmen-mamente nel giorno dell'Annunciazione di Lo conferma nella Speranza, fopra la consi-Dio ha voluto abbassarsi per noi sino a farsi derazione, che se Iddio ha voluto abbassarsi Uomo. per l'Uomo quando egli era nemico, cosa D. Ha mai Iddio dato segno di gradire potrà mai negare a' suoi amici? E però sog- questi segni di riverenza? giunge S. Agostino I. 13. de Trinit. c. 10. R. Si. Un giorno del Natale del Signo-Non vi era mezzo alcuno più opportuno per re mentre le Monache congregate nel Coquello? quanto l'esfersi Iddio fatto della no- del Signore, Santa Gertrude udi dirsi da

Oriens, d Rex gentium, d Emanuel. 2. Se conferma, l' infiamma nella Carità, persi considera questo Ministero in se stesso, vi è chè se Dio ci ha tanto amati, che per sal-niente di più mirabile, e di più grande, che varci ci ha dato il suo Unigenito, quale il vedere che il Verbo Eterno Onnipotente scusa addurremo noi per non riamarlo? Se sapientissimo, consostanziale al Padre, Iddio sin'ora vi rincresceva di amar il Signore, medesimo, si sia fatto Uomo di carne fragi-le, miserabile, e vile ? Considerate adunque non vi rincresca almeno di riamarlo, perche l'infinita distanza che passa tra l'Essere Di-nel mandare che Iddio sece il suo Figliuolo vino, e l'Effere Umano, quanto eccellente al Mondo, non ebbe motivo maggiore, che e maravigliosa sarà l'unione che congiunge dimostrarci l'eccesso dell'amorsuo. Finalquesti due estremi tanto diversi, e lontamente questo Mistero c'insegna, tutte le virini l'a Questo Mistero, considerato in ordità, mettendoci avanti gli occhi Gesti Crime al fine, è grandissimo per due motivi, e sto vero Maestro di esse, il quale c'insegnò sono la gloria di Dio, e l'utilità nostra parti- l' obbedienza col fare non la sua volonià, colare. Quanto al primo. Critto Signor No- ma quella del suo Eterno Padre, da cui era stro ha restituito al suo Eterno Padre tutto l'i stato mandato, c'insegnò l'umità, umionore rapitogli dal peccato di Adamo, e ciò liandosi per noi fin alla morte, e morte incon una finezza, ed artificio da par suo, per-chè essenza i da ratificio da par suo, per-fame di croce, supplicio il più ignominioso chè essenza e da ratificio da par suo, per-di quanti si praticallero allora al Mondo niera di abbassari, ed annientarsi col farsi Umono, acciò l'abbassamento, e l'umità del-meno con l'esempio, che con le parole: e perla sua persona infinita soddisfacesse al Pa-ciò conchiude benissimo a questo proposito dre offesodall' arroganza, e disubbidienza S. Agostino; Serm. de Nat. Non era da fedi Adamo. Quanto al fecondo, non poteva guiris l'Uomo vistbile, ma Iddio invistbile. Af-effervi rimedio più conveniente, e più a pro-sinchè dunque avesse l'Uomo uno ggetto qual se

te l'Uomo all' operare rettamente . Lo con-Nostra Signora li venticinque di Marzo, ferma in primo luogo nella Fede, mentre l'|comanda ancora, che chiunque affiste alafficura che non orede a un' Uomo folamen- la Santa Messa s'inginocchi ogni qual volta te, ma ad uno che è Dio ed Uomo insieme; si cantano, o si recitano nella Messa quelpoichè, come dice S. Agostino l. de Grost le parole del Simbolo degli Appossoli Et Hoc. 2. Affinche l'Uomo con maggior fiducia an-mo factus est. E quell'altre del Vangelo di dalle in traccia della verità, il Figliuolo di S. Giovanni: Et Verbum caro factum est, e Dio, che è la medesima Verità, unendo a se la ciò in segno di riverenza, e gratitudine di Natura umana formò, e fondò la Fede. 2. Mistero così inessabile, e sublime, in cui

rinvigorire la nostra speranza, quanto il dimo- ro recitando il Responsorio: Et Verbum castrarci a qual segno Iddio ci ami; E qual se- ro factum est, prosondamente s' inchinavaeno petrà mai darsi al Mondo p à evidente di no ad onore, e riverenza dell'Incarnazione

queste parole con umiltà, e gratitudine dell' de, per mostrarsi figliuolo di David, ed afessermi degnato di farmi Uomo per amor finche ivi lo trovassero coloro, che seguenfuo, altrettante volte mi rivolgo a lui, e do l'avviso delle Scritture ivi lo cercaliero. dall' intimo del mio cuore, offerisco al mio Leggete S. Leone nel ser de Epiph. e S. Th. Padre tutti i meriti della mia Umanità in 3. p. q. 35. a.3. doppio accrescimento dell' eterna beatitudine di cotesta Persona. Aug. 1.4.c. In fin. Di- sto, è egli stato in molta venerazione ap. vin. S. Gert.

### LEZIONE SECONDA.

Natus ex Maria Virgine.

Ome intendete voi queste parole : Natus ex Maria Virgine?

R. Intendo, che Gesù Cristo uscì dal cap. 8. Ventre purissimo della Beatissima Vergine Maria sua Madre per cominciare a viver egli? con noi in questo Mondo . S. Thom. 3. p.

quelto ne parleremo più a lungo nella fpiegazione della Salutazione Angelica a quelle parole : Mater Dei .

D. Quanto tempo ha dimorato Cristo

R. Nove mesi, come gli altri Bambi-

ni, cioè dalli 25. di Marzo fino a'25. di il fuo Figliuolo, cofa ne fece? Decembre.

Uomini?

R. Fusimile nelle circostanze gia dette , giatoja . ma non in molte altre particolarità, come diremo appresso .

D. In qual luogo volle nascere Gesù Crifto?

R. In Betlemme, in una stalla, non esfendovi allora luogo per lui nelle stanze dell' albergo dove nacque: Ut nobis mansio- tus est vobis hodie Salvator, qui est Christus nes multas in domo Patris pararet. Dice Be-|Dominus in Civitate David. Vide Catech. da scrivendo sopra il Vangelo di S. Luca.

D. Per qual cagione volle nascere in un luogo così vile?

R. Per infegnarci lo sprezzo di questo Mondo, e confondere la superbia umana, Assisi, di cui scrive S. Bonaventura ( in che si tanto caso del luogo donde trasse l' vita di S. Franc. c. 10. n. 9. ) che tre anni.

esso: Tutte le volte che alcuno s'inchina a origine. Volle nascere nella Città di Davi-

D. Questo luogo dove nacque Gesù Cri-

presso gli antichi Cristiani ?

R. Non folo è stato in gran venerazione de' Cristiani, ma ancora de'Gentili medesimi, come afferma Origene contra Celsum. E tra' Cristiani, oltre San Girolamo nell' Epist. ad Marcellam, che comincia Ambrofius, ne scriffero San Gio: Grisostomo nel c. 2. fopra S. Luca; Beda de locis fanclis

D. In qual tempo dell' Anno nacque

R. Nella più rigida stagione, cioè d' Inverno, circa il Solstizio, forse per darci ad D. Non è forse privilegio specialissimo, intendere, che egli ancora come Sole di giued una prerogativa grandissima della Ver-stizia, e vera Luce di questo Mondo, già algine, di meritar di effere Madredi Dio Plontanato per i nostri peccati da noi, ri-R. Grandissima senza dubbio. Ma diltornava ad illuminarci con la sua grazia.

D. In qual giorno della fettimana?

R. In giorno di Domenica. D. In qual ora del giorno?

R. Circa la mezza notte, e nel principio nel Ventre della Vergine Maria sua Ma-Idel giorno 25. di Decembre. La Sydon. 6. e. 8. Sap. 18. Luc. 2.

D. Quando la Vergine Madre vide nato

R. L'adorò; e subito l'involte in alcuni D. Fu dunque la nascita del Nostro Sal-Ipannicelli : l'allattò con le sue mammelle vatore fimile in tutto a quella degli altri che miracolosamente si trovarono piene di latte, e lo ripose sopra il fieno in una Man-

D. La Festa della Natività del Signore

deve celebrarfi folennemente 🍆

R. Con grandissima solennità, come si raccoglie dalle parole dell' Angelo in S. Luca al c. 2. Ecce Evangelizo vobis gaudium: magnum, quod erit omni populo; quia na-Rom. p. 1. c. 4. 9. 6.

D. Avete voi esempi di Persone di vote particolarmente di quello Mistero?

R. Sì. Uno di questi su S. Francesco d'

pri-

prima della sua morte volendo eccitare ne' cui era scolpita la Natività del Signore, e Popoli la divozione al Bambino Gesù; ot-l'istessa Vergine genussessa avanti il Presetenuta prima dal Papa la licenza, per non pio: Confervasi ancora al giorno d'oggi coincorrere nota di leggerezza, la notte di Na- testa perla nel Convento di S. Domenico . tale con l'ajuto de fuoi Frati fabbrico un Lud. Gran. Serm. de Nat. Presepio, vi pose il fieno, e la paglia, facendovi anche condurre il Bue, e l'Afino, ed no della Natività del Signore, e farne l'Otivi si celebrò la Santa Messa alla presenza tava, come si fa a' tempi nostri, su forse andi un Popolo innumerabile, a cui affistette- che in uso appresso i primi Cristiani? ro i Frati con soavissimo concerto di Musica . ed il Santo cantò il Vangelo, e predicò nel Martirologio Romano, de' quali il prial Popolo sopra la Natività del Re povero, il mo dice così : In Roma il Martirio di S. Alrinunziato alla professione militare per dell'Ottava del Santo Natale, che correva amore di Gesù Critto, era divenuto fami- in quel giorno. gliarissimo del Santo. Assermò questi di aver veduto in quel Presepio un Bambino bre. bellitimo, che dormiva, e che S. Francesco stringendo tra le braccia pareva, che lo gliaja di Martiri, che radunatifi in Chiesa fvegliaffe dal fonno.

re la divozione di quetto Santo?

R. Sì: perchè il fieno di quel Presepio conservato dal popolo era rimedio efficacisfimo alle infermità delle bestie, e preferva-

tivo da molti altri mali .

Celebrando San Lorenzo Giustiniano la Santa Messa in questa notte della Natività a proseguire il Santo Sacrificio con iscuoterfi mostrava del tutto alieno da' sensi: Final- ra per la salute de! Mondo. mente tirato per le sacre vesti, e scosso più fortemente ritornando in se come se da gravissimo sonno svegliato si fosse: Orsù, disfe, che faremo di questo delicato Bambino? Avremo noi cuore di abbandonarlo, mentre intirizzito di freddo languisce, e

Era folita la Beata Margherita da Ca- Baron. anno Chr. 59. n. 36. stello del Terzo Ordine del glorioso Patriarca S. Domenico di contemplare il Bam- torno la Natività del Signore, o sia il Parto bino Gesà nel Presepio. Mostrò il Signore della Vergine Madre? quanto gli fosse grato questo pio Esercizio perla di bellezza, e grandezza mirabile, in tore, così ancora fenza dolore, apzi con-

D. Il celebrare così solennemente il gior-

R. Certissimo: due esempi ne abbiamo quale chiamava per tenerezza d'amore il machio uccifo da Gladiatori per comando Fanciullo di Betlemme. Era presente à di Alipio Governatore della Città, mentre questa funzione il SaGiovanni da Greggio esortava il popolo ad attenersi dell' Idola-Uomo di vita esemplarissima, che avendo tria, e da' saerifici immondi, per riverenza

L'altro si legge a' ventieinque di Decem-

In Nicomedia la passione di molte miper udirvi la Messa nel giorno del Santo D. Non diede Iddio alcun segno di gradi- Natale, vi surono per comando di Diocleziano Imperadore rinchiufi, il quale fatto preparare tutto all' intorno di ella un gran tuoco, e drizzar un Altare su la porta con l' incenso, fece loro intimare dal banditore, che poteva uscirne, chi avesse in animo di offerire l'incenso a Giove, ma avendo tutti risposto ad una voce di esser risoluti di moridel Signore, fu rapito in ellasi. Proccurò il re per la Fede di Gesù Cristo, vi fece attac-Diacono, che gli affittiva, di chiamarlo car il fuoco, da cui inceneriti meritarono di rinascer al Cielo in quel giorno appunto, nel lo varie volte, ma in vano, perchè il Santo quale Gesà Critto si degnò di nascer in ter-

D. Chi ha instituito questa Festa del Na-

tale del Signore?

R. Avendone sempre i Santi Padri antichi, nelle lor omilie al popolo, parlato come di cosa antichissima, e per altro non trovandosene l'origine, si deve piamente credere, che gli stessi Appostoli la instituitsero,

D. Quali sono le offervazioni da farsi in-

R. Si deve osservare, che quanto vi acdella sua Serva, perché dopo la sua morte, cadde tutto è giocondo, mirabile, e santo mentre se gli cavavano le interiora per im- Perchè, come la Vergine concepì senza dibalfamarla, gli fi trovò vicino al cuore una lletto,e fenza opera umana il Nostro Redengrandissimo giubilo lo partori, e ciò senza consumavasi; nell' Esodo al 3. vedi San alcun detrimento della fua Virginità, e fen- Bern, fer. 2. fupra Miffus . Secondo : L'Urza alcuna lesione del suo purissimo Claustro na d'oro, in cui si confervava la Manna; Verginale, effendofi Cristo nel venire alla nell'Esodo al c.16. vedi S. Ambrogio al ser. tuce di questo Mondo servito delle doti de' 3. Terzo: L'Arca del Testamento; nell'Eso-Corpi gloriosi, come se ne servì dipoi al do a' 35. Quarto. La Verga di Aaron secontempo della sua risurrezione, uscendo dal da di nori; ne' Numeria' 17. e Isaia c. 10: fepolero fenza aprirlo in maniera alcuna, e Quinto : Il Vello di Gedeone pieno di rucome entro a porte chiuse nel Cenacolo, do giada : ne' Giud. al 6. vedi S.Bern. ser. 2. suve erano congregatigli Appostoli. E questo pra Missus, & serm. 2. de Annunciat. Chriintende Chiela Santa, dicendo alla Vergi- fost. 143. Sesto: La Terra di cui parlò Dane : Post parsum Virgo inviolata permansisti vid, Terra dedit fructum suum, Psalm. 66. O Hier. contr. Helvid.

in letto a guisa delle altre Donne?

Beatissima Vergine nel suo glorioso parto impulso, ed opera di mano, Dan. 2, signifinon patì dolori di forta alcuna, come fiè caya, che Cristo nascerebbe di Madre Verdetto di fopra, non ebbe bisogno di Leva- gine senza commercio, o opera d'uomo. Cotrice, che l'affistesse, come in fatti non l'Isi S. Agost. concione ad Catech. S. Girol. ebbe, ma da se sola raccolse il suo Divino Theodor. Liran. supra Danielem . Fighuolo, l'involse ne' panni che seco por tava, lo ripole nel Presepio, e genussessa confermare la perpetua Verginità della l'adord, come nota San Luca. Tra il parto Madre di Dio? adunque della Madre di Dio, e quello dell' altre Donne passa quella differenza, qual è tra la Persona di Gesù Cristo, e quella degli altri Uomini. S. Thom. 3. par. qu. 25. art. 6. ad 3.

D. Da che procedono dunque tutte queste prerogative,e privilegi singolari del par-

to della Vergine

tà . S. Th. 3. p. q. 280.

Vergine?

Madre di Dio?

Veritas de Terra orta eft , Pfal. 84 Critto na-D. Saranno dunque con ragione da ri- to di Madre Vergine, S. Agost. nel trattato. prendere certi Pittori, e Scultori ignoranti, 45. in Joann. Settimo: La Porta chiufa veche per rappresentane la Nascita del Nostro duta da Ezechiello, per cui Solus Dominus Salvatore, dipingono la Vergine giacente Deus Ifrael ingreditur, O egreditur, Ezech. 44. come prova S. Agolt. ferm. 2. de Nativ. R. Certo che sì; essendo certo, che la Ottavo : Il fasso spiccato dal Monte senza

D. Non avreste voi qualche esempio per

R. Eccolo. Un Religioso Teologo dell' Ordine di S. Domenico era tentato fieramete dal Demonio nemico giurato dell'onore di questa gran Signora, di dubitare della sua purissima Verginità, non già che vacillasse nellaFede, ma perchè non lapeva capire, co. me potesse Notira Signora esser veramente. Madre.ed insieme Vergine. Duro molti an-R. Dalla Virtà dello Spirito Santo, il ni la tentazione, a fegno che il buon fervoquale nella Natività del Figliuol di Dio di Dio non trovava ripolo, quando saputa. confervò la Verginità della Madre, come per fama, la virtà, e fantità, del Beato Eginella Concezione dato gli avea la fecondi-dio discepolo di San Francesco, dotato dal Signore del dono di conoscere, e compor-D. La Madre di Dio, è sempre stata re le turbolenze del cuore, andò a trovarlo con animo di esporgli il suo travaglio, R. Al certo. Essa su Vergine avanti il con fiducia grande di riceverne sollievo. parto, Vergine nel parto, e Vergine dopo Nell'approffimarsi al Convento, gli si se inil parto, e così canta la Chiesa nel sopra-contro il Santo già per Divina rivelazione tato Inno.

D. Mi fapreste voi addurre dalle Scrit-lungi, lo prevenne con queste parole: Frature alcune figure, o profezie di questa in- te Predicatore, la Santissima Madre di Dioviolata, e perpetua Verginità della Gran Maria fu Vergine avanti il parto e percuotendo, nel dir così, la terra col bastone che R. Si, e molte. Viene in primo luogo il portava, ne nacque subito un bellissimo Rovo, veduto da Mosè, che ardeva, e non giglio: Percosse di nuovo la terra dicendo :.

Frate Predicatore, ella fu Vergine nel par- compagnia che d'animali. Abbandonata da to; e subito nacque un'altro giglio : percos- tutti ricorre alla Beatissima Vergine, recife nell' istesso modo la terra la terza volta, tando divotamente il Rosario. Ed ecco apreplicando: Frate Predicatore, ella è Ver-parirle quella che mai nega la fua affiften-gine dopo il parto; ed infieme spuntò il ter-za a' suoi Divoti. Essa sa l'ufficio di Levazo giglio di candore, e bellezza maraviglio-trice. Accoglie il Bambino nato nelle fue fa. Ciò fatto fe ne andò fenz'altro dire il Sa-to, la (ciado libero dalla tentazione il Teolo Cristo vestito d'ornamenti Sacerdotali lo go, il quale avendo dipoi saputo, che quello battezza. E che più? Pochi giorni dopo vieera il Beato Egidio, visse per l'avvenire affe- ne invitata da un'Angelo ad andare a puri-zionatissimo di lui, e dell'Ordine, tenendo sicarsi all'usanza delle Donne Cristiane doque'tre gigli come tre testimoni irrefragabi. po il parto, e codotta in compagnia di Sant' li dell'inviolata Virginità della granMadre Anna, e di Santa Maria Maddalena ad una di Dio . Sur. in vita S. Ægidii 23. Aug.to.2. Chicla a lei sconosciuta, dove Gesù Cristo

ajuto della Santissima Vergine?

suole bene spesso alleggerirgliene il trava- per favore singolare del Signore . Jo: Mont.

D. Ne sapete voi qualche esempio a que-

fto propolito?

R. Sì. Nelle parti d'Arezzo una Donna in quel pericolo? già per sette giorni oppressa da' dolori del | R. Perchè non credono che possa giovarparto, era abbandonata da' Medici . Ricor-gli;anzi bettemmiando affermano , che non fe però a S. Francesco,qual di poco era pas-restò Vergine dopo il parto, e così si rendofato al Cielo, e se gli obbligò con un certo no indegne del suo ajuto, e savore. voto, se la liberava da quel gran pericolo . D. Non avreste un esempio ancora a que-Fatto il voto s'addormenta, e gli appare S. sto proposito? Francesco, e l'interroga, se lo conosceva, R. Udite. Nelle parti d'Olanda comine se sapeva recitare la Salve Regina, per ciava una Dona a sentire i dolori del parto. implorare il soccorso della Beata Vergine, Vi accorsero secodo il costume alcune Done rispondendogli la Donna , che sì, e che ne vicine, e Parenti per assisterla. Crescenbenissimo lo conosceva : Or recitala adun- do i dolori, e con essi il pericolo, una di esque, disse il Santo, e partorirai senza pe- seesorto la paziente a ricorrere per ajuto a ncolo. Svegliatasi la Donna recita la Sal-Nostra Signora. A cui la partoriente sde-ve Regina, e nel dire quelle parole: Et Je-gnata: E che ha, disse, da sar meco quella sum benedicium fructum ventris tui, manda Scrosa? Non vi scandalizzate, o Lectore, alla luce fenza dolore alcuno un bellissimo, perchè vi faccia sentire coteste bestemmie: figliuolo, e rende umilissime grazie alla Re- questo è il linguaggio sacrilego degli Ereti-gina di Misericordia della grazia ricevuta ci. Aspettate un poco, ed udirete come per l'intercessione di San Francesco. S. Bo-l Dio sà difender l'onore della sua purissima nav. in vita S. Franc.

fcita, e molto più di virtù Crissiane, con-cune piccole Scrose morte, degno parto di dotta dagli Infedeli fuori della fua patria, fu quell'impurissima, e maledetta Scrosa. da essi senza riguardo alcuno alla sua gravi- Lindan. Apol. 2. relig. Cath. cap. 1. danza tanto maltrattata, impiegandola in D. Quali fono l'Érefie principali intoresercizi penosi, e che eccedevano le sue for- no questo Mistero della secondità, e virgize, che finalmente partorì in una stalla tra nicà di nostra Signora? le immondezze, e sozzure, e con non altra R. Sono tre Jun. l. 1. c.25. La prima è da

D. E' egli uso lodevole, che le Donne celebrò la Santa Messa alla presenza della partorienti ricorrano in quel pericolo all' gloriofa fua Madre, e comunicò di fua propria mano la Donna, dopo il qual fatto es-R. Così è. Perchè la Beatissima Vergine sa in un subito trovossi; senza saper come, che partorì il suo Figliuolo senza dolore, nella sua patria, e nella sua casa tra' suoi, in suo Mariali.

D. Per qual cagione adunque le Donne Eretiche non vogliono chiamarla in ajuto

Madre.Imperocchè appena proferite da co-Nella Spagna una Donna illustre di na-llei queste immondissime parole, partorì al-

coloro, i quali empiamente infegnano, che Inella generazione di Cristo, qual veniva per la Vergine di San Giuseppe concepì Gesù toglier il peccato dal Mondo, avesse parte Cristo al modo delle altre Donne, e così ne-lla cocupiscenza peccaminosa. 4. Era di megano, che essa fu Vergine avanti il parto. Itieri, che il Capo della Chiesa nascesse con Quest' Eressa è de' Giudei, e di coloro, i insigne miracolo da una Madre Vergine' quali affermano, che Gesù Cristo non su al-accio con la sua nascita corporale significat tro che Uomo. Tali furono Ebione, e Ce- le la rigenerazione spirituale de'Fedeli, che Appostolo nel primo capo del suo Vangelo, della Chiesa per mezzo del Santo Battesidove afferma, che Deus erat Verbum, O mos Idem de S. Virg. c. 6. Imperocchè come Verbum caro factum est; e contro i primi fa il Figlio di Dio si fece Uomo nel ventre puquel paffo d'Ifaia Ecce Virgo concipiet adem- riffimo della Vergine, così gli Uomini rina. pito nella Persona della Beatissima Vergi-scome dichiarano i Santi Evangelitti del Battesimo. 5. Era conveniente, che il se-Matteo, e Luca al cap. 1.

Quella fu l'Ercsia di Gioviniano, come at- Iren. 1.3. contr. hares. c.31.0 36.6. Era constui fa mirabilmente il passo sopracitato di il veleno per mezzo di una Vergine, così Isaia: Ecce Vigo concipier, & pariet filium, per mezzo di una Vergine Iddio ci porgesse e quello di Ezcehiello a cap. 44. Porta hae l'antidoto, acciocche, siccome per una clause evit: non aperictus, Ó Vir non transi-bit per eam. S. Ambrogio I. 2. de Instit. Virg. cap. 8. S. Bernardo ser. 2. super Missus. S. Igine sosse Avvocata Maria Vergine. Agost. ser. 2. de Nativ. Porta, dice egli, clau- D. Per qual cagione volle Cristo nascere fa, eft fignaculum pudoris, immaculata car- da una Vergine maritata? nis integritas: non enim violata est partu,que

magis fantificata est conceptu.

che la Madre di Dio fu Vergine avanti il se quella ancora della Vergine. 2. Affinchè parto, e Vergine ancora nel parto, nega- non fosse lapidata da' Giudei per Adultera. vano, che tale fosse stata dopo il parto, af- 3. Acciò avesse assistenza nel suggire in Efermando che dopo la nascita del Salvato-gitto. Vide S. Th. 3. p. q. 29. art. 1. Il Santo re ebbe di Giuseppe molti altri figliuoli, Martire Ignazio aggiunge la quarta cagiochiamati perciò fratelli del Signore dagli ne,qual è, affinchè, dice egli, il parto della Evangelisti. Questa Eresia su di Elvidio, con- Vergine sosse occulto al Demonio, mentre tro del quale scriffe eruditamente San Gi-non lo crede generato da Vergine, ma da rolamo. Finalmente contro tutte le Erefie Donna. di costoro noi diciamo nel Simbolo quette parole :: Natus ex Maria Virgine .

D. Per qual cagione volle il Figlio di

Dio nascere da una Vergine?

primo perchè la virginità ci fa fimili a Die, quale Immagine, e proprietà della condi-e perciò era conveniente, che la Madre sol- zione del Verbo Eterno, affinchè, chi sefe fimile al Figlio. Aug. Enchir. c.34. O 40. condo la sua Divinità era figlio del Creatocepifce fenza corruzione, così era conve- mato e creduto figliuolo di un Fabbro. Non niente, che la Parola del Padre fi vestiffe di si fa però precifamente qual fosse l'arte di carne concetta fenza lesion dell'integrità S. Giuseppe. La comune opinione tenuta della Madre. 3. Non era conveniente, che ancora da S. Tommaso vuole, ch'esercitasse

condo Adamo nascesse di Madre Vergine La seconda è di quelli, che negarono la per sola virtù di Dio,come il primo Adamo Virginità della nostra Signora nel parto. era stato di terra vergine sormato da Dio. tella Sant'Agostino I. de hæres. Contro co- veniente, che siccome il Serpente ci porse

R. Risponde brevemente S. Girolamo: l. r. comment. in Matth. c.3.e primo,accioc-La terza è di coloro, li quali concedendo chè dalla nobiltà di S. Giuseppe si conosces-

D. E perchè da una Vergine maritata ad

un Fabbro? (Matth. 13. Mare. 6.)

R. Ben è da credersi, che ciò non si fece fenza particolar disposizione della Divina R. Per molte ragioni, e convenienze; e Provvidenza, per mantener in terra una tal 2. Come la parola della nostra mente si con- re del Mondo, fosse secondo l'umanità chia-

l'arte di Falegname. E per il contrario S. | ne. Leggete l'esposizione del grande Atana-Ilario cart.14. in Matth.e Bed2:1.2. in Mar- sio sopra quelle parole di Cristo: Omnia mihi cum,e diversi altri Dottori afferiscono ch'ei tradita sunt, Matth. 11. Dove discorrendo fosse Ferrajo, e secondo essi ben era conve- sopra l'ordine del Divino Decreto così diniente, che il Verbo Umanato fosse tenuto scorre: Iddio amante degli Uomini non volenin terra per figlio d'un Artefice solito ad do che perisse chi era stato creato da lui a sua ammollire il ferro col fuoco, col foffio, e con immagine, e similitudine, parlò, e diffe; l'acqua, poiche in Cielo avea cangiato i va- Quem mutam: aut quis ibit nobis? tacendo fi d'ira in vafi d'elezione per mezzo dell'ac- gli altri , parlò il Figlio, e fi offer) : Ecce ego, que Battefimali, animate dall' aura dello mitte me . Allera l' Eterno Padre confideran-Spirito fanto, e dal fuoco della Carità, ac- do quanto era più conveniente al Figlio che a ceso da Dio nel cuore de' suoi Fedeli .

#### LEZIONE TERZA.

L'Ordine dell'Incarnazione più brevemente fi fpiega.

del Signore.

Isaia, ed in persona del Figlio dice: dixi, cioè io dissi: Ecce ego, mitte me. Perchè il

verun altra delle Divine Persone l'incarnarfi , accettà l'offerta , e dile : Va dunque . Allora fi decretò, che il Verbo prendesse la nostra carne, e riftoraffe le perdite del genere umano. Così S. Atanafio.

D. Andate avanti.

R. Allora la Santissima Trinità spedì l' Ichiaratemi oza brevemente, se Angelo Gabriello alla Vergine Maria, com. vi piace, tutto l'ordine di quefto Mistero inestabile della Incarnazione ciocchè gli dichiarasse la sua volonta, e deliberazione, cioè che essa erastata eletta R. L'Eterno Padre mosso a compassione per esser Madre di Dio per opera solo dello delle miserie del genere umano rovinato Spirito santo, e senza detrimento, o macdal peccato pose, per così dire, in consulta chia veruna della sua purissima Virginità. nel Concistoro dell' Augustissima Trinità, Ciò udito dalla Vergine rassegnò se stessa l'opera inessabile della Incarnazione per redimente al volere di Dio, e prestando il dimere il Mondo, dicendo: Quem mutam, suo consenso, disse: Ecce Ancilla Domini, aut quis ibit nobis? Isa. 6. Nel dire , Quem fiat mihi secundum verbum tuum . E nel me-O quis? mostra che non era necessario che desimo istante lo Spirito santo formò nel tutte tre le Persone discendessero, ma che ventre di questa Benedetta Vergine, e del una fola era bastante: la parola Mittam è in- sangue più puro di essa il Corpo santissimo dirizzata al Figlio, ed allo Spirito fanto, di Gesù Cristo, creando insieme, ed insonperchè essi solo procedono nella Santissima dendovi un' Anima dotata di ragione, di cui Trinità, e perciò essi solamente potevano l'Anima di Gesù Cristo n' ebbe l'uso persetesser mandati. Ma assinche non pensassimo, to fin dal primo istante della sua concezioche in lui mancasse o la potenza, o la volon- ne, siccome il Corpo ancora non aspettò il tà per incarnarsi, propone anch'egli se stesso termine presentito dalla Natura per persee dice Aut quis ibit nobis? Imperocche il Pa- zionarfi, e disporsi a ricever l'Anima, ma dre, quantunque non possa esser mandato, tutto insieme su compitamete formato dalpoteva però andarvi, e ciò a nome di tutta lo Spirito santo. Questo Corpo, e quest'Anila Trinità, e perciò disse Nobis a ragione ma uni il Divin Verbo nel primo istate deldel comune configlio benignissimo, e soa- la loro Creazione alla sua Disma Persona, vissimo, e della società, e consenso del Di- e così Dio si sece Uomo, e la Vergine potè vino beneficio, qual è nell' Augustissima veramente, e propriamente chiamarsi Ma-Triade, come avverte l'Areopagita de Di- dre di Dio, per aver conceputo in un movin. Nomin. c. 2. p. 1. Va avanti il Profeta mento Gesù Cristo, qual è Dio, ed Uomo.

D. Per qual cagione Iddio fi fece Uomo? R. Già abbiamo detto di fopra, che Figlio mentre il negozio era ancora pen- Gesù Cristo Signore nostro discese dal Ciedente e indeliberato, fu il primo ad offerirfi lo per la falute nostra, cioè per riscattarci a per intraprender l'opera della Incarnazio- prezzo del fuo preziofo fangue dalla fervitù

#### PARTE PRIMA.

del Demonio, e per liberarci dalla eterna, dannazione.

mo liberare, o falvare fe steffo?

R. No.

D. E perchè no?

R. Perchè tutti gli Uomini sono peccatori', e di giorno in giorno aggiungono pec- qual motivo più efficace abbiamo a ricorcati a peccati, e però nessuno tra esti poteva rere. E per ultimo dobbiamo temere e guareffer atto a congregar sì gran Tesoro di meriti ; qual era necessario pet riscattare il ge- go per nascere spiritualmente nel nostro nere umano.

D. E che dunque, non poteva questa es-

fer impresa d'un Angelo?

R. No.

D. E perchè?

R. Perchè l'offesa, ed il debito nostro erano tali, che qualsivoglia pura Creatura per eccellente che fosse, mai poteva bilanciargli col merito; attefa massime la volontà di Dio, che ne richiedeva una foddisfazione a rigore di giustizia.

D. Chi dunque, e quale doveva effer l'

eletto da Dio per quest' opera ?

R. Non altri che uno, il quale fosse Dio, ed insieme Uomo, cioè Uomo fenza peccato, e pieno di grazia per meritare, e Dio, per dar prezzo, e valore infinito alle fue o- D. pere . Quindi è , dice S. Leone, Ep. 19. ante medium ad Pulcher. Aug. che, Nesi ille fuiffet miffus , nemo nostrum fuiffet ab iniquitate dimiffus : O' nife novus homo factus in fimilitudinem carnis peccati nostram susciperet ro dell'umana Redenzione adempito nella stantialis effe dignaretur & Matri, naturam- sotto il governo di Ponzio Pilato Governasub jugo Diaboli generaliter teneretur huma- sentenziato a morte, e per suo comando na captiviras. Ne Mose, ne tutti gli altri confitto in Croce, in cui morì, e poscie su Profeti insieme potevano pagare una mini- sepolto. ma parte del nostro riscatto. Ne abbiamo D. La conoscenza di questo Articolo è di questo una bella figura al 4. de' Regi c. 4. ella necessaria? v. 29. & legg.

role del Simbolo, che Cristo Signor nostro ter Jefum Chriftum, & hunc crucifixum, ( 2.

go, se è in ogni luogo?

l'operare a nostro beneficio, nascondendo liberati dal peccato, e a prezzo del suo Sanla presenza Divina, e vestendosi di quella gue ci ha riconciliati col suo Eterno Padre. di Servo . S. Th. 3. p. q.57. art. 2. ad 2.

questo Articolo?

R. Dobbiamo ricordarci spesso di questo grandissimo beneficio che Iddio ci ha fatto. D. Ditemi di grazia. Non poteva l'Uo- e ringraziarnelo. Dipoi abbiamo da riflettere al grand' esempio d'umiltà che Dio ci ha dato nella sua Persona propria col farsi Uomo, che certamente se queito non vale per abbassare la nostra alterigia, non sò a darci, che non manchi al Salvatore un luocuore, come gli mancò in Betelemme, dove aveva a nascere secondo la carne:

> DEL QUARTO ARTICOLO DEL SIMBOLO.

## A P

Passus fub Pontio Pilato , crucifixus, mortuus, O fepultus.

## LEZIONE PRIMA.

Del Mistero dell'Umana Redenzione.

Ual è il quarto Articolo del Simbolo?

R. Passus sub Pontio Pilato, O. D. Cosa significa questo Articolo? R. Comprende in poche parole il Mifle-

vetustatem, o consubstantialis Patri consub- Persona di Gesù Cristo vero Figlio di Dio, que fibi nostram folus à peccato liber uniret, tore della Giudea per i Romani, da cui fu

R. Anzi tanto necessaria, che l'Apposto-D. Come devono intendersi quelle pa- lo Paolo protesta . Nihil aliud se scire , pr.cdifcese da' Cieli? Come può Dio mutar luo- Cor. 1. ) consistendo il principal fondamento della nostra Religione nel credere, che R. Discese non col mutar luogo, ma col- Cristo Signor nostro con la sua morte si ha Quindi è, che i Parrochi devono con tutto D. Qual frutto dobbiamo noi raccorre da lo sforzo adoprarsi d'imprimere nell'animo del Popolo la memoria di tato benficio, per

accenderlo nell'amor di Dio, e disporlo a ricevere gli effetti della fua bontà.

D. Qual lume ci diedero le Scritture di

questo Mistero?

era il Redentore del Mondo, e che quest' cui asseriva, che Cristo traesse la sua Dot-Uomo crocifisso era il vero Messia promes-trina. fo al Popolo d'Ifraele, a cui non folo il Po-

cominciò fin dal principio della Legge di Marc. 6. Natura a disegnarlo, ed abbozzarlo, per dir così, con varie figure, e poi feguitò femfemente per bocca de' suoi Profeti. .

alcune di queste figure?

dal fratello. Gen. 4. Il Sacrificio d'Isac . un l'altro , Nonne his est Faber filius Maria? Gen. 22. L'Agnello facrificato da' Giudei unde huic hac omnia ? @ qua est sapiencia, nell'uscir dall'Egitto. Exod. 12. Il Serpen-qua data est illi? Alle quali parole ristettente di Bronzo innalzato da Mosè in faccia al do S. Giustino Martire nel suo dialogo con Popolo, Num. 21. erano figure della Passo-Trisone, è di parere, che Gesù Cristo eserne, e morte di Gesù Cristo.

tarmi le Profezie

R. Molti furono i Profeti, che predisse- conficiens ro la Passione e Morte del Signore, ma tra gli altri, per non parlar di Davide, che ne' cazione? Salmi tocca tutti i Misteri della nostra Re-R. Ric Profezia.

predicare?

listi .

D. Cofa adunque pensate che sacesse in tutto quel tempo? l. 1. c. 17. differo, che in tutto quel tempo

R. I Valentiniani, come riferisce Ireneo

R. Tanto i Profeti avanti la venuta di attefe a comporre la Legge. Cristo, quanto gli Appostoli dopo la di lui Celso poi, al riferire di Origene, disse, morte, e risurrezione posero ogni suo stu-che il nostro Salvatore impiegò tutto quel dio di perfuadere agli Uomini, che questi tempo a studiare la Filosofia di Platone, da

Ma certo è, che Gesù Cristo Sapienza polo d'Israele, ma tutto il Genere umano del Padre mai non istudiò, come l'afferdoveva rendere ubbidienza imitando i fuoi marono apertamente i Giudei fuoi nemici, esempi, e prosessando la sua Legge. Anzi li quali perciò stupiti esclamavano. Quolo stesso Dio sapendo quanto questo Miste-modo hic fest litteras, cum eas non didicerit? ro fosse lontano dall'intendimento umano, Unde huic Sapientia hec? Jo: 7. Matth. 13.

D. E che si deve dunque rispondere?

R. Si deve rispondere, che Gesù Cristo pre nella Legge scritta a parlarne più pale- esercitò l'arte del Fabbro col suo Padre putativo S. Giuleppe, con la quale procaccia-D. Cominciate, se vi piace, a riferirmi va il vitto per se per la sua Madre Santisfima, come fi raccoglie dalle parole de' fuoi R. La morte di Abele ucciso per invidia Concittadini, che attoniti interrogavansi l' citaffe l'arte di Falegname . Fabrilia nam-D. Vorrei ora che proseguiste a raccon-que, dice egli, cùm in hominibus esses Chri-rmi le Prosezie. [lus Dominus faciebat opera, aratra, & juga

D. Di che tempo cominciò la sua predi-

R. Ricevuta la testimonianza, e ricevudenzione, Isai ne parla tanto apertamen- to il Battesimo da S. Giovanni Battista, e te, che il fuo libro pare più tosto Istoria, che premesso il digiuno di quaranta giorni nel deserto, cominciò a predicare nell'età di D. Cola ha fatto Gesù Cristo fin all'anno circa trent' anni, nel qual esercizio contitrentesimo della sua vita, in cui cominciò a nuò più di tre anni con non minor autorità che dolcezza, affermando di lui S. Matteo, R. L' Evangelio non parla che della fua c.7. che : Erat docens eos ficut potestatem ha-Concezione, e Natività, della sua Circon- bens, O non sicut Scriba eorum, O Pharisais cisione, e Presentazione al Tentpio, come e S. Luca al 4. che: Omnes testimo nium illi fu trovato in mezzo a' Dottori della Leg-dabant: O mirabantur in verbi pratia, que ge nell'anno dodicesimo di sua età, e del-procedebat de ore ipsius. Così afferma parla sua ubbidienza, e soggezione al suo Palando del suo Diletto la Sposa ne' Salmi, didre putativo, ed alla sua Madre. Di quan-to operasse dipoi sino alla predicazione del Ps. 44. Ne queste erano le sole prerogative Gran Battista, non ne parlano gli Evange- del suo dire, vi era insieme una torza ed efficacia incredibile, per illuminare l'intelletto

Crifto.

Vangelo, ma notabile fra tutt. mi par quel- runa di offervare la Legge Divina. Contro lo di San Matteo pposto , riferito nelle questi tali ha diffinito il Sacro Concilio di Rivelazioni di Santa Brigida al lib. primo Trento, Seff. 6. can. 19, 20. 6 21. che Gecap. 129. in queita forma. Orando questa sà Citito su mandato al Mondo dal suo E-Santa al Sepolero di San Matteo, gli appar-{terno Padre non folo come Redentore, in ve l'Appoitolo, e gli diffe. La mia volon- cui riponesse tutto il Genere umano la sua tà, dice il Santo, era allora (parla di quel confidenza, ma infieme per Legislatore, a tempo, in cui attendeva ancora al fuo ban- cui ubbidiffe, e dichiara fcomunicato chico) determinata di non far frode al mio unque sostiene il contrario. Proffimo, ma folo defideravo di rinvenire qualche mezzo per abbandonar quel peri-ilimarsi più, e da preferirsi a qualnnque coloso trassico, ed unirmi persettamente co Setta de' Filosos, e degli altri Legislatori? Dio. Mentre dunque predicava il mio A mante Gesù Cristo, prendeva vigore, e Cristo di tanto avanza le altre Leggi, di m' infiammava quel fuoco la fua parola nel quanto Gesù Cristo avanza tutti gli altri mio cuore; tal'era la dolcezza, e la forza del l'Uomini nell'eccellenza della fua Persona. fuo discorso, che delle ricchezze, e degli o- E venendo alle prove, e ragioni. La Dotnori non ne facevo più stima, che se fossero trina di Gesù Cristo su autenticata dall' state pagliuccie. Anzi piangevo per alle- amorevolissima, ed irrefragabile testimogrezza nel confiderare, come Iddio avesse nianza dell'Eterno suo Padre, allorché dismiscrabile; perloche risoluto di seguirlo, non confermata in secondo luogo da' miracoli, tra me stesso le sue parole, come cibo soa- li della Divina approvazione, e della Diviviffimo.

ta la Dottrina di Critto?

go,e perciò in S.Matteo a' 19.essendo ricer

e disporre la volontà di coloro, li quali vole- damenti : Euntes docete omnes gentes, baptiva indurre a se, come insegna S. Agostino zantes eos In nomine Patris, & Filis, & Spi. 1. de Magist.c. 14. l. de gratia Crittiana c. 13. ritus Sancti, docentes eos fervare omnia qua-& 17. I. de prædeft. Sanct. c. 8. ed altrove. cunque mandavi vobis. Tacciano adunque D. Vorrei che mi raccontatte l'efempio gli Eretici, e vedano se anno ragione d'insedi qualche Peccatore convertito da Gesù gnare che il Vangelo non sia altro, che una pura, ed assoluta promessa della vita eter-R. Non mancano di questi esempi nellina, senza condizione, ed obbligazione ve-

D. La Dottrina di Gesù Cristo è ella da R. Senza dubbio : Perchè la Legge di chiamato alla sua grazia un Peccatore così se Ipsum audite; Matth. 17. 2. Petr. 1. Fu facevo altro giorno, e notte, che ruminare li quali fono certiflime prove, e come figilna missione, come abbiamo detto di sopra D. A quai capi finalmente si riduce tut- al Capitolo secondo, ed alla Lezione seconda. Terzo, dalla testimonianza dello spiri-R. A questi due, cioè : Che bisogna crede- to Santo . Ille testimonium perhibebit de me, re un folo Dio in tre Persone, ed amarlo so-lin S. Giovanni a' 15. Quarto, dalla testimopra tutte le cose; e dopo questo amare il nianza della Sacra Scrittura, e delle predi-Proffimo come se stesso, afficurandoci egli , zioni de'Profeti fin dal principio del Mondo che : In his duobus mandatis universa Lex come dichiaro l'istesso nostro Salvatore, pendet, & propheta; onde evidentemente si Mentre parlando di Mose disse : De me ille prova, che Gesù Cristo ricerca da noi non | feripfit, in S. Giovanni al 5. e parlando delle folamente la Fede, l'uso de Sacramenti, ma Divine Scritture, nello stesso capo espressaancora l'osfervanza de' precetti del Decalo mente afferma : Illa sunt, qua testimonium perhibent de me . Quinto dalla testimoniar. cato da un certo Giovanetto bramoso d'in- za degl'Appostoli : Vos eritis mihitestes; Necamminarsi per la strada della salute: Magi- gli Atti degl'Appostoli al 1. Sesto, dalla testi-ster bone, qui d boni faciam, ut habeam vitam monianza de' Martiri, che per amore di aternam? Rispose: Si vis in vitam ingredi, Gesù Cristo, e per la verità della Religione -ferva mandata: Ed in S. Matteo pure a' 28, Cristiana diedero il sangue, e la vita Rilegcomando a'fuoi Appostoli, che infegnassero gete quello, che abbiamo detto di sopra al a'Popoli l'osservanza de'suoi Divini Coma- Capitolo secondo, ed alla Lezione secondo. Settimo, dalla santità, ed innocenza di tanti perchè Dio poteva giustamente, se avesse run urto, o forza del Nemico infernale.

#### LEZIONE SECONDA.

Passus Sub Pontio Pilato.

berare se stesso dalle mani di Pilato, e de' Giudei? S. Th. 3. p. q. 46. ufque ad 50.

elle quia ipfe voluit . Ego pono Animam me- ffizia a punire i rei.

Dio? Può egli morire Iddio?

R. No alsolutamente, no: perchè Gesù hominis pati. Marc. 8. Oportuit Christum. Cristo morì come Uomo, non come Dio. D. E pur si fuol dire, che Dio è morto . R. Tutto questo non significa che sosse

di parlare?

che Gesù Cristo vero Dio, e vero Uomo è soluta, ma condizionata, cioè supposto il morto in quanto Uomo. E così si può di- Decreto di Dio, il quale aveva preordinare che Dio è morto nell'istessa maniera, to un mezzo tale come efficacissimo,e somche diciamo che l'Uomo muore, abbenche mamente opportuno per redimere il genel'Anima di esso non muoja.

mento?

R. Si. Gen. 22. Isaac, che fu figura sie facio. della Divinità di Cristo, non su sacrificato sentava l'Umana Natura di Cristo : Ambr. sito si legge nel Lev. al c. 14. n. 49.,

D. Era forse necessario, che il Figlio di

Dio patisse?

Confessori, e di tante Vergini d'ogni condi- voluto, lasciar il genere umano nello stato zione, fesso, ed eta, allevati nella scuola di di dannazione, e punirlo eternamente; per-Gesà Cristo; e finalmente dal consenso di ciò diceva il Savio, parlando col Signoro tutti i Popoli, e dalla costanza, e fermez- c. 12. Quis tibi imputabit, si perierint natioza della istessa Chiesa fondata da Cristo, la nes, quas tu fecisti; E l'Appostolo. Ad Rom. quale mai fu abbattuta , nè mai farà, da ve- Deus, cujus vult miseretur, O quem vult indurar. Imperocchè avea l'Uomo peccando. perduto il capitale della Grazia, e le ragioni di aspirare all'eterna Eredità, per la quale era stato creato, come dice S. Agostino L. de correp. & grat. c.10. Enchir. c.27. 2. Poteva ancora Iddio liberare il Mondo rimet-Vete infegnato di fopra, che Ge-tendogli gratuitamente l'offesa, o col consù Cristo è vero Dio eguale in tentarsi della sola Incarnazione del Verbo. ogni cofa al Padre: non poteva adunque li-lo di una fola goccia del di lui Sangue, finalmente in molte altre maniere senza venire alla foddisfazione rigorofa data colSangue, R. Lo poteva fare al certo, se avesse vo-le colla morte del suo Unigenito; perche siluto, come lo dichiard ei stesso con le parole nalmente Dio non ha da rendere conto veseguenti. An putas quia non possum rogare runo, e perciò come Padrone assoluto della Patrem meum, & exhibebit mihi medo, plus vita, e della morte poteva esimere l'Uomo quam duodecim legiones Angelorum, Matth. dalla possanza del Demonio, a cui non co-26. ma l'amore, che ci portava, l'indusse me a Signore era stato consegnato, ma coa morire volontariamente per noi . Oblatus me a Ministro deputato dalla Divina Giu-

am, ut iterum sumam cam . Ija. 54. Jo. 10. D. E che significano adunque quelle ma-D. Ma come potè egli morire, se era niere di parlare della Scrittura : Oportet exaltari filium hominis. Jot 3. Oportet filium

pati O'c. Luca 24. ?

per, noi ; come può tollerarsi cotesto modo assolutamente necessario, che Cristo patiffe, ma folo supposta la prescienza, e preor-R. Sì, al certo, perchè è verissimo, dinazione Divina; qual necessità non è asre umano. In questo senso si devono inten-D. Mi potreste voi dichiarare questo Mi- dere le parole del Salvatore in S. Matteo a' ftero con qualche figura dell'antico Tella- 26. Pater, fi possibile est Co. ed in San Gio: a' 14. Et ficut mandatum dedit mihi Paten , .

D. Se la Passione di Cristo non era nema un Montone in suo luogo, qual rappre- cessaria di necessità assoluta, ma solamente di necessità condizionata, e per supposiin Pfal. 39. Un' altra figura a queilo propo-zione, non fu almeno molto conveniente, che Cristo patisse?

R. Abbenche in diverse altre maniere potesse Iddio liberare il genere umano,non vi R. Necessario di necessità assoluta no, era però mezzo più conveniente, e più.

atto della Passione di Gesù Cristo. Questa maniera non solo contiene il rimedio, ma dele ci ha obbligati a guardarci dal Peccato insieme il vero esemplare d'ubbidienza, d' con maggior cautela, ricordandoci che na umiltà, di pazienza, d'amore, e d'ogn'al- siamo liberati a sì gran costo: Emptienim tra virtu. E cominciando dall'amore, ci eftis pretio magno, glorificate, O' portate ha Iddio nell'opera della Redenzione mo-firato tanto evidentemente l'amor suo, che
4. In quest' opera della redenzione manulla più . Sic Deus dilexit Mundum , ut fi- nifesto Gesù Cristo l'ammirabile sapienza lium hum unigenitum daret. Jo.3. Commen- di Dio. Nam quia in Dei Sapientia Mundat charitatem fuam in nobis Deus, quoniam dus Deum non cognovit; placuit Deo per stulcum adbuc peccatores esemus, Christus pro titiam pradicationis salvos saccre credentes. nobis mortuus eft. Rom. 5. Majorem hac dile- Cor. 1. Veggali S. Leon. Serm. 5. de Nat. ed Etionem nemo habet , ut animam fuam ponat il Damafc. I. 3. Orthod. fidei c. 1. quis pro amicis fuis . Jo. 15. Perdonatemi, Si- D. Quai tormenti patì il nostro Salvatognore (ripiglia qui S. Bernardo) voi iteffo ce re nel suo Corpo prima di morire? n'avete mottrato una di miglior tempra e R. Di quello ne scriffero assai chiarafinezza, moredo per i voltri nemici. Se par- mente i quattro Euangelisti, a'quali vi rilar vogliamo dell'ubbidienza, può dariene metto. una più esatta, e più pronta? Si sottopose ad una morte infame, e dolorolissima, per ubsi abbalsò, si annientò col farsi Uomo. Leg- non su esente da' dolori, perchè avendo egli gefi una bellissima figura a quelto proposito veramente assunto l'umana natura, veranel libro quarto de' Regi al cap. 4. di cui si mente ancora senti in essa tutti quei gravisferve Sant'Agostino al term. 11. de verbis simi dolori che si leggono nella sua passiore; il vivo dal morto. E che fece? Prese cor- Matt. 26. Perchè, quantunque l'umana napo da Giovane, quali annientando fe ttetfo tura di Cristo come congiunta alla Persona per' allumere la torma di fervo, impiccolì Divina godesse della visione beatifica, sentì distece pienamente a Dio per il debito dell' in una fola Persona. Uomo a tutto rigore di giuitizia, e ciò in quella propria carne e natura, ed in quel patimenti foffri Cristo nell'Anima sua? legno, in cui il Diavolo ci avea vinti. Volete un' esempio di Misericordia? E qual pazzi in tutto il tempo della sua passione, misericordia maggiore di questa? Il Figlio allora massimamente, quando la sapienza di Dio, l'Agnello senza macchia, l'Inno-del Padre su burlata, e tenuta per pazza cente riconcilia i Peccatori col suo Padre; nella Casa di Erode, e che il Cassissimo il Giusto, il Padrone, muore per gl'ingiusti, Corpo di Gesù Cristo su esposto nudo alla per i suoi servi. Vide S. Leon. 14. de Passio- vitta del Popolo. Nè vi ebbero minor parne Domini .

giustificante, ma ancora la beatitudine eter- nianze, bestemmie, e l'iniqua sentenza, da na. Chi poteva far quest'opera? se non Ge-cui fu condannato a morte. Aggiungete l'Asù Cristo mediatore tra noi e Dio?

3. Con la fua paffione così afpra; e cru-

D. Ha egli ancora patito nell'Anima?

R. Non vi è dubbio che l'Anima di Cribidire al fuo Eterno Padre. Se dell'umiltà: slo, per quanto spetta alla parte inferiore, Apoiloli dicendo: Venne il grande al pic- ne,e così con ogni rigore di verità puote dicolo, il Salvatore a colui che voleva falva- re : Triftis est anima mea usque nd mortem . le stello per adattarsi a noi piccoli, e per nulladimeno l'acerbità della passione in render il corpo della nostra bassezza confor- modo tale, come se congiunta non gli fosse, me al corpo della fua gloria. In quella guifa confervando per la voglia che avea di patiadunque che da Elifeo fu il morto restitui- re per noi distinte le proprietà delle due nato alla vira, fu ancora da Gesù Cristo ridot-lture Divina, ed Umana: passibile questa, e to il peccatore alla vita della grazia. Sod-mortale: quella impaffibile, ed immortale

D. Ditemi in particolare qual sorta di

R. Confusioni, ignominie, derisioni, strate i peccati degli Uomini, e principalmente 2. Cristo con la sua passione, non solo ci quegli, che allora si commisero contro la ha liberato dal peccato, e meritato la grazia sua sacratissima Umanità, fasse testimo-I postasia di S. Pietro, il dolore della sua san-

tissima Madre, il tradimento di Giuda, con dre, e degl' insulti che gli si facevano da' la sua dannazione preveduta, la suga de' Giudei, e da' Crocifissori. Discepoli, e sopra tutto il sapere, che tanti, e tanti Uomini per loro mera colpa,ed osti- la sua vita. Appena nato è costretto a sugnazione non si sarebbono approfittati del girsene in Egitto: e dalle fascie fin'alla morfuo Sangue, e della fua Passione.

te le qualità della Paffione del Signore.

R. Le predizioni de' Profeti, ed i Salmi più che mai, sino a trafiggerli il cuore già ei fanno fapere che l'invenzione umana po-lestinto.

se ogni suo studio per accrescerla.

crocififfi.

2. Patì in tutti i generi delle cose, nelle quali può patire un'Uomo. Nella sua Per- mente l'Uomo considerare quali fossero, e fona, e de' fuoi Amici; nella fama per le quanto crudeli i tormenti,e le pene che Gebestemmie; nell'onore per le ingiurie, e sù Cristo pati per noi, (vide S. Th. 3.p.q.46. strapazzi; nel suo esterno coll'essere spoglia-'arr.6. ) e se ha ragione d'invitarci per bocca to nudo; nell'Anima, e nelle sue potenze di Geremia a considerarle, dicendo: Videper la malinconia, per il tedio, per il timo- te si est dolor, sicut dolor meus. Thren. 1. re, e per il zelo; nel suo Corpo per le feri-te, per le battiture; e per il supplicio infa-patir tanto per noi?

me della Croce. ec. guancie per i schiaffi, ed i sputi, e nell'ef- ret . Jo: 3. fergli strappata la barba; negli occhi, quan- D. E a noi, che ci conviene di fare in do ali furono bendati con tanto scherno; ricompensa di tanto amore? le, e d'aceto; nel capo, quando fu percof- del prezzo della nostra redenzione, e tale, confitto in Croce .

4. Pati in tutti gli suoi sentimenti . Nelli tatto i dolori acutiffimi; nel gusto l'amarez- in tale stima? za del fiele, nell'odorato il ferore de' cadami, per le bestemmie, e per gli obbrobri; nel didit semetipsum pro me . vedere, perchè fu spettatore della sua nudità, e delle lagrime della fua Santiffima Ma

5. Patì in ogni età, ed in ogni tempo delte sempre l'accompagnarono le insidie, e D. Rappresentatemi un poco brevemen-le persecuzioni de' Giudei , che non mori-

rono con la fua morte, anzi incrudelirono

6. Patì tutti quei mali, che Adamo me-E primieramente. Fu oltraggiato da ogni ritò di patire per il suo peccato: Nacque poforte di persone; da' Giudei, e da' Genti- vero, visse fra le miserie, pati fame, sete, e li; da' Regi, e da' Principi; da' Governa- freddo, sostenne fatiche, e travagli acerbittori, eda' Popoli; da' Cittadini, eda' Stra-ssimi, e finalmente permise di esser preso, nieri; e da' Curiali, eda' Soldati; e final-slegato, flagellato, e morto sopra l'infame, mente da' Pontefici, Scribi, Sacerdoti, e e crudelissimo patibolo della Croce; senza Farisei; da Uomini, e da Donne; da' Ser-ricever alcuna sorta di consolazione, come vi, e dalle Serve; da' propri Discepoli, da' se in quel tempo sosse stato abbandonato Domestici, e da' Stranieri; e finalmente dalla Divinità, come acconno il Real Proda' Ladroni, e Malfattori vilissimi con lui seta con quelle parole: Deus, Deus meus, quare me dereliquifti? Pfal. 21.

Dal che tutto unito insieme, può facil-

R. Per far palefe al Mondo l'immenso 2. Patl in tutti li fuoi membri : nel capo amore che porta all'uomo: Sie Deus dileper la corona di spine; nella faccia, e nelle xit Mundum, ut filium suum uni genitum da-

nella lingua, quando fu abbeverato di fie- R. Dobbiamo fare una grandiffima frima fo con la canna : patì nelle braccia , perchè come se il nostro. Salvatore avesse sparso il glicle slogarono a viva forza; patì nelle mas suo Sangue solamente per me, o per voi . ni , e ne' piedi traforati da duri chiodi ; e Quid enim interest , si O alii prastita sint , finalmente pati nel dorso, ed in tutto il cor-cum qua prastita sunt tibi, integra sunt, po, perchè fu flagellato da ogni parte, e poi O ita perfecta, quafi nulli alii aliquid fuisset prastitum . S. Chrys. l. 2. de compunct.

D. Avete voi esempio, di chi lo tenesse

R. St. Equesti & S. Paolo, che scrivenveri del Calvario; nell'udito per le derisio- do ai Galati, c. 2. dice : Dilexis me, O tra-

D. Che ci bisogna fare di più?

R. Render amor per amor a chi tanto ci

amd : obbedirlo con offervare efattamente 'Aug. de Fide & Symb, cap. s. & int. 131. i suoi Precetti ; e suggire sopra tutto il pec- O 181. 1. Timoth. 6. cato, deteffarlo, ed abborrirlo, sapendo che i nostri peccati furono la cagione della morre di Gesù Cristo, e che chi pecca (quanto a lui ) torna a crocifiggere il Figlio di Dio. Rurfum crucifigentes sibimetipsis filium Dei O oftentui habentes . Heb. 6.

fito.

R. S. Brigida di Svezia ascoltava volentieri da' suoi più teneri anni la parola di Dio . Udì un giorno la predica della Passione, e ripenfandovi altamente, le apparve la notte il Signore, come se sosse allora stato crocifisto, ed interrogato dalla Santa, chi mai l'avesse di nuovo confitto in Croce, rispose, esser i sprezzatori della sua carità. Da quel tempo reliò la Santa tanto affezionata alla Passione del Signore, che non poteva penfarci fenza lagrime di tenerezza,e compunzione . Ex Bulla Bonif. Pont. IX.

Nel tempo che gli Eretici Albigensi davano il gualto alla Francia, Nostra Signora fi fe vedere a Santa Lutgarde con il volto dolorofo, ed afflitto. Interrogata della cagione, rispose, che gli Eretici, ed i peccatori Crittiani ne erano in colpa, poichè con i loro peccati di nuovo crocifiggevano il fuo

dilettiffimo Figliuolo.

Quì potrebbe il zelante Catechifta rappresentare à Fanciulli la gravezza del peccato, con esclamare e dire : Sarà dunque vero, che io voglia peccare, e crocifiggere di nuovo il mio amatiffimo Gesù, il Figlio di Maria Vergine, il mio Re, il mio Dio, cc.

### Sub Pontio Pilate .

DEr qual cagione si fa menzione di D. Pilato nel Simbolo?

R. Per tre cagioni . La prima acciò dalla certezza del tempo si facesse più evidente e palefe la verità di un fatto tanto necessario a sapersi, qual è la passione del Signore. La seconda, acciò fosse conosciuto da tutto il Mondo quell'iniquissimo Giudice, che tanto ingiustamente avea sentenzia. to a morte il suo Dio. E la terza, per dimostrare, che si cra adempita la Profezia del Signore : Tradent eum gentibus ad illudendum, O flagellandum, O etucifigendum. I denza, che il nostro Salvatore morifse sopra

D. Non furono dunque soli i Giudei a

dar la morte al nostro Redentore?

R. Voi dite bene, e l'Istoria della Passione del Signore lo conferma, e con essa s'accordano i Fedeli della primitiva Chiesa, Convenerunt enim vere in Civitate illa ad-D. Vorrei un'esempio a questo propo- versus Sanctum puerum tuum Jesum, quem unxilli . Herodes . O Pontius Pilatus . cum gentibus, O populo Ifrael . Act. 4.

D. Il peccato de' Giudei fu forfe più gra-

vi di un femplice omicidio;

R. S. Tommafo nell'operetta de Symb. Apost. è di parere, che il peccato de' Giudes sia veramente di Deicidio e lo spica co questa similitudine : se alcuno, dice egli, imbrattasse la veste, che un Re ha indolso, tanto sarebbe Reo, come se avesse imbrattato lo stesso Re: E chi stracciasse il foglio. in cui è scritta la parola del Re, tanto ancora sarebbe Reo, come se avesse lacerato l'istessa parola, ed autorità del Re; nella stessa maniera, ec. L'ignoranza però sminuisce alquanto il peccato del Volgo, e de' più giovani tra' Giudei; ma non già de' più autorevoli, e adulti.

D. E di Pilato che ne avvenne poi? R. Si uccife da se stesso miserabilmente in Vienna di Francia, l'anno di Cristo quarantesimo primo. Euseb. in Chron. Ado. similiter in Chron. ex Paulo Oros. 1. 7. c. 5. Cassiod. etiam in chron. Greg. Turon. 1. 7. c. 24. Baron. tom. 1. anno 45.

## LEZIONE TERZA.

## Crucifixus .

Osa fignifica questa parola Cruci-1 fixus?

R. Significa, che il Figlio di Dio fu confitto in Croce da' Giudei, che ve l'attaccarono per le mani, e per i piedi traforati da duri Chiodi, supplicio il più aspro, il più lungo, ed il più infame, che si praticasse allora, e proprio per lo più di gente vile, e di malfattori ... Jo: 20.

D. Fu caso, o pur disposizione Divina,

che Cristo di tal morte morisse?

R. Fu disposizione della Divina Provvi-

il legno della Croce affinchè di là ci venisse egli, che era l'Innocenza medesima, di la medicina, donde il nostro male traeva morire del più crudo ed infame supplicio, l'origine : Ut unde mors oriebatur, inde vit a che allora si praticasse. E perciò ben disse S. resurgeret; O qui in ligno vincebat, in ligno Agostino : Ex Crucis supplicio à Cristo suquoque vinceretur per Christum Dominum perato fluxit Martyrum fortitudo. S. Aug. nostrum . In Praf. Milla .

E che il Serpente, che nellegno avea vinto i nostri primi Padri, fosse egli altresì la Legge, liberandone coloro che l'avevano vinto da Cristo, mediante il legno della incorse. E ragione dell'Appostolo: Ad Gal. Croce.

D. Non avete altra ragione che que- factus pro nobis maledictum.

Fedeli il credere che mottro Salvatore della Croce. Vide Aug. Ench. c. 41. elesse per se quel genere di morte, qual'era 6. Affinche quanto era più pubblica, e più atto, e più conveniente per la Reden- nota la sua morte, sosse altresì più gloriosa, zione del genere umano.

La prima si è, affinche si adempissero le là a tre giorni.

nel Mondo col cibo del pomo vietato, così sum, non pereat, sed habet vitam aternam. la vita gli fosse anche restituita dal frutto Jo. 3. pendente dall'albero della Croce, e così vi fosse proporzione tra la ferita, e la medici- ne i maligni spiriti, e per prepararci, ed inna . Deut. 28. Pf. 21. 6 95. Sap. 14. nu. 21. fegnarci la strada del Cielo, Chrys. inc. 3. Jerem. 11. Zach. 21. Isa. 68. Iren. 1. 4. c. 3. Jo. Aug. ser. 130. de temp. Rom. 9.

Hier. in cap. 3. ad Galat. cap. 8. Questo
è il sentimento di Chiesa Santa nell'Inche ancora noi, se vogliamo salvarci, dobno:

De Parentis protoplasti Fraude Factor condolers -Quando pomi noxialis In necem morfuruit: Ipfe lignum tune notavit, Damna ligni ut solveret .

Al che allude ancora la Spola ne' Sacri!

ma. Cant. 8.

de Fide , & Symb. O in Pfal. 62.

4. Per tirare sopra di se le maledizioni del-3. Christus nos redemit de maledicto legis,

5. Affinchè la soddistazione, che il no-R. Molte sono le ragioni addotte da' SS. stro Salvatore dava per i nostri peccati al Padri a questo proposito; alcune delle quali suo Eterno Padre, fosse tanto più copiosa. faranno quì da me brevemente riferite, di- cd abbondante quanto più crudele ed igno-cendovi però anticipatamente, che basta a' minioso tra tutti gli altri era il supplicio

ed indubitata la sua risurrezione seguita di

Figure, e le Profezie di questo Mittero, co- 7. Affinche il Figlio dell' Uomo fosse me quello del Serpente di bronzo esaltato, esaltato come un segno di vita a tutte le nanel Deserto. Gret. serm. de cruc. l. 1. c.40. zioni del Mondo: Sicut Moyses exaltavit Serpentem in deferto, ita exaltari oportet Fi-2. Affinche, come la morte era entrata lium hominis, ut omnis, qui credit in ip-

8. Affine di santificare l'aria cacciando-

biamo crocifiggere, e mortificare la nostra carne, con le sue passioni, e concupiscenfie: In fegno di che il Signore quando era condotto al supplicio, portò bensì la sua Croce come vero Isaacco, ma insieme difpole di esser accompagnato dal Cireneo nel portarla.

10. Volle finalmente effer crocififfo,per Cantici: Sub arbore malo suscitavi te, ibi abbassare, e consondere la superbia umana corrapta est mater tua, ibi violata est genetrix con la predicazione della Croce: Costè, dice l'Appostolo.Cor. T. Placuit Deo per stal-3. Per dar a' fuoi Fedeli un' efempio di titiam pradicationis salvos facere credentes ; virtà , ed infegnarli insieme , che ne la e poco dopo : Quod infirmum est Deisfortius : morte, ne le circostanze di essa, per igno- est hominibus. In questo senso intendono anminiose che siano, sono da temersi, quan-cora i due massimi Dottori della Chiesa Gido si muore per mantenere la giuttizia, el rolamo, ed Agostino quelle parole del Proseinnocenza, e per zelo, e difesa della veri- fra Abacuc 5. Cornua in manibus ejus, dicedo tà. S. Th. 3. p. q. 46. a.6. E per questo elesse che la fortezza e l'armi, con le quali il Sal-

fuoi nemici, furono le braccia della Croce, tam nefaria res appellari non potest. alle quali furono affisse le mani di Cristo. Ed D. E contuttociò i Cristiani fanno tanto in verità ha innalzato egli la Croce, prima gran caso della Croce, fino a pregiarsi di abbominevole, ed infame, a tal grado di morire in essa all'esempio di Gesà Cristo? onore, che come dice lo stesso S. Agostino, R. E con ragione; imperocchè l'infamia Lest. 181. de temp. ella è a'Fedeli scudo im-S. Leone : Serm. 1. de Pass. Dom. O admi- particolare una volta all' Appottolo : Mihi rabilis potentia Crucis!

Giudei a crocifigger Cristo?

portavano a quell' Agnello innocentissimo . tando a gara: Morte tutpiffima condemnemus eum , Sap. 2. ma per parere di farlo morire giustamente. l'accusarono per bestemmiatore contro Dio e per sedizioso, e ribelle contro il Principe.

D. Era poi tanto infante, come voi dite, E poco dopo:

il supplicio della Croce?

R. Al certo, e ne costa dalle Scritture, e dagli Autori profani. Quanto alla Scrittu-E di nuovo. ra, gli stessi nemici del Signore chiamarono la Morte di Cristo Mortem turpissimam, Morte ignominiofissima, nè solamente era tenuto per infame colui che moriva in cro-loro scritti? ce, ma ancora per maledetto, dicendofi di zia a' Gentili . Leggete S. Agoft. fer. 36. in nicies , flirps refurrectionis , lignum vita O'c. Joannem . L'attanzio l. 4.c. 26. dice; che la bero, abbenche Reo . Vedete la l'Aut dam- virtutem Crucis, & quanta poffum ad ejus ce, fu trattato da servo, e tenuto per tale. rum via, claudorum baculus, consolatio pau-

5. in Verrem de Cruce Gabiniana, parlan perborum, male viventium pæna, adversus do di questo supplicio dille non aver parole Damones triumphus, devictio Diabeli, adoper esprimere quanto sia crutele, ed ignomi | escentum Padagogus, sustentatio inopum, niolo i Facinus est vincère civem Romanum. spes desperatorum, navigantium gubernator, feelus verberare, prope parricidium necare, periclitantium portus, objefforum miarus,

vatore, quasi con fortissime corna trafisse i deterrimumque Supplicium: Verbo fatis diene

penetrabile contro i loro nemici invisibili, tanto onore, e gloria da che sostenne il Saned il fregio più nobile dell' infegne, e della tissimo Corpo del Redentore. E' divenuto fronte de' Regi: onde con ragione esclama comune a' Fedeli quel vanto, che parve absit gloriari, nisi in Cruce Domini nostri D. Ma qual fu la cagione, che indusse i Jeju Christi. Ha preso Chiesa Santa l'incarico di compensare l'antiche ingiurie, ed R. La cagione principale fu l'odio che oltraggi con titoli onorevoli, e sublimi can-

> Arbor decor, O fulgida, Ornata Regis purpura, Electa digno stipite Tam fancta membra tangere ;

Beata, cujus brachiis Pretium pependit sæculi;

Silva talem nulla profert Fronde , flore , germine .

D. Ei Santi Padri, come ne parlano ne'

R. Con grandissimo onore. Ne riferirò questi tali; Maledictus, qui pendet in ligno: due per molti. Udite come parla S. Gio-Deut. 21. a tal fegno, che la Legge in quel vanta Damasceno: Crux est el el peus, & ar-luogo comandava, che il Cadavere di chi matura, & trophaum contra Diabolum; siera morto in croce, fosse deposto l'istesso gnaculum ne tangat nos Eversor, jacentium giorno, come peste del Mondo. Nequaquam crectio, stantium fulcrum, infirmorum bacuéontaminabis terram tuam, quam Dominus lus, Paltorum viroa, revertentium manus-Deus tuus dederit tibi in possessionem L'Ap-ductio, proficientium perfectio, anima conpostolo nella prima Ep. a Cor.c. r. chiama la fervatio, O corperis omnium malorum aver-Croce, scandalo a' Giudei, e ludibrio e paz- sio, omnium bonorum conciliatio, peccati per-

Udite ora S. Giovanni Grisostomo: Hom. Croce era supplicio indegno d'un Uomo li- 4. de Cruce, & Latrone. Si nosse desideras num & fed enim ff.de pæn. Si deve adunque laudem dicere, audi : Crux [pes eft Christiaconchiudere, che Cristo, morendo in Cro novum, resurrectio mortuorum, desperato-Quanto agli Autori profani, Cicerone l. perum, refranatio divitum, deffructio suquid dicam in crucem tollete ? crudeliffimum, Paten orphanorum , Defenfor viduarum

Justorum confiliavius, tribulatorum requies: vinassero, che anzi la croce illessa fervì al parvulorum custos, virorum caput, senum si- Signor nostrodi scala per salire sopra tutte fons , nuderum protectio .

onorato, e amato la Croce?

tuo Divino Maettro.

pressi nel suo corpo.

Non dà minor maraviglia, che giubilo, bris Domini suscepisti, diù desiderata, sollici- Leo Ser.4.de Pass. Aug.tract. 22.in Jo. te amata, sine intermissione quasita, O aliquando cupienti animo praparata, accipe me pregio il Legno della Santa Croce? ab hominibus , O redde me Magistro meo: ut per te me recipiat, qui per te me redemit. Catech. 4. 10. 13. S. Gio. Grisostomo orat. Brev. Roman. ex Actis .

Martiri, e fratelli Marco, e Marcelliano crina dove ferive ch'essa portava fopra di se affiffi con afprissimi chiodi ad un'palo, così una Croce di ferro, in cui racchiudevasi una si congratulavan seco stessi del suo supplicio particella della Santa Croce del Signore . L' dicendo: Numquam tam jucunde epulari su- instituzione ancora delle due solennità del-mus, quam libenter hac Christi causa perse- la Invenzione, e della Esaltazione della rimus, in cujus amore nunc fixi sumus; Uti- Santa Croce, conferma quelta verità . Vide nam nos tandiù pati finat , quandiù incorru- Brev. Roman. 3 Mais . & 14. Septemb. pribili hoc corpore vestus erimus. Brev. Ro-

man. 18. Jun.

D. Bisogna ben dire adunque, che i Giudei andaffero errati nel suo pensiero, quando de' Cristiani di munirsi del segno della croce Ere la memoria del Salvatore.

nis, lumen in tenebris sedentium. Regum ma- le terrestri, e celestiali Creature, e giungere enificentia, scutum perpetuum, insensatorum a sedere alla destra dell'Eterno Padre, con sapientia, sibertas servorum, Imperatorum acquistargli un nome superiore ad ogni altro Philosophia, lex impiorum, Martyrum glo- nome: la Croce l'introdusse nel suo Regno: viatio. Monachorum abstinentia, Virginum la Croce gli fervi di scettro: Dicite in Genticastitas, gaudium Sacerdotum, Ecclesia sun- bus, cantò il Reale Proseta. Psal.93. quia damentum, templorum destructio, Idolorum Dominus regnavit à ligno. Così leggono querepulsio, scandalum Judaorum, perditio im- sto passo S. Giustino nel Dialogo cum Triph. pierum, invalidorum virtus, agrotantium S. Agostino sopra questo Salmo: Tertull.l. Medicus , esurientium panis , sitientium 2. contro Marcion. e con loro Chiesa Santa nell' Inno : Impleta funt , que concinit Da-D. Avete voi esempi di Santi, che non vid fideli carmine, dicendo nationibus, regnafolo in parole, ma ancora in fatti abbiano vit à ligno Deus. Può ancora la Croce chiamarsi il Carro, in cui il Salvatore trionfo R. St. L'Appottolo S. Pictro volle effer della morte, del Diavolo, e dell' Inferno. erocifisso con i piedi in alto, e la testa all' in- Essa su, che trasse il Mondo a Gesù Cristo, giù, volendo per umiltà che passasse que come lo prediste lui medesimo: Et ego si sta differenza tra la sua morte, e quella del exastatus suero, omnia traham ad me ipsum, Jo. 12. e che in questo fenso parlasse, l'af-La Croce fu sempre l'unica gloria di S. serma l'Evangelista: Hac autem dicebat si-Paolo, Ad Gal. 6. e la meta de suoi sospiri; gnificans qua morte esset moriturus. Essa, al anzi nell' Epistola a' Galati apertamente dire di Agostino, su la Cattedra del nostro confessa di portarne il bollo, e i segni im- Legislatore: Lignum ubi suerune sixa membra patientis, etiam Cathedra est Magistri docentis. Effa finalmente fu il Tribunale l'udire come l'Appoltolo S. Andrea andalfe del nostro Giudice, in cui proferì la sentenincontro alla fua Croce, la falutò di lontano za di vita eterna al buon Ladrone, di morte, e fattolesi vicino l'abbracciò, e baciò di- e di dannazione all'altro. Vide S. Leoncendo: O bona Crux, qua decorem ex mem- Ser. 6.de Paff. Dom. post med. Trast. 19. in Jo.

D: I Criffiani anno fempre avuto in gran

R. Si. Leggete come ne fcrive S. Cirillo Oudd Christus sit Deus, S. Gregorio Niste-Simili a i due sopradetti surono i gloriosi no serm. de Baptism. e la vita di Santa Ma-

D. Dura ancora oggidì questa gran iti-

ma della Croce appreffo i Fedeli?

R. Si. Perehe, oltre l'usanza comune penfarono col supplicio della croce di abo- ad ogni occasione, e di piantarla in ogni luogo (come ne abbiamo parlato abbastanza de R. Tanto è lontano il pensare che l'indo-sopra nella Lezione quinta Preludiale ) e di fuomorì, per eccitar ne' Fedeli la rimembran- di Gerufalemme, affinche sapessimo, che il za della Passione del Signore, è costume an-sacrificio che Cristo saceva di se stesso, non cora antichissimo, e santissimo insieme de' era per il solo popolo Giudaico, ma per la Crissiani l'orare avanti l'immagine del salute di tutto il Mondo, acciò, come dice Crocifiso : E per istabilirlo maggiormene , San Leone fer. 9. de Pass. Effet Crux Christi ha sempre la Chiesa sin dalla sua prima ori-gine praticato di dedicar le Chiese, che so' D. Porto egli stesso la su no le vere Case d'orazione, con la Croce in go del supplicio? esse, per ricordare utilmente a chi ora la R. Sì, e lo notano gli Evangelisti: Jo. Passione del nostro Signore. A questo fine 19. Allora vide il Mondo il vero Isaacco ancora il Sacerdote, come mediatore tra col legno dell'olocausto in collo. Gen. 22. Dio, e gli Uomini, deve avere avanti di fe E ben vi conveniva, so buon Gesà, che voi il Crocifisso quando celebra, come ordina-stesso andando in trionso portaste il vostro

la Croce avanti gli occhi?

per mezzo di Gesù Cristo Signor Nostro, dicendo; Factus est principasus ejus super dalla di cui passione e morte ricevono la humerum ejus . fua forza, e virtù. Pretende ancora di muo- D. Non vi fu alcuno, che gli prestasse verci a compunzione, e ad un fincero dolo- ajuto a portar la Croce? re, e patimento de' nostri peccati, che fu- R. Costrinsero i Giudei un certo Simone rono cagione che il Figlio di Dio morisse Cireneo ad ajutarlo, udite il Sacro Testo: fopra la Croce . E finalmente pretende d'in- Angariaverunt pratereuntem quempiam . Sisegnarci, che dobbiamo ancora noi portare monem Cyrenzum, venientem de Villa, Pala noltra croce , e morire con Cristo in Cro- trem Alexandri O' Rufe, ut tolleret crucem ce, cioè crocifiggere i nostri affetti, e le no- ejus, O imposureunt illi Crucem portare post stre passioni mai nate, con i chiodi del santo Jesum . Lea Marc. 15. Luc. 23. e ciò non mani, ed i nostri piedi, cioè tutte le azio- bia che gli avevano concepito contro, con ni . e progressi della nostra vita .

ciulla giuocava in una piazza con altre fan- Gesù Cristo non portava la sua Croce, ma ciulle sue coetanee, il Demonio, che sem- quella di tutti gli uomini, e che andava a pre proccura d'opprimere la virtu ne'fuoi morire per essi. Vide S. Greg. mor. c. 6. principi, gli apparve in figura terribiliffima con cento mani, e cento piedi. Impaurita la Verginella fuggissi nella fua ftanza, ed ivi genuflessa avanti al Crocifisso umilmente se gli raccomando. Allora il Diavolo: mel permette il Crocifisso, e così confuso

D. In qual luogo fu Crocifisso il nostro affatto?

Salvatore?

fuonar la Campana nell'ore, in cui Cristo] . R. Nel Monte Calvario fuori della Città

D. Porto egli stesso la sua Croce al luga

no le Rubriche del Messale Romano. | scettro, e l'armi destinate per abbattere il D. Cosa pretende la Chicsa nel metterci, nemico. Sic decebat plane, o bone Jesu, ita decebat fequi, triumphum agebas, fceptrum R. Pretende d'insegnarci, che tutte le portare, & arma gerese, quibus diabolum orazioni, tutti i Sacrifici, e finalmente tutte superabas: parlo con Sant Atanafio; fer. le buone opere devono esser offerte a Dio de Pass. Cruce Domini: e lo predisse sia

timor di Dio, e più tosto con quelli dell'a- già per compassione, ma perche desideran-more, con appender alla Croce le nostre do sommamente di ssogare la immensa rabdargli la morte, temevano che mancasse di D. Gradisce poi Iddio le preghiere che gli pura dobolezza per istrada. Così l'intendeporgiamo avanti l'Imagine del Crocifisso | vano essi, ma ben diverse erano le disposi-R. Sì: come si può raccogliere da questo zioni della Divina Provvidenza, che della esempio. Mentre Santa Brigida ancor fan- loro malizia servivasi, per dimostrare che

## LEZIONE QUARTA.

Cristo nudo in Croce.

Non ti posso nuocer , disse ; perchè non D. CE vi resta altro a dirmi della Croci-A fissione del Signore, ditemelo, e prispari: S. Anton. 3. p. tit. 24. c. 11. in chron. mieramente, è egli stato crocifisso nudo

R. Così è. Prima ce ne afficurano gli E vanEvangelisti, ut Jo. 19. li quali narrano che stio plebis, volle ancora pender nudo dalla Crifto dopo di effere stato flagellato ripi- Croce per vettire la nostra pudità con la sua. gliò le fue vesti, e di nuovo se ne spogliò nel come diffe di sopra S. Atadasso. fero tra loro, come avea predetto il Real che ci rappresentano Cristo coperto con un Profeta: Pfal. 21. Deviferunt sibi vestiment vold et alora anche vestito del tutto.

R. Ciò non si sa che con giulla causa, tem . Lo stello affermano i Santi Padri .

mo, nudo volle entrarvi il fecondo.

S. Atanasio Serm. de Cruce, & Passione D. E i Santi soffrirono volenticri questo Domini: Si spoeliò delle sue vetti, non sti-scorno di effer esposti nudi, per amore di mando convenevole d'introdur l'uomo nel Gesù Cristo? mo, quando ne fu fcacciato . . .

vitæ Christi.

sto fatto nella Scrittura?

do, il che da' Padri antichi viene militea- gelli, e finalmente il supplicio della Croce-mente inteso di Cristo pendente nudo dalla. Di Il nostro Redentore su egli crocissiso mente inteso di Cristo pendente nudo dalla Croce. Gen. o S. Aug. l. de Civit. Dei c.2. con la Corona di spine in testa

Or lett, 12.contr. Fauft. O alii .

vi era adito per essi di accostarvisi:

veniente alla onestà di Gesù Cristo.

luogo del fupplicio, indi i Soldati te le divi- D. E pure noi vediamo molte pitture,

non effendo conveniente ch' egli sia esposto S. Ambrogio Ser. 10. in Lec. Afcefe nu- alla vista de' Fedeli in quel modo, che fu do sopra la Croce, come ci formò la Natu- crocefisso da que' Cani, come li chiamò il ra. Nudo abitò in Paradifo il primo Uo-Salmilla, i quali non devono in alcun modo effer imitati da noi . Molan. de pict.c.79.

Paradifo vestito con le vesti avute da Ada- R.Si. Santa Flavia Vergine nobile, ed linsieme Martire illustre, forella di S. Pla-.. Dell'itteffo parere è S. Bonaventura lib. cido Martire, confitta nuda in Croce per medit, vitæ Christi cap. 78. e Rodolto 2. p. ordine del Tiranno Manuca, che voleva indurla a rinegar la Fede di Gesù Cristo, D. Non vi farebbe qualche figura di que- rivolta al Barbaro: Eccomi pronta, diffe, a tollerare non fofo l'Ignominia della nudità, R. Si. Noè effendoli inebriato del vino ma il fuoco infieme, ed il ferro, per amore della Vigna da lui piantata, fu trovato nu- di quello, che per me pati la nudità, i fla-

R: Origene, act. 3. in Matth. e Tertul-D. E qual ragione vi fu di fare in questa liano l. comra Judeos cap. 13. ambidue Autori molto antichi, fono di quello pare-

R. Solevano i Romani, e le altre na- re. La loro ragione si deduce dall' Evanzioni, appresso le quali era in uso questo sup. gelio di S. Matteo a' 27. dove serive, che plicio, crocifiggere i rei nudi affatto. E chi Gesù Cristo prima di esser condotto alla mai potrà immaginarsi, che tra'Giudei, o morte, su spogliato della sua clamide, o tra'Carnefici di Gesù Critto tanto avidi di manto. Che gli toglieffero la Corona di spitormentarlo, abbia avuto luogo qualche ne, nonne parla; e pure ne avea fatto men-fentimento di rispetto particolare? Ben l'a-zione espressa, e particolare, quando gliela vrebbero fatto volentieri gli Amici, ma non posero. Vi è di più una ragione molto verisimile, qual' è, che avendo i Giudei fatto D. Questa nudità però mi pare poco con-condennar Critio alla morte, per il pretesto che affettaffe il Regno, pare, che non gli R. Potrebbe parer poco conveniente que avranno tolto la Corona di spine, che sersta nudità alla Maesta Divina, se non tosse viva loro per manifestare la cagione, che più che certo, che Iddio, il qual'è l'innocen- l'aveva condotto a quel supplicio, ed insieza, ed onessa medesima, non può sar cosa me pareva pena conveniente al supposto che onesta, e conveniente non sia, benchè missatto, e massime permettendolo Iddio, a noi paja altrimente. E per altro non è acciò fosse noto a tutti, che si era adempita maraviglia, se avendo egli nominato se stella Prosezia di David: Dominus regnavit à fo per bocca del Profeta: Pfal. 21. Verme, ligno. Con ragione adunque le antiche pite non uomo, obbrobrio degli uomini, e gi-ture, e scolture ci rappresentano Cristo in uoco della plebe: Ego autem sum vermis, Croce coronato di spine, al che si sottoscri-O non homo, opprobrium hominum, O abje-we ancora Tertuliano allegato di fopra di-

cen-

cendo, che il Montone intricato con le corna tra la spine, e sostituito al sacrificio in- privatamente, poco importa il rivolgersi vece di Isacco, era figura di Gesù Cristo: più ad una parte, che ad un' altra, essendo cumdata.

Gesù Crocifisso?

R. Fu posto in Croce in tal maniera, no i Santi Padri .

D. E perche più tosto l'Occidente, che Roman. 2. constit. c. 57.

altra parte del Mondo ?

R. Per mostrarci, che come Sole di Cristo? Giustizia veniva ad illuminare l'Occidente ludgo di tenebre, cioè il Mondo involto quanto più a lungo delle figure di essa, già nelle tenebre dell' ignoranza, e del peccato. accennate poco fa brevemente . Durand. in Così l'intese Zaccaria, cantando pieno di Ration. lib. 1. cap. 4. giubilo. Visitavit nos Óriens ex alto, Luc. 1. D. Quali sono? e subito ne rende la ragione, dicendo: Ilchi del Signore riguardavano i Gentili: Ocu- est Arbor dignissima, in Paradisi medio situacesse, per eleggerli per suoi, e riprovare i tem omnium superavit. Ciudei.

tradizione?

R. Si: Imperocche per mantener viva della Santa Croce. r ella loro mente la memoria del Crocifisso Salvatore, oravano sempre con la faccia ca è chiamata Lignum incorruptibile, e perrivolta all' Oriente, come se avessero real- ciò ripiglia spiegando questo passo S. Isidomente avanti gli occhi il Corpo Santissimo ro, in cap. 12. Genesis. Noe per mezzo dell' di Gesù Cristo, che dalla Croce mirava l'Acqua, e del Legno su liberato dal diluvio Occidente .Jo. Damaf. inf. cit. Tertull.cone. effendo nell' Acqua, e nel Legno figurata Valent. Cle. Alex. 7. Strom. 4. Beda in Luc. la Croce, ed il Battelimo. In quella guifa

questa forma ?.

questa esfer tradizione Appostolica. Così vofilio de Spiritu Sancto, cap. 27. Sant' Ago- 48. attraversando le mani in forma di croce stino ad Casulam Presbyt. S. Giust. I. quæst. per benedire i figliuoli di Giuseppe, figurò 118. S. Gio: Damasc. lib. 16. Orthod. fid. la benedizione eterna, che Cristo ci merilib. 4. cap. 13. S. Athan. quest. ad Antioc. to con la sua Croce. Alternatis, cancella-16. e molti altri.

Coriente?

R. Se parlate delle orazioni che si fanno Est enim Aries ille Cristus inharens corni- Dio in ogni luogo; non così se delle oraziobus crucis, corona spinea in capite ejus cir- ni pubbliche, poiche la Chiesa, seguendo le tradizioni, e la mente degli Appoitoli, e D. A qual parte del Mondo era rivolto primi cristiani, pratica ancor oggidì di fabbricar le Chiese, e gli altari in tal positura, che l'Immagine del Crocissso posta nell' che lasciandosi Gerusalemme dietro le spal- Altare principale miri verso l' Occidente. le, riguardava l'Occidente. Così afferma- onde i Cristiani, che l'adorano, necessariamente riguardano l' Oriente . Vide Clem.

D. Restavi altro da dire della Croce di

R. Nonaltro, se non che il parlare al-

R. I. L' Albero della Vita piantato da luminare his, qui in tenebris, & in umbra Dio in mezzo al Paradiso terrettre : Damortis sedent; e sorse prima di lui l'intese masc. lib. 4. cap. 12. come ci spiega Santa David. Pfal. 65. quando diffe, che gli oc- Chiefa nell' Officio della Santa Croce . Hac li ejus super gentes respiciuns: come se di- ta, in qua salutis Auctor propria morte mor-

2. L' Arca di Legno, in cui Noè fu sal-D. E i primi Gristiani tenevano questa vato con tutti i suoi, mentre tutti gli altri perirono, fu figura del Legno falutifero

Notate, che nella Sapienza al 10. l' Afrap. 93.

D. Chi ammaestrò i Fedeli ad orare in conobbe la sua salute, così la Famiglia di Gesù Cristo deve la sua al Battesimo, ed al-R. I Santi Padri antichi affermano , la Passione di Cristo: Vid. Cyr. Cat. 13.1.4.c. 12

3. La terza figura ci viene presentata dal gliono Origene in lib. num. omil.3. San Ba- Patriarca Giacobbe, che nella. Genesi a' rifque manibus filios Joseph benedicens, fi-D. E'egli ancora necessario a' giorni no- gnum Crucis manifestissime descripsis: Sofiri l'osservare questa usanza di orare verso no parole del Damasceno I. 4. O 14. Tertul. l. de Baptifm.

Figur-

Figura della Croce fu la Scala di Giacob-, nostro proposito, parlando sopra questa fi-be. Per quella scendevano, e salivano gli gura, così dice: Moyses post interdictam Angeli, per quelta, cioè la Croce, scese- omnisrei similitudinem, cur aneum Serbenro i Giudei, e falirono i Gentili: Ego puto tem ligno impositum pendentis habitu in spe-Crucem Salvatoris illam effe Scalam, quam claculum falutare propofuit? An O hic Dovidit Jacob. In istam Scalam descendebant minica Crucis vim intendebat, qua Serpens Angeli, O conscendebant . In ista Scala, hoc Diabolus publicabatur , O laso cuique a spiest Cruce, descendebant Judei, & conscentitualibus colubris, intenti tamen, & crederum Gentiles. E'S. Girolamo che parla. denti in eam sanitas morsum peccatorum, & Sup. Pfal. 48, Gen. 28. Aug. serm. 70. de temp. falus exinde pradicabatur? Exod. 14.

s. La Verga, con la quale Mosè percofse il Mare in forma di Croce, su fignra di effa . Virea Mofaica in fimilitudine Crucis mare percussit, O' salvavit Ifrael, Pharaonem autem submersit. Così il Damasceno . D.

6. Il Legno, che convertiva l'acque

7. Fu figura della Croce il grappolo d'uva mil. 5.) An ut lignum unufquifque nostrum appeso ad un legno, e portato al Popolo d' ferat, aut cum Christo crucifigatur in ligno; Ifraelo dalle Spie, per fegno dell'abbondan-cioè a dire, forfe che ciasc heduno di noi porza, e fertilità della Terra promessa. E' pa- ti la sua Croce di legno, o sia realmente atrere di San Gregorio Nisseno, in vita Moy-taccato alla Croce con Gesù Cristo? muntiatur.

fo. 3. Qualunque volta (dice S. Prospero) questo nel libro de' Giudici al 9. sarcha dal Serpente insernale col veleno D. Cosa è adunque, in una parola, la delle sue maligne suggestioni feriti nell' A- Croce spirituale, ed in che consiste? mente lo mira, e gli crede come si deve non quel grande ingegno di Tertulliano, che a Cristo, e di S. Andrea; e l'altra spirituale;

# LEZIONE QUINTA.

Della Croce Spirituale .

"He pretese da noi il nostro Salvatore, quando comando, che ciascheamare in dolci, fu figura della Croce . Così duno portaffe la fua Croce? Matth. 16. Quid afferma Tertulliano nel lib. cont. Judzos. fibi vult hoc verbum (dice il Grisostomo o-

fis, Racemus enim ex ligno dependens (dice R. Certo che no (rifponde egli) Numquesto Santo ) quis alius erit, quam is, qui quid enim omnes Martyres, qui secuti sunt in novissimis diebus ex ligno pependis race- Dominum, crucifixi sunt? Numquid omnes mus, cujus sanguis potus fit credentibus salu-Virgines, qui juxta Apocalypsim sequuntur taris? Moyse id anigmatied nobis pradicen-Agnum Dei, crucifixi sunt, ut sequantur? te: fanguinem enim, inquit, uva bibebant Numquid Apostolus Paulus crucifixus fuerat, vinum : qua ex re salutaris Christi Passio pra- cum dicebat. Mihi autem absit gloriari nist in Cruce Domini noftri Jesu Christi, per quem 8, L' Ottava, ed ultima figura della Cro- mihi Mundus crucifixus est & ego Mundo: ce è il Serpente di metallo innalzato nel Hoc autem dixit, ut intelligas Crucem non Deserto da Mosè in faccia a' figliuoli d' tantum effetigni patibulum, sed vita, virtu-Ifraele, la di cui vista era di tanta virtù, che tisque propositum? Aug. serm. 32. de Sanctis. fanava i popoli feritida' Serpenti infocati E vuol dire, che Cristo non pretende che mandati da Dio per esterminio degl'Ifraeli- tutti portino, o muojano con lui nella Croti idolatri. Quelta figura è la più nobile di ce materiale, ma bensì nella spirituale, la tutte, interpretata dal Signore medesimo, qual consiste nel negare la propria volontà, che se l'appropri d'dicendo. Sicut exaltavit e le passioni nostre fregolate, come si spie-Moyles Serpentem in deferto, ita exaltario- go benissimo con dirci ; Qui vult venire post portet filium hominis , ut omnis , qui credit in me , abneget semetipsum , & tollat Crucem ipsum,non pereat, sed habeat vitam aternam . fuam , O fequatur me . Vi è una figura di

nima, innalziamo gli occhi a Cristo penden- R.La Croce spirituale no è altro, che quelte in Croce per noi : perchè chi frequente- lo che ci da fatica, o dolore in questa vita . Vi fono adunque due Croci: L'una vepuò perire. Conchiudiamo per ultimo con ra, e materiale, qual fu quella di Gesù

Qua torius vita curriculo cunctarum discipli- monio ci proccura, così permettendolo Dio narum virtutibus computatur, disse S. Ago- e con le tentazioni, per allettarci al male, stino serm. 32. de sanctis. Questa adunque o con offenderci nella santità, o pure ne benon è altro, che il travaglio, l'afflizione, ni temporali, per indurci alla disperazione, e difficoltà, che si attraversano nella stra- alla bestemmia, ec. da della virtà, le quali dobbiamo sopportare con pazienza per amor di Dio da qua- cuna di queste Croci? lunque parte ci sopravengano, per la perdita delle facoltà, o per quella della fanità, 23. de Sanct, perchè la vita del Cristiano, o per il pericolo de congiunti, ed amici, ed che segue la massime eterne del Vangelo, in mille altre guise: five in re familiari, sive non è altro, che una continua Croce, ed flino in Pf. 30. conc. 2.

le varie specie di questa Croce?

R. Di queste Croci, altre ci vengono mandate da Dio, altre dagli Uomini, altre da noi medesimi, ed altre dal Demonio,

così permettendolo Iddio,

Da Dio fu quella di Davide , allorchè fuggì da Affalonne suo figlio ribelle. La predisle il Signore medesimo, dicendogli per lum de domo tua Oc. 2. Reg. 12.

fimo Re ricorrendo a Dio diceva: Miserere

bellantes adversum me Pfal. 35.

quella di Giobbe, e perciò con amarezza di morati, e pii, e perciò sospirando esclamò l' Appostolo. Ad Gal. 5. Qui Christi sunt, l' Appostolo: Infelix ego homo, quis me li- cioé buoni Cristiani, carnem suam crucifiberabit de corpore mortis hujus?

vivo ritratto delle varie Croci, che il De- cano le passioni.

D. Ha poi ciascheduno de' Cristiani al-

R. Si. Rifponde Sant' Agostino, Ser. in falute corporis, five de periculo charissimo- un continuo Martirio. Ed in altro luogo rum, Oc. quavis enim tribulatio congruum aggiunge: Nessuno dica a se stesso, che le dolorem habet, O' cruciat, parlo con S.Ago-| tribolazioni furono tutte de' fuoi Antecessori, ma che non passarono a' nostri tempi. D. Fatemi adunque vedere con l'esempio Se pensi di non aver tribolazioni, non hai ancora incominciato ad effer Cristiano. Che coto fai delle parole dell'Appostolo: Omnes, qui piè volunt vivere in Christo Jesu, persecutionem patiuntur? Se adunque non sei ancora nel numero di quei che patiscono, è segno, che nè pure hai cominciato ad esser Cristiano. Ed altrove ripiglia: Questa nostra vita così breve è una continua tribobocca del Profeta, Ego suscitabo super te ma- lazione : se non è tale, non è pellegrinaggio; che se è pellegrinaggio, o che tu non Dagli Uomini era quella, di cui il mede- ami la tua vera patria, o che fenza alcun dubbio sei tribolato . Imperocchè, chi è comei Deus, quoniam conculcavit me homo, to- lui che non si senta tribolato dalla lontata die impugnans tribulavit me, conculcave- nanza dell' oggetto amato? Se adunque non runt me inimici mei tota die, quoniam multi ti pare di esser tribolato, è segno che non ami . Ama l'altra vita, ed allora vedrai, che Altra ci viene da noi medesimi. Tale su questa vita per diliziosa, e prospeta che sia, non è altro che una tribolazione continua. cuore diceva: Factus sum mihimetipsi gra- S. Gio: Grisostomo nell'omil. 66. Ad Pop. vis. Tale quella di San Paolo, di cui egli: In verità, dice egli, le miserie, le tribola-Video aliam legem in membris meis repugnan- zioni, e le malinconie sono compagne insetem legi mentis mea, O' captivitantem me in parabili della nostra vita. La tribolazione è lege peccati, que est in membris meis. Quest' legata alla vita del Cristiano con nodo inultima Croce domestica, e famigliare a tut- dissolubile. E perchè ciò, o Santo Patriarti, riesce molto presente a gli Uomini ti- ca? Perchè, ripiglia egli con le parole delxerunt cum vitiis, O concupiscentiis. Veg-Altre Croci ci vengono dal Demonio. gasi Tommaso da Kempis l'a de imit. Chri-Croce, e grande su quella, che sostenne sti c.ult. e San Leone serm. 9. de Quadradal Demonio il Pazientissimo: Egressius Sa- gesima, ed al ferm. 84. dove mirabilmente tan à facie Domini percussit Job ulceré pessimo al suo solito pronuncia : La vita de' Santi è à planta pedis usque ad verticem ejus, qui te- un continuo ritratto della Croce di Cristo sta saniem radebat, sedens in sterquilinio . mentre con la continenza crocifiggono la Job. 2. Leggete l'Istoria, e vi troverete un carne, e con la forza dello spirito mortifi-D. A

# TOMO PRIMO.

D. A chi toecano più Croci in questo le sue pene, e ciò talora fino al mezzo gior-Mondo?

tribulationes Instorum, Plal. 22. Non tite- vita. E per segno maggiore dell'interesse ner per giusto, se non hai tribulazioni. E' che vi aveva Dio in questo gran traffico di fentenza del Signore, che la strada, qual patimenti, i giorni di Domenica, e delle conduce alla morte, ed alla perdizione, e larga, e spaziosa: Via lata, O spatiosa est delle sue Croci più gravi. qua ducit ad mortem. Si quis vult venire post D. Tolleravano poi i Santi con pazienme, abneget semetipsum, O rollat Crucem za, e fortezza d'animo le sue croci, e le sue fuam, O seguatur me. Matth. 16. Non si pene? possono godere due Paradisi, uno di qua, R. Certissimo. Il primo esempio è degli è l'altro di là, dice S. Girolamo: Difficile Appostoli, de' quali dice il Sacro Testo. morte sopra il Calvario.

ne sopradetta, tante, e così diverle erano di questo Santo il giorno 23. di Decembre le sue angoscie, che appena in otto giorni D. E' poi solito nostro Signore di ajutar poteva aver un' ora di respiro. Il letto, e la gli afflitti a portar la Croce notte non alleggerivano, ma accrescevano

no seguente: nè questo su travaglio di po-R. A' Giusti, e timorati di Dio. Multa che, ma di tutte quante le notti della sua:

est immo impossibile dice questo Santo Dot- Ibant Apostoli gaudentes à conspectu Concitore nell'Ep. 34. ad Julianum, ut @ pra-lii, quoniam dieni habiti funt pro nomine Jesu fentibus quis of futuris fruatur bonis, ut hic consumeliam pati. Act. Apost.c. s.e. dopo essi, ventrem, O ibi mentem impleat. Et de de-liciis transcat ad delicias, ut in utroque secu-Ma per non tesser un lungo Catalogo delle lo primus fit ; ut O in calo, O in terra appa- prove che diedero della sua costanza, epireat gloriosus. Per questa strada passarono zienza tanti Martiri illustri, e Confessori gli Appostoli, per questa i Martiri, seguen- invitti; mi ristringo ad un solo esempio mado il loro Divino Maestro: Vedete come raviglioso, ed è quello di Servolo Paralitiparla delle sue Croci l'Appostolo nella se-co, raccontato da San Gregorio al libro conda a' Cor. c. 11. come delle sue, e degli quarto de' suoi Dialogi cap. 15. omil. 15. in altri Appostoli nella prima a'Cor. c. 4. come Evangelium post med. In quel Portico, dice de' Santi dell' antico Tessamento nell' Ep. il Santo, che s'incontra nell' andar a S.Clead Heb. c. 11. Leggete come comenta que-mente, ábitava un certo per nome Servolo, fli passi il Grisostomo, e finalmente ristette-noto a molti di voi, quanto più ricco di mete, che la vita del Santo de' Santi, vero riti, altrettanto più povero di facoltà, Crocififfo, fu una continua Croce, dal na- cfauste dalla sua lunga infermità, poiche da' scere che sece in Betelemme, sino alla sua suoi più teneri anni fino alla morte giacque sempre in letto paralitico, a segno che nè Un mirabile esempio in questo genere ci pur poteva alzarsi a sedere, anzi ne pur acdiede Santa Coletta (come riferifce l'Au-costarsi le mani alla bocca, o rivolgersi dall' tor della sua vita appresso il Surio al tom. 2. uno all'altro sato, non che rizzarsi. Sua 6.Mart.) Tutta la sua vita su una serie con-Madre con un suo fratello l'assistevano, e tinua di dolori, e di tormenti, che ora fuc- lo fervivano, e per mano di essi distribuiva ceffivamente, ora unitamente l'affliggeva-no. Il suo tormento però, e la sua croce più veva. Mai imparò a leggere, e pure compragrave era un' enfiagione continua, ed uni- tisi i Libri della Sacra Scrittura, e facenversale di tutto il corpo, ora intollerabile, doglisi leggere continuamente da alcuni ora rimessa. Ma se gravissime erano le cro- Religiosi, che albergava per amor di Dio, ci del corpo, non erano più leggiere quelle tanto si adoperò, che ne divenne pratichisdell' Anima. Basta dire, che oltre le som-ssimo; Pativa, e pur rendeva grazie al suo ministratele dalla Natura alterata, e lan- Dio. Questo era lo ssogo delle sue pene. guente, di molte altre ne era Fabbro il Si- Questo era l'esercizio ordinario de' suoi gnore, con disegno di sabbricare un'esem-giorni, ed il trattenimento più lieto delle plared'invitta pazienza: e oltre l'enfiagio-sue notti. La Chiesa celebra la memoria

R. Al certo. In quel celebre conflit-

to avuto dal S. Abate Antonio co' suoi ne-sciò resta maggiormente glorificato. Tertia mici infernali, volle Gesù Cristo mostrar-|causa est; segue a discorrere questo Santo gli il zelo grande che aveva di proteggerlo. Dottore, ut virtus Dei magis elucescat, per Gli aprì il Cielo in faccia, e ne spicco un hujusmodi agros, & variis calamitatibus imraggio di chiariffima luce, che come forie- plicatas, virbumque Dei latiùs disseminetur. ra di grazia sbandì le tenebre, ed i Demo-nj, laldò le piaghe all' invito Campione, o carcer sub mediam noctem quatiebatur ip-e ristorò le rovine di quella povera sì, ma sis Deum laudantibus. Si fuisset folutus Paufortunata cella . Sentì il Santo la visita del lus, O illud habitaculum concussifet, non fuiffuo Signore, e con un profondo, ed amo- fet tam mirandum, quod fiebat. E poco do po: roso solipiro, gli disse: Dove eravate voi, Non hic autem solim; sed etiam in Petro, & o buon Gesù? dove eravate? perchè non in aliis quoque Apostolis videre qui spiam posvenire più presto in mio ajuto? Allora il set boc perpetuo evenire, ut O in persecutioni-Signore: Io ti sono stato presente, se nol bus Dei gratia esso estato di vederti combattere; Ora, in tribulationibus, ejusque virtutem pradicet. che ho veduto il tuo valore, ti assicuro di Ideireò dicebat Paulo: Sufficit tibi gratia mea. esserti diffensore per l'avvenire, e di farti Virtus enim in infirmitate perficitur. Nam glorioso per tutto il Mondo. S. Atanasio hoc est, quòd maxime Christi virtutem demonnella vita di S. Antonio.

tante croci a' fuoi Amiei?

Ra S. Gio: Grifostomo ho, 1, de Antioch. te .:

era un freno della vanagloria : Ne magnitulaphizet. 2. Cor. 12.

La seconda cagione è: Acciò i Popoli, Popoli di Licaonia con gli Appoitoli Paolo , bum incidere permisit . e Barnaba. Act. 16. E perciò dice il Grisolos omnia efficere.

strat, quoniam per talia vicerunt Apostoli, ma mala.

D. Quale è la cagione, che Iddio manda per vincula, tribulationes, flagella, O extre-

La quarta cagione è. Acciò non paja che ne assegna otto, e le riferirò qui brevemen- servano a Dio per interesse, ed a considerazione della felicità che loro concede in La prima cagione, per la quale Iddio per- questa vita, come giudicò del Santo Giobbe mette che i fuoi amici fiano travagliati fi è, il nemico comune. Ne propter vita prafenacciò con la considerazione de' molti meriti tis felicitatem videantur Deo servire. Quod inche anno, e de' gran miracoli che Iddio terdum non modo homines existimant, sed O' opera per mezzo loro, non si insuperbiscano. ipse Diabolus boc ipsum opinatus est. Cum Lo conobbe David, e perciò disse: Bonum | enim vidit Sanstissimum Virum Job valdè comihi, quia humilialti me Pf. 118. El' Appo- piolum, O opulentum, nihilque haberet, quod ftolo confessa, che il travaglio che pativa, ei accusationis loco objiceret, ad hanc confugie calumniam. Nunquid gratis, inquit, te colit do revelationum extollat me, datus est mihi sti- Job, circumvallasti interiora & exteriora ejus: mulus carnis mea angelus Satana, qui me co- propter mercedem ille virtutem sequitur santa opulentia. Quid igitur fecit Dominus? volens demonstrare, quod Sancti ipsum non colant vedendoli operar tante maraviglie, non gli propter mercedem, omnem substantiam abstutengano da più che Uomini, come fecero i lit, & paupertati tradidit. In gravem mor-

La quinta cagione è. Acciò penfiamo alla stomo, loco sup. acciò i Santi non sossero te- sutura risurrezione, considerando, che se Idnuti per Dei dagl' ignoranti ; Permisit Deus dio affligge in questo Mondo i suoi Amici, eos affidue cruciari, flagellari, O' in varios torza è, che effendo egli giusto, siasi prefisso morbos incidere, ut nimia corporis imbecilli- un tempo per premiarli. Cum enim virum tas. O centacionum turba prafentibus persua- justum, O multa virtute pradicum innumera deret homines esse, qui talia edebani miracula passum mala, O sic hine digressim videris, nihilque de suo afferre, sed gratiam Dei per il oportet ex hoc omninò aliquid de illo Judicio cogitare. Si enim homo pro se laborantes fine La terza cagione è. Acciò si conosca pramiis, O retributione abire non permittit, maggiormente, che non è la loro virtà, che multo minus Deus illos, qui tantum laborant, opera, ma la virtù di Dio, il quale per- patietur effe fine munere . Si autem ipsos

laborum suorum retributione privare non ele- tionem patiuntur propter justitiam : quoniane git , sequitur quoddam aliud tempus effe post ipforum est regnum Calorum . Matth. 5. Si prasentium finem, in quo prasentium arum- quis patitur ut Christianus, non erubescat;

narum mercedem recipiant.

La sesta causa è. Acciocchè servano d'giunge S. Pietro ep. 1. c. 4. esempio agli altri, per tollerare con pazienza i travagli, e le croci, che Dio gli man-Guardivi Iddio, dice il sopracitato Appoda. E' rissessione del Sacro Testo, che par-Istolo, di eleggere una tal croce: Nemo veut posteris daretur exemplum patientice ejus, enim est gloria, si peccantes, & colaphizaficut O Sancti Job. Tob. 2.

La settima cagione è . Acciò non pensasfimo, che fossero di natura differente dalla sua cagione, ed origine, può anch' ella dinoitra, e perciò fossimo più lenti, e neghit- venir buona, se colui, a cui tocca, si-ritosi ad imitarli. Septima causa est, ut si quan-solve di portarla pazientemente per soddisdo quis nos exhortaretur ad imitationem Apo- far a Dio per i suoi peccati. Tale era la felerum, Martyrum O' aliorum, qui Deo tam croce di David venutagli sopra per l'adulserius ipsos natura participes suisse cogitare- vario, e vi vederemo l'esempio, e la differen-

est, quod quando audieris Paulum dicentem. regge in questo mondo i suoi Cari, non di S. Paolo agli Ebrei, a cui vi rimetto. dobbiamo noi tener per fortunati coloro, che in questa vita abbondano di beni, e ricchezze temporali; ma quei foli, che fantamente vivono, e di propolito attendono all' acquisto delle virtù.

D. Tutte le croci spirituali sono ugual-

mente buone?

ro qualità dalle loro cagioni, le quali fono diverse, e dalla maggiore, o minore disposizione di chi le patisce.

zione di chi la tollera; Beati, qui persecu- Joan. 19.

glorificet autem Deum in ifto nomine : fdg-

Mala è la croce, se mala è la cagione. lando di Tobia così pronuncia: Hanc ten- strum patiatur ut homicida, aut sur, aut matationem ideo permisit Dominus evenire illi , ledicus , aut alienorum appetitor . Ibid Qua

ti fufferus? 1. Petr. 2.

Questa croce però, benchè mala nella constanti pectore per tot Cruces servierunt, al-terio, e per l'omicidio. Andiamo al Calmus propter rerum gestarum magnitudinem ; za di tutte queste sorte di croce : La prima O sic ad imitationem torperemus. Quocirca e del Salvatore, buona nella sua causa, e quidam de magno loquens Elia fic inquit. buona nella volontà. La seconda, è mala Elias homo erat similis nobis passibilis : Vides nella sua causa, perchè è del buon Ladrone quod à passionum communione demonstraret condennato giustamente per i suoi missatti; ipsam hominem esse nostri similem? Jacob.5. ma buona nella volontà, perchè seppe sare L'ottava cagione è. Acciò impariamo, di necessità virtù: la sopportò volentieri in quali debbano esser da noi giudicati beati, pena delle sue colpe : contesso Cristo, e moe quai miseri, ed inselici. Ostava causa ri penitente: Nos quidem juste; nam digna est, ut discamus, quosnam beatos, quos ve- factis recipimus: Et dicebat ad Jesum . Dorò miseros judicare debeamus. Certum enim mine memento mei. Luc. 23. La terza è del reo Ladrone, mala da ogni parte, perchè Usque in hane horam & esurimus & siemus, a tanti altri suoi peccati aggiunse l'infedel-O nudi sumus, O colaphis cadimur, O in-tà, e la bestemmia, dicendo: Si tu es Christus, stabiles sumus, O laboramus. Et quem enim salvum fac temetipsum, O nos: 1b: Se volete diligit Dominus castigat . 1. Cor. 4. Ad Hebr. farvi animo a portar virilmente la croce, 12. Posto adunque che Iddio gastiga, e cor-leggete il capitolo duodecimo nell' Epistola

## LEZIONE SESTA.

## Mortuus .

R. No : perchè le croci ricevono la loD. Osa ci propone a credere questa parola Mortuus?

R. Significa, che Gesù Cristo veramente mori , separandosi la sua Anima dal Cor-Sarà buona, e meritoria la croce, se po, come accade agli altri Uominiquanbuona sarà la cagione, e buona l'inten- do muojono. Matt. 27. Luc. 23. Marc. 15.

D. E

PARTE PRIMA.

rata dal Corpo ?

per certo; che quantunque l'anima si sepa-ticipare se non chi presentasse un suo biraffedal Corpo, la Divinità contuttociò fu glietto. Coitui certo, in quanto a fe, avreb-fempre unita al Corpo nel Sepolero, ed all' be foddisfatto per tutti. Che fe taluno, o per Amma quando scese al Limbo a liberare i S. superbia, o per negligenza trascurasse di

Figlio di Dio?

della nostra. Ut per mortem desirueret eum, immortalità, composta della virtà Divina, qui habebat mortis imperium, idest diabolum: e dell' infermità noitra, ha ben virtù di gio-@ liberaret eos, qui timore mortis per totam vare a tutti, ma non opera se non si beve; vitam obnoxii erant servituti . Heb. z.

deli tormenti?

cati del genere umano.

D. Spiegatevi meglio.

R. Il Figliuolo di Dio, nel patire per noi 12. in Jo. fub fin. ebbe per fine, non folo di foddisfare compitamente al suo Eterno Padre per il peccaattuali di chiaschedun Uomo, e perciò non morire con gli occhi rivolti al Cielo? serbò misura alcuna ne suoi patimenti.

D. Ho intefo: Ma non vi farebbe qual-

che altra ragione?

per mezzo della Fede, de' Sacramenti, delle Passione; e tornare a lui con la penitenza. buone opere, e principalmente per mezzo della penitenza.

D. Dichiaratemi questo con qualche vatore

esempio, o similitudine.

ri, e di stenti, avesse radunato un capitale ni della Settimana Santa, già predette dal capace di pagare i debiti di tutti, e ciasche- Proseta Zaccaria:c.12. Et plangent eum plan-

D. E la Divinità fu forse anch' ella sepa-iduno de' Cittadini di questa Città, e questo gran capitale aveffe posto a banco con que-R. No. anzi si deve credere, e tener sta condizione, che di esso non dovesse par-Padri . S. Th. de morte Christi 3. p. 9: 500. | chieder la poliza , o di comparir al banco, di
D. Per qual cagione volle morire il chi sarebbe la colpa? Ecco ancora un'altra smilitudine. Come il medicamento non R. Per vincere con la sua morte l'autor giova se non si beve, così la bevanda dell' Poculum med:cina, si non bibitur, non mede-D. Ma perche patire tanti, e così cru-tur; ita poculum immortalitatis, quod ex infirmitate nostra, O Divina virtute confectum R. Volle il Figlio di Dio soffrire la sua est habet quidem in se ut omnibus prosit; sed acerbistima Passione, in primo luogo, e si non bibitur, non medetur. E'sentimenprincipalmente, per dare un' abbondante to di S. Prospero. Conchiudiamo adunque loddisfazione al suo Eterno Padre per i pec- con S. Agostino . Quantum in Medico est, sanare venit agrotum. Ipse se interimit, qui pracepta Medici observare non vuit. Tract.

D. Mi sapreste voi dire, per qual ragione Gesù Cristo nel morire abbassò il capo verto originale, ma ancora per tutti i peccati fo la terra, e per il contrario i Santi fogliono

R.1. Riguarda la terra, per cui muore. Riguarda le ossa di Adamo, le quali bagna col suo Sangue. Riguarda la sua Madre, per R. Volle ancora patire per ammaestrar- darle l'ultimo addio in questa vita. 2. Abbasci col suo esempio, nell'umiltà, nella pa- sa il capo in segno di ubbidienza, volendo dizienza, nell' ubbidienza, e nella carità, mostrare, che accetta la morte per comancome abbiamo detto di sopra al c. 2. do del Padre. 3. Abbassa il capo in segno di D. Mi vien in mente un dubbio sopra la povertà, perchè non ha a che appoggiarlo. vostra prima ragione. Se il nostro Redento-4. Abbassa il capo aggravato dalle nostre inire ha soddisfatto abbondantemente per noi quità, quali egli tolse sopra di se. 5. Abbassa per qual cagione tanti fi dannano, ed a che il capo, per darci fegno, che come buo Pastoferve il far penitenza de' peccati commessi il re ha trovato nella Croce la pecorella smar-R. E' vero, che Gesù Cristo ha soddisfatto rita, e che la riporta sopra se proprie spalle copiosamente per noi;ma insieme è necessa- all'eterno ovile. Finalmente abbassa il capo. rio, che ciascheduno di noi applichi a se in presentando il bacio di pace a tutti i Pecca-particolare questa soddissazione, il che si fa tori, che vorranno approsittarsi della sua

D. E' ella cosa buona, e lodevole il piangere la passione, e la morte del nostro Sal-

R. Anzi Santissima. A questo ci invita R. Se vi fosse alcuno, che a costo di sudo- logn' anno la Chiesa con le cerimonie solen-

Elu quasi super unigenitum, & dolebunt super, tu mi vedi immobile al contrasto delle nassì fanno in quel tempo i Cristiani con l'e- Natura, ma per la continua memoria che Natura medesima, e delle Creature mute, per il desiderio che ho d'imitarlo nella soffe-ed insensate, che al morir del Creatore cele-renza. Sappi però, che nelle occasioni dico brarono il sunerale: cioè la Terra co' suoi a messessimo, quando anche i tuoi tremori, e col coprirsi di lutto, e di tenebre; servidori giungesfero a tal temerità di straple Pietre coll' ispezzarsi, ed il Sole con oscu parti anche la barba, e darti delle guancia-rare la sua luce. Matt. 27. Luc. 23. Sarebbe te, vi sarebbe forse proporzione di questi afcerto grand' ingratitudine dell'Uomo il non fronti con quelli del tuo Signore? Così fo. o della morte del suo Dio. Suol dirsi per pro- rito affatto s'accheti. verbio: Dum caput agrotat catera membra dolent : Se dunque è vero, come è verissimo to Martire, che ridotto in servitù da un Tiè il nostro capo, come potremo non accom- co, e piangente. Interrogato della cagione pagnarlo nelle sue pene mentre patisee, dal Tiranno, rispose, esser la memoria della: e mentre muore per noi?

l'istesso Salvatore il vietasse, quando rivolrusalem , nolite flere super me . Luc. 23.

gnore di piangerlo; ben gli vietò di pianger- Santo Battesimo. o per quel solo motivo, che avevano esse. Lo piangevano, e lo compativano per certa cuore di Santa Chiara da Monte falco, e lo tenerezza, e compassione umana, come Uomo condennato a morte ingiustamente, per di veduta nel suo Trattato de Signis Eccl. le false accuse, e calunnie de' suoi nemici. l. 5. c. 3. to. 2. Voleva adunque il Signore difingannarle, ed infinuargli, che dovevano piangere per foprastava all' ingrata Città di Gerusalemme, per la morte che davano al Figlio di Dio: Nolite tam propter me, quam propter vos ipfas deflere injustam mortem meam , ut mi della Religione di S. Francesco, S. Chiaque vobis extremum exterminium, mihi ve- ra, e S. Coletta, come narrano il Surio, e re summam paritura sit gloriam. Chiosa il Stesano Giuliaco. Dottissimo Giansenio.

frutto, e profitto dell' Anime loro?

eum, ut doleri folet in morte primogeniti. Co- sioni, non credermi tale per istupidezza di sempio sì della Chiesa loro Madre, sì della tengo de' strapazzi fatti a Gesù Cristo, e feguire il rifentimento delle Creature inno- Delfina, ne mai cesso di pensare alle ingiucenti, mentre i fuoi peccati lo convincono rie fatte al mio Salvatore, finchè il mio spi-

Narra ancora il Cantipratense di un cerche noi siamo membri di Cristo, e che egli ranno Idolatra, andava sempre malinconimorte del fuo Dio, e che nel cuore portava; D. Voi direste bene, se non paresse che impressi i segni della Passione. Sdegnato perciò, e curioso il Tiranno, comandò, che to alle Donne, che lo seguivano nel tempo gli fosse aperto il petto, e strappato il cuore; della sua Passione, così loro disse. Filia Je- ed ecco scolpita in esso l'Immagine di Gesù Cristo crocifisso, alla qual vista compunto-R. Non vietò loro semplicemente il Si-lil Barbaro, si convertì, e volle ricevere il

L'istessa immagine pure su trovata nel narra Tommaso Bzovio, che su testimonio

Nota è l' Istoria delle Sac. Stimmate impresse dal Signore nel Corpo di S. Francesco. più alta cagione, quale era l'esterminio che d'Affisi, in ricompensa della continua memoria che aveva della fua Paffione.

La Passione del Signore era il tratteni-. mento ordinario di quei due chiarissimi Lu-

Finalmente Santa Elifabetta figlia del-D. Avreste esempio di Persone, che ab- Re d'Ungheria, un giorno, che vestita biano pianto la morte di Gesù Cristo con regiamente, ed accompagnata da gran numero di Servidori entro in Chiesa, R. Si. S. Elzeario Conte d'Arriano, con nel vedere la Croce, e Cristo pendente la continua memoria della Passione del Si-lda essa, diede in un dirotto pianto, rimgnore rintuzzava l'impeto delle fue passio-proverando trattanto a sestessi. Iddio mio ni, e godeva di una pace, e tranquillità d'ani-Salvatore nudo sopra un patibolo, ed io mo grandissima. Stupita di questo Delfina vestita di porpora, ed ornata d' oro, e fua Moglie, l'interrogo della cagione, a cui di gemme: egli coronato di spine, io d' egli: Ti dirò il fegreto, diffe, Moglie mia. Se oro: egli tra ladroni, e tra suoi nemi-

ci, io corteggiata da servidori. Tanto le scusa è la cecità di tanti, che nè pur si depenetrarono il cuore questi pensieri, che gnano di pensarvi, come se nulla loro apchiamandosi miserabile, infelice, e degna partenesse un beneficio così segnalato, ind'Inferno (venne, e cadette a terra. Ritor-tenti solo, come vilissimi vermi, a beni nata indi a qualche tempo appena in sè, sta-corruttibili di questa misera Terra. O se bill fermamente di mutar vita, e d'imitare potessi io farmi fentire da costoro, come per l'avvenire l'umiltà di Gésù Cristo, e vorrei alzar la voce, e replicargli tante voldi seguirlo ne' suoi patimenti, come secel te all'orecchio, sinche m'udissero, quella Così leggesi nella sua vita, e nel Trattato giusta querela, con la quale di noi si lagna de dignitat. Card. del Padre Girolamo Piat- il Salvatore per Geremia: O vos omnes, qui ti al cap. 17.

Gesù Cristo?

R. Nel Venerdì detto da' Giudei Parafeeve, cioè giorno di preparazione delle cose necessarie per il Sabato seguente.

D. In qual ora del giorno?

R. Circa il mezzo giorno, dicendoci S. Giovanni; Erat hora sexta. E S. Matteo Circa horam nonam tenebra facta funt .

D. In qual giorno del mese?

R. Nel giorno vigesimoquinto di Mar-ta di essa per infiammarci nel Santo amore zo, giorno in cui Adamo mangiò del pomo di Dio. vietato. Volle adunque il Signore con la Mondo dalla disubbidienza di Adamo. Co-nostri travagli. Questa Meditazione è ansì vogliono Beda in Martyr. Cyrill. Catech. cora la più facile di tutte le altre. Vogliamoquarto anno della fua età, comincian-plicarci qualche poco col penfiero, verremo questo parere ancora sia la Chiesa, men-pensieri del Cielo, dell'estremo Giudizio, tre sotto l'istesso giorno sa menzione nel dell'Inserno, e di cose simili, come di ogche crocifillo con Cristo, e da lui converti- ra facilmente dalla mente, e dall' intelleto. to, sentì promettersi: Hodie mecum eris in Paradijo .

### LEZIONE SETTIMA.

Quanto sia convenevole ed insieme utile il meditare i pesso la Passione del Signore.

noi?

trettanto più deplorabile, ed indegna di nare un'anno intiero in pane, ed acqua;

transitis per viam ; attendite , O videte fi est D. In qual giorno della Settimana morì dolor ficut dolor meus. Thre. 1. E che altro vogliono da voi quelle piaghe, quelle pene, quei dolori, quei tormenti del Salvatore, senonche un riflesso, chi sia che patisce,come patisce, per chi, e con qual'amore, e tuttociò, affinche non gli viviate ingrati.

D. Ma quali sono le utilità, che ci provengono dalla Meditazione della Passione

del Signore?

R. In primo luogo, non vi è cosa più at-

Secondariamente, il pensare alle pene 14. S. August. lib. 4. de Trinitat. cap. 5. e mo, o no, ci conviene passare per molte altri, nel qual giorno compiva il trentesi-tribulazioni, e travagli. Se vorremo apdo il computo dal primo giorno della sua da' nostri travagli in cognizione di quanto Santissima Incarnazione. Pare, che di pesassero quelli del Redentore. Laddove i Martirologio di S. Disma il buon Ladrone, getti lontani dagl'occhi, ci spariscono anco-

Terzo. Non v'è cosa più grata a Gesti Cristo, quanto il pensare noi alla sua Fassione; perchè, come è proprio de' Gran Campioni il rallegrarsi nell' udire il racconto de' loro gran fatti, così Gesù Cristo si rallegra con la rimembranza della fua Passione, perchè con essa vinse il Diavolo, e la Morte fuoi nemici, e nostri, il che risulta a sua gran-On poteva veramente il Sommo diffima gloria.Gode ancora, che così faccia-Iddio farci beneficio maggiore,e mo, perchè molto gli piace di vederci grati. che più manifettaffe il suo immenso amore e riconoscenti del gran beneficio, che ci ha verso il genere Umano, che di mandare il satto. Alberto Magno tenne per tanto utile fuo Divino Figlinolo a patire, e morire per la Meditazione della Passione del Signore, che ebbe a dire: La semplice ricordanza del-. R. Quanto più è certo ciò che dite, al- la Passione del Signore val più, che il digiupiù ancora, che il flagellarsi ogni giorno per noi; così ancora per sua mera liberalità fino al fangue; e più che il recitare ogni ci darà grazia di ben meditare, e di racco-

gravi Autori.

petrarci il perdono de'nostri peccati, per niente a chi s'accinge a così grand' Opera. render meritorie le nostre opere, e final- E non sarebbe forse una gran vergogna il mente per afficurarci la nostra eterna falu-trattare così tepidamente in un negozio te, quanto il meditare spesso, e divota, maneggiato con tanto servore di spirito, e mente il soggetto, e la cagione di tutti di carità per i Peccatori da Gesù Cristo? questi effetti. Questa è la ragione, che ha Conviene adunque sarsi animo con eccitare indotto la Chiesa a mettere sotto gli occhi la noltra mente, purgando diligentemente in tante maniere la memoria della Passio-la Memoria dal santami, e dalle distrazione, ora col Segno delle Croci sormato dal- ni, l' Intelletto dalla cecità e la Volontà le nostre mani, ora con le immagini, e pit- dalla tepidezza; indi seguir Cristo nell' Orture della Passione, che servono di Libro to, non per dormirvi con gli Appostoli, ma a' femplici, ed idioti: ora col digiuno del per far compagnia al Salva ore, pregan-Venerdì, e del Sabato: ora col digiuno do con grande inftanza l'Eterno Padre a della Quarefima, e col fegno delle Campa- volerci perdonare i nostri peccati per i ne al mezzo giorno; e finalmente col Sacri- meriti di Gesù Cristo suo Figliuolo, e noficio tanto frequente della Santa Messa, ve-sstro Salvatore. ro compendio della Passione del Signore, e La quarta disposizione è la mondezza del viva rappresentazione della sua Passione, cuore, purgandolo da ogni sordidezza di

la sua Passione meritato ogni bene, volle, riporre a parte qualche balsamo, o altro liche està ci servisse di tesoro inesausto, in quore preziosissimo? cui ci potessimo provvedere abbondante- D. Veniamo adesso all' ordine . ed al

mente, e facilissimamente d'ogni sorta di vero modo di meditare.

virtà, e di ricchezze spirituali.

ste utilità annoverate fin' ora.

ta di S. Bonaventura vi darò qualche istru-tire, che non basta il ridursi alla memoria zione, come dobbiate prepararvi a que-qualche passo della Passione, e trattenervisi so Santo Esercizio, e come regolarvi in sopra col pensiero, soddissacendosi, e godeneffo.

dine, e malizia grande de' nostri peccati, sazia veruno: ma è di mestiere il masticarrire sopra una Croce.

giorno tutto il Salterio. E con lui fentono gliere i frutti opportuni, e desiderati. La terza virtù, che si ricerca per ben

Quarto. Non vi è cosa più utile per im- meditare, è il servor dell' animo conve-

e morte, come in altro luogo diremo. peccato, come vaso destinato a ricevere il Quinto. Da questa sola contemplazione Sangue di Gesù Cristo, che ci s'infonde si cava più di profitto, che da tutte le altre nella Meditazione. Non sarebbe necessario infiemé; perche avendoci il Salvatore con quetto ricordo a chi che fia, cui convenisse

R. Del modo di meditare se ne parlerà D. Sarebbe adunque ben fatto di sapere in genere nella Parte seconda cap. 2. Lecome governarsi, per confeguire tutte que- zione decima quarta, non parlando per ora che delle cofe che fanno a proposito in que-R. Voi dite bene; e perciò io con la fcor- sto luogo. E primieramente bisogna avverdo del gusto interno, che si sente nell'animo Quattro virtù infegna questo Santo Dot- nel discorrere, perchè nulla giova l'atto deltore esseria e per ben disporei l'intelletto alla salute dell' Anima nostra, a meditare la Passione del Signore se non và unito con l'affetto della volontà, La prima è l'Umiltà, la quale ci porta a in quella guisa appunto, che il cibo esposto confonderci, e vergognarci della moltitu- alla vilta de' Convitati fopra le menfe, non che furono la cagione a Gesù Cristo di lo, e tramandarlo nello stomaco : nell'istefpatir tanto per noi, efinalmente di mo- sa maniera la cognizione, e notizia del successo sa il tondamento della Meditazione, 2. Una gran confidenza nell'infinita mi- ma il frutto della Meditazione confifte, che fericordia del Signore, sperando, che sie-la Volontà, potenza principale dell' Anima come morì volontieri, e spontaneamente nostra produca vari affetti, perchè lei sola

i nostri affetti, e le nostre azioni.

che è da dirsi in questa materia, tutti colo- ebbe sollievo interno, o consolazione vero che fin' ora ne hanno trattato, fanno runa, tantoche comunemente affermano i menzione di sette sorte d'affetti da eccitar- Sacri Teologi, che nettuno degli Uomini fi in noi nel meditare la Passione del Signo-giunse mai a patir tanto in questa vita, quanto ne pati il nostro Salvatore. Ora se re, e fono.

1 Affetto di compassione.

de' peccati commessi.

3 Affetto di desiderio per imitare.

4 Affetto di gratitudine.

Affetto di speranza. 6 Affetto di amore verso Dio.

Affetto di maraviglia.

mente, essendo essi quasi tanti tasti per for- ne. Come non ci moveremo a pietà del Fimare questa armonia. Supposto adunque, gliuol di Dio, vedendolo patire tormenti cocome già si è detto, che dall' Istoria si som- si atroci per amor nostro, e per nostro bene ?ministri la materia alla Meditazione, bisognerà muovere questi sette affetti per farla

con frutto.

luogo, ed è un' affetto dell' animo nostro col facilmente si desterà in noi, se considererequale entriamo a parte de' patimenti di chi mo in primo luogo le qualità intrinseche patisce, trasferendo in noi in una certa ma- del peccato, cioè la sua malizia, e dipoi l' niera i suoi dolori col sentirgli in parte, se osserveremo ne' suoi effetti, e massime ver-non nel corpo, almeno nell'animo, ed in so la Persona di Gesu Cristo. virtù di quelto affetto, o passione dell'ani- La sua malizia in ordine a Dio oggetto mo nostro, il dolore di chi patisce pare di- infinito, è anch' ella infinita; e tanta, che sce, e perciò reso più mite, e più soffribi- chiedeva una soddissazione infinita. Ciò le; laddove per il contrario si fa più grave, supposto, o la soddisfazione che si dovcva ed intollerabile, se il paziente s'accorge dare a Dio, aveva da essere infinita inten-che altri si burli, o poco si curi de' suoi ma- sivamente, e di questa qualunque Creatura li. Per muoverci alla compassione, vale quantunque persettissima nell'esser suo, comolto il considerare la condizione di chi pa- me finita non ne era capace; o la foddisfatisce. Come nel nostro caso, chi patisce è zione aveva da essere infinita nella dura-Dio di maestà infinita, infinito nella poten- zione, ed estensione, qual è quella che danza, infinito nella giustizia, ec. In quanto no a Dio i Peccatori nell' Inferno; o la sod-Uomo egli è della stirpe Reale di David, disfazione doveva darsi a Dio da una Personobilissimo non solo, ma insieme sapientis na di dignità, e di merito infinito, e questa simo, santissimo, innocentissimo, bellis non poteva ester data da altri che, dal mede-

merita appresso Dio, lei sola indrizza a Dio le sue potenze sentirono la sua pena. 2. Que-Ite pene furono acerbissime per la delicata Ora per ristringere in poche parole ciò complessione del soggetto; sì perchè non noi per altro duri di cuore, ed ingrati, ci 2 Affetto di compunzione, o sia dolore sentiamo muovere a compassione per il supplicio, benchè giusto, di un malfattore e facinorofo, e per quanto possiamo, entriamo a parte de' suoi dolori compatendogli vivamente : ma che dico di un malfattore? Un Cane, o qualunque altra bestia più vile se si vede da noi maltrattata senza misura, o Di tutti questi affetti tratterò io breve- discrezione, ci muove a pietà, e compassio-Il secondo affetto è la compunzione, o sia

dolore de' peccati, quando la meditazione della Passione del Signore ci sa abborrire, La compassione adunque ha il primo e detestare i nostri peccati: il quale affetto

viso, e comunicato con chi, lo compati- per soddisfare alla Divina Giustizia si risimo, delicatissimo di complessione, ec. simo Dio d'infinita Maestà. Andiamo avan-Il secondo motivo, che eccita alla com- ti, e consideriamo attentamente qual sia la passione, si è il considerare la grandezza, cagione, che mosse Dio avenire dal Cieed accerbità delle pene, fermandosi a cer- lo in Terra a patire tanto per noi. Certo. carle in ogni membro, ed in ogni parte che quella non fu altro che i nostri peccati. del Corpo. Non vi fu parte alcuna di Gesti Se non peccava l'Uomo, Iddio non si sa-Cristo, che andasse esente di dolori: Il rebbe fatto Uomo, nè averebbe patito, nè Corpo con i suoi sentimenti, e l'Anima con sarebbe morto. I peccati adunque di cias.

cheduno di noi hanno procurato la morte dal Salvatore nel corfo della fua Paffione. di Cristo, in quella guisa, che volgarmen- e ciò con tanta abbondanza, ed evidenza, te dicefi, che il furto prepara il patibolo al che quantunque avesse taciuto il Signore, ladro, che lo commette, ed i peccati pre-parano nell' Inferno la fedia, ed il posto Croce imparare le virth da grandi esempi, de' suoi tormenti al peccatore. E' adunque che di esse gli dava dalla Croce. Si deve detestabile sopra ogn'altra cosa la malizia perciò considerare in qualunque Meditadel peccato, che su bastante di crocifiggere zione, qual sia la virtà principale che ri-

Dio medesimo.

to vale il dire, che Cristo non morisse per stro : e finalmente dobbiamo eccitare in i peccati di un Uomo solo, ma per quelli noi il desiderio di possederla, e concepire di tutto il genere Umano. Non diminuisce un fermo proposito di fare ogni sforzo per questo la gravezza del peccato, ben'esalta acquistarla; pensando al modo, che si dela gran virtù della Passione, la quale, come ve tenere per arrivare al nostro intento, e di merito infinito, è valevole a cancellare i sarà il ricorrere a Gesù Cristo, con suppli-peccati di un Mondo intiero. Per venire carlo per quell' atto istesso che esercita, in cognizione della gravezza del peccato, di quella virtù che desideriamo, a volerbasta ristettere che vi volle il merito di Cri-cela concedere. Le virtù, che più spicfto, che è infinito per distruggerlo. Come cano nella Passione di Gesù Cristo, sono adunque chi gode della luce del Sole, tan-quelle. to ne gode effendo solo, quanto accompa- L'Umiltà, la Mansuetudine, l' Ubgnato; e similmente tanto realmente da- bidienza, la Carità, la Misericordia, rebbe la morte al suo nemico, chi con un lo sprezzo del Mondo, e la Perseveranpugnale gli trafiggesse il cuore, quanto se za. tacesse lo stesso in compagnia di molti; così ( cui per levarlo dal Mondo era necessaria satto, ci moviamo a ringraziarlo non solo la Passione, e morte del Figliuolo di Dio) con le parole, ma molto più con l'affetto altri di tutto il genere Umano, e per l'iltef- dovuta, guardandoci da offendere il nostro viene dalla Passione del Signore, per averla tutte le occasioni di servirlo. egli fofferta per tutti, quanto se non avesse patito che per un solo i medesimi tor- stra gratitudine. menti, e la medesima niorte.

Il terzo affetto è di desiderio d'imitare quelle Virtù che contempliamo nella Per-Ivuto. fona di Cristo, come ci avvisa il Prencipe degli Appostoli: Epist. cap. 2. Christus pas- tore. fus est pro nobis, vobis relinquens exemplum, ut sequamini vestigia ejus. Ed in un'altro luogo: Christo passo in carne, O' vos eadem ve il beneficio. cogitatione armamini. Due cose ci si propon-Una è il desiderio, ed il fervore grande mo- questi motivi, e spiegarli al Popolo, sestrato dal Signore nel patire per noi, e que- condo il bisogno. sto dovrebbe esser imitato da noi, e ricompenfato almeno con un' ardente defiderio di no le cose, la considerazione delle quapatire per lui; L'altra è quel gran capita-li suole molto indebolire la nostra speranle di ogni genere di virtù mello in Opera za. La prima della purità, e limpidez-

splendeva in essa, e quella come l'abbia Nè per diminuire la gravezza del pecca- esercitata, e potta in pratica il Signore No-

Il quarto affetto è di gratitudine , colì un folo peccato mortale da noi commesso quale considerando i benesici che Dio ci ha r è da sè cagione vera, e sufficiente della mor- del cuore, e con i fatti, tenendo il benefi-te del Signore, tanto come unito con gli cio ricevuto in quella grande stima che gli è sa causa non è minore il frutto che ci pro- Benefattore, anzi andando in traccia di

Cinque fogliono effere i motivi della no-

1. Il male, da cui ci fiamo fottratti. 2. Il bene apportatori dal beneficio rice-

3. La dignità, ed eccellenza del Benefat-

4. Il modo di conferire il beneficio.

5. La condizione della persona che rice-

Non farà però difficile al Parroco l'efagono da imitare nella Passione di Cristo Iminare, e considerare ad un per uno tutti

Il quinto affetto è la speranza. Tre so-

# PARTE PRIMA.

za che si ricerca per giungere al Regno ce-pri casi urgenti può servirsi de' beni del suo: leste, inaccessibile ad ogni lordura, ed Marito.

immondezza. La feconda: del rigorofo Il festo affetto è l'Amor di Dio. Due

sum i pnovabit anima mea.

curata sopra i meriti della Passione del lo si chiama contento. rendendo le nostre opere meritorie di vi- 3. Un gran timore, e gelosia di offendeta eterna.

fperanza, penfando di aver a fua disposi-lene di esser riamato. 4. L'impiegare tut-zione, è piacere tutti i beni di Cristo, cioè to il nostro studio, e la nostra diligenza nel i suoi meriti, i suoi digiuni, le sue sati-promovere gl' interessi dell'Amico; Criche, le sue pene, e finalmente quanto se-lo satico per nostro utile, e niente per il ce, e quanto patr; in quella guisa che la suo. 5. Una gran sollecitudine, ed an-Moglie per pagar i suoi debiti, ed in alcu-sietà di vedere l'Amico; Cristo altamente

esame dell' Eterno Giudice, il qual chiame-rà conto d'ogni parola oziosa, e penetran-lenza, e bellezza dell'oggetto che si ama, do ne' cupi nascondigli del cuore, ne spie- e l'amore illesso, quando ci accorgiamo di rà ogni segreto. La terza è della propria esser anticipatamente amati, e prevenuti no provochiamo contro dinoi l'ira di Dio, per accrescerlo. r. Quando l'amore si fa e pure non arriviamo a conoscere l'inter-imanischo non solo con parole, ma a costo no del nostro cuore. Etiamsi simplex sue- di molti, e rilevati servigi. 2. Dall' inro (dice il pazientissimo Giobbe ) hoc ip- comodo, e fatiche, che l'Amante patisce spontaneamente per beneficarci. 3. Se of-A questi motivi di diffidenza si contra- feso, e ributtato più volte, non s' intepisone la speranza avvalorata da' meriti di disce nell'amarci, 4. Se il fine di tutte que-Gesà Cristo. E vero, che nulla d'impu-ste su fatiche e raggiri non è altro, che ro, ed immondo entra nel Regno de Cie-di esse riamato. Tutte queste circostanze li; ma è anche vero, che la Passione di concorsero nella Persona del nostro vero Gesù Cristo, ed il suo Sangue ci monda Amico, e Signore Gesù Cristo. 1. Fu vedalle nostre iniquità, ci fa Figliuoli di Dio ro Amico di fatti, perchè ci diede tutto il dandoci la ragione sopra la vita eterna per suo. 2. Si sece Povero per arricchirci, e entrarvi come Eredi. 2. E' rigoroso il Giu-dicio di Dio, ma la sua Giustizia sà do-ltarci i sommi, e veri beni. 3. Rigettato, ve ha riposto il prezzo, che eccede ogni e rifiutato tante volte da noi, non rimette fua pretensione. Finalmente il debito, punto dell'amor suo. 4. Ci ama con amore, per grande che sia, sarà sempre sinito, disinteressato, non pretendendo da noi col laddove la soddisfazione nostra resta assi- suo amore altro che amore, e di questo so-

Signore, che sono di valore infinito. Con-cepiscasi pure quanto si vuole, rigoro-nell'amore, bisogna imparare da lui il mofo, ed inesorabile il Giudice, non po- do di riamarlo, considerando attentamentrà mai fuggirci dalla memoria, che egli te la fua vita, e la fua paffione, in cui troun tempo lumnostro Avvocato, nostro veremo abbondantemente le condizioni Mediatore, e nostro Redentore, che per della vera amicizia. La prima condizione darci il Cielo, ne sborsò il prezzo del luo che c'infegna Cristo, è di pensare contie prezzo di fangue, e di sudori, quale ben nuamente all' Amante Nostro. Così fece să quanto vaglia. 3. E' grande la nostra egli, che per averci sempre avanti gli occhi viltă, e miseria, non potendo da nost ses-ci scolpì nelle sue proprie mani. 2. Il parsi operar cosa alcuna di buono; ma la gra-larne frequentemente. Questo è uno de più. zia comunicata a noi dal merito della Pas- veri contrassegni di un cuore amante. Gesione, adorna l'Anima nostra di splendore su Cristo dalla sua Croce, e sino nelle sue mirabile, cancella tutti i peccati, fom- ultime agonie trattò de' nostri eterni inteministra le forze necessarie per operare, ressi col suo Eterno Padre, e prego per noi. re la persona amata: Cristo non pretese Gran vigore adunque piglierà la nostra con tutta la sua Passione altro da noi,

co' figliuoli degli Uomini. Andò in cerca tolo dell' Orazione mentale in genere. di noi in Terra, per il Mare, per l'Aria, e fin nell' Inferno per condurne seco all' Persone particolarmente divote della Paseterna beatitudine, e comunicarci la sua sione del Signore.

Divina Estenza.

Il settimo affetto è di ammirazione. Nasce l'ammirazione, quando il fatto è nuovo. infolito, ed incredibile. Quattro considerazioni fanno più ammirabile la Pas- ci dite nulla, e pure noi siamo venuti a voi fione del Nostro Salvatore; 1. Che abbia patito egli, che è impassibile per donatemi, o Padri, rispose l'Abate, io non natura, anzi la causa efficiente, e l'oggetto della beatitudine, infinito nelle fue dirò però il mio pensiero. Io non penso ad perfezioni, Eterno, Altissimo, Immen-lo. 2. Che abbia voluto patire per gli Uo-re Gesù Cristo Crocifisto. Il che udito, quei mini vili, ingrati, e sconoscenti; e per divoti Servi di Dio, contenti, e soddisfatquegl' istessi ancora, che surono cagione, tise ne ritornarono al loro paese. Jo. Moss. ed istromento della sua morte. 3. Che Evis. Prat. spirit cap. 64. abbia patito tanti, e tali tormenti, che mai alcun' Uomo arrivò a patir tanto, co- divoto Solitario pregava inceffantemente me altrove abbiamo ampiamente dimostra- il Signore a volergli rivelare qual' opera gli to. 4. Che avendo redento il Mondo con fosse più grata, e che Gesù Cristo gli apquesta Passione, abbia unito in essa due parve tutto tremante di freddo con una peestremi direttamente contrari, ed opposti. fante Croce sopra le spalle, dicendogli di Imperocche. 1. Con la fomma debolezza non poter ricevere maggior fervigio; e piadella sua Umanità uni una somma forza cere, che di effet ajutato nel portarla; e e possanza, con la quale vinse, e gettò a ciò detto sparì. terra la potenza di Satanasso, che tiranneggiava il Mondo . 2. Congiunfe una ogni giorno nel penfare alla Passione del fomma Giustizia con una somma miseri- suo dilettissimo Sposo, offerendogli il suo cordia, applicando questa all' Uomo, e cuore in olocausto perpetuo. Sur. tom. 2. soddisfacendo al rigore di quella con le pene che tollerò in sè stesso, e nella sua Congregazione dell' Oratorio in Roma, Persona. 3. Dimostrò la sua somma sa-afferma di aver veduto il corpo della Beata pienza in quello, che pareva agli Uomi- Chiara di Montefalco, nel di cui cuore si ni una fomma pazzia, cioè nella Croce, vedeva scolpito Gesù Crocissso, con i scandalo a' Giudei, e pazzia a' Gentili. 1. slagelli, e la Colonna, e finalmente tutti Cor. 1. E non fu forse opera di una fomma i segni, ed istromenti della sua accibissapienza il servirsi de' patimenti, e della sima Passione .lib, 14. de signis Eccles. cap. morte per superare il Nemico astutissimo, ed abbatterlo con le istesse sue armi, con le quali lo stesso avea prevalso contro di noi? 4. L'eleggere per mezzo, e per istromen- copiosamente San Bonaventura nella vito della nostra liberazione un talgenere di ta di esso cap. 13. supplicio, dal quale, come da Tesoro fanto amore.

protesta, che le sue dilizie sono il trattare igià da noi descritte, ed insegnate nel capi-

D. Non vi sovviene qualche esempio di

R. Vennero tre vecchi Anacoreti all' Abate Stefano, per udire da lui qualche parola di spirituale edificazione. Vedendo però che taceva, gli dissero: Padre, voi per qualche utile ammaestramento . Perdonatemi, o Padri, rispose l' Abate, io non

Riferisce Ludolfo di Sassonia, che un

S.Caterina di Svezia spendeva quattr'ore

Tommaso Bozio da Gubbio Prete della 3. tom. 2. de Sur. in ejus vita .

Delle Stimmate mirabilmente impresse nel Corpo di San Francesco, ne tratta

Rivelò più volte il Signore alle fue diinefausto potessimo sempre provvederci a lette Spose, Gertrude, Brigida, Matilnostro prò, e d'antidoti salutari per tutte de, e Caterina, quanto a sè sosse grato, le nostre infermità, e di esempi di ogni for- ed utile agli Uomini il meditare la sua Santa di virtù, e di fiamme inestinguibili di tissima Passione con umiltà, attenzione, e divozione di cuore: Onde ci attesero con Per quelle meditazioni fanno le regole tanto ardore, che altro non avevano nella bocca, e nel cuore, provando nel penfar- cora fu sepolto col Corpo del nostro stesso vi una dolcezza ineffabile, effetto folito di Redentore.

questo santo efercizio.

Questa santa Meditazione era l'occupa- esser sepolto? zione unica, ed ordinaria della Santa Ver- R. 1. Per subire compitamente per amor gine Liduina, malgrado de' fuoi vari, ed nostro tutto ciò, a che e sottoposta la condiacutissimi dolori, che distribuiti pertutto zione umana. E quantunque la sua sepoltuil corpo l'affliggevano in ogni membro, co-me se non avelle senso che per i dolori, e le detto Isaia, quelto su disegno della Divina pene del suo Signore. Alla sola Passione di Providenza, che volle esser onorata da' Gesà Cristo tributava tutti i suoi pensieri, Giudei contro la loro intenzione; e perciò e tutte le sue lagrime, e lagrime che bene di questo satto, come maraviglioso, e segnafpesso erano di fangue, alle quali essa di-llato tennero gli Evangelisti particolar conscorrendo co suoi famigliari, dava titolo to, e lo registrarono minutamente . 2. Voldi rofe foavillime.

tom. 5. 15. Octob. cap. 5.

### LEZIONE OTTAVA.

Et Sepultus.

pult. Christi . S. Thom. 3.p.q. 510.

Luc. 23. Jo. 10. Act.

polcro?

Dio è stato sepolto, come si dice cire Dio vita vestra abscondita est. Ad Coloss. 2. nacque, e che Dio morì. La ragione si è perchè la Divinità da che uni a se la Natu-per adempire le profezie, e le figure di que-ra Umana, mai più l'abbandond. Quod ito Mistero, e la sua predizione in partico-Deus semel assimpsit, nunquam dimissi: e lare: Sieut suit Jonas in ventre Cesi tribus Anima del nostro Redentore, così Dio an- hominis in corde terre tribus diebus, O tri-

D. Per qual cagione volle Gesù Crifto

le Gesù Cristo effer sepolto, acciò costasse Ma di qual animo diremo noi, che fosse evidentemente ch'egli era morto, ed a queverso la Passione del Signore la Santa Du-sto fine permise, che Pilato se ne informasse chessa di Polonia Eduige ? Se veduta in diligentemente prima di consegnarlo al Sequalunque luogo una Croce o di legno, o polcro. 3. Affinchè la Risurrezione fosse più di paglia, o fatta con arte, o formata a ca gloriofa, e più manifella, e fosse creduta fo , fubito prostratas a terra l'adorava , e più facilmente , vedendolo vivo, mentre sa-baciava , riponendola di poi in luogo , dove pevano di certo, che era morto, e poi era stanon potesse esser calpestata. Sur in vita ejus to sepolto. 4. Per dar una certa speranza di dover risorgere a coloro, li corpi de'qua-Leggali la Lezione precedente verso il li giacciono nel Sepolero. (Jo. 5. vers. 28.) 5. Per insegnare che coloro, li quali sono morti al peccato per il Battesimo, debbono altresì sepellire l'Uomo vecchio con li suoi vizj, e concupiscenza, Vide Ser. 74.S. Amb. poiche come dice l' Appostolo. Consepulti Osa intendete per quella parola Se- Jumus cum illo per baptifmum in mortem. Ad pultus, quando recitando il Sim- Rom.6. Sepultura mystice gesta configuranda bolo, dite Mortuus, & Sepultus? De Se- est vita Christiana, dice Sant' Agostino . Enchir. cap- 63. 6. Per infegnare col fuo R. Vogliamo fignificare, che il Corpo esempio, esser opera fanta, e che appartiedi Gesà Cristo già morto in Croce, e depo- ne all'opere di Misericordia il sepellire i sto da essa, su involto entro un Lenzuolo, morti. 7. Per accreditare e santificare le e posto entro il Sepolero, come scrivono reliquie, e le ossa de Santi, le quali nel tutti gli Evangelisti . Matth. 27. Marc. 15. Vecchio Testamento erano riputate profane, ed immonde .. ( Bafil. in Pf. 117. Aug. D. Possiamo noi dire senza pericolo d'er-| Serm. 18. de temp. ) 8. Per insegnare che corare, che Dio è stato sepolto, intendendo loro, li quali sono morti al Mondo, debboche il Corpo di Gesù Cristo su posto nel Se- no ad imitazione de' corpi sepolti, rendersi infenfibili a tutti gli allettamenti del Seco-R. Si può dire, e dirlo con verità, che lo, ed a' piaceri sensuali. Mortui estis, &

Finalmente volle il Signore effer sepolto perciò come Dio discese all' Inferno coll' diebus, O tribus noctibus; Sic erit Filius

bus noctibus. E nell' istessa maniera, che je dell' Aloè, cioè a dire della penitenza, e Dio avendo impiegato sei giorni nella crea- de' soavi odori del buon credito, e riputazione del Mondo, si riposò nel settimo, zione delle virtù Cristiane. (S. Aug. tract. così avendo Gesì Cristo compita in sei 120. in 30.) 3. Volle esse riposo entro un giorni l'opera della Redenzione, volle ri- Lenzuolo mondo; per insegnare a suoi Feposare il settimo giorno nel suo Sepolero, deli, che dopo di aver sepellito l' Uomo figurandoci la settima età del Mondo, in vecchio, come li consiglia l'Appostolo, debcui come in un Sepolcro avrà fine il Mondo bono preparare a Gesta Critto il loro cuore con tutte le Creature. Aug. lib. 4. de Gen. netto, e puro, come nota S. Girolamo scriad lit. cap. 11. O' in Jo. tract. 17. S. Grego- vendo sopra il cap. 27. di S. Matteo. Quindi rio lib. 6. moral. cap. 18. Furono ancora fi- è dice Beda sopra San Marco a c. 44. che la gura di questo Miliero il Patriarca Giusep Chiesa non adopera altro che panni lini pe posto da' fratelli invidiosi nella cisterna bianchissimi per il culto di Gesù Cristo ne' Genesi 37. ed il Proseta Geremia rinchiuso suoi Altari. 4. Fu posto entro un giardino, nel Lago de' Leoni. Jerem. 58.

ftro Redentore?

fepolto da Persone principalissime tra' Giu-ssiniscarci ancora, che il suo Corpo posto in dei, cioè da Giuseppe d'Arimatia nobile terra doveva qual seme secondissimo pro-Decurione, e da Nicodemo Principe de' dur le spiche doviziose alla risurrezione

27. Mar. 15. Luc. 23.

Giudei nel sepellire i corpi delle persone di molte pietre, avrebbero potuto dir i Giunobili, ed insigni. San. Thom. 3. part. q. dei, che i Discepoli scavandone i fondamen-51. art. 2. ad 1. 3. L' involsero entro un Len-ti l'avessero rubato : e l'altra si è , per darci zuolo mondissimo. 4. Fu posto entro un' ad intendere, che Cristo con la sua Dottrina Orto . 5. Fu posto entro un Scpolcro di pie- predicata da' suoi Appostoli, e Discepoli dotra, in cui non vi era ancora itato riposto veva penetrare i cuori degli Uomini, ed in verun altro. Leggasi il Baronio all' anno quelli riposarsi colla sua grazia.6. Era nuovo di Cristo 34. num. 54.

revolezza, per dimostrare la sua virtù, e re che era morto per la salute altrui, mentre possanza, mentre era trattato con tanto il Sepolcro è casa di morte, e perciò riflette onore nella sua Sepoltura, contro l' inten-S. Agost. Ser. 133. de tem. Habeant tumulum zione di coloro che l' avevano fatto morire proprium, qui sub lege sunt mortis, victor morcon tanta ignominia, e per prefigurare la tis suum tumulum non habebat, non enim Sedivozione de' Fedeli, che dopo la fua mor- pulcrum mortis desiderabat, qui de morte trote dovevano servirlo 2. Con la spesa di phaa referebat. Si può ancora da qui arguitanti profumi, per insegnare che non sono re l'estrema povertà di Gesù Cristo Signor da condannarsi i riti praticati da diverse na- Nostro, che non avendo avuto casa propria zioni, e appartenenti alla sepoltura de'linvita, volle ancora dopo morte esser semorti, e massime di quelle che credono la polto nel Sepolcro d'altri, e ricevere un Lenrifurrezione; e di più per significarci misti- zuolo, che lo copriste, dalla pietà di Giusepcamente che coloro, si quali vogliono con- pe. Il chiuder poi l'entrata del Sepolcro con fervare Gesù Cristo nel suo cuore, non deb-bono aver a schiso l'amarezza della Mirra, sto nient' altro dee entrare nel nostro cuore.

per significarci che colla sua morte, e sepol-D. Ma in qual maniera fu sepolto il No- tura, ci ha liberati dalla morte da noi incorsa per il peccato fatto nel giardino del Para-R. 1. Con grandissimo onore, perchè su diso dal nostro primo Padre Adamo, e per Giudei . Marc. 15. Jo. 3. Jo. 19. ibid. Matt. de' corpi ne'suoi eletti.5. Fu riposto in un Sepolcro intagliato nella pietra, per due ragio-il Sepolcro, acciò mai potesse dirsi, che non D. Per qual ragione ha voluto Nostro Gesù Cristo ma qualchedun altro ivi prima Signore effer sepolto in questa maniera? di lui sepellito, sosse risorto. Finalmente su R. 1. Ha voluto effer sepolto con ono- riposto in un Sepolcro d'altri, per dimostra-

### PARTE PRIMA. 100

### LEZIONE NONA.

Si continua à discorrere sopra il medesimo ar gomento.

tore?

R. Per lo spazio di trentasei ore, cioè 3. Perchè in ogni tempo è stato visitato dalla sera del Venerdì sino alla mattina del- da' Fedeli, li quali continuano ancor oggi-Agostino l. 4. de Trin. c. 6.

tempo?

R. Per dimostrare che realmente era morto.

tribus diebus, O' tribus noctibus.

R. Rifponde l'Angelico S. Tommafo 3. continue orazioni, e lagrime. p. q. 51. a. 4.ad 1.e dice, che questo deve in-

una parte per il tutto.

zione nel Sepolcro?

Profeta: Non dabis Sanctum tuum videre le comunico con i Cattolici. corruptionem . Pfal. 15. Vide Act. 2.

Sepolero del nostro Salvatore?

e oustodisce con gran riverenza, secondo la da uno spaventoso Montone, che apparenpredizione d'Isaa, Et erit Sepulcrum ejus dogli in quel punto minacciava di ferirlo gloriofum .

fo il Sepolcro di Gesà Cristo?

R. 1. Fu glorioso per il Corpo di Cristo Imente. unito alla Maestà del Verbo. Non si ponno chiamar gloriosi il Sepolcri de' Principi, e magnifica risurrezione del medesimo Gesù Monarchi del Secolo, perchè la loro gloria Cristo, nella quale passò per esso senza non gli accompagna nel Sepolcro. Cum in-muoverlo, ed alterarlo, servendosi della terterit homo, non descendet cum eo gloria dote della sottigliczza.
ejus. Ps. 48. Ma la gloria di Cristo dopo la 6. Finalmente il Sepolero di Gesù Crifua morte gli fu compagna, e discese con sto è glorioso per la solenne memoria che esso nel Sepolero.

dovi un sontuosissimo Tempio, nel quale se, ed esporgli alla pubblica venerazione Goffredo Buglione conquiltatore di Terra nella Settimana Santa.

Santa, e primo Re di Gerusalemme, e molti altri Regi suoi Successori ebbero per grande onore di effervi fepolti, come narra Guglielmo . Tirio nella fua istoria della Guerra Sacra, ed ivi ancora a' giorni nostri molte Persone nobili, ed insigni ricevono Uanto tempo giacque nel Sepol- l'Ordine di Cavalleria, come riferisce Adricro il Corpo del nostro Salva- comio pag. 177. Greg. Tur. de glor. mart.

la Domenica, fecondo il computo di S. di di andarvi in pellegrinaggio, quantunque sia in poter de' Turchi, e vi fanno residen-D. Per qual cagione volle starvi tanto za i Frati di San Francesco retti da un Pa-

triarca del loro Ordine .

4. Perchè ivi ha sempre Iddio operato molti miracoli, riducendo i Peccatori a pe-D. Perchè dunque dice S. Marco al c. 8, nitenza, cacciando i Demonj, rifanando Oportet filium hominis pati &c. & post tres Infermi, come afferma S. Agostino 1.22.de dies resurgere, e S. Mat. al c. 12. Sicut fuit Civit.c.8. Ivi Maria Egiziaca peccatrice su Jonas in ventre Ceti tribus diebus, & tribus convertita a Dio, e rifoluta di far penitennoclibus, fic erit filius hominis in corde terre 22 passò al Deserto, dove per 47. anni continui fenza cibo menò una vita fantissima in

Racconta Sofronio al c. 48. del fuo Prato tendersi per figura Sinedoche, prendendo Spirituale, che Cosmana moglie di Germano Patrizio, andata al S. Sepolero ne fu D. Il Corpo di Cristo pati qualche corru- ributtata dalla B. Vergine, perchè era della Setta di Severo, nè mai potè effervi am-R. No, avendo di lui già detto il Real messa, finche pentita abjurò la sua Eresia,

Ed al cap. 49 racconta lo stesso Autore, D. E'ancora in essere a'nostri tempi il che un Duca di Palestina macchiato dalla medefima Ercfia, nel voler entrare nel R. Non solo è in essere, ma si conserva, Santo Sepolcro, ne su più volte cacciato con le corna; abjurò perciò i fuoi erro-D. In qual maniera è stato, ed è glorio- ri, e comunicando al Calice del Signore, vi entrò di là in poi sempre libera-

5. E' glorioso il Sepolero di Cristo per la

logni anno ne fanno i Fedeli col fabbricare 2. Perchè S. Elena l'adornò fabbrican-tanti, e così ben intesi Sepoleri nelle Chie-

D.E'

di Gerusalemme, ed al Santo Sepolero?

za, che ciò è sempre stato in uso universal- vescovi, e da sei. Vescovi tu da luogo emimente appresso i Cristiani. Ora parleremo nente esposta al Popolo, come riferisce Piedell' esempio che ne diedero i Santi . Scrive tro Giussano nella vita di questo Santo al l. S. Girolamo all' Ep. 27. che la Beata Paola | 5. c. 5. entrata nel S. Sepolero ne baciava con fomma divozione il sasso, ed i luoghi massima- rare queste Reliquie? mente santificati dal contatto del Signore, al guisa di Cerva fedele sitibonda dell'acque maggior brevità ne riferirò solamente due . salutifere. Leggasi l'Epistola di Paola, di Eu-Rochio, e di Marcella. Alessandro Vescovo Francia, in età di tre anni da repentina, e di Cefarea andò in Pellegrinaggio al S. Se-Igravissima infermità assalito in Parigi, era

tie. S. Ambr. in orat. de obitu Theodosii . Emil. l. 6. hift. A questa opinione allude il distico d'un Poc-

ta Cristiano.

Felicem tumulum Sacros qui condidit ar-

Non fuit in toto Sanctior Orbe locus .

E perciò inferendone che gli è dovuta una divozione particolare, foggiugne:

currite fontes .

lsta sibi ferti balsama Christus amat .

nerazione certe cose esterne, o reliquie, le zale con questo Santo Freno, dal che ne quali in qualche modo servirono, o appar- avvenne, che i maligni spiriti cessarono di tennero alla Passione, ed alla Sepoltura del molestarlo, e scoperto l'autore di queste dianostro Redentore?

R. Al certo: perche o furono strumenti Tur. l. 1. de glor. Mart. c. 6. della nostra Redenzione, o furono bagnate, e fantificate col Sangue del nostro Re-

dentore.

Celebre fu il pellegrinaggio di S. Carlo Borromeo, che l'anno 1578. a piedi andò da Milano a Torino per vedere la Santissima Sindone, in eui fu involto il Corpo del nostro Redentore, nel qual luogo era stat 2

D. E' ella cosa lodevole, e praticata da' trasserita da Chiambery Metropoli della Santi l'andar in pellegrinaggio alla Città Savoja, per ordine di quel Prencipe, e per maggior comodità del Santo Cardinale, ed R. Gia si è detto di sopra alla ragione ter- ivi sottenuta da due Cardinali, da due Arci-

D. Ha Dio mai operato miracoli per ono-

R. Sì, ed in gran numero, de' guali per

Lodovico figlio di Filippo Augusto Re di polcro, come riferisce Eusebio al l. 6. della ridotto all' estremo. Perduta la speranza de' siua Istoria al c. 11. rimedjumani, Maurizio Vescovo di quella S. Bernardo nel suo Sermone a' Cavalieri Città, Uomo di santa vita, raccomandato il Templari loda molto l'Imperadrice per ef- negozio a Dio con umili, e fervorose oraziofer ita a visitare quei Luoghi Santi: E par-ni, portò all'Infermo Infante con gran rivelando del S. Sepolcro, dice, che tra i luo- renza uno de'Chiodi che trafifiero il nostro ghi di divozione questo è il primo. Sepul- Salvatore, ed insieme quella particella delcrum Christi inter loca devotionis quodammo- la Corona di Spine, che si consesva nella. ad tenet Principatum, & devotionis nescio Real Cappella di S. Dionigi . Mirabil eosa! quid fidelius sentitur ubi mortuus requievit, Appena tocco con queste Sante Reliquie il quam ubi vivens confervatus est, & amplius moribondo Fanciullo, che svanito affatto il movet ad pictatem mortis quam vita recorda- male, riebbe perfettamente la fanità. Paul.

S. Elena trovò prima la Croce, e poi li Chiodi del nostro Redentore, di due de' quali fattone fabbricare un freno, ne fece dono all' Imperadore suo figlio con fede fermissima di afficurargli la vittoria de'fuoi nemici. Non fu folo Coltantino a provarne gli effetti. Vi ebbe parte ancora Giusti no, che mol-Huc amor, huc pietas, lacrymarum huc to tempo dopo gli succedette n ell' Imperio, il quale infestato per due notti continue da illusioni diaboliche per opera di un non sè D. Anno forse ancora da tenersi in ve- qual Mago, su ssorzato a munirsi il Capezboliche insidie su punito nella vita. Greg-

#### PRIMA. PARTE

## LEZIONE DECIMA.

De' Sepoleri, e del rito Cattolico di Seppellire i Morti.

Uest'attenzione, e cura del Se-per mezzo della Fede. polcro è poi ella antica, e pra-. Popoli?

R. Sì, perchè non vi è opera che abbia e beata unione, e compagnia . . . . . più dell'umano quanto seppellire i morti,

ed onorare i loro corpi.

Celebre è l'Esempio di Abramo, che mortui. comprò un Campo al prezzo di quattrocento Sich per fepellirvi Sara fua moglie . Gen. vicino alle Chiefe?

Palestina, ne dà la ragione l'Appostolo, di- per i nostri Defonti. cendo che ciò facevano per motivi di fede: Fidei Joseph mandavit de ossibus suis. Heb. circa i Sepolcri, e le Sepolture? 11. cioè a dire, vollero esser sepolti nella terra promessa; poichè sapevano, che Gesù noniche. Cristo doveva santificarla, e consecrarla colle sue tatiche, e con i suoi passi, col suo forgere gloriofamente con effi .

D. E del corpo di Mosè, e del suo sepol-

cro che ne dite?

D. E nel nuovo Testamento si prende poi la Chiefa gran cura della Sepoltura de'

fuoi Fedeli?

R. Grandissima, perchè ha deputato a questo fine alcuni luoghi determinati , li quali si benedicono prima da' Sacerdoti, o da' Vescovi, esichiamano Cimiteri, cioè del luogo sacro. Dormitori .

: D. Per qual ragione deputa essa questiluoghi per seppellirvi i Fedeli?

111

R. Per molte ragioni, e convenienze.

1. Acciò non siano separati dopo la morte quelli, che unanimi abitarono vivendo in una medefima Cafa, cioè nella Chiefa

2. Acciò li corpi dormano in luogo di coticata comunemente da tutti i mune riposo, mentre l'Anime partecipano in Cielo d'una medesima mensa con eterna,

> 3. Acciò dormano in un fol luogo coloro , che ad una voce debbono riforgere Surpite

D. Per qual ragione si fanno i Cimiteri

R. Acciò i Fedeli nel paffare, e ripaffa-Il Patriarca Giacobbe si fece promettere re si ricordino spesso della morte, e de loro con giuramento da Giuseppe suo figlio, che defonti, e li raccomandiamo al Signore, ed. quando fosse uscito dall' Egitto averebbe a quei Santi, a' quali sono dedicate quelle riportato le di lui ossa, e seppellitele nel Chiese; e perciò i Sepolcri sono anche chiasepolcro d'Isaac sno Padre nella Palestina; mati Monumenti, ( quasi mentem monen-Esimilmente Giuseppe prese un simile giu- tia ) cioè per ricordare a noi il pensiero ramento da' suoi fratelli. Perchè poi que- della morte inevitabile, ed insieme l'obblisti S. Patriarchi vollero esser sepolti nella gazione che abbiamo di far orazione a Dio

D. Le Leggi umane anno sorse disposto

R. Sì, e tanto le Civili, quante le Ca-

D. Che ne dicono de Civili?

R. In virtù delle Leggi Civili era privato fudore , e col suo Sangue ; e finalmente vol-[dell' Eredità, chi debitamente non seppellilero effer sepolti tra Popoli fedeli, per ri- va il Desonto . l. Hæreditas D. de petit. hæred. l. Milites C. eodem, e per il contrario fu lodato certuno, per aver dato Sepoltura à colui che nel fuo testamento avea or-R. Nulla di più di quello che ne dice la dinato, che il fuo corpo fosse gettato nel Scrittura Sacra, che appartiene al nostro Mare Lquidam D. de cond. inst. Era anche proposito, cioè che Dio lo seppellì nella Val- condannato a gravissime pene, chi aveva arle di Moab, facendo gli Angeli la funzio- dire di violar i Sepoleri. I.ul. D.de Sep. viol. ne con solenne, e celeste pompa, come [1.4.parag.fin.l.s. C. cod. E per ultimo parlavogliono Niccolò di Lira, il Gaetano, ed no le Leggi da per tutto molto favorevol-altri. no le Leggi da per tutto molto favorevol-mente de Sepoleri. l.7 ff. de reliq.

D. E le Leggi Canoniche, che ne dicono?

R. Lasciando da parte molte cose per brevità, ordina la Chiesa, che certe persone colpevoli di falli gravissimi siano seppellite separatamente dagli altri, e suor

D. A chi dunque si nega la Sepoltura

Fcclefiaftica, fecondo le moderne Constitu-1

Infedeli, agli Eretici, e fautori di effi, loro tempi. Ponzio Diacono, parlando matici, ed a' Scommunicati pubblici, e no-tori: a coloro, che nominatamente sono justam Candidi Procuratoris, magno triuminterdetti, ed a quelli che muojono in luo- pho sepultus est. E del funerale di Melezio

go interdetto clesiastica coloro, che uccidono se stessi per bus facibus tractu continuo, perpetuoque disperazione, o per ira, se prima di morire fluentes, quoad oculi longissime prospicere non danno fegni di pentimento. Sono però folent, porrigebantur. Anzi S. Gregorio Naeccettuati quei, che uccidono se stessi per zianzeno racconta, che la medesima sua

pazzia. Rit. Rom. de exeq.

que prima di morire abbino dato fegni di pe- Cum multiplici hymnorum cantu deducitur, nitenza.

fenza dar fegni di penitenza.

che per un anno intiero, enè anche alla riferisce, che tale ancora fu il rito prati-Pasqua anno voluto consessarsi, e comu-cato nel funerale dell'Imperadore Costannicarsi, e morirono senza dar segno di con- zo trizione.

I Bambini morti senza Battesimo.

D. E' ella opera di pietà il seppellire i

Morti?

R. Così è, e si numera tra le opere del-così antico, ed approvato. la Misericordia. Nella Scrittura, oltre Tobia che corse pericolo della vita per que-stri tempi dalla Chiesa, dove anno il loro flo pietolo ufficio, fono lodati ancora i Cit- fondamento? tadini di Jabes Galaad, per aver dato Sepoltura al morto Re Saule. E Santa Chie- parte nelle Tradizioni. sa nel suo Martirologio sa menzione di S. pelli 342. Martiri.

D. Non fapreste voi dirmi qual fosse il carci con essi. rito della primitiva Chiesa nel seppellire i

fuoi Martiri, ed i fuoi Fedeli?

R. Andava il Clero, ed il Popolo in processione con Cerei accesi in mano, cantanstoli nel funerale del glorioso Protomartire zione della Divina misericordia. S. Stefano, piangendone di più la perdita per 40. giorni: come riferifce Niceta nell' orazione de Martyr. & Inven. S. Stephani, cese di carità per suffragio del Defonto. ed il simile leggesi di S. Lorenzo, ed altri Martiri .

Confermano questa verità molti Scrittori, e SS. Padri antichi, dimostrandoci che R. A' Pagani, e Giudei, ed a tuttigl' tale usanza era passata, e praticavasi a agli Appostoli della Cristiana Fede, a' Scis-Idel funerale di S. Cipriano, così scrive: riferifce il fimile S. Gregorio Niffeno . Quo-Sono di più privati della Sepoltura Ec- modo utrimque quasi ignei amnes continenti-Madre portò il Cereo, ed accompagnò al-Quelli che muojono in duello, quantun-lla Sepoltura il corpo di Cesario suo figlio. celebrique pompa ad Martyrum sedem affer-I manifesti, e pubblici Peccatori, morti tur. Sanctisque Parentum manibus honoratur, Matre accensas faces gestante. E nell' Quelli, de' quali si sà pubblicamente orazione prima contro Giuliano Apostata

Leggasi S. Girolamo dove tratta del sunerale di S. Paola, e S. Gio: Grifostomo, Nascendo in alcuno de' predetti casi che di questa piissima consuetudine ne parla qualche dubbio, si deve ricorrere dall' Or- frequentemente, e con molta lode: onde non sò come possano gli Eretici de' nostri tempi accusarci, come fanno, di novità, e di superstizione nell'offervanza di un rito

D. I riti, e le cerimonie praticate a' no-

R. L' anno in parte nella Scrittura, e

D. Vorrei che mi dichiaraste i riti che si Eutichiano Pontefice, che di sua mano sep- osservano a'nostri tempi nel seppellire i Morti, e cosa pretenda la Chiesa di fignisi-

R. 1. Aspergesi il Desonto coll' Acqua benedetta, per significare ch' ei fu Cristiano battezzato, ed al tempo degli Appostoli (al riferire di S.Dionigi) si ungeva ancora do Salmi, ed Inni. Così fecero gli Appo- con oglio confecrato, per fignificare l'un-

2. S' incensa il Cadavero, per significare che offeriamo a Dio le nostre operazioni ac-

3. Recitiamo Salmi, ed Orazioni per l' Anima del Defonto, ad simitazione zione che essi facessero.

nell'animo di tutti la memoria di quella or-liece trasferire, e seppellire dagli Angeli ribile Tromba, che ha da chiamare una nel Monte Sinai. volta le Anime nostre all' universale Giudizio, come la Campana chiama i corpi al e gettato in una cloaca da' suoi Carnefici, ne, e lugubre il canto de' Sacerdoti, per no, che dovesse togliere di là il suo Cormuoverci a compassione. E che questa con-fuetudine osservasse anticamente la Chiesa, Sepolcro degli Appostoli, come sece. ne fanno sede il sopracitato S.Dionigi, con cap. 2. lib. 7.

gli desideriamo il lume della Gloria. E pe- ne ebbe un simile. rò invochiamo il Signore con questo desiderio: dicendo Lux aterna luceat eis .

questa Infegna, e perciò preghiamo il Si-gnore a voler farlo partecipe de' meriti del-funerale al Santo Padre Ignazio di Loiola.

Anime, e per significare ancora, che l'Ani- gran Santo. me de' Ginsti sono accompagnate al Paradi-fo dalle schiere degli Angeli, come leg-Santa Maria Egiziaca Penitente, la trovo ma sia trattenuta nel Purgatorio.

te de' Santi fiano fatti con folennità?

R. Ha voluto Iddio, che i loro Sepolcri

il Sepolcro del Santo Pontefice Clemente l'uso della Chiesa. fi legge nel Breviario Romano a' 23. di Novembre.

lei Corpo, che tanto pativa per amor suo, al Cielo, non volle che la loro memoria si

degli Appostoli, come abbiamo per tradi-, fosse dopo la morte mirato curiosamente da' profani occhi de' fuoi Amanti Idolatri. Dio 4. Si suonano le Campane, per isvegliar la esaudi, ed a vista di tutti gli attanti la

Il Glorioso Martire Sebastiano saettato, Sepolcro. Lugubre è il fuono delle Campa | comparve alla Beata Luciena, e gli ordi-

altri Santi Padri, c. 7. cal. hierar. Infer. p. 3. fensore della Fede contro gli Arriani, essendo vicino a morte l'anno del Signore 456. Si portano i lumi, per fignificare che comandò che il suo Corpo fosse seppellito il Defonto ha conservato sino al fine il lu-sotto di un' albero, dove scavandosi fu trome della Fede ricevuto nel Battesimo, e che vato un deposito di marmo risplendentissiè morto col lume della Grazia, onde noi mo, e tale, che forse mai alcun Monarca

erio: dicendo Lux eterna luceat eis. ma, meritò di sentire nel suo transito la ce-6. Si porta la Croce avanti il Desonto, leste musica degli Angeli, e dopo morte di per significare che ei militò vivendo sotto essere da essi seppellita, come si ha nella sua

Finalmente è accompagnato il funerale morto, e sepolto in Roma nell'anno 1556. da una gran comitiva di Persone, acciò pre- cantando al suo Sepolero, onde si accrebbe gando esse sia maggior il suffragio di quell'imolto la divozione del Popolo Romano a sì

giamo che facessero con Lazaro: Segue poi morta con un'iscrizione di questo tenore a' la pompa dello scorruccio, non solo per es-suo piedi: Seppellisci, Abate Zosima, il corpo primere il dolore che si sente per la morte di Maria miserabile : rendi alla terra quel del Parente, o dell' Amico, ma ancora, e che è suo: aggiongi polvere alla polvere, prega molto più, perchè si teme che quell' Ani- per me . E mentre il Santo non avendo come scavarne la fossa, non sapeva che farsi, D. Ha mai mostrato il Signore di gradi- ecco un Leone venire dal deserto, il quale re, che i funerali de'Fedeli, e massimamen-|con le zampe sece una sossa capacissima, in cui fu sepolta.

Due Leoni ancora accorfero a formare fossero gloriosi, per essere glorificato non so- la fossa, nella quale il grande Autonio seplo nel suo, ma ancora in quelli de suoi Servi . pellì il Corpo di S. Paolo primo Eremita . Ed in primo luogo quanto fosse glorioso recitandovi sopra Inni, e Cantici secondo

S.Sigismondo Re di Borgogna da' figliuo-li di Clodoveo Re di Francia su privato Santa Caterina Vergine, e Martire, del Regno, e della vita, e con la Moglie, avanti di offerire il collo alla spada, prego e figliuoli gettato entrost un pozzo. Ma Idili Signore a non voler permettere che il di dio, che per questa strada gli avea chiamati

PRIMO. TOMO

perdesse in terra . Mando in quel pozzo | Domini interiores loci partes obtinent, hi veuna gran luce dal Ciclo, e di più volle, che S. Maurizio con i suoi Compagni Tebei (le si vestibuli Janua eis affigneeur . Chrysoft. Reliquie de' quali riposano nella Città di om. 26. in 2. ad Cor. Ecco come sono glo-Agauno, dove succedette questo fatto) apparendo a S. Avito gli dimostrasse la gloria ti. che quei Santi Principi godevano in Cielo; come narra Gregor. Turon lib. 3 de gestis ch'essi quaiche esempio a questo propo-Francorum c. 6. e nel lib. de gloria Martyrum c. 71. & 75. Il Baronio, ed altri.

E che più? se gli ittessi Regi si tennero! più volte per onorati di portare i Corpi de' Santi fopra le proprie spalle alla Sepol-

Narra Usuardo nel suo Martirologio 1. Julii, che Teodorico Re di Francia portò di S. Teodorico Abate, che gli avea rifu- re: come si legge nella sua vita, e negli scitato una figliuola, e chiaro per mira- Annali del Baronio.

coli era passato al Cielo.

la sua vita a' 24. Settembre. Baron.

Celebre ancora è il tatto, che delle Re- | te. Brev. Rom. 7. Maii . liquie di S. Eugenio trasferite dalla Francia nella Spagna, racconta il Baronio nel-suoi Servi, ha mai il Signore fatto alcun le sue Annotazioni sopra il Martirologio risentimento?

a' 15. di Novembre. pietà di Coffantino il Grande, che otto un certo, che adiffigazione di Fozio aveva giorni dopo ricevuto il Battefimo venne al violato il Sepolero di Sant' Ignazio Pa-Sepolero del Principe degli Appostoli, dove triarca. depoila la corona, e prostrato a terra pian fe prima lungamente per tenerezza, indi usata al Sepolcro di Sant Equizio, lo racpreso il badile zappò quella terra fortuna conta S. Gregorio nel lib. 1. de' suoi Dialota, e riempitene dodeci sporte a onore de' ghi cap. 4. dodeci Appostoli, disegnò, e gettò i fondamenti della Chiela, che vi fece fabbrica- feccia di Calvinifii, che, ad imitazione di re. Vedi il Breviar. Roman. die 18. No- Eunomio, di Vigilanzio, di Collantino vembrio. Volle Costantino il figlio, al di-Copronimo, di Hagionomaco, di Viclefre del Grisostomo mostrarsi degno di sì gran so, e di simili altre pesti, e mostri, per-Padre, mentre non ebbe ardire di farlo sep- seguita col ferro, e col tuoco le Reliquie, pellire nella Basilica degli Appostoli, ma so- ed i Sepoleri de' Santi. Iamente nell' Atrio di cita. Existimavit ingenti honore filius se al ecturum Patrem, si eur in Pilcatoris velt bulo foneret . Et quod Imperatoribes funt in aulis Janitores, hoc in Sepulcro Pifcatoris Imperatores. Illi velut

lut accole, ac vicini praclare agi putarunt, riofi i Sepolcri degli Appoitoli, e de'San-

D. Gli Animali non diedero forse an-

fito?

R. Lasciati da parte quei due della Sepoltura di Santa Maria Egiziaca, e di S. Paolo primo Eremita, ne voglio riferire due altri.

Il primo è di S. Anastasio Martire nella Perfia l'anno del Signore 627. il Corpo del quale fu difeso da' Cani, finche fu da' Fedeal Sepolcro sopra le proprie spalle il Corpo li sepolto nel Monastero di S. Sergio Marti-

Il secondo è di Stanislao Martire, e Ve-Lo stesso fecero e in Ratisbona Enrico scovo di Cracovia, ucciso di propria mano Re di Germania, che poi fu cletto Impe- dall'empio Re di Polonia Boleslao, e getradore, col Corpo di San Romualdo Abate, tato per luo comando alle fiere, che non ebdi Sant' Emerrano nell'anno 1007. e Ladis- | bero ardire di accostarvisi, mercè di alcune lao Red'Ungaria col Corpo di S. Gerardo Aquile di straordinaria grandezza che ne Martire nell' auno 1079, come si legge nel- preiero la ditesa. Ma di questo ne parleremo più ampiamente nell'Articolo feguen-

D. E contro i violatori de' Sepolcri de'

R. Sì. Narra il Baronio; che nell'anno Nè di minor considerazione è degna la 878, su punito di morte repentina da Dio

Come poi fosse ga tigata l' irriverenza-

Vada adunque in malora quest' empia

### PRIMA. PARTE

DEL V. ARTICOLO. DEL SIMBOLO.

#### VI. A P O

Descendit ad Inferes, tertia die resurrexit à Mortuis.

### LEZIONE PRIMA.

Della real discesa di Gesù Cristo al Limbo .

Articolo!

R. Due cose, cioè la reale discesa di Gesù Cristo all' Inferno, e la sua gloriosa Rifurrezione. S. Th. 3. p. q. 520.

D. Come si deve adunque intendere la go?

prima parte di quello Articolo?

Corpo giacque nel sepolero.

D. Cofa intendete per questa parola

Inferno?

- R. Sono compresi generalmente sotto questa parola alcuni luoghi riposti nel cen- Santi Padri. tro della terra, dove fono detenute le Anime, che non conseguito anno il loro bea. to fine.
- D. Quanti sono cotesti luoghi, ne qua- pima? li fono detenute le Anime lungi dalla bea-

titudine?

R. Sono quattro, li quali tutti ficomprendono fotto questa parola Inferno, Ph.

2. Act. 2.

D. Qual'è il primo di questi luoghi?

prigione, dove i Danuati, cioè quelli che sona del Salvatore, dice: Non derelinques muojono in peccato mortale, fono tormen- animam meam in Inferno. Pfal. 15. rati col fuoco eterno, ed inestinguibile in compagnia de' Diavoli, ed a quelto luogo Corpo del nottro Salvatore? conviene propriamente il nome d' Inferno.

D. Qual'è il secondo. R. Il Limbo de' Fanciulli, che moriro- to con la Divinità. no col peccato originale, li quali quantun-que non patifcano alcuna pena del fenfo, difeeso all' Inserno, mentre dite, che socome probabilmente tengono molti Dotto- lamente vi discese l'Anima di Cristo?

della visione di Dio . De Inferno p. 4. c.6.C. Majores de Baptismo , & ejus effectu . S. Th.

115

in 4. d. 45. q. 1. t. 3. D. Qual' è il terzo luogo?

R. E'il Purgatorio, dove le Anime che morirono in grazia di Dio, ma non fecero intiera penitenza delle loro colpe, fono purgate da Dio col fuoco per un certo tempo determinato, il qual finito, passano alla celeste Patria, dove non può entrare alcuna cofa immonda . Infra hac ead. p. c. 10. lect. 3.

D. Qual' è il quarto, ed ultimo luogo? R. Il Seno d'Abramo, detto il Limbo de' Santi Padri, dove senza patir pena di forte alcuna, erano detenute avanti la ve-Osa ci propone a' credere questo nuta di Gesù Cristo le anime de' Santi Padri, aspettando con ferma speranza la venuta del Redentore.

> D. Qual' era il trattenimento, e l' occupazione de' Santi Padri in questo luo-

R. Sospiravano la venuta del Messia. R. Che l'Anima di Gesù Cristo, sepa- che doveva liberarli dalla loro prigione, rata che su dal Corpo, discese all' Inser- e condurli alla beata visione di Dio. Abbiano, dove stette tutto quel tempo che il suo mo di questo una figura nel lib. de' num. cap. 35. num. 25.

D. In qual di questi luoghi discese il no-

ftro Salvatore?

R. In quest'ultimo, cioè nel Limbo de'

D. In qual maniera vi discese?

R. Per sua propria virtà.

D. Vi discese sorse in Corpo, ed in A-

R. No, ma solamente con l' Anima congiunta alla Divinità.

D. Discese forse l'Anima di Cristo solamente per potenza, e virtù, o pure realmente, e personalmente?

R. Realmente al certo; e rersonalmen-R. E'una orribilissima, ed oscurissima te; onde il Real Profeta, parlando in per-

D. Dove era adunque in quel tempo il

R. Giaceva nel Scpolcro, come ho detto nell' Articolo precedente, dove era uni-

ri, saranno niente dimeno privi per sempre | R. Per chiarirvi-meglio di questo dub-

bio, rileggete l'Articolo precedente, al-!discese nell'Inferno consolò, ed illuminò la Lezione 8, alla dimanda seconda, e tutte le Anime giuste che vi erano, dan-trattanto vi torno a dire brevemente, che do loro la nuova tanto da esse sospirata la Persona di Cristo con l'Anima discese della Redenzione, e confermandole nelnell'Inferpo, ed insieme stette col Corpo la speranza di aver quanto prima a partidi Cristo nel Sepolcro; perchè quantunque re di là per andarsene al Cielo. Questa è nella morte si separasse l'Anima di Cristo promessa registrata nell'Ecclesiastico: 24. dal Corpo: la Persona Divina però mai si Penetrabo omnes inseriores partes terre. O separò ne dall' Anima, ne dal Corpo del inspiciam omnes dormientes, O' illuminamedefimo Cristo.

qualche modo nell' Inferno?

gli Appostoli, e lo conferma il Real Profe-perdonando loro liberamente il residuo del ta, dicendo che ne su libero. Inter mortuos debito. Gregor. Nazianz. orat. 42. & l. 2. liber. Pfalm. 87.

D. Per qual cagione discese all' Infer-

no il nostro Salvatore?

R. 1. Per liberare da quella prigione i Santi Padri, e mostrarsi vero Redentore, e sopra nel principio della nona Lezione. Liberatore de' Vivi, e de' Morti; il che fece dire ad Eusebio, che la Legge della Carità chiamò Critto nostro Signore fino all'In- me giuste, che avea tratte dal Limbo, le terno. Fu nostro Signore un Sole Divino, quali poi nel giorno della sua Ascensione che col raggio della fua grazia illuminò, el feco conduste al Cielo. penetrò tutte e quante le parti del Mondo, disponendo, e sollevando tutti a godere del- beate Anime in quei quaranta giorni , la gloria che ci aveva meritato. 2. Per dare che si contano fra la Pasqua, el Ascenalle Anime sante la beatitudine essenziale, sione? che confiste nella visione di Dio, del che si cra impegnato di parola col buon Ladrone, la Persona del nostro Redentore. dicendogli: Hodie mecum eris in Paradifo. ( Luc. 23.) 3. Discese all' Inferno per trion-farvi del Diavolo, e servirsi intieramente R. No; ma le Anime de' C della vittoria, faccheggiando, e distrug- disfatto che anno a' loro debiti, vanno gendo il paese del suo antico, e mortale ne-limmediatamente al Cielo. mico, dopo averlo vinto nel campo. Leggafi l'ep. z. dell'Appostolo a' Colossensi . 4. Per confondere l'oftinazione de' Dannati, mostrando loro quanto gli sarebbe stato saci-le d'approfittarsi del suo Sangue con le buone opere, e col credere, e sperare in lui . Ut his, qui in carcere erant spiritibus pradicaret. (1. Petr.3.) 5. Discese all' Infer- D. no per chiuderne le porte à Giusti, ed avverare la minaccia che già fece per Ofea a 13. Ero Mors tua , o Mors : Morfus suus mortuis . ero, Inferne .

D. Quando nostro Signore discese nell' à morsuis? Inferno, non liberd tutte le Anime del

bo omnes sperantes in Domino. Non è pe-D. Poteva l'Anima di Cristo patire in ro certo, che liberasse tutte le Anime del Purgatorio, quantunque sia credibile che R. No . Leggete il cap. 2. degli Atti de- ne liberasse alcune delle meglio disposte . de Paschat. Aug.ep. 99.

D. Quanto tempo stette nel Limbo il nostro Salvatore?

R. Trentasei ore, come si è detto di D. Con qual compagnia ne uscl.?

R. Ne usci in compagnia di tutte le Ani-

D. Cosa fasevano qui in terra quelle

R. Contemplavano la gloria di Dio nel-

D. Ed al presente, discende ancora al-

R. No; ma le Anime de' Giusti, sod-

## LEZIONE SECONDA.

Della Risurrezione di Gesà Cristo .

Ual' è l'altra parte dell'Articolo quinto? R. Quelta: Testia die resurrexit à

D. Cosa vuol dire Tertia die resurrexit

R. Vuol dire, che Gesù Cristo nostro Salvatore, il quale nel giorno di Venerdi R. E' certo, che Gesù Cristo quando era morto, e secondo il Corpo era stato posione, e morte del nostro Signore, e Sal-della vera fantità. vatore, qual'è la liberazione della nostra Secondariamente, se Cristo non vinse la Anima, e del nostro corpo, significata quel- morte, anzi su vinto da essa, la morte di colo, e questa nella seconda.

importanza?

ci distingue da' Giudei, e da' Pagani, li le è un semplice effetto dello stesso peccato. quali facilmente convengono con noi nel E'ragione del Grisostomo. già che poi sia risotto. Quelto Mistero della scondo l'Appostolo ad Rom.4. è causa della Risurrezione del Signore è il più difficile di nostra giustificazione. Dunque se Cristo non tutti, e creduto quelto, tutti gli altri Mi- è risuscitato, nè anche noi siamo giustifica-steri si credono. Ed in vero, chi conviene ti, non potendosi supporre l'effetto senza con noi nel credere che Gesu Cristo discete la causa, e per conseguenza ancora siamo nell' Inferno, e risuscitò se stesso per la sua ne' nostri antichi peccati. Cosa adunque crepropria virtù, qual difficoltà potrà mai ave- dete voi, e cosa predichiamo noi? Leggast re di creder ch' ei sosse conceputo per opera il c. 10. dell' Ep. a' Rom. v. 9. dove l' Appodello Spirito Santo, che operasse miracoli, stolo mette la Risurrezione di Cristo per capatisse, e poi morisse? ec.

Non era cosa nuova agli Ebrei, che un trina. Uomo assistito dalla virtù Divina ne richiamasse un altro da morte a vita; ma che questo Mistero? un Uomo morto risuscitasse se stesso, non

nuta del Salvatore:

mostra evidentemente, che egli non su puro Marc. 16. Luc. 24. Uomo, ma Uomo, e Dio insieme, qual D. Mostrarono poi premura grande nell' puote con la fua infinita virtù render la fua infegnarlo? Anima al suo Corpo, e riformarlo in ma-

principi della noftra Fede?

R. Ve lo provo con l'Appostolo . 1. Cor. fine . 15. Si Christus non resurrexit, dice egli, vana est fides nostra; adbuc enim estis in pecca- Risurrezione varie e gravi contraddizioni? tis vestris. Se Gesù Cristo non è risorto, la nostra Fede è vana, imperocchè ancora sie-li, come si può dedurre dalle sopracitate pate ne' vostri peccati. E con ragione, Perchè role dell' Appostolo r.Co. 15.ed in più luoghi

fto nel Sepolero, e fecondo l' Anima era di-! primieramente, se Cristo non risuscitò, dunsceso all' Inferno, finalmente risuscitò il que la Fede che noi abbiamo in Cristo risuterzo giorno da morte a vita per sua propria scitato, la quale è il fondamento, e la rapossanza, e virtù. Noi vediamo adunque dice della nostra giustificazione, è fede falbenissimo da queste due proposizioni dell' sa, e la fede fassa non può effere principio,e Articolo quinto il pieno effetto della Paf- fondamento della remissione de' peccati, e

la nella prima proposizione di questo Arti- Cristo non ci giovò per la remissione de'peccati; perchè se Cristo non ha potuto risorge-D. Questo Articolo è poi egli di grande re, e vincere la morte, dunque nè anche ha potuto vincere il peccato, essendochè il R. E'uno de' più importanti, e più prin- vincere il peccato, è impresa più grave, e cipali Misteri della nostra Religione, che più difficile, che il vincere la morte, la qua-

po, e fondamento della fua Legge, e Dot-

D. Dubitarono mai gli Appostoli circa

R. Sl. E lo stesso Salvatore li riprese lo sapevano capire, estendo un esempio inu- pubblicamente della durezza che mostravadito a tutti i Secoli che precedettero la ve- no a crederlo. Exprebravit incredulitatem corum, O duritiam cordis, qui iis, qui vi-La Risurrezione di Cristo convince , e di- derant eum resurrexisse , non crediderunt .

R. Grandissima, come si legge ne'loro niera, che non potesse poscia ne patir, ne Atti c. 4. 1. 33. Virtute magna reddebant Apostoli testimonium Resurrectionis Jefu Chri-D. Dichiaratemi un poco, fe vi piace, ft. Anzi S. Pietro afferma, che gli Appostoli in qual maniera il Miltero della Rifurrezio- furono eletti per predicare quelto Miltero, ne sia uno de' fondamentali, e principali come testimoni di veduta, e che San Mattia fu chiamato all' Appostolato per lo stesso

D. Ma non patì questa Dottrina della

R. Sì, e tanto da' Giudei, come da' Genti-

degli Atti Appostolici. Segni evidenti della, la nostra Redenzione, e l'acqua del Battesidifficoltà di questo Mittero.

D. Abbiamo poi noi sufficiente fondamento nella Scrittura per crederlo?

fimo affermò più volte avanti la fua Paffio- do nudo, fu fchernito da Cham fuo figliuone a' fu oi Discepoli, che sarebbe risuscitato lo, che per questa ingiuria su maledetto dal il terzo giorno dopo la sua morte, e dopo la Padre, così nostro Signore dormendo sopra fua rifurrezione comparve più volte a' fuoi la Croce, e morendo in essa ignudo, svegli le piaghe, e mangiò con essi. Ma affin- Gen. 9. chè quetto Mitiero non fosse una volta creduto un' invenzione de' feguaci del Signore, rappresenta la Risurrezione del nostro Salne parlò più volte il Signore per bocca de' fuoi Profeti, confermandolo poi egli ance- immortale a' fuoi amici. Gen. 22. ra di bocca propria più volte, con la predicazione de' fuoi Appostoli.

passi più notabili della Scrittura sopra que-

Ito Mistero.

vi, O foporatas fum , O refurrexi . E nel Salmo 2. Ego hodie genui te, passo applicato dall' Appottolo medelimo alla Rifurrezione te, e poi ritornata nella fua prima forma . del Signore. Enel Salmo 15. Non derelinques animam meam in Inferno, qual deve intendersi non di David, ma di Gesù Cristo, come insegna San Pietro al c. 2. degli

Atti degli Appostoli. Lo confermo il Signore più volte in più luoghi del nuovo Testamento, Ego pono potestatem habeo ponendi eam , O' iterum sumendi eam . Lo disse a' medesimi Giudei : Solvite templum hoc, O in tribus diebus exsuoi Discepoli; Sicut Jonas, Oc. Matth. 12. ed in S. Luca al 11. Oportet Filium hominis pati, O' te tia die resurgere. Matth. 16. Filius hominis tradetur d'altri, o pure per virtu propria? Principibus Sacerdotum , & Scribis , O concap. 20.

la Croce, dal quale uscirno e il sangue del- virtute Dei.

mo . Gen. 2.

1. Noè dormendo, e poi svegliandosi . fu figura della Morte, e della Rifurrezione R. Al certo; perchè il Salvatore mede- di nostro Signore. E siccome Noè, dormen-Appostoli, e Discepoli, e volle che si conter- gliandosi nella sua Risurrezione, ripromaisero nella sua Risurrezione col toccar- vò i Giudei, che l'avevano schernito .

3. Isaac, che ritorna salvo dal sacrificio. vatore, nella quale presentosi vivo, ed

4. Giuseppe assonto dalla prigione al comando del Regno, ci rappresentò la gloria D. Raccontatemi, se vi piace, alcuni di Critto nella sua Risurrezione. Gen. 41.

5. Rappresentavasi ancor la Risurrezione di Cristo in quel Leoncino che dormiva, R. Eccone uno nel Salmo 3. Ego dormi- di cui parlò il Patriarca Giacobbe nel dar la benedizione a' suo i figliuoli. Gen. 49.

6. La Verga di Mosè cangiata in Serpen-

Efod. 7.

7. Sanfone, che di mezza notte se ne portò via le porte della Città di Gaza, significava il nottro Salvatore, che per propria virtù uscì glorioso dal Sepolero. Judic.

8. Il Profeta Giona seppellito nel ventre Animam meam, ut iterum sumam eam: Et della Balena, e poi vomitato da essa dopo tre giorni, ci rappresentò in figura la sepoltura del nostro Salvatore, ed il tempo della sua gloriosa Risurrezione, e ne sa fecitabo illud .Jo. 2.Ed altrove, parlando co' de il Signore medesimo in S. Matt. al c. 12.

D. Gesù Cristo risuscitò forse per virtù

R. Quando si dice, che il nostro Salvademnabunt eum morte, O'tradent eum Gen- tore riforse, non s' intende solamente che tibus ad illudendum, O flagellandum, O riforgesse semplicemente da morte a vita, crucifigendum, O tertia die refurget. Matth. come fecero Lazaro; il Figliuolo della Vedova di Naim, e molti altri; ma che rifor-D. Non fapreste voi insegnarmi al-gesse per sua propria possanza, e virtù, cioè cune figure della Risurrezione del Nostro per virtù della sua Divinità, sacendo un' opera tutta Divina, essendo impossibile a R. Adamo svegliato dal sonno, della tutti gli altri il risuscitar se stesso, suorchè costa del quale mentre dormiva su formata la Dio; perciò dice l'Appostolo : 2. Cor. 13. Eva., fu figura di Gesù Cristo morto sopra Et si crucifixus est ex infirmitate, sed vivit ex

D. Per -



zione?

e morire in Croce.

tillimi per loro maggior gloria, e bellezza. fer. 71. S. Tho. 3. p. q. 54. art. 4.

La terza. Per animarci a maggior fidu- D. Non avete qualche esempio à questo cia, mentre fiamo certi, che il Salvatore propofito? ha portato in Cielo i segni, e le testimo-

Cipriano, e di Beda sopracitato.

miscricordia. Tali assio prò le provò San come si vede a' nostri tempi. Bernardo. Ego, dice il Santo, quidquid mihi deest , usurpo ex vulneribus Domini mei risuscitare il terzo giorno?

Jesu Christi . Serm. 61 in Cant.

ancora fanciulla diede una notte in un co-ventre della Balena; era però di mestiepiolissimo sudore, onde risolvette tra se ri, che la cosa figurata si conformasse con itessa di lasciar per allora i soliti esercizi la sua figura. Jean. 1. di divozione, per ripigliarli poi con mag-gior vigore, ed ecco gli venne udita una voce, che le disse: A che badi, o neghit-diebus excitabo illud; Ille autem dicebat de tosa ? Alzati . Questo è tempo di far Templo Corporis sui . Jo: 2. penitenza per i Peccatori, che dormono

D. Per qual cagio ne volle il Salvatore nel lezzo delle loro colpe. Atterrita perè ritenere le sue cicatrici dopo la Risurre-la Santa s' incammina alla Chiesa, e sul liminare di essa se gli sa incontro Gesù R. Per molte cause, la prima è per as-crocissiso tutto grondante di sangue, che sicurare, i suoi Discepoli della realtà della dalla Croce abbracciandola se la strinse fua Rifurrezione, come offerva San Ciril- al feno, facendole accostar la bocca alla lo l. 12. in Joan. cap. 18. Sant' Agostino ep. piaga del Costato, da cui succhio un liquo-49. San Leone ferm de Refurrect e altri , re tanto foave , che d' allora in poi fentiffi effendoche quelle cicatrici dimostravano , molto più rinvigorita di prima nel fervizio che quel Corpo che allora vedevano viven- del Signore. Si seppe poi dalla Santa, che te, era lo stesso che avevano veduto patire, da quell' ora restolle nella bocca una dol-

cezza più foave del miele.

La seconda. Per aver sempre seco i con- L'ultima. Conservo Gesù Cristo i segni traffegni evidenti de' fuoi trionfi, e delle e le cicatrici delle fue piaghe, per far vedere fue vittorie. E' pensiero di Sant' Agostino a' Reprobi, che si sono dannati per loro meepist. 49. & l. 2. de Civit Dei c. 20. dove sog-giunge, che ne' Corpi de' Martiri glorificati son pur quello, che voi metteste in Croce; in Cielo, si vederanno altresì per sempre le ecco le ferite, che da voi ricevei : ecco il cicatrici delle ferite, de i segni de' travagli fianco, che ferito ancor dopo morte, fu che patirono per Gesù Cristo, e ciò per te-filmonianza, e fregio della loro virtà; on-voleste entrarvi con l'amore, il danno è vode notano Beda in Luc. c. 97. il Damas. 1.4. stro . Ecce hominem, quem crucifixistis, c. 18. e S. Tomm. 3. p.q. 15. che le cicatrici videtis vulnera, que infis viltis, agnoscitis del Corpo di Crilto, e de' Martiri saranno lans, quod pupugistis, per vos, O propter a guisa di tante gioje, o rubini risplenden- vos apertum est, O intrare noluistis. August:

R. Sl. Essendo Alfonso Redi Portogalnianze della sua dolorosissima Passione, per lo in punto di far giornata con cinque Re. fervirsene a muovere l' Eterno Padre a mi- Saracini, e stando di mal' animo per la disufericordia verso di noi. E' sentimento di S. guaglianza delle sue sorze, gli apparve in fogno il Salvatore, e gli comandò, che La quarta. Per infiammari Fedeli nell' tatto dipinger il Crocifiso in uno Stendaramor suo, ed animarli ad imitarlo ne' suoi do, entrasse coraggiosamente in battaglia. Così eseguì Alfonso, e ne riporto un' insigne La quinta. Per fandelle sue piaghe un' vittoria. Da questo fatto mossi i suoi succes-Asilo, o rifugio alle Anime penitenti, ed sori, inquartarono nelle sue Armi l'Immaun' alveario abbondantissimo di miele di gine del Crocissso colle sue cinque Piaghe,

D. Per qual cagione volle Gesù Cristo

R. 1. Perchè Giona, che fu figura di Ge-Di Santa Lutgarde leggefi, che effendo sù Cristo, stette tre giorni, e tre notti nel

3. Volle aspettare a risorgere il terzo giorgiorno, per sar vedere che realmente era a Cristo, se moriva, di risuscitarlo: era morto . S. Tho. 3. p. q. 53. art. 2.

morte, di Sepoltura, e di Risurrezione pre- più, dopo aver vinto la morte, se non tese il Signore d'insegnarci, che come egli, trionsar di essa, e mostrarsi glorioso nella che è nostro capo, patì nel Venerdì, ripo- sua Risurrezione? sò il giorno di Sabato nel sepolero, e la Do- 3. La Risurrezione del Signore su neces. menica rilorse ad una vita gloriosa, ed im- saria, per autenticare, e confermare la sua mortale, così bisogna, che noi suoi mem- Divinità: perchè essendo egli morto per l' bri passiamo il Venerdì, cioè della nostra infermità della nostra natura, bisognava presente Vita in molti travagli, e patimen-che vivesse per virtù e possanza Divina, ti , per poter poi dopo il breve ripolo del Sa-le riforgendo per virtù propria; fi mostrasbato, cioè della nostra Morte, passare nel se vero Figlio di Dio. giorno dell' universale Risurrezione, e Giu- 4. Perchè così conveniva all' ordine deldizio a regnare in Cielo in corpo, ed in ani- la Giustizia Divina, di cui è proprio l'esalma in compagnia di Dio, e de'luoi Santi per tare gli Umili. Sopra questa ragione sa gran tutta l' Eternità, e questo sarà veramente la forza l' Appostolo nell' Ep.a' Filippensi c. 2. Domenica, o giorno del Signore, e giorno Humiliavit Ce. propter quod O Deus exald'allegrezza. Hac est dies, quam secit Do- tavit illum Oc. E S. Agostino. Humilitas minus, exultemus, O latemus inea. Pfal. passionis meritum est resurrectionis. 117. Sopra questa considerazione i veri, e 5. Era necessario che il Salvatore risorprudenti Crilliani, quando in questa vita gesse, per istabilire la nostra Fede, ed in-patiscono varie calamità, e travagli, non sieme la nostra giustificazione; perenè se se ne maravigliano, nè se ne dolgono, per- Gesù Cristo non risorgeva, vana era la nochè sono persuasi, che corre loro la stagio- stra fede, come si è detto di sopra y e di più ne de' patimenti, in quella guifa che i Con-la Passione di Cristo era infruttuosa per tadini non si maravigliano punto, che d' noi, mentre non ci sarebbero stati applica-Inverno cadano dal Ciclo le nevi, e la terra ti i meriti di essa mediante i Sacramenti, le sia sepolta tra ghiacci. Anzi, come li me- quali surono instituiti da Gesù Cristo dopo. desimi Contadini cavano un cattivo prono- la sua Risurrezione. A questo fine ci diste stico di sutura sterilità da un Inverno trop- il Salvatore per bocca del Real Proseta: po dolce, così i buoni, e prudenti Cristiani Psal. 29. Qua utilità in sanguine meo, dum tengono per sospette le prosperità di questo descendo in corruptionem; in segno di che; Mondo, ne se ne rallegrano quando le an-le per mostrar al Mondo i frutti maraviglio-Matth. 6. o quell'altro del Ricco infelice: Recordare quia recepisti bona in vita tua, O Lazarus similiter mala, nunc autem hic consolatur, tu verò eruciaris. Luc. 16.

D. Era cosa necessaria, che il nostro

Salvatore rifuscitaile?

R. Sì. E per molte ragioni.

1. Acciocchè il fuo Corpo, che avea fofferte pene, e miserie così atroci, fosse al-Nonne oportuit Christum pati , O ita intra-

dunque necessario, che gli osservasse la pa-4. In questi tre giorni di Passione, e di rola. Ed in vero, che altro gli conveniva

no, perché temono sempre, che nell'altra si della sua Risurrezione, mandò lo Spirito vita non sia loro gettato in faccia quel terri- Santo Giustificatore, e mandò gli Appostobile rimprovero: Recepisti mercedem tuam, li per tutto il Mondo, acciocche e con le prediche, e con l'amministrazione de'Santi Sacramenti instituiti dal loro Maestro, ci giustificaffero; ecuttociò dopo la sua risurrezione: onde ben si vede con quanta ragione dica l'Appostolo, che Cristo, Re-

Jurrexit propter justificationem nostram.

6. Per corroborare la nostra Speranza: perchè non vi è motivo, che ci dia maggior coraggio per sopportare pazientemente i tresì partecipe degli onori, e della gloria: travagli, le perfecuzioni, e le miserie della vita presente, quanto la speranza della re in gloriam suam? Luc. 24. | beata immortalità. Si in hac vita tantum in 2. Era necessario, che il Salvatore risor- Christo sperantes sumus, dice l'Appostolo, r. gesse, per far vedere come Iddio sia fedele Cor. 15. miferabiliores sumus omnibus hominelle sue promesse. Aveva Iddio promesso nibus. Se lo sperare in Cristo, non fa che

per la vita prefente, siamo più miserabili In Evang. Rupert. lib. 1. de Divin offic. degli altri Uomini . Fu la speranza di risor- cap. 8. & lib. 5. cap. 24. lib. 17. cap. 16.Par. gere, che consolò il pazientissimo Giobbe che savorisca quest'opinione la Chiesa menelle fue miferie: Credo quòd Redemptor defima, mentre parlando del tempo della meus vivit O'c. reposita est hec spes mea in si- risurrezione, lo chiama : Sacratissima Nox, nu meo. Job. 19. Come se dicesse: Debbo in qua Dominus resurrexit. In Can. Missa. no i membri conformarsi al suo capo, dun-E di più la Scrittura in S. Luca a' 24. Valde que se il mio Redentore, il mio Capo è ri- diluculò venerunt ad Monumentum Oc. O insuscitato, senza dubbio ancora noi suoi venerunt lapidem revolutum à Monumento. membri abbiamo a risorgere nel giorno del E San Giovanni a' 20. Maria Magdalena vefinal giudizio. Così afferma ancora il Prin- nit mane, cum adhuc tenebra essent ad Monucipe degli Appoltoli: Epift. 1. cap. 1. Rege- mentum, O vidit lapidem sublatum à Moneravit nos in spem vivam, per resurrectio- numento. nem Jelu Christi ex mortuis. Ed eccovi ill vero segreto per disporre i cuori alla sosse- venienza in questo, che Gesù Cristo abbia renza de' patimenti.

7. Per darci esempio di risorgere a nuova mo dalla morte del peccato alla vita della della gloria . erazia per non mai più morire, cioè per non 2. Volle prevenire il Sole nella sua Ri-

lo nell' Epistola 6. a' Romani.

8. Finalmente bisognò che risuscitasse vo giorno, ed una nuova luce. per compire la nostra falute, e la nostra redenzione, tanto per la parte del corpo, co- zo della fua Rifurrezione dovevano passare me per quella dell' Anima, affinchè sicco-dalle tenebre del peccato alla luce della me morendo avea distrutto la morte, così giustizia, e della grazia, secondo l'Apporisuscitando riparasse la vita, dando alla stolo: Deus, qui dixit de tenebris sucem splennatura umana i beni d'una vita immortale, descere, ipse illuxit in cordibus nostris: Ed cominciando a darne l'esempio in se stesso altrove. Eratis aliquando tenebre, nunc realmente nella fua Rifurrezione, e lascian- autem lux in Domino. Quindi è, che noi done a noi una certa speranza da adempirsi Fedeli cominciamo il giorno immediata-. poi nella rifurrezione generale, e nel gior- mente dopo la mezza notte, andando dalno dell' estremo giudizio: Per questa ragio- le tenebre verso la luce per significare, che ne è chiamato Gesù Cristo il Primogenito la redenzione del genere umano è stata comde' Morti . Prafat. Pasch.

ftro Salvatore?

R. E'molto verisimile, che rifuscitasse poco dopo la mezza notte del Sabatô, cioè ficare la caduta futura dell' Uomo, come sul principio della Domenica. E' sentimen- nota S. Agostino lib. 4, de Trinit. c. 6. to di S. Girolamo q. 4: ad Gedibiam, di S. Gregorio Nisseno orat. 1. de resurrectione, di Teofilato, d' Eutimio, e d'altri. Vien confermato questo parere dal fatto di San- Di varie cose operate da Gesù Cristo dopo la sone narrato di sopra, il quale portò di mezza notte le porte di Gaza su la cima del Monte, come per rappresentarci, che il D. nottro Redentore riforgendo in ora fimile dal Sepolero, ruppe le porte dell' Inferno, e vinse la Morte; San Gregorio omil. 21. nel giorno della sua Risurrezione, con quest'

D. Vi è forse qualche Mistero, o Convoluto rifuscitare dopo la mezza notte?

R. Sì. Primieramente, per dimostrare vita, affinchè come egli rifuscitò per non che colla sua Risurrezione ci cavava dalle mai più morire, così noi ancora riforgia-tenebre del peccato per condurci al lume

mai più peccare, come ci eforta l'Appolto- furrezione, per dimostrarci che egli era un nuovo Sole, che portava al Mondo un nuo-

3. Per insegnar a' Fedeli, che per mezpitamente adempita nella rifurrezione di D. In qual' ora del giorno rifuscitò il no- Cristo. Laddove ne' primi anni del Mondo si computava il giorno dal levar del Sole, e finiva nell' arrivar della notte, per figni-

### LEZIONE TERZA.

sua Risutrezione

On quali apparizioni cofermò Gesi Critto la fua reale Rifterrezione? R. Con le feguenti. Apparve sei volte

ordine. 1. Apparve alla Santissima Vergi-schè coloro che avranno satto opere buone. ne Maria sua Madre, come insegnano S. le saranno passati da questa vita in grazia Ambrogio lib. 3. de Virgin. Sedullio lib. 5. del Signore, riforgeranno vestiti di gloria, Carmin. S. Anselmo de Excell. Virg. cap. 6. e d'onore, col corpo dotato delle eccellen-Ruperto ec. e con essi sentono comunemen- ti qualità, e prerogative de' Corpi gloriosi, te i Sacri Dottori, ed è opinione molto cre- laddove i Malvagi, morti in peccato morbile, e conveniente alla ragione.

poteva esser sospetta. 2. Apparve lo tiesso loro pessimo stato, e contrarie affatto a giorno alla Maddalena, Marc. ult. v. 9.3. quelle de' Corpi gloriofi. Alle Donne, che ritornavano dal Sepol. cro, Matt. 28. v. 9., 4. A S. Pietro, Luc. questo gran Mistero della Risurrezione del 24. v. 34., 5. A' due Discepoli che andava- Signore? no in Emmaus. Ibid., 6. A gli Appostoli, Ibid. v. 36.

D. Per qual ragione comparve prima il

ftoli, e Discepoli?

la prima a portar la nuova della morte all' dar alla Terra promessa. Così San Girolala nuova della gloriosa Risurrezione di Cri-le l'Agnello Pasquale, che si facrificava da sto, causa, e caparra insieme della nostra esti ne' giorni delle loro Pasque. In terzo rifurrezione, e della vita immortale che af- luogo fignifica lo stesso giorno, in cui si sapettiamo: Cyrill. l. 12. in Joan. c. 11.

cinquecento Fedeli. 10. A San Giacomo, sua gloriosa Risurrezione. Ibid. v. 7.11. A tutti gli Appostoli nel gior- D. Quando si celebra questa Festa di no della sua Ascensione, e finalmente a S. Pasqua? Paolo . Act. 9. v. 4. 17. 27.

di Cristo col corpo glorificato?

gli averanno fatto compagnia nella Passio-|non parere di giudaizzare, come egli dice-ne, cioè sopportando travagli, persecuzio- |va = contro costui scrive S. Episanio, dimoni, e patimenti, e finalmente portando la strandogli che la Chiesa non celebra la Pas-Croce spirituale per amor suo; essendoche qua de Giudei, ma quello che viene signila Risurrezione gloriosa si da in premio del-sicato da essa. la Paffione.

mune a tutti?

tale, riforgeranno bensì ancor effi, ma con D. Se così è, e per qual ragione non ne un corpo orrido, e difforme, e degno alber-fecero menzione gli Evangelitti? un Anima ribelle al fuo Dio ripieni R. Perchè la teltimonianza della Madre di confusione, e di qualità convenienti al

D. Quando è, che si celebra la Festa di

R. Nel giorno di Pasqua. D. Che lignifica quella parola Pasqua?

R. Significa, e vuol dire Passagio, e Salvatore alle Donne, che a' suoi Appo- presso gli Ebrei significa la venuta dell' Angelo esterminatore nell' Egitto, e dopo essa R. Acciocchè siccome la Donna era stata il passaggio degli Ebrei dall' Egitto per an-Uomo, così anche fosse la prima a portargli mo. In secondo luogo significa le vittime, crificava questo Agnello. Ma lasciando da Comparve dipoi ancora varie volte Ge- parte questi fignificati, noi Fedeli ammacsù Cristo. Comparve l'ottavo giorno dopo strati dall' Appostolo, diamo nome di Pasla Risurrezione a tutti i suoi Discepoli, qua a Gesù Gristo, che è l'Agnello di Dio tra quali vi era anche Tommaso. Jo. 20.v. sacrificato per noi, per cavarci dall' Egit-26. e questa fu la settima apparizione. 8. A to, cioè dalla schiavitù del Diavolo, e fette de' suoi Discepoli, che pescavano nel dalla morte, e condurci gloriosi alla vera Mare di Galilea. Jo. 21. v. 1. 9. A molti patria dell' eterna beatitudine; e proprianel Monte similmente di Galilea, anzi co- mente chiamiamo Pasqua quel giorno, nel me dice San Paolo 1. Cor. 15. v. 6. a più di quale egli ci aprì il paffaggio al Cielo colla

R. Vi furono altre volte vari dispareri, D. Rifusciteremo noi tutti all'esempio ed errori concernenti il giorno, in cui si dovesse celebrare la Santa Pasqua. Arrio su R. Non tutti, ma solamente coloro che di parere che non si dovesse celebrare, per

La più famofa Erefia però fu quella degli D. Nonsfarà adunque la risurrezione co- Eretici Quartadecimani, così chiamati, perchè volevano che la Chiesa celebrasse -R. Si. Ma in maniera differente, per-la Pasqua con i Giudei nella Luna deci-

### PRIMA. PARTE

ma quarta, cioè nel plenilunio di Marzo I grozza della SS. Vergine, e tale, che lin-A quest' errore si opposero vivamente i no- gua umana non la può esprimere, siccostri Sommi Pontefici, e tra essi particolar- me inesplicabile su il dolore che ebbe nel mente Pio I. e Vittor II. al riferire di Euse- vederlo morire. bio, e finalmente fu condannato dal Conc. alla Luna decima quarta dopo l' Equinozio avevano rinonciato a' beni di questo Mondi Primavera. Leggafi Tertul. l. de præfer. do, mettendo in lui ogni loro speranza. Euf. l. 5. hift. 15. 24. 25. S. Epiph. hær. 50. S. Agoil. hær. 59.

cui si cetebra la Pasoua?

anno del Signore 417. e Beda al 2. dell'isto-gloriantur, nam O' Solem ipfum arbitror in ria d'Inghilterra, dove dice, che Agostino hac die clariorem solito suisse, dice S. Massi-Monaco, Appostolo degl' Inglesi, diede la vi- mo. Di questo giorno si può veramente dista ad un Cieco, con questo miracolo con-re: Hec d'es, quam fecit Dominus, exulvinse l'errore de Bretoni circa il giorno di temus, O latemur in ea; non già perchè celebrare la Pasqua.

D. E' poi tanto grande, e folenne questo

giorno di Pafqua?

R. Solennissimo. Leggete a questo fine la terza parte di questo Libro al Cap 4. Lezione 1.

D. Per qual ragione?

R. Per esser quel giorno, nel quale il noftro Redentore trionfo della Morte, e dell' Inferno, e tornando qual nuovo Sole im- moria di quello glorioso Mistero della Rimortale, e glorioso a riveder questa nostra surrezione. misera Terra, ci diede speranza di dover ancora noi risorgere ad una vita immorta- ripetere per tante volte l'Alleluja nel temle, e gloriofa, purchè vogliamo in questo po della Pasqua. esilio farci suoi compagni nella Croce, e ne' fuoi travagli.

R. Sì. Perchè quando riforse il Salvatore si rallegrarono il Cielo, e la Terra.

1. Diedero gli Angioli fegni di giubilo, facendoli vedere in abito bianco, quando an- dire Allegrezza, Trionfo. nunziarono alle Sante Donne la Risurrezione del Signore.

2. I Santi Padri del Limbo entrarono a Uffici nel tempo della Pasqua? parte di questa allegrezza, uscendo quel giorno dalla loro prigione, e dalle loro te- presenta la Chiesa la beata eternità degli nebre, per contemplare la Divina Effen- Eletti, dove l'allegrezza non averà mai za, e la bellezza ineffabile del Redentore più fine. rifuscitato.

3. Grandissima fu in questo giorno l'alle-ldi questa parola?

4. Se ne rallegrarono sommamente gli Niceno, il qual comandò che la festa di Appostoli, afflitti prima oltre modo dal ve-Pasquasi celebrasse la Domenica prossima dersi privi del loro Maestro, per il quale

5. Dimostrarono segni di giubilo gli Elementi medefini, perchè deposta l'orrida D. Ha mai Iddio approvato con qualche gramaglia, di cui si vestirno nella morte del miracolo questa offervazione del tempo, in Redentore, comparvero con faccia più del folito lieta a folennizzare questo beato gior-R. Leggete gli Annali del Baronio all' no . In resurrectione Christi omnia Elementa tutti i giorni non siano opera del Signore, ma perchè in questo diede il nostro Salvatore l'ultima mano, e compì l'opera della Redenzione nostra,o pera eccellente sopra tut. te le altre, e perciò noi diamo a quelto giorno il titolo di Giorno del Signore, folennizzandolo fopra gli altri; anzi la Chiefa non contenta della folennità di questo giorno. ha di più instituito le Domeniche in me-

A questo giubilo ci invita la Chiesa col

D. Che fignifica questa parola Alleluja? R. Del fignificato di questa parola ne D. Devesi poi celebrare questa solennità scrive S. Girolamo nell'Ep. 137. ad Marceldella Pafqua con grande allegrezza, e giu-llam, ed il Baronio nelle Annotazioni fopra il Martirologo Romano a' 5. Aprile. David la mette per titoli di molti de'fuoi Salmi, e particolarmente del Salmo 17. dove parla della rifurrezione, come per

> D. Per qual ragione si serve la Chiesa di questa parola Alleluja in tutti li Divini

R. Perchè nel tempo della Pasqua ci rap-

D. Chi ha indotto la Chiesa a servirsi

R. S. Giovanni l' Evangelista, che dal- no gli Eretici Quartadecimani, ma nella l' Isola di Patmos udì, che questa era la Domenica seguente, nella quale occorreva Canzone de' Beati in Cielo. Apoc. 19. v. 1. il miracolo. Greg. Tur. de glor. Conf. cap.

La Beata Maria Ogniacenfe, dopo aver passato cinquantadue giorni senza prender Maurilio Vescovo di Angers, e discepolo cibo di forta alcuna, cantò foavissimamente di S. Martino a' 5. Settembre, che un certo l' Alleluja per tutta la notte precedente al per nome Belgico, per aver voluto coffringiorno del suo transito. Il giorno seguente ger i suoi samigli a sarchiar i grani nel gior-gli apparve il Diavolo tentandola, e mole-no di Pasqua, resto cieco in un subito, e tastandola in varie maniere, tantochè intimo- le visse per tre anni, finchè toccando le vesti rita alquanto si pose ad implorare l'ajuto di S. Maurilio, che passava, riebbe la vista degli assistenti; ma finalmente armatasi Narrasi ancora nella vita di S. Maurizio d'una viva speranza, e siducia in Gesù Cri-che tre samigli del Monastero andati a pesto, e del segno della Santa Croce, dissipo scare la notte del Sabato Santo, presero facilmente quei torbidi fantasmi del suo ne-juna gran quantità di pesci, ma a loro mico, e con l'Alleluja in bocca rese vittorio- gran costo, perchè due di essi restarono sa soavemente lo spirito a Dio; Giacomo colle mani, e co' piedi attratti, e col da Vitriaco nella vita di quella Santa.

Germano l' Inghilterra contro i suoi nemi- San Bertino con molte lagrime, per inci, dopo averla colla sua Dottrina purgata tercessione del Santo ricuperò la Sanità neldall' Eresia di Pelagio; poichè mentre gl' In-la notte della Risurrezione del nostro Regless erano in punto di far giornata contro i Sassoni loro nemici, accorrendo egli in soccorfo degli Inglefi, gli comandò che alta- quale stima anno tenuto questo giorno? no, finche arriviamo vittoriofi alla Chiefa dulg. crim. Cod. Theod. trionfante a cantarla unitamente in compaenia de' Santi.

miracolo questo giorno di Pasqua?

R. Sì. Raccontasi nella vita di S. Mar piscopo. cellino Vescovo di Ambrum, di cui si fa menzione nel Martirologio di Adone a' 19. nella sua Risurrezione, per nostro profitto Maggio, che un Battistero fatto in quella e per utilità spirituale? Città per opera del Santo, si riempiva ogn'

69. Raccontasi parimente nella vita di San

Vitriaco nella vita di quella Santa. corpo tutto dirotto, e pello; ed il terzo Con quella trionfale parola armò San reflò zoppo, e fordo, ma ricorrendo a

D. Ed i Principi di questo Mondo, in

mente tutti ad una voce cantassero l'Alle- R. In grandissima stima. L'Anno di Crimente tutti au na voce cantanero i Ale-luja. Tanto basto, per fare che i nemici po-sto 367. Valentiniano, Valente, e Gra-stisi disordinatamente in suga abbandonas ziano Imperadori concedettero a prigionicfero il Campo, ed il bagaglio a gl' Inglesi, ri la libertà, e l' Indulto generale nel giorrinnovando al Mondo l'Esempio de'Madia- no di Pasqua, scrivendone a Lampadio niti vinti da Gedeone E' dunque l' Alleluja Governatore di Roma in questo renore : Ob parola di trionfo, e di vittoria, qual dob- diem Pascha, quem intimo corde celebramus. biamo avere frequentemente non folo in omnibus quos reatus affringit, carcere inclusit, bocca, ma ancora nel cuore, per servircene claustra dissolvi nus, ubi primum dies Pasnella milizia di questa vita contro i nostri chalis extiterit, nullum teneat carcere inclunemici, che ci stanno di continuo all' intor- fum, omnium vinculai solvantur . l. 8. de In .

Di un simile Indulto in simil giorno godettero i Rei nell'Oriente per la pietà di D. Ha mai Iddio illustrato con qualche Teodosio Imperadore, come riferisce il " Grisostomo nell' Orazione de Flaviano E-

D. Cosa ci insegna il nostro Salvatore

R. Ci infegna in primo luogo, che dopo anno in un subito d'acqua per virtù Divina effer risorti dal peccato, dobbiamo intranel Sabato Santo, e ne' fette giorni feguen- prendere una vita tutta differente dalla pafti, e che da questo miracolo si venne in co-lata, con esercitarci nelle virtà Cristiane; gnizione, che la Pasqua non era da celebrar-led in secondo luogo ci insegna a perseverafinella Luna decimaquarta, come voleva-re costantemente nel bene, e nella vita

esemplare che avremo intrapreso. Ben l'intefe l'Appostolo, che Gesù Cristo nella sua Risurrezione pretese d'insegnarci insieme la risurrezione spirituale dell' Anime noftre. Quomodo Christus surrexit à mortuis. per gloriam Patris, O ita O nos in novitate vita ambulemus : si enim complantati sacti fumus similitudini mortis ejus simul & resurrectionis erimus ; e poco dopo: Sciences quod Christus resurgens ex mortuis jam non moritur, mors illi ultra non dominabitur, quod enim mortuus est peccato, mortuus est semel; quod autem vivit, vivit Deo. Ità O vos existimate vos mortuos quidem esse peccato , viventes autem Deo in Christo Jesu Domino noftro .

D. Da quali indizi, e segni potremo accorgerci, se una Persona sia risuscitata spiritualmemte ad esempio di Gesù Cri-

R. Se volete conoscer questi segni non vi partite dall' Appostolo . Coloss. 3. Si con suscitato con Cristo, è il cercare gli onocon Cristo. Il secondo segno poi si cono fce facilmente nella alterazione del gusto ; Que sursum sunt sapite , non que al Cielo? Super terram , cioè quando voi vedete una Persona che gusta delle opere giu ste, pudiche, e sante, e che mette la fua principal affezione nelle cose del Cie lo, se giudicate che veramente sia rifuscitata spiritualmente con Cristo, vi apporrete al vero.

DEL VI. ARTICOLO DEL SIMBOLO.

VII.

Ascendit al Cœlos, sedet ad dexteram Dei Patris Omnipotentis.

LEZIONE PRIMA.

Del Mistero della gloriosa Ascensione di Gesù Cristo .

D. Ual è il sesto Articolo del Simbolo? S. Th. 3. p. 9.57. 9 58. Marc. 16. Luc. 24. Act. 1.

R. Ascendit ad Calos, fedet ad dexteram Dei Patris Omnipotentis .

D. Cofa fignifica questo sesto Articolo? R. Significa il Mistero della gloriosa surrexistis cum Christo, dice egli, que sur- Ascensione di Cristo Signor Nostro, cioè Sum sunt querite, ubi Christus est in dexte- che Gesù Cristo dopo aver compito l'opera ra Dei sedens, con le quali parole ci dà ad della Redenzione umana, passò da questo intendere, che il primo fegno di effer ri- Mondo al Padre, e fall per sua propria virtù trionfante al Cielo, e nella medesima ri, le ricchezze, ed il riposo in Cielo eterna gloria del Padre su collocato sopra tutte le cose create.

D. In qual maniera ascese Gesù Cristo

R. Vi ascese per sua proria virtà, cone già si è detto, e non portatovi da altri. on gran giubilo, e trionfo in corpo, ed in anima fecondo la fua Natura umana, perchè secondo la sua Divina mai se n'era allontanato, essendo Iddio immenso, infinito, e presente in ogni luogo. Eph.4. Phil. p. 2. Heb. 1. Pfalm. 46. Vide Gregor. hom. 9. in Evang.

D. Che volete voi inferire quando dite. che Gesù Cristo ascese al Ciclo per sua pro-

pria virtà?

R. Intendo, e credo che egli ascese al Cielo per sua virtù, e non per quella d'altri, come Elia che vi fu trasferito sopra un Carro di fuoco, e come il Profeta Abacuc, e San Filippo il Diacone, li quali per virtà Divina furono trasportati da un luogo all' altro; ma per virtù della sua Divinità unita all' Umanità di Cristo coll'unione Ipostarica. Questo è verissimo ma non



ispiega tutto ciò, che s' intende per questo i il suo corpo, richiamandolo di nuovo alla mo, poiche in quanto Dio già era in ogni luogo. E benchè ciò sia impossibile alle forze naturali, che spettano alla natura umana; non fu però impossibile, anzi facilissimo, e convenientissimo all' Anima beata, da se con la forza, e virtù propria muovere a voglia sua il suo Corpo, il quale come gloriolo obbediva intieramente a' comandi dell' Anima. In maniera che per questa ragione Gesù Cristo sall al Cielo per sua propria virtù, e in quanto Dio, e in quanto uomo.

D. Vorrei sapere per qual ragione si dica che Cristo ascese al Cielo, laddove della fua Santiffima Madre fi dice folamente che Appost.

vi fu affonta?

R. Per le ragioni addotte di sopra, essendochè Gesù Cristo, come Dio, ed uomo, ascese al Cielo per sua propria virtù, come gia per sua propria virtu era risuscitato; ma la Madre, come pura Creatura, benchè più degna di tutte l'altre, fu risuscitata, e poi assonta, e portata al Cielo, non per virtù propria, ma per virtù dello Spirito San-

D. Se Gesù Cristo ascese al Cielo per sua propria virtà, come può dirfi, che vi fu affonto, come leggiamo tanto nell' Evangelio, come negli Atti degli Appoftoli?

R. E'vero, che anche di Gesù Cristo si Articolo precedente. legge che fu affonto al Cielo, ma la fua Ascensione non ripugna punto a questa Asfonzione. La ragione si è, perchè la virtù, di testimoni, e di segni : i testimoni surono del medefimo Critto, e perciò con ragione fi dice, che ascese e ma essendo poi che quella sti. In secondo luogo si servi de' segni, e affonto, o esaltato al Cielo, cioè dal Pa-cioè reale, e palpabile; ma contuttoció vedre, o pure dallo Spirito Santo, come an- stito di qualità, e doti soprannaturali, come che si può dire, che il Figliuolo ha assunto Corpo glorioso che era, onde era in sua faed esaltato il suo Corpo al Cielo. Il simile coltà il comparingli avanti; come, e quanpuò dirfi della Rifurrezione, effendochè do voleva, e sparire come fece alla loro pre-Cristo risuscitò per sua propria virtà, come senza più volte. Il secondo segno su per par-si è detto nel Capitolo precedente, cioè per te dell'Anima di nuovo unita al suo Corpo, virtà della sua Natura Divina, che risuscitò mostrando che era veramente risuscitato.

Miltero. Vogliamo di più inferire, e cre- Vita, ma perchè la Natura Divina è comudiamo, che egli falì al Cielo in quanto uo-i ne alle tre Divine Persone, l'opera della Rifurrezione di Cristo tanto è attribuita al Padre, quanto al Figliuolo. Ne abbiamo la testimonianza dall'Appostolo Ad Rom.8. Quod fr Spiritus ejus, qui suscitavit Jesum à mortuis, habitat in vobis : qui sucitavit Iee gloriosa di Cristo, che come tale poteva sum à mortuis, vivificabit O mortalia corpora vestra, propter inhabitantem Spiritum ejus in vobis .

> D. Ascese forse il Salvatore al Cielo immediatamente dopo la fua Rifurrezio-

ne?

R. No, perchè stette in questo Mondo ancora quaranta giorni, come leggesi in S. Luca . Vedete Sant' Agostino Epist. 119. cap. 15. e Beda fopra il cap. 1. degli Atti

D. Cofa fece nostro Signore al Mondo in quei giorni, che passarono dalla Risurrezio-

ne fino all' Ascensione?

R. S. Leone nel sermone 1. de Ascensione Domini dice, che gl' impiegò a provare. e stabilire la verità della sua Risurrezione con farsi vedere più volte, confermandola di più con molte ragioni, ed autorità della Scrittura .

D. Con quali comparse, ed argomenti confermò Gesù Cruto la sua Risurre-

zione?

R. Con le comparse notate, e riscrite da noi nel principio della Lezione ultima dell'

D. Ma con quali argomenti?

R. Si servì di due sorti d'argomenti, cioè per la quale Critto ascese al Cielo, è virtà similmente di due sorti, cioè gli Angeli, e la Scrittura, come riferiscono gli Evangelivirtù proviene in Cristo dalla sua Divinità, questi surono di tre sorti; uno per parte del la quale Divinità è comune al Padre, al suo Corpo; mostrando che era-risorto col Figliuolo, ed allo Spirito Santo; quindi è, medessmo Corpo che aveva prima: Luc. che anche con ragione si dice, che Cristo su ult. Palpate, O videte, quia ego ipse sum

col servirsi sì della facoltà nutritiva coliti. Diede loro lo Spirito Santo, l'intelli-

di queste prove, e di questi argomenti?

hom. 8. Pajcha.

D. Di che cosa trattò Gesù Cristo con stantino.

gli Apportoli dal giorno della Rifurrezione, fino a quello dell' Afcentione?

R. San Luca dice, che trattò del Regno di Dio, e S. Leone afferma, che parlò loro suoi Discepoli, In Prefat. Misse de Ascens. de' Sacramenti, e che gli rivelò Misteri dil grand' importanza, dies, qui inter Resurre-

Iteria . Act. I.

poli del Regno di Dio, cioè della Gloria minciò la Passione, avesse anche principio celette, edella beara Eternità; e del modo il Trionfo. 2. Perchè ivi avea molte volte di giungervi, delle grandezze della Chiefa fatto orazione al suo Eterno Padre. 3. Per triontante, ed infieme del buon governo, effer l'Ulivo fimbolo della mifericordia, e ed ordine della Chiesa militante; cioè a di- della grazia, che Gesù Cristo ci acquistò re infegnò a' suoi Appostoli, come dovessero colla sua Passione, e colla sua Ascensione instituire la sua Chiesa, prima con la predi- al Ciclo. Luc. 21. 22. 23. cazione dell' Evangelio per tutto il Mondo, D. Ha mai Iddio illustrato questo luogo e poi ordinarne il governo per vari gradi, di con alcun miracolo? Vescovi, di Sacerdoti, di Diaconi, di R. Sì. E primieramente nostro Signore Suddiaconi, ec. Insegnò loro la materia, nel falire al Cielo vi lasciò i vestigi de suoi la forma, l'efficacia, e l'uso de' Sacramen-piedi, che vi restarono impressi, come

mangiare, e bere co' suoi Discepoli, che genza delle Divine Scritture, l'autorità d' della fensitiva con ascoltare, e parlare, e assolvere da' peccati, di predicare, di tonrispondere, ed insieme della intellettuale, dar Leggi, di correggere, e punire i trasgref-discorrendo delle Scritture, e del Regno di sori delle Leggi Divine, e delle Appostoli-Dio. Il terzo segno surono i miracoli, con che; e finalmente li costituì suoi Legati. i quali si è dichiarato Dio, ed Uomo, ado- Diede le chiavi del Cielo a San Pietro, e prando quel potere, che folo poteva esfere lo creò Principe de' suoi Appostoli, Primaproprio, e conveniente al Figlio di Dio; e te, e Governatore universale della sua ciò nel riempire in un subito le reti de' suoi Chiesa. Istituli il digiuno della Santa Qua-Discepoli con una gran moltitudine di pe- resima; comando, che si amministrasse il sci, e con entrare nel Cenacolo a porte Battesimo anche a' Fanciulli, e finalmente chiuse, e salire al Cielo in loro presenza. insegno varie cose, che dagli Appostoli suro-D. A qual fine volle il Signore servirsi no insegnate a' suoi Successori, e da questi di mano in mano fono pervenute a' nostri R. Per convincere più facilmente i suoi tempi, e si chiamono Tradizioni Appostoli-Discepoli, che erano tardi a credere; affin-che. Insegnò a' suoi Fedeli quanto era loro chè il Mondo più facilmente credesse loro necessario il rassrenare la concupiscenza, e come a tellimoni di veduta, come in fatti resistere al Mondo, ed al Diavolo loro ne-è successo; onde possiamo dire con S. Leo-mici irreconciliabili; quanto sia indispenne, che i Discepoli di Cristo videro, udi-sabile il portare la croce, e passare per la rono, toccarono, e dubitarono, per to-litrada de travagli, e de patimenti per ar-gliera noi ogni dubbio della verità di que-rivare al Regno de Cieli, ed a questo fine sto gran Mittero. Nos enim illorum instru- insegnò loro le Critiane Virtù, ed il loro xit aspeccus, nos erudivit auditus, nos con- uso. E finalmente predisse le atroci, e confirmavit attactus, dubitatum est ab illis, ne tinuc persecuzioni che si leverebbono condubrentetur a nobis. Ser. de Afcenf. Gregor, tro di essi, e contro la sua Chiesa; da quel tempo fino alla conversione del Gran Co-

D. In qual maniera ascese il Signore al

Cielo. In segreto - o in pubblico?

R. Vifibilmente, ed alla vista di tutti i

D. Da qual luogo ascese egli al Ciclo.2 R. Dal Monte Oliveto vicino a Gerusactionem, & Ascensionem fluxerunt, non otio- lemme. Le raggioni, che Cristo ebbe di elegso transiere decursu, sed magna in eis confir- gere queno Monte a preferenza degli altri mata Sacramenta, magna funt revelata My- per una così celebre funzione, furono. I. Perchè ivi avea dato principio alla fua Paffio-Parlò adunque il Signore co' suoi Disce- ne; era dunque ben ragione, che dove co-

nella cera molle, benche quel terreno sia in Apol. pro Cruciatis tom. 3. de Cruce. duro, e fassos, ne mai anno potuto per- D. Quando Cristo ascese al Cielo, vi ascedere la loro figura, o forma, quantunque se solo, o pure in compagnia d'altri? i Fedeli per divozione abbiano in vari tem- R. Ascese accompagnato da tutte quelle pi portato seco parte di quella terra. Di que- Anime sante, che avea cavate dal Limbo, ito miracolo pare che parlasse Zaccaria : Stabunt pedes ejus super Montem Olivets, nero incontro cantando Inni di lode ad onor qui est contra Jerusalem ad Orientem .

stiani fabbricata una Chiesa, mai si potè Patriarcha Giacobbe: In baculo meo transivi chiuder la volta di essa, volendo Iddio, che Jordanem istum: O nunc cum duabus turfosse libero, ed aperto quel luogo da dove mis regredior. Genes. 32. Bastone di Cristo era asceso al Cielo, e ne sanno sede, oltre su la Croce, con la quale passò il Giorda-S.Girolamo nel Trattato de locis hebraicis, no della sua Passione, e poi con due squaancora Severo Sulpizio, e Beda.

D. Mi par pure, che nel visitar quei san- tornò al Padre. ti Luoghi! si debbe sentire una gran consolazione, ed un grande ardore di spirito, non

è egli vero ?

R. Verissimo, Rudolfo nel libro quarto della sua Istoria racconta a questo proposito un memorabile avvenimento. Un certo D. Uomo per nome Leobaldo nativo della Provincia di Borgogna, andò con molti altri a visitare i luoghi di Terra Santa. Giunto al luogo, di cui parliamo, gettossi a terra con lo; son sorse molti Cieli?
le braccia distese a modo di croce, dove
pianse lungamente per tenerezza. Alzato sino al terzo Cielo, come ei medo simo a sedere alla mensa, egli con volto allegro ria a' suoi Eletti. appoggiatosi al letto, su preso da un gra- D. In qual luogo, ed in qual sito ve sonno, e di la apoco ancor dormendo del Cielo Empireo è il Corpo del Sigrido. Gloria a te Dio. Lo deltano i com- gnore? pagni, el'esortano a venir con essi a pran-zo. Ma egli rivoltatosi all'altro lato, li de, & Symbolo cap. 6. esser questa una di-

e da molte Legioni d'Angeli, che gli venfuo. Conformossi il Salvatore in questo fat-L'altro miracolo è , che avendo ivi i Cri- | to con la figura che ne avea rappresentato il dre, cioè d' Angeli, e d' Anime fante, ri-

### LEZIONE SECONDA.

Ad Coclos.

Ove ascese Gesù Cristo Signor R. Ascese a i Cieli .

D. Perchè si dice a i Cieli, e non al Cie-

tosi finalmente, e levate le mani al Cielo: scrisse a'Corinti. A Crisso dopo il Batte-O buon Gesù, disse, che per noi miserabi- simo surono aperti i Cieli. Santo Steffano, li Peccatori discendesti dal seno del Padre mentre era lapidato da' Giudei, vide i Cieper vestirti della nostra carne, e morire per li aperti, e Gesù in piedi alla destra di Dio. il Genere umano, e poi voletti riforgere in San Paolo a' Romani : Habemus Pontificem Corpo, ed in Anima, e ritornare al Cielo magnum, qui penetravit Calos Jesum filium da questo istesso luogo che io indegno ri- Dei : e scrivendo agli Eses; : Ascendit super miro, prego la tua ineffabile bontà a voler omnes Calos. Ascele però il Figlio di Dio concedermi la grazia di morir qui, per se-ssino all'ultimo Cielo chiamato Empireo, guirti immediatamente al Cielo. Cio det-sdove è il termine, e la patria de Beati, ed to, se ne ritorna co' suoi compagni a pranzo il trono di Dio, in quanto che ivi in modo all'albergo, dove mentre gli altri si mettono particolare manisesta se stesso, e la sua glo-

prego a non effergli molefti, dicendo di fen- manda troppo curiofa, e per altro inutitirsi alquanto indispotto. Giacque in questo le, dovendoci bastare il sapere, essere emodo fino a fera, e chiamati a fe i compa-gli asceso al Cielo. Credimus Cristum in gni, prese da loro l'ultima licenza, e muni-Calum ascendisse, sed ubi, & quomodo tolide' Santi Sacramenti paíso foavemente fit in Calo Corpus Dominicum, curiofifal Signore, Baron. tom. 1. ann. 34. Grat. fer. fimum, & supervacaneum est quarere.

Tantummodo in Calo effe credendum est . Quam mirifico Mysterio noster Jesus Christus. Non enim fragilitatis est nostra Colorum fe- vel taltu corporis fui, vel transitu gloria fua creta discutere : sed est nostra fidei Domi- omnem ad momentum Creaturam sanctificat . nici Corporis dienitate sublimia, & honesta vivificat, & illustrat . Aquas enim confecrat,

R. Dobbiamo considerare, che il nostro itino. Ser. 15. de tem. Salvatore ha voluto dare in se stesso un esempio della veracità della sua promessa. al Cielo? Che chi si umilia farà esaltato; mentre ascele sopra tutti i Cieli.

D. E' poi tanto doviziosa, e di tanta bellezza, come si dice, quella Città celeste, a conveniva a Gesù Cristo, risuscitato da una

cui ascese Gesù Cristo?

R.Se Dio ne lastricò la parte esteriore del pavimento di tante Stelle risplendentissi- dovuta una somma gloria, ed esaltazione. me, fate voi la congettura, come ne avrà or- Humiliavit semetipsum Oc. propier quod O nato la parte interiore, e la sua abitazione Deus exaltavit illum, O donavit illi no-Profeta venisse meno per l'ardentissimo de-acció quello che prima era chiamato Figlio

far quelto viaggio?

Empireo vi sia una distanza grandissima, est Agnus qui occifus est, accipere Virte che eccede ogni immaginazione, contutto tem & Dvinitatem, & c. cioè la manisestaciò Gesù Cristo sece questo viaggio con tanzione, e conoscimento della sua Virtù, e ta velocità, che in un momento passando Divinità. ta dalla bombarda, e del fulmine medefi-mo, che in un batter d'occhio passa dall' se. Oriente all' Occidente.

D. Cosa ha egli fatto per istrada? R. Prese possessione dell' Aria, e di tutti i Tempio Celeste a trattare la nostra causa Cieli, per i quali passo, santificando ogni con Dio, come il Sommo Pontesice dell' cosa, come Padrone, e Signore dell' Uni-Antico Testamento entrava a quest' effetverio. Nell'istessa maniera, che un Re, en-lto nel Santuario. trando, e passando per la Città del suo Dominio, le riempie della sua potenza, della Padredopo di aver eseguito gli ordini, e fatfua Corte, della sua pompa, e della sua tal' ambasciata che gli era stata imposta. Maestà, il nostro Salvatore similmente Vado ad eum, qui misit me . Jo. 7. nell' ascendere al Cielo riempiva l' Aria, ed i Cieli della sua gloria, e del suo trionfo .

dum baptizatur ; Terram fantificat, dum fe-D. Quali riflessioni dobbiamo noi fare pelitur. Mortuos suscitat, dum resurgit. Caper nostro profitto circa questo sublime Milestia glorificat, dum ascendit ad Calum, Orstro dell' Ascensione?

R. 1. Per confermare la sua Legge,e per egli per effersi umiliato sino a soffrire la mostrare che era venuta dal Cielo, mentre morte ignominiosa della Croce,e con di più era disceso dal Cielo per predicarla, e che discendere nelle partipiù cupe della terra, vi ritornava come Figlio di Dio. Nemo fu poi esaltato sopra tutti gli Angeli, ed ascendit in Casum, nisi qui descendit de Casa Filius hominis, qui est in Calo . Jo. 3.

2. Perchè questo Mondo corruttibile non

vita incorruttibile, e gloriosa.

3. Al fommo abbassamento di Cristo era propria. Non vi maravigliate però, se il Real men, quod est super omne nomen; Philip.2. siderio di vederla. Concupiscit, & deficit d'un Fabbro, e Figlio dell' Uomo, tosse Anima mea in atria Domini. Ps. 83. dopo la sua esaltazione conosciuto per quel-D. Quanto tempo spese il Salvatore nel lo che era, cioè vero Dio, e vero Uomo e Figlio di Dio. In questo senso s' intende R. Quantunque dalla Terra al Cielo quel passo dell' Apocalisse: cap. 5. Dignas

per l'aria, e per tutti i Cieli, giunse alla 4. Per preparare in Cielo il luogo per noi destra del Padre, più veloce, e più rapido, secondo la sua promessa, e prenderne il possenza comparazione, che una palla scaglia-sesso a nostro nome aprendoci le porte del

5. Per farci nostro Avvocato, e Mediatore col suo Eterno Padre, entrando nel

6. Era conveniente, che ritornasse al

7. Per mandarci lo Spirito Santo. 8. Affinchè chi già avea preso possesso

della

Cielo.

Cielo, per dimostrarci che il suo Regno tale è il desiderio, e tale la volontà del nonon è di questo Mondo, cioè a dire, che stro benigno Signore, e Salvatore? Pater, non consiste ne' beni transitori, e corrutti- quos dedisti mihi, volo ut ubi sum eco. O' illi bili di questa terra, ma negli spirituali, ed fint mecum. Jo: 17. incorruttibili del Ciclo.Leggete Sant' Ago- 12. Ascese Gesù Cristo al Ciclo, accià

stino al sermone 175. de Tempore.

non aeficeret, Spes non fluctuaret, Charitas zio ad Trafimum. non te peret. E veramente mentre Gesù Cri-flo conversò in questo Mondo co' suoi Appo-lo prima che vi ascendesse? stoli, su alquanto debole, e rimessa la loro R. Vi era secondo la Divinità, che è in fede, ma dopo la fua Atcenfione al Cielo, ogni luogo, ma non fecondo l' Umanità a

rite C'c. A questa speranza ci anima pari- secrate del pane, e del vino. Trid. sell. 13. mente l'Appostolo scrivendo agli Ebrei : D. Così credo ancor io sermamente ; ma Adeamus cum fiducia ad thronum gratia ; it vorrei sapere, se Gesù Cristo, da che ascese niemus in auxilio opportuno. Vedete S. Gre- si vedere veramente, e corporalmente in gorio nell'omil. 20. ed il Bellarmino nella terra? fua Scala per falire a Dio. Il Profeta Mi- R. Senza dubbio, perchè l'Appostolo af-

ancora Padrone, e Signore dell' Aria, e del unirci con lui nel Cielo. Quò praceffit eloria Capitis, co fpes vocatur & Corporis. Ma à o. Fu conveniente, che ascendesse al che cercar ragioni, mentre sappiamo, che

per l'avvenire l'amassimo con amore spirino al termone 175. de 1 empore . per l'avvenire i amathimo con amore ipiriper oggetto le cose non apparenti : Fides est è, e non con benevolenza umana, e con argumentum non apparentium. Era conve-amore imperfetto, qual era quello degli niente, dice S. Leone. Ser. 1. de afcenf. che Appostoli verso di esso sino al giorno della Gesù Cristo salisse in Cielo dopo aver fat- sua Ascensione. Per questa ragione non volto costare sussicientemente della verità le il Salvatore risuscitato che la Maddalena della sua risurrezione, acciò di là in poi lo toccasse. Noli me tangere, nondum enim spiccassero in modo particolare i mirabili ascendi ad Patrem meum. Jo. 20. Perchè effetti della Grazia nel tortificare la Fede , la Maddalena non credeva che Cristo fosse confermar la Speranza, ed accendere la Ca- Dio uguale al Padre, mentre vedendolo rità maggiormente, quando fossimo privi estinto, lo piangeva con tenerezza, e comdella corporale presenza del Salvatore. Cim passione semminile. Magdalena Patri aquaremotis à conspectu hominum, que merità lem non credebat, quem extinctum saminea reverentiam sui sentiebantur inducere, Fides pietate lugebat. E ragione di San Fulgen-

s'invigori tanto, che ne la ficrezza. e po-tenza de'Tiranni, ne forza alcuna di tor-ficcondo l'Umanità, che non fi trovi più in

menti, mai prevasse contro di essa.

11. Ascese Cristo per assicurare maggiormente la nostra speranza, e per sollevare i dell' Altare, secondo la Divinità, e secondo. postri cuori alla contemplazione, ed ai de-l' Umanità in corpo, ed in Anima, contefiderio delle cole celetti, come fi configlia nuto facramentalmente, veramente reall'Appostolo Ad Col. 2. Que sur sum sunt que-mente, sostanzialmente sotto le spezie con-

misericordiam consequamar, & gratiam inve- in Cielo, non fia mai più disceso, e tatto-

chea dice, ch'egli ascese per aprirci la stra- ferma di averlo veduto. Novissime autem da: Ascendet, pandens iter ante eos Rex co- omnium tanquam abortivo visus est & mihi, rum , cioè a costo del suo Sangue. Egli è la 1. Cor. 15. cd altrove: Nonne Christum Je-Chiave di Davide, che apre il Cielo. Egli sum Donimum nestrum vidit 1. Cor.o. cioè d'. è il vero Giosue, che conduce il Popolo elet- aver avuto la gravia di godere della corpoto alla Terra promessa. Egli finalmente è rale, vera, reale e sensibile presenza di Gesù il nostro Capo. Vedete dunque, dice San Cristo risuscitato, come l'avevano veduto, Leone, quanta ragione abbiamo noi, che prima di lui gli altri Appostoli; altrimente

te la Rifurrezione del Salvatore con la te-chè tanto giubilo, o Santo Profeta? Per-filmonianza di questa apparizione, e non sa chè, risponde egli, Ajcendit Deus in jubirebbe testimonio idoneo al pari degli altri lo , O Dominus in voce tuba. Invita il Pro-Appostoli, che veduto l'avevano dopo la sua seta le Genti a dar segno di festa, e di giurifurrezione, ed insieme avevano mangia- bilo non solo con le parole, e col canto, ma to,e bevuto con lui Chryfost.hom. 38. in Act. eziandio con gli atteggiamenti, e gelti delle Origil. I. contra Celfum. Apparve similmente mani per darci ad intendere, che il giubia S. Pietro, mentre fuggiva da Roma, ed in-terrogato dove andasse: Domine quò vadis? de grandissima, e solennissima, poiche si rispose: Io vengo a farmi crocifiggere un' tratta della gloria di Cristo nostro Capo, altra volta: Ego iterum venio crucifigi: co- che de' Giudei, ede' Gentili ha formato il me narra Egisippo al l. 3. Excidii Hieroso-corpo della sua Chiesa, chiamata da lui con lym. c. 2. S. Amb. ep. 31. ed altri .

comparire in terra?

R. No perchè S. Pietro, predicando al liopracitato. Popolo, così dice di lui: Quem oportet qui- D. Ha mai mostrato Iddio con qualche dem Calum suscipere usque in tempora resti- insigne privilegio, che il giorno dell' Ascentutionis omnium . Act. 3. Dal che si deduce, sione fosse un giorno di favori, e di grazie che Gesù Crifto, quando si degna di com- per i suoi amici? parire in terra, non abbandona perciò il desimo tempo, come accade ogni giorno mento. Viveva nella Città di Lisbona . nel fantissimo Sacramento dell' Altare ben Metropoli del Regno di Portogallo, una che con modo diverso.

folenità più ordinaria?

di Villanova il fuo Officio nel giorno dell' per lo spazio di nove mesi con grandissima Ascensione, gionto all' Antisona: Videnti- rassegnazione, e pazienza, senonchè imbus illis elevatus eft, fu rapito in estasi , paziente solamente di godere a faccia a facnella quale durò fino alle cinque ore di fera, cia del fuo Bene crocifilo, fu udita molte cioè undici ore continue: Ritornato in fe, volte parlargli in questi termini. Signor mio e pregato a raccontare ciò che avea veduto, Gesù Critto, Amor mio, quando mi ritirispole, che sul cominciare quell' Antisona rerete voi da questa prigione, quando verrà gli era apparso un Coro di Angioli, li quali quell' ora fortunata, nella quale sciolta ripigliando le parole da lui incominciate , da' lacci di questo corpo arriverò a godere profeguirono a cantare con melodia così della vostra presenza, e della vostra bellezfoave, che alienato da' fenfi, non gli pare- za? Non permife però il Signore, come va contuttociò di aver passato in quel dolce parzialissimo amante dell' umità, e della trattenimento più di mezz' ora.

questa Festa dell' Ascensione del Signore?

bilo; Omnes gentes plaudite manibus, jubila- vozione, fece chiamar la Madre, e tutte

non proverebbe l'Appostolo sufficientemen- te Deo in voce exultationis . Psal. 46. E perragione in questo giorno a celebrare il suo D. In questi casi abbandona forse Gesù trionfo, in cui prese egli il possesso delle Cristo la Destra del Padre, per venire a eterne felicità, e contenti, che ci ha preparato. Leggete con attenzione il Salmo

R. Nè più, nè meno di quello, che fo-Cielo Empireo, ma il luo medelimo Cor-gliono fare i Monarchi nella loro esaltaziopo si trova presente in due luoghi nel me- ne al Trono. Udite un bellissimo avveni-Verginella illustre per nascita, ma molto D. Ha mai il Signore fatto vedere con più per le Virtù Cristiane, nelle quali eserqualche miracolo, che a queito giorno dell' citavali; amata perciò teneramente da' fuoi Ascensione convenga un' allegrezza, ed una Parenti, a' quali si era sempre dimostrata ubbidientissima . Assalita questa divota R. Al certo. Recitando San Tommafo Giovane da una febbre lenta, la fopportò pudicizia, che le preghiere di un cuore pu-D. E' poi grande, e folenne nella Chiefa dico, ed umile andassero a vuoto, ma apparendogli la confolò, e promifegli di con-R. Grandiffima, e folen niffima: Co-durla feco al Cielo nel giorno della fua glominciò David in ispirito sin da' suoi tempi riosa Ascensione. Venuto questo giorno, ad invitarci a folennizarla con gran giubi- a cui fi era preparata con firaordinaria dile Persone domestiche, e preso in una ma-sde in questo luogo il sito, o la positura, e no il Crocifisto, e nell'altra una candela be-figura del corpo, ma uno stabile, e sicuro nedetta , aspettava l' estremo punto. Ciò possesso di quella Regia, ed assoluta posvedendo la Madre: Mia figlia, disse, ricor-lanza, e di quella gloria, che l'Eterno Padatevi di pregare per me; a cui essa: Lo dre gli diede sopre tutte le Creature. S. fard, diffe, e spero, che userà della sua Th. in compend. Theol. c. 2. 40. Suscitans ilmisericordia ancora con voi: Indi entrata lum à mortuis, O' constituens ad dexteram in un divoto colloquio, consegnò l'Anima suam in calestibus super omnem Principa-nelle mani del suo Signore. Spirato che eb-tum, O Potesiatem, O Virtutem, O Dobe l' orologio immediatamente diede il se- minationem, O omne nomen, quod nomiano dell'ora, ed era la prima dopo mezzo natur non folum in hoc saculo, sed etiam ingiorno, nella quale il nostro Salvatore cre-ssaturo; O omnia sibsecti sub pedibus ejus desi salito al Cielo. Troppo prolisso farci , Al Eph. 1. Così si deve intendere, quando se volessi narrarvi, quanti col portar seco diciamo, che Gesù Cristo siede alla destra divotamente l' Immagine dell' Ascensione del Padre, cioè che il suo Eterno Padre lo di Gesù Cristo, e chiamandolo in ajuto, ab- accolse, quando ascese al Cielo, con gran-

D. Raccontatene almeno un solo esem- genito Figliuolo.

gi di Granata nel 1.2. del Catech.

R. Un cert' Uomo nobile, infermo già destra? per lungo tempo di paralifia, giaceva nel letto pressochè immobile. In quello stato stra la beatitudine eterna, come per la sifu visitato da un suo Amico Cristiano, il nitira intende l'eterno tormento riscrvato quale l'esortò a ricorrere a Gesù Cristo, ed a' Reprobi. a questo sine gli diede un' Immagine dell' D. Essendo Gesù Cristo Dio, ed Uomo, Ascensione. La prese l' Infermo, e fissato- vorrei sapere se siede alla destra del Padre vi sopra lo sguardo, ma più il cuore, chie-fe con grande ardore, e con gran fiducia la fanità al Signore. Mirabil cosa! Ricupe-R. Cristo in quanto Dio è uguale al Parate in un momento le forze, si alza dal let- dre, ed in quanto Uomo è minor del Pato perfettamente sano, e riceve il santo dre, contuttociò perche Dio ed Uomo Battesimo. Questo maraviglioso successo non son due Cristi, nè due Persone, ma fu sprone al cuore dell' Imperadore della solamente un Cristo, ed una Persona, per-Cocincina, per palesarsi generosamente ciò si dice, che Gesù Cristo Dio, ed Uo-Cristiano, onde mando i suoi Ambasciadori a mo siede alla destra del Padre; e così l' Macao Città della Cina, posseduta da' Por-Umanità, cioè il Corpo, e l'Anima di Getoghesi, pregandoli a voler mandargli Pressi Si Critto, sedono nel Trono Divino alla dicatori, che l'istruissero nelia rede di Gedestra dell'Eterno Padre, non per la soro sù Cristo. Thom. Bosius de sign. Eccles. 1. 5. propria dignità, ma perchè sono unite alc. 2. ex Martino Ignatii Francisci.

## LEZIONE TERZA.

Sedet ad dexteram Dei Patris omni. potentis .

det, quando dite, che Gesù Cristo porpora del Re è in luogo più eminen-ficae alla destra di Dio Padre Onnipotente ? te, che non li medesimi Principi, per-S. Th. 3. p. q. 38.

biano ottenuta la sanità Esempio 1528. Lui- dissimo trionso, trattandolo con tutto quell' onore che gli era dovuto, come a suo Uni-

D. Ha dunque l' Eterno Padre la mano

R. No: ma la Scrittura intende per de-

la Persona del vero, e naturale Figlio di Dio.

D. Dichiaratemi questo con qualche si-

militudine .

R. Eccola. Quando un Re vestito di porpora fiede nel fuo Soglio Reale corteggiato da tutti i Principi del suo Regno, col-Ome intendete voi questa parola Se- locati in porto più basso, al certo, che la chè è nel Soglio del Re. Ciò accade, R. Per questa parola Sedee, non s' inten- non perchè la porpora sia uguale al Re nella

si è detto di sopra.

D. Gesù Cristo in quanto Uomo, siede in Cielo, o pure sta in piedi?

eterna beatitudine in Cielo, e della autori-l tà affoluta, e indipendente, che ha fopra fignificare, che la Natura non poteva vedetutte le Creature, come Re, e Giudice lo- re senza stupore, che un Corpo terreno si ro supremo. Contuttociò perchè voi m' in- sollevasse sopra i celesti Spiriti, cioè la Terterrogate della positura del Corpo di Gesù ra sopra del Cielo, l'. Uomo sopra l'Angelo, Cristo in Cielo: Rispondo, esser io di pa- e la polvere salisse sino al Soglio di Dio. rere, che stia in piedi, come lo vide S. Stefano, perchè quella politura è più natura- toli si danno a Gesù Cristo, come a vinle all' Uomo, doveche il sedere è segno di citore del Diavolo, della Morte, e dell' debolezza, e stanchezza, che non han Inferno. luogo ne Corpi gloriosi. Ast. 7. Eph. 2. In pri

Quanto poi a quel luogo dell' Appostolo, dove dice, che noi dobbiamo sedere in Cielo con Cristo, non deve intendersi della abbiamo detto, del possesso, e participazio- solazione di veruno. ne dell' eterna beatitudine, che avremo con lui, tantoche Christus stat, ut benignicommendetur. Act. 7. Marc. 16. Leggete S. delle tenebre, gli tolse le forze, e l'incateno. Agostino nel libro delle questioni del Nuo-

all' om. 29. in Evang.

D. Mi sarebbe grato d'intendere in qual

fione.

lenne da lei in tituita nella Domenica del- a suo costo l'ostinato Faraone. le Palme, così detta dalle Palme che in ef- Il quarto titolo è Rex gloria, Re della della Chiefa con l'asta della Croce, gridan-lno, per esser in suo libero potere il darla a

nella dignità, ma perchè è unita al Re, co- | do per tre volte : Attollite portas Principes me suo vestimento; Così ancora il Corpo, vestras, ec. Gli è risposto da tre Cori di pere l'Anima di Gesù Cristo sedono nel me-desimo Trono di Dio sopra tutti li Cherubi-altro, uno vicino alla porta, l'altro in mezni, e sopra li Serafini, non per la dignità zo della Chiesa, e l'altro vicino all'altare. della propria natura, ma per esser unite alla Questi tre Cori unitamente rispondono an-Divinità, non folamente come la porpora | cora essi per tre volte, e sempre con tuono è unita al Re, ma molto più strettamente più forte: Quis est iste Rex gloria? Questi ancora, cioè con unione personale, come tre Cori rappresentano le tre Gerarchie d'Angioli, che si maravigliano della potenza, e virtù di questo gran Re, che passa sopra tutti i loro Cori a prendersi il posto R. Già si è dichiarato sufficientemente, Reale nel Trono di Dio, come Monarca che il sedere, in questo luogo, è una paro- di tutte le Creature, e degl' istessi Angioli. la metaforica, che significa il quieto, e sta- Mostrano però di maravigliarsi, non perchè bile possesso che Gesu Cristo tiene della sua non sappiano, che Gesu Cristo anche in quanto Úomo è il loro Re,e Signore,ma per

In questo Salmo quattro nobilissimi ti-

In primo luogo gli si dà titolo di Forte. Fortis, per aver sofferto costantemente fatiche grandissime in tutto il corso della sua vita, e per aver tollerato i dolori acerbiffipolitura corporale, ma per figura, come mi della sua Passione, senza ajuto, o con-

Secondariamente si chiama Potente in battaglia Potens in pralio, perchè nella sua tas oftendatur; Sedet autem, ut ejus auctoritas | Passione vinse il forte, cioè il Principe

Il terzo titolo è Dominus Virtutum , o covo Testamento q. 88.S. Ambr. l. 3. de fide; me legge l' Ebreo , Dominus Sabaoth , cioè S. Gio: Grif. all'omil. 18. in Act. S. Greg. degli Eferciti, nome folo proprio, e conveniente a Dio, perchè lui solo ha eserciti in-numerabili d'Angioli al suo comando, a cui maniera, e con qual'apparato fosse accolto tutte le Creature militano a suo favore, o Gesù Cristo in Cielo in questa sua Ascen- sia in Cielo, o in Terra, o sotto terra, Ciene. R. Ne dà qualche lume Santa Chiefa, Fuoco, Grandini, Nevi, Ghiacci, ec. come intormata dal Real Profeta nel Salm. Pf. 148. pronte a' fuoi cenni contro gl'In-23. nelle ceri ponie, e nella proceffione so- sensati, cioè i Peccatori, come la provò

sa portano nelle mani i suoi Fedeli. Il Sa-gloria, perchè senza il di sui merito, e la cerdote in persona di Cristo batte la porta di lui grazia, non si dà la gloria a veru-

# TOMO PRIMO.

chi vuole, e perchè la gloria consiste nel per vivens ad interpellandum pro nobis . vederlo, e perchè egli è Re della Celeste! Heb. 7. Gerusalemme, paese di splendore, di bea- Il nostro Salvatore trattanto,e corrispontitudine, e di gloria; E però i Cori sopra-deva al Padre con infinito amore, e congradetti, confessandolo, e riconoscendolo per tulavasi secostesso della sua sublime dignitale, gli spalancano le porte, e l'introdu- tà con quelle parole del Salmo: Me autem cono.

con qual onore?

vere la fua corona; Data est ei corona. Apoc, re, e del fuo perpetuo, ed immutabile Pon-6. A somiglianza di David, che accompa-tificato: Per esser adunque così prosondo gnato dal giubilo universale del Popolo di questo gran Mistero dell'Ascensione, vegga-Dio, ritornò vittoriolo con le spoglie del su- no i Fedeli con qual fede,e con qual gratituperbo Golia. Percussiti caput de domo Impii, dine, e divozione debbano solennizarlo. Che maledixifli sceptris ejus. Come Giuseppe, se ebbe ragion S. Cipriano di dir nel suo ser-dichiarato per primo Personaggio dell'Egit-mone de Ascensione Domini, che lingua, ed to dal Banditore per ordine di quel Re : Verè intelletto umano non può giungere a riferifilius accrescens Joseph Oc. Gen. 49.

del suo Regno la prima volta : Ego vici , O | ti col Salmilla : Exaltare Domine in virtusedi cum Patre meo in throno ejus . Apoc. 3.

Come Sommo Pontefice, che con gran tuas: P/. 20. e con Chiefa Santa. magnificenza entra nel Sancta Sanctorum. Habemus Pontificem magnum, qui penetravit calos O'c.

Come l'Arca del Testamento, che su condôtta da Salomone con gran giubilo al Tempio. Surge Domine in requiem tuam, tu, O Arca sanctificationis tua. Psal. 131.

Con quel corteggio, col quale un Giudice entra in possello del luogo di sua giuridizione. Judicabit in nationibus, implebit ruinas. Plal. 109.

Come uno Sposo, al talamo de' suoi eterni contenti: Veni, O oftendam tibi Spon-

Sam, uxorem Agni. Apoc. 21.

D. E che ne avvenne dipoi? R. Allora i Santi Angioli, e le Schiere de' Santi Padri, liberate dalla loro cattività per opera di questo Divino Campione, fi fecero avanti, e lo presentarono all'Eterno Padre, dicendo: Dienus est Agnus, qui occifus eft, accipere Virtutem, O Divinitatem:ed il Padre volendosi fare una offerta degna di fe, l'accettò, e l'accolfe nel fuo Trono, co- D. me uguale a se stesso e di grado, e di possan-72, dicendogli: Sede à dextris meis. L'invefiì ancora del Sommo Pontificato con quel- euos, di là verrà a giudicare i vivi, ed i morti. le parole : Ponit Cidarim mundam super caput ejus. Zach. 3. acciocchè fosse nostro Pro- e cosa ci propone a credere? tettore, e nostro Mediatore con Dio : Sem-

propter innocentiam suscepisti, O confirma-D. Come fu introdotto il Signore, e fli me in conspectu tuo in aternum. Pf. 40. cioè della fira Reale, affoluta, eterna, ed in-R. Come un Guerriero trionfante a rice-dependente autorità fopra tutte le Creature, e a comprendere la grandezza del trion-Come Re, che va a prender il possesso fo di Cristo, sfoghiamo almeno i nostri affette tua, cantabimus, O' pfallemus virtutes

> Sis ipfe nostrum gaudium, Manens Olympo pramium, Mundi regis qui fabricam, Mundana vincens gaudia. Ut cum repente caperis Clarere nube Indicis, Panas repellas debitas, Reudas coronas perditas.

DEL VII. ARTICOLO. DEL SIMBOLO.

# CAPO VIII.

Inde venturus est judicare Vi-20s , O' Mortuos .

### LEZIONE PRIMA.

Spiegasi il senso di questo Articolo.

Ual è il Settimo Articolo del Simbolo? Vid. S. Th. 3.p.q. 56. R. Ande venturus est, judicare vivos O mor-D. Qual è il senso di questo Articolo, R. Che Gesù Cristo ha da venire al fine del Mondo a giudicare tutti gli Uomini, altri luoghi. Negli Atti degli Appostoli al tanto buoni, come malvagi. Pf. 96. Act. 10. 10. S. Clemente racconta, che il Principe Isa. 2. 17. Heb. q. Zach. 14. 2. Petr. 3. Matt. degli Appostoli cra solito dire : Quis peccare 25. Luc. 21. Jo. 5. 1. Cor. 4.

D. Deven predicare spesse volte a' Fe- ponat?

deli l'estremo Giudizio?

quest' Articolo mette una volta ferme radi- lal Popolo due volte il giorno, nè in tanto ci nel cuore per mezzo della Fede, non si tempo, che vi stette, mai parlò d'altro che può dire quanta forza abbia per distaccar de' Novissimi, esortandolo a pensare al gli Uomini dal peccato, e dalle ree con- Cielo, ed al Regno di Dio, che ci è prosuetudini . In omnibus operibus tuis, dice l' messo, e nulla più; e per il contrario te-Ecclesiastico, memorare novissima tua, O mer dell' Inferno, e dell' estremo Giudizio, in aternum non peccabis, c. 7. Ed in verità In vita Patrum c. 16.

appena troverassi uno di coscienza così

D. S. Giacomo il Minore, Vescovo di perduta, che pensando seriamente di aver Gerusalemme, scrive Eusebio, che condoreterno trionfo nel Cielo.

Giudizio?

Ger. 25. v. 9. Amos 9. v. 9. Sofonia i. Ma- abusi togliesse, e quante opere di Crittiana lach. 4. Ezech. 32. v. 7. David pf. 49. v. 3.7. pietà iffituisse a prò de' Fedeli . Salomone nell' Eccl. 5. v. 7. Eccl. 7. v. 40. Il D. Anno moltrato i Santi libro de'Macab. 2. c.7.l'Apoc.a'20.Del Giu- timore del Giudizio? dizio parlavano gli Appostoli ad ogni trat- R.Al certo. Udite come ne parla Giobbe. to, come si può vedere nell' Ep. di S. Paolo, Verebar omnia opera mea, sciens quòd non parad Rom.c. 1. ad Cor. 1. c. 15. 2. ad Cor. 5. ad ceres delinquenti.c. 9.67 36. Ed in un altro luo-Theff. 2. c. 2. e nell'ultima di S.Pietro al 3. go: Quidenim faciam, cum surrexerit ad ju-

poterit, si semper ante oculos suos Judicium

Racconta Teodoreto, che lo Stilita Si-R. Sì; perchè se la verità contenuta in mone era solito di predicare alla Colonna

una volta a comparire avanti al Supremo to da' Scribi, e Farisei sopra il pinnacolo del Giudice di tutti, per render minutissimo Tempio, e persuaso a predicare di là al Poconto, non folo di tutte le fue azioni, e di polo, in tal maniera prese a sgridarlo altatutte le sue parole, ma ancora di tutti li suoi mente : A che tanto interrogarmi di Gesù pensieri per occulti che siano, per riceverne Figliuolo dell'Uomo ? Egli ora siede in Cie-o pena, o premio, secondo la loro qualità, lo alla destra di Dio onnipotente, e ha da che non si senta nel medesimo tempo na-venire tra le nuvole del Cielo. Non perfcer nell'animo il pensiero di mutar vita; E misero che parlasse più oltre quei malnati, per il contrario da questa verità provano i ma gridando confusamente, Ah che anche Giusti nascer in se maggior vigore per tol- il giusto ha errato, lo precipitarono. Leglerare, non folo con pazienza, ma ancora gete S. Girolamo nel libro de' Scrittori Eccon allegrezza grande i disagi della pover- clesiastici c. 2. Adone de Facto Apostolorum. tà, le infamie de' Calunniatori, le pene, ed S. Cipriano dice, doversi rappresentare i tormenti, o delle malattie, o della peni- spesso a' Peccatori lo spaventoso Giudizio tenza, o de' Tiranni, mentre confiderano, del Signore. S. Pietro Martire, favorito che dopo i travagli di questa misera vita, da Dio d'una grazia speciale di convertire i ha pur finalmente da venir un giorno, nel Peccatori, prendeva per suo tema ordinaquale alla presenza di tutto il Mondo gli sa- rio quelle parole del Proseta: Adhuc quadrara fatta ragione di tutti gli aggravi, che ri- ginta dies, & Ninive subvertetur. Uditemi cevono, per passarene poi vittoriosi all' o popoli: voi, voi sete un' altra Ninive. Se non farete penitenza quanto prima, vedre-D. Solevano poi i Profeti, gli Appostoli, te ben presto la vostra rovina. Soprasta al e Predicatori de' Secoli passati fare spesse vostro capo la spada vendicatrice della Divolte menzione dell' estremo universale vina Giustizia, il suo giudizio non tarda. Convertitevi adunque, e fate penitenza. R. Si. Ne parlo Mosè nel Deut. 1. v. 17. | Non è agevole il dire, qual fosse il frutto - Giole al c. 3. v. 2. ed altrove . Ifa. 13. v. 6. delle fue zelanti, e fervorose parole, quanti

D. Anno molirato i Santi di aver gran

Nell' Apoc. al 6. ver. il fine 22.v.2.12. ed in | dicandum Deus? Udite l'Appostolo . Servia-

mus placentes Deo cum metu, O reverentia, dicis ipsis quoque tremendum Angelicis pote-

noster ipnis consumens est.

dibus inquinatus diebus, ac noctibus operior, à voce Archangeli, O à verbo aspero. Concum timore reddere novissimum quadrantem, tremisco à dentibus bestia insernalis, à ven-O quod mihi dicatur: Hieronyme veni foras, tre inferi, à rupientibus praparatis ad escam. Ed altrove parlando de' suoi digiuni, delle Horreo vermem rodentem, O ignem torrenfue lagrime, e della sua penitenza: Ego ob tem, fumum, O vaporem, O sulphur, O gehenna metum tali me carcere damnave- /piritum procellarum . Horreo tenebras exte-

dire: Quoties diem illum considero toto corpo- tem lacrymarum, ut praveniam fletibus flere contremisco, streenim comedo, stree bibo, st-tum, Ostridorem dentium, O manuum, ve alind aliquid sacio, semper videtur mihi pedumque dura vincula, O pondus catenatuba illa terribilis sonare in aur.bus meis: Sur-rum prementium, stringentium, urentium, gite mortui, venite ad Judicium . Cioè, qua- nec consumentium? Heu me! Mater mea, ut lunque volta penso a quel giorno, tremo tut-to da capo a piedi. Sempre, e quando man-ritudinis, filium indignationis, 6° ploratiogio, e quando bevo, ed in tutte le mie azio- nis aterna? Cur exceptus genibus, lactatus ni mi par d' aver all' orecchio quella terribil uberibus, natus in combustionem, O cibum tromba che m'intimi : Sorgete, o morti : ignis? venite al Giudizio.

dri dell' Eremo, a dar loro qualche ricordo stessi: Guai a noi, come ci presenteremo al sopracitati. Tribunale di Cristo, come renderemo ra- D. Non avreste voi un' esempio di qual-

rete, potrete salvarvi.

L'Abate Agatone, tre giorni avanti la fua morte resto immobile, e come privo di nome Pietro, in cui l'avarizia andava del fensi. Si posero i suoi discepoli a scuoterlo pari con le ricchezze che erano immense. dicendo: O Padre, dove siete voi? Ed egli: Trovatisi un giorno insieme alcuni Men-Avanti il Tribunale di Cristo: E come? ri- dichi della Città, entrarono a ragionare spondevano essi, dunque ancora voi temete? della tenacità di costui, maravigliandosi Così è, rispose, ho faticato quanto ho potu- come ne pur ad uno di loro mai fosse riuto,mi sono ssorzato di osservare la Legge di scito, per qualunque artificio adoprato, di Dio; ma finalmente son' Uomo, e non so strappargli delle mani una benche minima se le mie opere saranno state grate a Dio: limolina. Vantossi uno de' più accorti tra Ma non vi inspira almeno qualche confi- essi di farlo, del che gli altri se ne risedenza il sapere, che avete ordinato la vostra ro. Andato però alla Casa di Pietro, povita, e le vostre opere secondo il beneplacito se in opera quante ne seppe, e preghiere, di Dio? No, rispose egli; Ionon so alcun ed artifici, per muoverlo a compassione, fondamento sopra le mie azioni, finchè non ma cantava a' sordi; Pur finalmente tangiunga a Dio mio Giudice, perchè altri sono to lo strinse con l'importunità, che Pietro i giudizi di Dio, altri i giudizi degli Uomini. insensibile alla pietà, si rendette alla col-

Heb. 12. (altri leggono, pudore) etenim Deus flatibus. Contremisco ab ira potentis, à facie furoris ejus, à fragore ruentis Mundi, à con-Udite S. Girolamo: Ego peccatorum for-flagatione elementorum, à tempessate valida, riores, onde piangendo foggiunge: Quis Dello stesso si racconta, che fosse solito a dabit capiti meo aquam, O oculis meis ton-

D. D'onde anno mai i Santi conceputo

Pregato l'Abate Ammone da alcuni Pa- tanto orrore del Giudizio di Dio?

R. Dalle Divine Scritture, che ne pardi spirituale edificazione: Pensate, rispose, lano con concetti pieni di terrore. In Sosodi effer tanti Rei nella prigione, e dite a voi nia, Gioele, Malachia, Ifaia, ed altri

gione delle nostre opere! Se sempre così sa- che Peccatore, che si sosse convertito a

Dio per timore del suo Giudizio?

R. Sì. Eravi un certo Gabelliere per Piangeva, e s' inorridiva S. Bernardo, lera; onde gittatogli in faccia un pane, di pensando al tremendo Giudizio di Dio. Sen- molti, che la fantesca pur allora riportava tite come parla nel Serm. 26. sopra la Can- dal forno a casa, gli voltò le spalle, e antica: Paveo gehennam, paveo vultum Ju- dossene. Lieto il Povero del successo, rac-

colto il pane portollo a' compagni in segno ed il premio de' Giusti, e dall' altra il gastigo della vittoria. Ma chi ebbe miglior ventu- degli Empire de' Reprobi, gli entrò nell' anira, fu Pietro; perchè di là a pochi giorni in- mo un tale spavento, che fattosi istruire ne' fermatoli gravemente, stette per alcune ore Misteri della nostra Fede, volle ricevere fenza moto, e senza posso, tantochè lo ten- quella notte medesima il S. Battesimo. In nero per morto, nel quale tempo rapito in i- Curop. Ted. & alii Graei apud Baronium spirito(come ei poscia raccontò) al tremendo ann. 845. tom. 19.

Tribunale di Dio, vide formarsi il suo prodifendono, posti sopra la bilancia da una del senso : lo confessa egli medesimo : Nec parte tutti i suoi peccati, e dall' altra quel me revocabat de profundiore voluptatum carpane da lui gittato al povero per dispetto nalium gurgite, nisi metus mortis, & futuri starsene la bilancia in equilibrio . Comando judicii tui , qui per varias quidem opiniones , allora il Giudice , che l' Anima di Pietro ri nunquam tamen recessit de corde meo . Lib. 6. tornaffe al fuo corpo, acciocche proccuraffe conf. cap. 16. di aggiungere nuovo peso di meriti alla bilancia, fe voleva falvarsi: E ben il successo Uomini con qualche segno per ridur loro algiustificò, che non era un sogno il suo rac- la mente i suoi Divini Giudizi? per lo passato era stato con essi avaro e te- fu Uomo pieno del santo timor di Diose de nace. Sur.t. 1.ex Metaph.in vita S. Jo. Eleem. fuoi tremendi giudizi, vedendo turbarfi l'

un lubito.

bile, e rigorofo giudizio c i diede il Signore 2. Martii. nella persona di un gran Dottore Parigino, stimato, e tenuto da tutti per Uomo da be- dere questo Giudizio? ne, come si legge nella vita di S. Brunone,

a cui vi rimetto

modo avido della caccia, poiche non con-circuitu inimicos ejus Pf. 96. Gioel. 2. If. 66. tento di spendervi il meglio de' suoi giorni Malac. 4. Soson. 1. nelle selve, voleva se inpre averla presente D. Ma quando stimate, che debba sinire dipinta sopra le tele, dilettandosi di mirarla il Mondo? quando stavasene in casa ozioso. Avendo R. Questo non si sà da veruno. Nostro egli fatto fabbricare nuovamente un Palaz-Signore medefimo ci avvisa, che questo 20, impose a Metodio Monaco Pittore insi-giorno è occulto a gl'istessi Angeli. De die le mirasse. Intendevasi egli di parlare di si- bus Noe Oc. Si soiret Pater samilias Oc. gure d'animali serocissimi, de' quali egli più Matt. 24. Videte: vigilate, O orate; nescivolentieri, che degli altri andava in traccia; leis enim quando tempus sit. Marc. 13. Ed in

Frutto di questo timore fu l'abborrimencesso, e mentre altri l'accusano, ed altri lo to conceputo da S. Agostino da sozzi piaceri

D. Cerca mai Iddio di dar terrore a gli

conto, perchè Pietro altrettanto si moltro R. Sì. Scrive Usuardo, che Ceadda Veliberale per l'avvenire co' Poveri, quanto scovo d'Inghilterra, di cui scrive Beda che Riferisce S. Vincenzo Ferrerio Cone. 3. aria, e sollevarsi qualche tempesta, soleva in Sexagef, che un Giovine di pessimi costu- subito andarsene in Chiefa, dove persevemi, rapito in ispirito al Tribunale di Gri- rava in orazione, finchè ritornasse la prima fto, senti da esso rimproverarsi i suoi pec-tranquillità, perchè, diceva egli, Dio muocati; onde per lo spavento, e timore, vel'aria, eccita i venti, ed i tuoni, e balena svegliato che su, apparve canuto affatto in co'solgori, tutto a fine di svegliare negli Uomini il suo Santo Timore, e la rimembran-Più terribile è il ritratto, che del fuo orri- za del futuro universale Giudizio . In Mart.

D. Quando pensate voi, che debba succe-

R. Al fine del Mondo. Perchè il Mondo avrà fine coll' effere confumato dal fuoco. Bogare Re de' Bulgari fu Principe fopra- Ignis ante ipsum pracedet, O inflammabit in

gne di quei tempi, di fare in esso opere tali autem illa & hora nemo scit, neque Angeli con l'arte sua, che mettessero spavento a chi Calorum, nisse solus Pater: sicut autem in die-Ubbidì il Monaco, e dipinse la seconda ve altro luogo; Non est vestrum nosse tempera, nuta di Cristo Giudice. Finita la Pittura ando il Re a vederla, e buon per lui, perche a te. Att. 1. L'Appoilolo Paolo, dice, che il veder ritrati in essa da una parte la Gloria giorno del Signore verrà di notte come un

Ladro, cioè quando meno ci si pensa. Quia, in semetipso: O potestatem dedit ei judicium dies Domini, sicut sur in nocte, ita venier; facere, quia Filius hominis est. Cum enim dixerint pax, & fecuritas; tunc D. Per quali ragioni stimate voi gli fi repentinus eis superveniet interitus, sicut do- convenga l'ufficio di giudicare i vivi, ed i lor in utero habenti, O non effugient, I. morti? Theff. 4.

fe proffimo, ed imminente?

Mondo per una fol' ora.

rendo noi comparire nell' universale Giudi- Uomo . zio in quello stato che usciremo da questo Mondo, e nel quale faremo trovati dal Giu- dicare gli Uomini fosse commesso a uno, dizio particolare, che si fa nel punto della che avesse affinità, e somiglianza di Nanostra morte, il quale sarà a noi come un tura con essi, per poterli compatire. Da do la nostra vita molto breve, ne segue per re imputato di troppa severità, nè il Giuvicino di quel che pensiamo: Tune venier bile, ne meno può esserci sospetto, counicuique dies ille, cum venerit ille dies, ut me poco informato della debolezza, e mitalis hine exeat, qualis judicandus est illo die . serie di chi ha da essere giudicato; poichè è Ac per hoe vigilare debet omnis Christianus, Uomo simile a noi, ha conversato con noi, verb. Dom.

D. Appartie ne al Signor nostro Gesù

R. Sì. Perchè tre uffici gli sono parti- que appartiene a Gesà Cristo Signor Nostro colarmente stati commessi per il Bene, e per il qual' è nostro Re, Capo della Chicsa, e vel'onore della sua Chiesa, cioè di Redento- ro Padrone degli Uomini per averli redenre, di Avvocato, e di Giudice. De' due ti. In hoc enim mortuus est, O' resurrexit: primi ne abbiamo parlato negli Articoli ut O mortuorum, O vivorum dominetur . precedenti: ed al presente parliamo del ter- Rom. 14. 1. 0 10.

Che poi il Signore debba giudicare i vivi,

R. Per molte ragioni. E primieramente D. Se questo Giudizio non ha da farsi che perchè il Figliuolo è la Sapienza Eterna, e al fine del Mondo, per qual ragione adun-la verità procedente dal Padre; acciò dunque le Scritture ne parlano, come se ci fos-que intendiamo, che queslo Giudizio ha da farsi con infinita equità, e sapienza, quest' R. Perchè qualunque spazio di tempo , ufficio è dato al Figliuolo: Pater omne judibenchè a noi paja lungo, è contuttoció un cium dedit Filio. Non folo fecondo la Diviniente, a paragone dell' eternità. Così S. Pie- |nità, e la generazione eterna, cioè in quantro nell' Ep. 2.al.c.3. Anzi S. Giovanni nell' to egli è Dio uguale, e consustanziale al Pa-Ep. 1. al c. 2. contra tutti i Secoli di questo dre, ma ancora secondo l'Umanità. Potestatem dedit ei judicium facere, quia Fi-Aggiungete con S. Agostino: Che do- lius hominis est, cioè in quanto regli è

2. Era conveniente, che l'ufficio di giuprincipio dell' universale Giudizio, ed essen- quì ancora ne avienne, che Dio non può esquesto che il Giudizio del Signore ci è più dice tenuto per troppo rigoroso, ed implane imparatum eum inveniat Domini Adven- ed ha voluto passare per tutti i travagli deltus, imparatum autem inveniet dies ille , la vita nostra, come si è dimostrato di sopra. quem imparatum invenerit vita hujus ulti- Tutto questo ci dice in poche parole l'Apmus dies . Serm. 49. de temp. & 16. de postolo. Non habemus Pontificem, qui non possit compati infirmitatibus nostris . Heb. 4.

3. Era conveniente, che il giudicare gli Cristo Dio, ed Uomo il giudicare i vivi, ed Uomini tocasse al Re, al Signore, al Capo, ed al Redentore degli Uomini, dun-

20, cioè dell' ufficio di Giudice. Pracepit 4. E' molto ragionevole, che quello sia nobis, dissero gli Appostoli, pradicare populo, Giudice degli Uomini, il quale su ingiusta-Or testificari, quia ipse est qui constitutus est mente giudicato, e sentenziato a morte à Deo Judex vivorum, O' morsuorum: Act. dagli Uomini: Causa tua quasi impii judicata est; judicium, causamque recipies . Job. 38.

5. E' conveniente, che loro li quali haned i morti, ancora in quanto Uomo, lo no da essere giudicati, veggano il loro Giudisse ei medesimo: Sieut Pater habet vitam dice. Tali sono i Buoni, ed i Malvagi. I Buoin semetipso, sic dedit & Filio vitam habere ni averanno per Giudice Gesù Cristo Dio,ed

Uomo; vederanno, e goderanno della fua Divinità: i Malvagi per il contrario l' averanno bensì per Giudice: ma non vedranno la sua Divinità, e solo proveranno gli effetti della sua giusta vendetta. Aug. Jer. 6. de verb. Dom.

6. Verrà Cristo per risuscitar i corpi degli Uomini, e mandarli insieme con le loro ture? Anime, o al Cielo, o al fuoco eterno. E' fide Pet. c. 28.

qui O' resurrexit, qui est ad dexteram Dei, conda.

tanta gloria , e possanza, e maestà quello che stiana virtù: Abnegantes impietatem , & faelli sprezzarono, non tenendo alcun conto cularia desideria, sobrie, O juste, O pie vidella sua dottrina, e de' suoi Precetti . Allo- vamus in hoc seculo; expectantes beatam spems ra si adempiranno gli oracoli delle Scrittu- O adventum gloria magni Dei . Ad Tit. 2. re. Aspicient ad me, quem confixerunt. Zach. Ed il Simbolo: Iterum venturus est judicare 12. Amodo videbitis Filium hominis seden- vivos O mortuos. Ha da venire un'altra voltem à dextris virtutis Dei , & venientem in ta ; se un'altra volta, dunque già una volta nubibus Cali . Matth. 26.

versale Giudizio è chiamato dalla Scrittura | Verbum caro factum est . Jo. 1. Giorno del Signore.

dire giorni nostri, poichè in essi permette il Mondo? Die che viviamo a nostro modo, tace,e momeritate con gli affronti fatti alla fua lunga adventus Filii hominis . Matt. 24: pazienza.

## LEZIONE II.

Delle due venute di Gesù Cristo.

D. I quante venute di Gesù Cristo fanno menzione le Divine Scrit-

R. Di due : La prima quando nell'umildunque conveniente, ch' egli si mostri a tut- tà della nostra carne apparve per redimere ti in forma umana visibile, e che pronunzi il genere Umano. Di questa parlando egli la sua sentenza con voce sensibile, che sia co suoi Appostoli diceva: Multi Propheta, intela da tutti . Aug. tr. 23. in Jo: Fulg. de O' justi cupierunt videre , que vos videtis . Matth. 13. In questa venuta i Giudei non lo 7. E' conveniente, che Cristo sia il Giu-vollero ricevere: In propria venit, O'l sui dice, per magggior consolazione de' Giusti eum non receperunt. Jo. 1. Perchè mal'a pronel vedersi giudicati dal loro medesimo Av-vocato, e Mediatore. *Quis est, qui condem-* la gloria, e la Maestà, le quali secondo le net? Christus Jesus, qui mortuus est : immo Divine Scritture appartenevano alla se-

A questa seconda venuta, di cui trattia-8. Verra Gesu Cristo Dio, ed Uomo a mo al presente, ci esorta l'Appostolo a pregiudicare, e ciò sarà a maggior cossussione de' pararci col mortificare le nostre passioni, Reprobi, mentre vedranno apparire con-abbraciare la sobrietà, e sar opere di Criè venuto? E quando, se non quando appar-D. Per qual ragione il giorno dell'uni- ve umile, e mansueto, e si sece Uomo? Es

D. In quelta sua seconda venuta non com-R. Perchè tutti gli altri giorni si ponno parirà Gesù Cristo in forma visibile a tutto

R. Al certo; Ed in quella guifa che il stra di non vedere. Et quidem in hac die tua Sole nascendo diffonde per ogni parte i ragqua ad pacentibi . Luc. 19. Ma quel gior- gi, e splendori in tanta copia, che non lascia, no estremo sarà Giorno del Signore, farà ragione di dubitare ad alcuno, che non sia egli ciò che vorrà: e si rifarà lautamente egli quel gran Pianeta che allora sale sopra delle ingiurie fattegli da' Peccatori, con- il nostro Orizonte. Sicut fulgur exit ab Oriendannandogli a quelle pene che si averanno te, O paret usque in Occidentem ; ita erit &

> Verrà Gesù Cristo un'altra volta, dice S. Atanasio, non povero, ed abjetto, ma glorioso, mentre non verrà per patire di nuovo, ma per applicare i frutti della fua Croce; che sono la Risurrezione, l'immortalità, el'incorruttibilità; non per effer giudicato, ma per giudicare. Nolim te latere

alterum ejus adventum illustrem Divinum, ni, ma ancora i Reprobi, e i Diavoli stefnon humilitate contemptibilem, sed gloria ma- si, come possono aver luogo in Cielo, se di là gnificum, in expetiatione esse, atque immine- gli esclude per sempre il bando dello Spirito re, cum non ut patiatur redditurus sit, sed ut Santo, registrato nell' Apocalisse? Foris cafructus fue Crucis omnibus retribuat : immor- nes , & venefici , & impudici , & homicide, talitatem videlicet, O resurrectionem, O in- O Idolis servientes, O omnis qui amat, O corruptibilitatem, neque ut judicetur, fed facit mendacium; c. 22. ed in altro luogo: ut judicet . Athan, de Incarn.

D. In qual luogo ha da venire Gesù Cri-

flo a giudicare?

che il luogo deputato per il Giudizio uni- entrerà in quella Santa Città alcuna cosa versale abbia da essere la Valle di Giosafat immonda, o operatrice di abbominazio-situata tra il Monte Oliveto, e la Città di ne, o di salsità, ma solamente coloro, Gerusalemme, e bagnata dal torrente Ce- che sono descritti nel Libro della vita dell' dron. E' fondata questa opinione sopra una | Agnello. Profezia di Gioele al c. 3. Congregabo omnes gentes, O deducam eas in Vallem Josaphat i vivi, e i morti, o pure in compagnia ec: Valle veramente di Giosafat, che in no- del Padre, e dello Spirito Santo? fira lingua vuol dire Giudizio. Sopra di questa Valle comparirà Gesù Cristo assiso congiudicare il Mondo.

D. Non vi furono mai de' Santi al Mondo, che si servissero di questo luogo per rappresentarsi più vivamente all' animo il Giu-

dizio universale?

R. Sì: Nel numero di questi fu Santa Pelagia Penitente, la quale convertita dal B. Nonno Vescovo di Eliopoli, venne a questo santo luogo, e fattasi fabbricare una Cella sul Monte Oliveto, vi si rinchiuse den- ingiurie ricevute da essi. tro, e rimirando ora la Valle di Giosasat, ora il luogo dove abitava, passò in continue contemplazioni, ora del Giudizio, ed ora della passione di Gesù Cristo, il restante de' fuoi giorni.

D. Da qual luogo verrà Gesù Cristo, a

giudicare i vivi, ed i morti?

R. Dal Cielo Empireo, come abbiamo destra del Padre dove risiede, come si è det- nuta, non ne ha per lo meno fatto menzioto nell' Articolo precedente.

D. Per qual cagione si deve fare in terra il Giudizio univerfale, non in Cielo?

Qui si fece la pugna, qui adunque comince-gnore. rà a godersi il frutto della vittoria. E per altro dovendo effere giudicati non folo i Buo-

Non intrabit in eam (in quella S. Città) aliquid coinquinatum, aut abominationem faciens, O' mendacium, nifi qui scripti sunt in R. E' comune opinione de' Santi Padri, libro vita Agni; ibid. 21. cioè a dire, non

D. Verrà solo il Figliuolo a giudicare

R. La potestà del giudicare è comune senza alcun dubbio a tutte e tre le Divine gran maestà sopra un Trono di nuvole a Persone: ma si attribuisce principalmente al Figliuolo per le ragioni addotte nella Lezione precedente. Contuttociò non vedranno i Reprobi Iddio nella sua Essenza, perchè non anno da ricevere confolazione veruna; ma folo ne vedranno la gloria, la potenza, e la maestà di Dio, quanto sarà bastante per confonderli, e spaventarli, mentre vedranno di aver per nemico un Dio tanto potente, intento a vendicarsi delle

## LEZIONE TERZA.

De' fegni della venuta di Cristo a piudicare.

7 Oi avete detto di sopra; che Gesù Cristo non ha voluto rivelare il dal Simbolo: Inde venturus eft, cioè dalla giorno determinato per la fua feconda vene di qualche segno od indizio?

R. Ha fatto menzione di molti fegni, e questi sono di due sorte. Alcuni sono segni R. Perchè la terra è il luogo dove avran-l'comuni, e rimoti, li quali sono come preno meritato, o demeritato gli Uomini: ivi fagi del Giudizio universale, che si anderà ancora Gesù Cristo, ivi ancora i suoi Eletti avvicinando: altri sono come Forieri delfurono perseguitati, e vilipesi da' malvagi la prossima, ed imminente venuta del Si-

> D. Quali saranno i segni più rimoti? R. Questi, o simili; La dispersione de'

# PARTE PRIMA.

Giudei tra' Gentili; La conversione de' Sandero nel suo Trattato Monarch. Eccles. medefimi Gentili alla Fede di Gesù Crifto : ed il Bellarmino nel fuo de Roman, Ponla nascita di diverse Eresie, le guerre, la tific.

menti, de' Sacerdoti, e de' fanti Sagri fici .

comuni, e rimoti?

regnum . O erunt pellilentix. O fames. O ser- nuova alla Scrittura l'additare due fignifiremotus per loca, hac autem omnia initia funt cati, e due avvenimenti ad un punto. Codolorum. E più a baffo: Et multi Pfeudopro- mincierà a regnare in Babilonia. Zach. c.5. pheta surgent, & seducent multos. Leggete n. ult. indi metterà la sede della sua Monarattentamente tutto il c. 24. di S.Matteo. S. chia in Gerusalemme .

Paolo scrivendo a Timoteo suo Discepolo dice espressamente, che l'iniquità abbonde-R. S. Agostino, e S. Ambrogio con altri ranno Uomini amatori di se stessi, avari, va- gran forza.

continenti, crudeli, orgogliofi, ec. E poco rà di effere zelante della Legge Mofaipiù sotto: Come Giovanni, e Mambre re- ca, per allettare ed ingannare i Giulistero a Mosè, così costoro resisteranno al- dei . la verità: Uomini di mente corrotta, ec. 2. Sarà ambiziosissimo. Ordinerà tut-

2. e 3.

i più prossimi alla venuta del Signore? R. Saranno principalmente questi tre: 3. Sarà sfacciato, dice il Profeta Danie-L' Evangelio predicato per tutto il Mondo, le, e di più Ateista, e bestemmiatore di Matt. 24. L'abolizione dell' Imperio Roma-Dio, e de Santi. Apoc. 13. n. 6. no, 2. ad Thess. 2. Nisi venerit ussessi proprie del Santi. Apoc. 13. n. 6. no, 2. ad Thess. 2. Nisi venerit ussessi proprie del Santi. Apoc. 13. n. 6. no 3. ad Thess. 2. Nisi venerit ussessi proprie del Santi. Apoc. 13. n. 6. no 3. ad Thess. 2. Nisi venerit ussessi proprie del Santi. Apoc. 13. n. 6. no 3. ad Thess. 2. Nisi venerit ussessi proprie del Santi. Apoc. 13. n. 6. no 3. ad Thess. 2. Nisi venerit ussessi proprie del Santi. Apoc. 13. n. 6. no 3. ad Thess. 2. Nisi venerit ussessi proprie del Santi. Apoc. 13. n. 6. no 3. ad Thess. 2. Nisi venerit ussessi proprie del Santi. Apoc. 13. n. 6. no 3. ad Thess. 2. ad T mam, parole intese a questo proposito da mamente contro i Cristiani. Apoc. 13. Tertulliano nellib.de resurrect. carnis. E num. 10. nell' Apologia c. 32 da S. Ambrog, e S. Gio. 5. Sarà libidinosssimo, e dedito ad ogni Grifost, ne' comment, da Lattanzio lib. 7. c. forte di disonestà. Dan. 11. n. 37. 15. da S. Girolamo nella questione 11. ad 6. Sarà Mago fin da' suoi teneri anni, Algas. da S. Cirillo nel Carec. a' 15. L'ulti- e con questa maledetta professione, e con mo finalmente di questi tre segni sarà l'An- l' affistenza del Diavolo suo Maestro sarà ticritto. 2. Theif. 2. Dan. 7. & 12.

crifto?

della 2. a' Tessal. dal c. 7. di Daniele, e dal le scelleratezze: Ut futura sit recapitulatio cap. 13. e 17. dell' Apocalisse. Leggete il universa iniquitatis, & omnis doli, in eum-

fame, le pessilenze, i terremoti, scis- D. Di qual nazione sarà mai quest' Anmi, le apostasie, lo sprezzo de' Sacra-ticristo?

R. Si crede che farà Giudeo di nazione.

e della Tribù di Dan. Fondasi quest' opinio-D. Chi vi ha dato notizia di cotesti segni ne sopra la profezia del Patriarca Giacobbe : Fiat Dan Coluber in via , Cerastes in fe-

R. La Scrittura. Audituri estis pralia , mita. E benchè s' intenda questo passo let-O opiniones pialiorum, videte ne turbemini teralmente di Sansone, contuttociò si può oportet enim hac fieri, sed nondum est finis, e nel senso missico, e nel letterale ancora consurget enim gens in gentem, O'regnum in intendere dell' Anticritto, non effendo cosa

rà molto ne' tempi proffimi alla venuta di Autori citati dal Pererio sopra la Genesi, Cristo. Sappi, dice egli, che negli ultimi asseriscono che avrà le qualità del Serpen-giorni correranno tempi pericolosi, vi sa te, cioè grande astuzia, grande ingegno, e

naglorios, superbi, bestemmiatori, disob- 1. Sarà adunque un grande Ipocrita, bedienti a' loro Parenti, ingrati, scellerati, ed insieme un gran Politico; si mostresenza affezione, inquieti, calunniatori, in- rà umano, e cortese con tutti, e finge-

Leggete di più il cap. 4. di Ofea al verf. te le fue azioni alla gloria ed efaltazione di se stesso, e preso che avrà il D. Quali sono i secon di contrassegni cioè comando, vorrà essere adorato come Dio.

miracoli falsi, ed apparenti. Dan. 11.

D. Non è dunque ancora venuto l'Anti-Finalmente, dice S. Ireneo. lib.5.c. 29. R. Certo che no, come costa dal cap. 2. sarà l'Anticristo un vivo compendio di tutte

que confluat, O concludatur omnis virtus Apostatica . lib. 5. c. 29.

Anticriilo. 1. lo: c. 2. n. 22.

2. Persuaderà a' Giudei di esser lui il Mes-lare di Gesù Cristo. sia, e nel principio insegnerà, che la Leg ge Mofaica, e la Circoncisione debbono offervarfi, col qual artificio tirerà i Giu-

dei al suo partito. Jo: 5.

3. Quando farà poi giunto alla Monarchia, condannerà non solo la Legge Mofaica, ma ancora la Naturale, anzi negherà effervi alcun Dio. Dan. 7. n. 25. e vorrà effer lui folo tenuto per Dio. 2. Theff.2.n.4. e confeguentemente negherà l'eterna retri- to dalle Scritture, non è altri che il Romabuzione, l'Inferno, el'immortalità dell' no Pontefice. Anima, e produrrà in pubblico i principali assiomi dell' Ateismo.

4. Darà ampia licenza, e libertà a tutti quanto sciocca sia la loro proposizione. gli eccessi della crapula, e della libidine ed 1. L'Anticristo ha da venire verso il fine infieme a tutte le scelleratezze, purchè non del Mondo: I Romani Pontefici anno go-

fua autorità.

rà effer adorato in luogo di Dio.

6. Vorrà che i suoi seguaci portino impresso o nella fronte, o nelle mani un segno che li distingua dagli altri, e li faccia conoscere per suoi. Apoc. 13. n. 16.

7. Perseguiterà tanto crudelmente i Cristiani, che ne costringerà la maggior parte ta; e tra questi se ne contano molti Santi. a seguire il suo partito. Matth. 24. nu. 22. Proibirà loro il Sagrificio della fanta Messa, Messia, come si è detto di sopra pil Ponte-

ed i Sacramenti.

8. Molti gli faranno refistenza con animare alla perfeveranza i Fedeli, e col chiamare i Giudei, e gli Apostati alla conversione, ed alla penitenza; perlochè straziati diversamente, ed uccisi per ordine dell' Anticristo, guadagneranno la palma del Re predetti dal Profeta Daniel. al cap. 7. e c. 11. e 13.

D. E dell' Anticristo poi, che ne avver- cristo non è ancora venuto .

rà, e qual farà il fuo fine?

R. Dopo aver regnato tre anni e mezzo, farà inghiottito vivo dall' Inferno, ed allora D. Quale sarà la dottrina dell'Antieri- un suoco, che verrà dal Cielo, arderà i suoi Ministri. Apoc. 2. n. 16. Dopo di che sarà R. 1. Infegnerà, che Gesù Criffo non è conceduto al Mondo qualche frazio di temstato il vero Messia, nè Figliuolo di Dio, po per far penticinza, acciò possano ritornanè Salvatore degli Uomini, e per confe- re a Gesù Cristo, e ravvederfi li fedotti dalguenza non esser altro la sua Dottrina, che l'Anticristo. Allora i Giudei verranno alla una mera superstizione. E perciò si e iama Fede, ed unendosi a Cristiani, faranno di tutti una Chiefa fola fopra la Pietra ango-

#### CONTROVERSIA.

Degli Eretici

Circa la Persona dell' Anticristo.

R. E dalle cose già dette, e da quelle che diremo apprello, conoscerete facilmente

s'oppongano o alla sua ambizione, o alla vernato la Chiesa per lo spazio di mille seicento, e più anni, cioè con una ferie mai 5. Comanderà, che siano dedicate Chie-linterrota, da Pietro, che immediatamenfe e si facciano facrifici ad onor suo, e vor- te succedette a Gesù Cristo, sino al prefente.

> 2. L' Antieristo sarà uno in numero, chiamato dall' Appostolo in riguardo della sua pestima vita, Uomo del peccato, e figlio della perdizione. 2. Theff. 2. I Pontefici sono in numero più di ducento quaran-

2.L'Anticrifto spaceferà fe stello per vero

fice siehiama Vicario di Cristo.

4. L' Anticritto anteporrà se stesso al medesimo Dio; Il Pontefice si nomina Ser-

vo de fervi di Dio.

5. L' Anticrifto non verrà finche l' Imperio Romano non sia distrutto da quei dieci Martirio, e tra questi saranno Elia, ed nell'Apocalisse a' 19. L'Imperio Romano Enoch, come si legge nell' Apocalisse a' dura ancora in buona parte, ed i dieci Re non si sono veduti sin' ora; dunque l' Anti-

6. L'Anticristo toglierà dalla Chicsa il

PARTE PRIMA.

Sacrificio detto Continuo di Daniele (ili 11. L'Anticristo opererà prodigifalsi ed Eretico?) i Sacramenti, e tutte le cerimo- Popoli alla vera Fede, ed alla penitenza. nie spettanti al culto Divino, anzi ogni vecristo nella Chiesa Romana.

pio, abiterà in esso, e si farà adorare per co l'origine della vostra chimera. Dio. Farà uccidere Enoch, ed Elia, che avranno predicato contro di lui, e con essi molti Cristiani. Qual de' Pontefici Romani

ha mai fatto questo?

8. L'Anticristo, secondo il Profeta Daniele al c. 12. regnerà mille ducento novanta giorni; il numero degli anni, ne'quali i Papi regnano, è molto maggiore: Dunque il Papa non è l'Anticristo - Nè suggono la difficoltà gli Eretici moderni col dire, che predetto dal Profeta Gioele al c. 3., e dal per mille giorni si devono intendere mille | Salvatore medesimo in S. Matteo al c.24. in anni; perchè questa difficoltà già è stata S. Luca c. 21. nell' Apoc. c.6. e nell' Epist.2. sciolta da San Giovanni nell' Apoc. al c. 11. di S. Pietro al c. 3. n. 2.e 3. dove riduce i giorni a mesi, assegnando alla persecuzione che l'Anticristo venimenti? tarà alla Chiefa, il numero di quaranta due l d'un'anno.

avanti l'universale Giudizio, come si rac- con gran potenza, e maestà. coglie da più luoghi di Daniele 7. v.21. 22. 25. 26. I Pontefici regnano già da diecisette Tromba, e nel veder un sì gran Giudice? fecoli, dunque il Papa non è l'Anticriflo.

abbia fatto il fimile?

quale non pud esser altro, che il Sacrificio apparenti, per ingannare i l'opoli; Molti della santa Messa, l'intendi una volta, o Pontefici anno fatto miracoli per ridurre i

143

12. L'Anticristo sarà ucciso col sossio delstigio di Religione, come si legge in Danie- la bocca di Gesù Cristo. Qual de Pontesici le al 12. n. 11. e nella 2. a Tellal. c. 2. n. 4. è passato per una tal morte? Ben si vede Nella Chiesa Romana dura ancora oggidi quanto vi convenga quel rimprovero del il Sacrificio della Messa, e si ostervano le Salmista, o traviati Eretici : Filii homicerimonie istituite da esso per il culto Divi- num usque quo gravi corde, ut quid diligitis no, per le quali i Romani Pontefici viril- vanitatem, O' quaritis Mendacium? Pf.4. mente se la prendono contro gli Erctici; L'invidia vi chiude gli occhi, e la necessità dunque fin' ora non è stato veduto l'Anti-j vi spinge a simili pazzie. Tutti i Romani Pontenci anno sempre condennato gli cr-7. L'Anticristo stabilirà il Trono della rori vostri. Che farete adunque per il cherfua Monarchia in Gerusalemme, dove re- mirvi dall' autorità infallibile di un tanto gnerà tre anni e mezzo. Ristorerà il Tem- Giudice? Non altro, che il calunniarlo. Ec-

## LEZIONE QUARTA.

Successi dopo la morte dell' Anticristo .

D. F Inito che fia il Regno dell' Anticristo, e finita la persecuzione per la morte di esso, che ha da succedere?

R. Succederà tutto quello che già è stato

D. Raccontatemi brevemente questi an-

R. Vi saranno segni nel Sole, nella Lumesi. Confermasi collas prosezia di Danie- na, e nelle Stelle. Si spandera dapertutto le, il quale dice, che l'Anticritto ha da re- una gran costernazione, tantoche gli Uognare un tempo, per tempus, cioè un' anno mini pareranno impietriti, ed immobili per come generalmente tengono tutti gli Espo- lo spavento, e non penseranno ad altro che fitori, fondati fopra la frafe adoperata dal-la Scrittura nell' avvenimento di Nabucco-Cielo pioverà diluvi di fuoco, li quali condonosor, & tempora, e tempi, cioè due sumeranno il Mondo, e quanto è in esso : il anni, O' dimidium temporis, cioè la metà | che fatto, comparirà in Cielo il segno trionfale della Croce, seguito da suono terribi-9. Il Regno dell'Anticristo sarà l'ulti- le della Tromba, che richiamerà i Morti mo, cioè verso il fine del Mondo, e poco alla vita, indi sopraverrà il Divino Giudice

D. Qual sarà lo spavento nell' udir quella

R. Grandissimo. Udite come ne parla 10. L' Anticristo ristabilirà la Legge Mo- la Sapienza : Accipiet armaturam zelus ilsaica. Vi è esempio, che mai alcun Papa lius, O armabit creaturam ad ultionem inimicorum, induet pro thorace justitiam, &

acci-

necipiet pro galea judicium certum, sumet re, prendendo il partito del Creatore oftem duram iram in lanceam, & pupnabit catori. eum illo orbis terrarum contra insensatos. Il la Creatura alla vendetta de' suoi nemici . | zio ? Nuvole, ed oscurità sono all' intorno di cernentis. Solil. 14. lui, la Giustizia, ed il Giudizio sono la D. In qual maniera, e sorma ha da correzione della sua sedia. Il suoco sarà farsi il Giudizio universale? quello che gli camminerà avanti, ed infiam- R. S. Matteo ne scrive esattamente nel del Signore.

prima ragione si è, perchè ci sopraverrà alla sinistra. Allora dirà il Re a coloro che all' improvviso , Ne occorre dubitarne , saranno alla sua destra . Venite Benedetti perchè è avviso della medesima eterna Ve- di mio Padre a possedere il Regno, che vi è rità. Sicut in diebus Noc, ita erit & adven- preparato fin dalla creazione del Mondo: tus Filii hominis . Sicut enim erant in diebus perche io ebbi fame, e voi mi pasceste, ec. ante diluvium comedentes, & bibentes , nu- Ed a coloro, che saranno alla finistra , didiem , quo intravit Noe in arcam , O non co- ebbi fame , ec. pnoverunt donec venit diluvium, O tulit omnes; ita erit & adventus Filii hominis. Matt. dizio? 24. Secondariamente, perchè i Reprobi non vedranno alcuno fcampo; Di fopra avranno il Giudice irato, di fotto l'Inferno aperto; alla destra i peccati, che grideran- sto, e da' suoi Santi. no contro di essi; alla sinistra i Diavoli pronti per istrascinarli al supplicio; dentro cati da' Santi?

scutum inexpugnabile aquitatem : acuet au- telo, grideranno giustizia contro de' Pec-

D. Qual frutto dobbiamo noi cavare dal fuo zelo prenderà l'armatura, ed armerà pensiero, e dalla meditazione del Giudi-

Si veltirà della giuttizia per corazza, e R. Di ordinare la vita nostra, e di ope-prenderà il giudizio per celata; prenderà l' rare con gran circospezione, e cautela, equità per scudo invincibile; aguzzerà qual mentre sappiamo che tutte le nostre azioni lancia l'ira sua crudele, e la Terra com- sono vedute dal nostro Dio, che ci hada batterà a favor di esso contro gli infensati . giudicare una volta. Tremava Agostino a Enel Salmo 96. Nubes, & caligo in circuitu questo pensiero: Cum hoc diligenter consiejus, justitia, O judicium correctio sedis ejus . dero, dice il Santo, Domine Deus meus ter-Ignis ante ipsum pracedet , & inflammabit vibilis , & fortis , timore pariter , & ingente in circuitu inimicos ejus : Illuxerunt fulgura rubore confundor, quoniam nobis magna inejus orbi terra, vidit, O commota est terra. dita est necessitas juste, resteque vivendi, qui Montes sieut cera fluxerunt à sacie Domini . cuncta facimus ante oculos Judicis cuncta

merà i fuoi nemici all' intorno di esso : bale- suo Vangelo a' c. 24. e 25. Quando il Finarono i suoi folgori sopra il giro della Ter- gliuolo dell' Uomo sarà venuto nella sua ra, e la Terra lo vide, e sistremì. Le Mon-maestà, e tuttigli Angeli con lui, allora tagne si liquesecero qual cera alla presenza sedera sopra la sedia della sua maestà, si raduneranno alla fua prefenza tutte le nazio-D. Sarà dunque molto orribile questo ni, e separerà gli uni dagli altri, come il Pastore separa le Pecore da' Capretti, e R. Non potete conchiuder meglio. La mettera le Pecore alla destra, ed i Capretti bentes, & nuptui tradentes u/que ad eum rà. Andate maledetti al fuoco eterno. Io

D. Che faranno gli Angioli nel Giu-

R. Separeranno i Buoni da' Malvagi. D. E non saranno anch' essi giudicati? R. Al certo Saranno giudicati da Cri-

D. E come? Gli Angioli faranno giudi-

di se la rea coscienza che li consumera qual R. I Santi principali, come gli Appostofuoco, di fuori il Mondo, che arderà Omi-li, affifi vicino al Trono del Giudice, confero Peccatore posto in uno stato così mise- correranno con lui nella sentenza, approrabile, dove fuggirai? Il nasconderti sara vando e lodando la costanza degli Angioimpossibile, il comparire intollerabile. Se li, che si sono mantenuti fedeli a Dio; si cerchi quali debbano essere i tuoi Accusa- congratuleranno con esso loro della gloria tori, io ti rispondo, che tutte le Creatu- che si anno meritato, e per il contrario.

gli Angioli ribelli, approvando il loro eterno supplicio.

ranno al Giudizio?

R. Sì. Vi faranno per accufare gli Uo- num. mini de' peccati che fecero. Leggete S. mino l. 2. de gemitu Columbæ.

D. Anno ancora i Diavoli ad effere giu-

dicati in quel giorno?

giudicare, l'abbiamo di fopra.

D. Vi faranno adunque in questo Giudi-

zio molti Giudici?

R. Non vi farà che un Giudice supremo , fentenza: ma avrà seco molti Assistenti. Matth. 19. Vos, qui secuti estis me, Oc. Sap. 3. Judicabunt nationes, & dominabuntur po- render conto di tutti li pensieri, di tutte pulis. Daniel.7. Aspiciebam donec throni po- le parole, e di tutte le opere, da che avsiti sunt . Apoc.4. In circuitu sedis sedilia vi- viene, che nella sentenza che ha da progintiquatuor, O super thronos vigintiquatuor ferirsi dal Giudice, non sa menzione che Seniores. Li quali faranno veder a tutti, ed delle opere di Misericordia, e della oma ciascheduno in particolare la sentenza missione di quelle? che gli sarà toccata in sorte, e quanto giustamente gli averà assoluti, o riprovati il Giudice Divino.

nel Giudizio?

Iddio portare il lume nel bujo delle co-sericordia. 3. Per darci ad intendere, che scienze più cupe, e manisestare i segreti con-figli de' cuori . Illaminabis absconditat tene sa essere cancellato dalla carità, perlochè

homines, reddent rationem de eo in die ju- rità. dicii . Ex verbis enim tuis justificaberis,

O ex verbis this condemnaberis.

Quanto alle opere, lo dice chiaramente l'Appottolo: Omnes enim manifestari oper- mo luogo dallo stesso lor Giudice, che con-tet ante tribunal Christi, ut reserat unus tro di essi la fara da Giudice, e da Tequisque propria corporis, prout geffit, five stimonio . Ego sum Judex , & Teftis

condanneranno col Giudice la perfidia de- bonum, five malum. 2. Cor. 5. Quanto alle opere ommesse, leggete il cap. 25. di San Matteo . Esurivi enim . O D. Dunque ancora i Diavoli interver- non dediftis mihi manducare ; sitivi , O non dedistis Oc. Ite maledicti in ignem ater-

D. E le opere buone saranno forse an-Cipriano nel ferm, de Eleem, ed il Bellar- ch' esse poste in bilancia nel giorno del Giu-

dizio?

R. Sì: Sarà pesata, e considerata ogni opera buona con qual intenzione, e con R. Sì. Perchè dice l'Appostolo di avere qual perfezione si farà fatta, se con tutte in compagnia de' Santi, cioè degli altri Ap- le circostanze necessarie; o pure, se sarà postoli, ed altri Santi, che assisteranno al manchevole di alcuna. In somma sarà tan-Tribunale di Gesù Cristo a giudicare gli to rigoroso, e sottile questo esame, che il Angioli. Qual debba poi effere la forma del Pazientissimo atterrito esclama: Si lotus fuero quasi aquis nivis, O fulserint velut mundiffima manus mea, tamen fordibus intinges me . Job. q. Se fard lavato quasi con acque di neve, risplenderanno come moncioè Gesà Cristo, il quale pronunzierà la dissime le mie mani, contuttociò tu mi troverai macchiato.

D. Se nel giorno del Giudizio si ha da

R. Questo non si fa per altro, se non per farci intendere, che in quel Tribunale non si sarà inquisizione della sola Fede, D. Di quali cose si chiamerà conto ma ancora della Carità, e delle opere, 2. Per infegnare quanto più devono te-R. Di qualunque pensiero, o parola, mere dell'eterna dannazione coloro, che ed opera ommessa, o pure commessa attualmente offendono Dio con molti pec-Quanto a' pensieri, In cogitationibus impii cati, mentre vedono andarsene perduti interrogatio erit, Sap. 1. perchè ben sapra quelli, che anno trascurato le opere di Mibraum, O manifestabit constitue condum. non vi sarà scusa che saccia per i Danna-Quanno alle parole. Si hà da render con-ti, mentre anno trascurato di oddissaccio d'ogni benchè minima parola oziosa: per i loro peccati con un mezzo co-Omne verbum otiosum, quod decuti successi saccie, qual è la limosina, e la ca-

D. Quali faranno in questo Giudizio

gli Accusatori, ed i Testimoni? R. Saranno i Peccatori accusati in pri-

Gier.

Gier. 29. Existimasti inique quod ero tui si- dovuta correzione a tempo, e luogo, o col milis, arguam te: O flatuam contra faciem mancare in qualsivoglia altro modo alle tuam. Ed in S. Matth. a' 25. Ejurivi enim, proprie obbligazioni. O non dedistis mihi manducare.

2. Saranno i Reprobi accusati da' loro sto proposito? medesimi Angioli Custodi, de' quali mai R. Eccolo. Riferisce Giovanni Clima-

nel Sermone 4. de Collect.

bridel nuovo, e vecchio Testamento, come tutti lo tennero per morto. Ritornato in da' Testimoni pubblici consapevoli de' pre- se di là ad un ora, prego tutti gli Astanti a cetti, delle promesse, e delle minaccie di voler partirsi, indi chiusa la porta della sua Dio. Judicati funt mortui ex his, que seri- Cella, vi dimord dodeci anni continui in pta erant in libris. Apoc. 20. Judicium sedit, continua penitenza. Il suo cibo non era al-O libri aperti sunt. In Daniele al 7. E che tro che pane, ed acqua; e la sua occupazioper questi Libri debbano intendersi i Volu- ne le lagrime, ed il pensare attentamente mi del nuovo, e del vecchio Testamento, l'a ciò che avea veduto, senza distrarsi a penafferma S. Agostino nel lib. 20. de Civit. al sare in oggetto veruno . Avvicinandosi l' c. 42. e con lui Beda nel fuo Trattato fopra ora della fua morte, rotta la porta entraml'Apoc. Si accorda con i sopracitati Dottori mo (dice il Santo) e pregandolo instanteil Salvatore medefimo in S. Giovanni al 😽 mente a voler lasciarci qualche buon ricor-Est, qui accusat vos Moyses, in quo spera- do, altro non se gli pote cavar di bocca. setis, ed in S. Giovanni a' 12. Sermo, quem lo- nonche queste parole: Perdonatemi, o Fra-entus sum, ille judicabit eum in novissimo die. telli, e credetemi, che chi veramente cono-

scienza, nella quale come in libro autentico potrà peccare giammai; e ciò detto spirò. farà registrata la vita di ciascheduno, come lasciandoci ammirati, e consolati insieme dirassi nella seguente Lezione . Quindi è, di vedere una così sortunata mutazione in che l'Appostolo nella sua Lettera z. a' Ro- un Uomo di vita così scorretta. mani n. 15. parlando de' Gentili, come-di Riferisce il Granata, nella Guida de' Pec-Uomini, a quali non era nota la Legge catorie. 7. che un certo Defonto apparve feritta, dice che faranno giudicati, e con- ad un suo Amico, dando chiari segni di vinti secondo il Testimonio della medesima sentire acerbissimi dolori, e dicendogli con loro coscienza. Ostendent opus legis scriptum voci lamentevoli, Nessun crede, nessun crein cordibus fuis, testimonium reddente illis de, nessun crede. Attonito l'Amico l'inconscientia ipsorum, O' inter se invicem co- terrogo, che volcsie dire con tali parole. enationibus accusantibus, aut etiam defen- a cui egli: Nessun crede quanto rigorosadentibus in die, cum judicabit Deus occulta mente giudichi Iddio, e quanto rigorofa-

hominum .

6. Saranno accusati i Reprobi da tutte le

tempo contro il loro fine. . : .

D. Avete voi qualche esempio a que-

vollero acconfentire alle falutari ammoni- co, che un Monaco della folitudine di Corebbe viffe per lungo tempo con poco pen-3. Da' Diavoli, come abbiamo detto di siero della sua eterna salute, quando Iddio topra con S. Cipriano. Leggete S. Leone per correggerlo lo percosse con una grave infermità, che in breve lo riduffe all' eftre-4. Saranno i Peccatori accusati da' Li- mo. Gli sopravenne un'accidente tale, che 5. Saranno accusati dalla propria co- sce cosa sia Morte, e cosa sia Giudizio, non

mente gastighi.

Nelle Vite de' Padri si racconta, che un Creature, che feguendo il partito del Crea-Giovine chiamato dalla ispirazione Divi-tore cospireranno con esso, per vendicarsi na alla vitareligiosa, si disese sempre dagli contro di chi si è servito di este per tanto assalti della Madre, che studiavasi di diilrarlo, con quelle parole : Volo falvare 7. Saranno accusati da tutti quelli, a' animam meam. La vinse finalmente, e fi quali effi fervirono, o di caufa, o di occasio fece Monaco; ma intepidito a poco a pone di dannarsi, o con lo scandalo che gli co il servore dello spirito, si diede aduna diedero con le loro petfime opere, o con la vita rilaffata, e neghittofa. Morì trattannegligenza nel reggerli, o col trascurare la to la Madre, ed egli serpreso da grave in-

PARTE PRIMA.

quio, nel quale rapito in ispirito al Tribu- nale di Cristo? nale di Dio, vide, che tra molti, che ivi R. Già vi ho detto di sopra, che gli Annaco, non sapeva che rispondere. Spari la per darla al fuoco. visione, ed egli ritornato in se, e rilana- D. Quali sono gli Uomini paragonati a' to, penfando che ciò non gli era accaduto cattivi Pefci, a' Capretti, ed alla Zizania? a caso, ripiglio daddovero il primo suo pro- R. Questi sono principalmente i cattivi dizio?

## LEZIONE QUINTA.

Vivos, & Mortuos.

morti, e poi risuscitati dal Signore?

R. Per quelia parola Vivos si devono intendere quelli, che in quel giorno saranno deve effere questa separazione? flati vivi, li quali contuttociò moriranno appenasi possono chiamar morti. Di questi o per la nobiltà, o per il sapere, o per il cam Domino erimus . 2. Theff. 4.

avanti quel giorno.

fermità, cadde un giorno in un gran deli-schiati insieme Buoni, e Cattivi al Tribu-

stavano per ester giudicati, vi era ancora gioli separeranno i Buoni da i Cattivi, in la fua Madre, che ravvifatolo fi pofe a quella guifa che i Pefcatori dopo avertiraferidarlo, dicendo: E come, o Figlio? to la rete al lido, fogliono metter da parte Tu ancora in questo luogo, per ester con-li Pesci di buona qualità, e gettarne i cattidannato dal Giudice? E come s' accorda vi; o come un Pastore è solito a separare le queilo fatto con quelle saggie parole, Vo- Pecore da' Capretti; o come i Mictitori glio salvare l' Anima mia? Consuso il Mo raccolgono e separano la zizania dal grano,

ponimento, si rinchiuse in una cella, dove Cristiani, che saranno vissuti tra' buoni, continuò fino alla morte a piangere le fue come la paglia col grano, partecipando con trascuraggini, ed i peccati della vita passa- essi de' medesimi Sacramenti, professando ta, con tanta compunzione, e con tanto una medesima Legge, riconoscendo un ardore di spirito, che molti temendo, che medessino Capo, e Passore. Dico princi-non cadesse inqualche grave infermità, l' palmente i cattivi Cristiani, perchè non esortavano a temprarne alquanto quell' può una cosa diris separata dall'altra, se priestremo rigore. Ma egli inflessibile, e for- ma non è stata mischiata con quella. Quando alle preghiere rispondeva: Se non ho po- to agli Eretici, non vi sarà più bisogno di tuto soffrire un rimprovero di mia Madre, separarli. Non sono Pecore, ed il metterli come mi darà l'animo di reggere alla con-tra i Capretti è poco. Son Lupi, e sono cofusione che mi verrà da' rimproveri di Cri-nosciuti per tali da tutto il Mondo, e già sto, ede'suoi Angioli nel giorno del Giu- col separarsi dalla Chiesa anno prevenuto il Giudizio.

D. Dichiaratemi questa separazione, e differenza che farà tra' buoni, e cattivi Crittiani, con qualche similitudine.

R. Nell' Inverno appena si ponno conoscere gli arbori secchi da' verdi, ma venu-D. D Erche dite voi, che Gesù Cristo ha ta la Primavera i verdi si danno a conoscere · da venire a giudicare i Vivi, ed i con le foglie, e co'fiori, laddove i fecchi Morti? non pensate voi, che in quel gior-senza verdura, senza foglie, e senza siono già tutti gli Uomini debbano essere stati ri danno chiaro indizio dello spento vigore.

D. O quanto dura, ed infopportabile

R. Al certo, e sopra ogni credere. Qual in un'istante, ed in un momento riforge- vergogna farà per molti, che al presente ranno per non morire mai più, tantoche vivono in gran credito, o per le ricchezze, parlo l'Appostolo. Nos qui vivimus, qui re-lingumur, fimul rapiemur cum illis in nubi-vedersi separare dal numero de' Buoni, e bus obviam Christo in aera, O' sic semper starsene riprovati alla sinistra. Il vedersi il Marito separare dalla Moglie, il Figlio dal Per quest' altra parola Mortuos, si devo- Padre, la Madre da' Figliuoli, partoriti no intendere quelli, che già saranno morti, da lei con tanti, e si grandi dolori, allevati col suo latte, educati con tanta tenerez-D. Staremo noi tutti confusamente mi- za, e con tanto amore; un Parroco da fuoi

Sudditi, un Predicatore da' suoi Uditori, ria dell'ospite, che passa per un giorno i Discepoli da' Maestri, e questo per tutta ed una volta sola. l'eternità. Sacerdoti, Parrochi, Predi-catori, Maestri, Confessori alla sinistra di coloro, che da essi ricevettero i Sacra lue opere, e pagarlo de'suoi meriti, o de' menti, ed impararono la strada di salvar- suoi demeriti, come abbiamo nell'Apoc. menti, ed impararono la irrada di laivar- judoi deineriti, come adudamo neli Apoc.

fi. Allora fi adempirà la predizione del a 20. Et vidi mortuos, magnos, O pufillos,
Salvatore. Due saranno nel campo; uno fiamtes in conspectu thront, O libri aperti
sarà eletto, e l'altro trasasciato; due Donfunt, O alius Liber apertus est, qui est vite;
ne saranno al molino; una sarà eletta, l'O judicati sunt mortui ex his, que scripta altra tralasciata. Tunc duo erunt in agro; erant in libris, secundum opera ipsorum. unus assumetur, O unus relinquetur; dua D. Vorrei che mi dichiarasse più am-molentes in mola, una assumetur, O una piamente quanti, e quali siano questi Lirelinguetur . Matth. 24.

D. Orsù quando gli uni faranno separa-

posto, che si farà allora?

to. Allora i Giusti si leveranno in piedi con de parlando in senso plurale, non si deve gran costanza contro quelli, che gli averan- intendere, nè si può supporre che siano no oppressi, e fraudati della mercede do- meno di due : segue poi a dire : Et alius vuta alle loro satiche. Questi intelici, al Liber apertus est, qui est vita. vederli, saranno presi da un' orribile timore, est maraviglieranno di una mutazione altro che la coscienza, e la memoria di tanto grande oltre ogni suo credere. Gli si ciascheduno, ne' quali, come in altrettanstruggerà il cuore di rabbia, e di pentimen- ti libri, saranno registrate tanto le buone, to, e diranno tra fe. Ecco quegli che già fu- quanto le cattive opere di ciascheduno, corono derifi, e vilipefi da noi. Noi infensati me appare dal testo immediatamente setenevamo la loro vita per una follia, ed il guente. Judicati funt mortui ex his, que loro fine senza onore. Ecco come sono com- seripta erant in libris, secundum opera ipso-putati tra' Figliuoli di Dio, e la loro sorte rum. Il terzo Libro, di cui sa spesso menè nella compagnia de' Santi . Noi adunque zione la Scrittura col nome di Libro delfiam quegli, che abbiam errato la strada la vita, è il Libro della Predestinazione di della verità, ed il lume della giustizia non Dio, cioè l'istessa conoscenza di Dio, con risplendette per noi. Noi ci siamo straccati la quale conosce distintamente il numenella strada dell'iniquità, e della perdizio-ro, ed il nome de'suoi Eletti, tanto cone, abbiamo camminato per strade diffici- me se vi sossero scritti. San. Thom. 1. part. li, ma abbiamo ignorato quella del Signo- q. 24. art. I. re. Che ci giovo l'orgoglio, e che prò ci D' In qual maniera si apriranno cotesti avvenne dalla vanità, e dall'oitentazione Libri nel giorno del Giudizio?

bri?

R. Primieramente dalla maniera tenuta ti dagli altri, e collocato ognuno nel fuo dal testo nel ragionare voi vi farete accorto, che per lo meno vi debbano effer tre Li-R. Udite come ne parla lo Spirito San- bri, perchè dice : Et libri aperti funt ; on-

delle ricchezze? Tutte queste cose sono pas- R. Aprirà Dio questi Libri nel giorno sate come un'ombra, o come un Messag- del Giudizio, cioè a chiascheduno di noi il giere che corre in fretta, e come una Nave, fuo proprio, cioè la Coscienza, e la Memoche fende l'acque, di cui non si possono ria, rappresentandoci vivamente, e distintrovar le vestigie quando è passata, ne la tamente tutte le nostre opere; ma questo non strada che sece per l'acque, ec. E più sot-basta, perchè il Supremo Giudice illumineto. Tal fu il discorso tenuto nell'Inferno rà con un lume sopranaturale l'intelletto da' Peccatori, perchè la speranza dell'Em-di ciascheduno in modo tale, che non solapio è come una lanugine, che vien rapi- mente vedrà, come si è detto di sopra, le opeta dal vento; è come la spuma sottile, che re sue proprie, ma insieme tutte quelle degli vien dispersa dalla tempeisa; è come un su- altri, tanto distintamente, e chiaramente. so diffipato dal vento; è come la memo-lcome le fue, e come se vi fossero descritte

a gran caratteri. Leggete l'Ep. r. a' Cor., c. 4. e San Tommaso nel supplemento alla sto? quest. 87.

cun rimedio?

velo al presente. In luogo di proseguir a tris mei, possidete paratum volis Regnum a ferivervi la vostra condannagione con quei constitutione Mundi, tari, non judicandus. Judicabo proinde ma-tenti. la mea, judicabo & bona: scrutabor vias D: O che allegrezza per i Giusti, il sen-meas, & sludia mea, quò is qui scrutaturus tirst invitare al Ciclo con quelle dolcissime est Hierusalem in lucernis, nihil inserutatum parole di Gesù Cristo; pon è vero? in me, nihil indiscussum inveniat. Concor-181. de tempore.

mento?

proverare a' Peccatori i loro peccati, ed il tore. lodare i Buoni, la fentenza, e finalmente tutte le altre solennità del Giudizio vor-questo proposito? ranno qualche tempo di più, massimamente che è ben credibile, che Gesù Critto rienfe, cioè custode delle Carceri, esfendo avendo a fare con gli Uomini, vorrà an-ancor Gentile, nell'atto di cavar S. Sisinio che accomodarfi alla loro natura, e condi-dalla prigione per condurlo alla prefenza di zione. Leggafi San Gregorio nel libro 26. Leodicio Prefetto, nel fentire una voce, de' fuoi Morali al cap. 20.

## LEZIONE SESTA.

Del pronunciarsi della Sentenza.

Ual farà l'ultimo Atto del Giudizio universale?

D. Cosa intendete voi di dire con que-

R. Intendo di dire, che Gesù Cristo Si-D. Dio buono ! che confusione sarà mai gnor nostro, e Giudice de' Vivi, e de' Morquesta per i Peccatori! Non vi sarà poi al- ti dopo aver ben bene esaminato i meriti di ciascheduno, pronuncierà a favore degli R. Per quel tempo no . Ben potete por- Eletti questa sentenza : Vente benedicti Pa-

funcili, ed infelici caratteri the sapete, Cioè. Venite dalle tenebre alla luce, proccurate di cancellare con le lagrime quel, dalla servitù alla libertà de' figliuoli di Dio, lo che già vi è scritto. E' consiglio di San dalla fatica breve, e momentanea all' eter-Bernardo, che l'intese dall' Appostolo: Si no riposo, dalla guerra alla pace, dalla nosmesipsos dijudicaverimus, non utique di-morte alla vita, dalla compagnia de' tritti judicabimur . Bonum judicium , quod me illi a quella degli Angioli , dalla battaglia al diffricto , Divinoque judicio subducit, O: abs- trionfo , dalla voltra Terra , e dal Mare condit . Prorsus horreo incidere in manus Dei burrascoso delle tentazioni al Sole delviventis. Volo vultui ira judicatus prasen- la gloria , ed al Cielo degli eterni con-

R. Sentiranno al certo un' allegrezza re nello stesso consiglio Sant' Agost al set che non si può esprimere ; Ed io per me non ho difficoltà veruna a credere, che D. Tutto questo grande, ed universa-non la palesino subito con segni esteriole Giudizio si sarà egli in più d' un mo-ri: col sar profondissima riverenza al loro Redentore, e Giudice, e col prostrarsi a R. La risurrezione de' Morti si farà in suoi piedi, e rendendogli infinite grazie per un sol momento, o, come dice l'Apposto- aver loro comprato una selicità tale col suo lo, in un batter d'occhio, e di quello fen- Sangue, e con i fuoi meriti. Leggere l'Apotimento sono ancora i santi Padri; il traf- califle al cap. 5. e. 7. se volete aver qualche porto de' corpi al luogo del Giudizio, si fa-contezza delle lodi, che finito il Giudi-rà ancora in brevissimo tempo. Ma l'esa-zio daranno gli Eletti al loro benignissime, e lo scrutinio delle coscienze, il rim- mo Iddio, ed a Gesù Critto loro Reden-

D. Non avreste voi qualche esempio a

R. Si. Aproniano, detto Commentache invitava questo Santo al Cielo con dirgli: Vemte benedicti Patris mei , percipite Regnum, quod vobis paratum est a constitutione Mundi, volle ricevere il santo Battesimo,e per amor di Gesù Cristo sopportò constantemente il Martirio . Martyr. Rom. 2. Feb.

Santa Matilde , eletta fin dalla fua tenera età da Gesù Cristo per sua diletta R. La pronuncia della sentenza Matth 25, sposa, sentiva un giubilo ineffabile qua-

lunque volta pensava a queste dolcissime che si darà contro i Reprobi?. parole . Una volta nel sentire l'Introito . R. Sarà questa : Difcedite à me malediti della Messa del Mercordi dopo le Feste di in ignem aternum, qui paratus est Diabolo, Pasqua, rivoltasi per eccesso di giubilo al O' Angelis ejus. Juo Dio: O, diffe, fe mai fossi ancor io una D. Che significa questa parola, Difeedi quelle benedette Anime; che anno da dite? essere invitate da questa dolcissima voce! A R. Significa la pena del danno, cioè la cui il Signore: Sii pur certa, disse, e non separazione da Dio, e la privazione della dubitare di aver ad esseria: e per tua mag-gior sicurezza ti consegno il mio cuore per D. S. pegno dell'amor mio, acciò ti ferva di cafa pena? di rifugio, e di confolazione per fempre, e massimamente nell'ora della tua morte. In to rammarico l'esser banditi lungi dalla cafegno di ciò, passò di là in poi tra il cuore sa, in cui siamo stati allevati ; è lungi daldi Gesù, e quello della Vergine una ma-lla conversazione, e famigliarità degli Amiravigliola corrispondenza, e limpatia. Co-ci; cosa sarà poi l'esser cacciati da quella me Gesd era nel suo cuore, così era nella Patria, che ci era dovuta per il Battesimo, fua bocca. Di Gesù erano i fuoi defideri, e comprata col Sangue di Gesù Crifto? Qoed i suoi affetti: di Gesù le sue parole. Così sa farà l'ester privo per sempre della beata fece nel corso della sua innocentissima vita: vissone di Dio, e l'esser separato dalla Santis-così sece nell'ultima sua malattia, e negli sima Vergine Madre di Dio, dagli Angioquenza, che ben si scopriva quanto le staffe po, ma per tutta l'eternità? radicato pel cuore; mentre le agonie della D. Che fignificano queste parole: In morte imminente non potevano amareg- ignem aternum?
giare, ne interrompere i suoi affetti. Ve- R. Significano la pena del senso, cioè la nuta finalmente l'ora della beata fua mor-pena di fuoco; nel quale i Reprobi arderanfplendentissimo della sua Divintà, indi per consumarsi; Desiderabunt mortem, O' mors ricordarle, che le attendeva la parola che fugiet ab eis . Apoc. que S. Gregorio Lib. Mor. le aveva data, la invitò al Cielo, dicen- c.19. Horrendo medo fie miferis mors fine mordole : Veni Benedicta Patris mei , posside te , finis sine fine , defectus fine defectu; quia Anima, entrando nel cuore del fuo celeste non extinguit .. Sposo, passo felicemente a' suoi eterni am- D. Nonso intendere, come i Teologi pleffi:

Francesco, pensando nell'ultima sua infer-mata da essi pena di danno sia più grave delmità al Regno di Dio, che gli era ffato pro-lla pena del fuoco, e più intollerabile dello meilo, diede in un dolce trafporto di alle- liftello Inferno, detta da effi pena di fenfo.

te l' Anima al Signore.

D. Sarà poi grave, e dolorosa questa

R. Gravissima. Imperocchè se ci dà tanestremi periodi della sua vita, ripetendo li Santi, e dagli altri Cittadini del Cielo, e questo santissimo Nome con tanta fre-nostri Fratelli, e ciò non per qualche tem-

te, la investi il Signore con un raggio ri- no per sempre, senza mai ne morire, nè Regnum , quod tibi praparatum est à consti- O mo s semper vivit, O finis semper incipit, tutione Mundi : Perloche quella tortunata O defectus deficere nescit, mors perimit, O

tengano che la pena della separazione, cioè S. Pietro d' Alcantara dell' Ordine di S. della privazione della visione di Dio, chi a-

grezza, e cantando quelle parole del Salmi R. La ragione si è, perchè consistendo ita: Latatus fum in his, que dicla funt mihi, tutta la beatitudine, e la mercede de'Santi in domum Domini ibimus. Pjal. 121.rendet-| nella beata visione di Dio, ne viene per confeguenza, che nell'effer privo di quella con-San Quintino, dopo aver fofferti diverfi siste tutta la pena, o almeno la maggiore, e tormenti per la Fede di Gesù Cristo, chia-principal pena de'Dannati. A guesto propomato finalmente da questo invito, mando sito dille S.Gio:Grisostomo: In Paran. 1. ad l' Anima al Cielo in forma di Colomba can- Theod.lapfum. Mulei riment folum ignis acerbitatem, fed hec pana longe gravior erit, O' Di qual tenore fara la fentenza , acerbior : Ignis est intolerabilis ; sed si mille mihi ienes proponas, non tanti astimo, ac pri- Domini. Allora disperati grideranno con vari illa beatitudine, gloria presentia Chri- urli orrib lissimi: Mones cadite supernos, Rt. Sono di quello parere molti altri Santi O abscondite nos a facie sedentis super thro-Padri, e Dottori . Bellarm.l.z. de gemitu Co- num, O ab ira Agns . Apoc. 6. lumbar. 2.

D. Sarà dunque ben orrendo quel tuono pronuncierà prima la fentenza in favore de' te à me maledicti in ignem aternum , O'c.

R. Orrendissimo. E ve lo spiego con alla Legge ful Monte Sinai, onde suppliche-perduto. Ber. ferm. 8. in Pf. 90. vole ricorfe a'Mose, pregandolo a voler affumere lui quel carico : Loquere tu nobis, & bedue il suo effetto eterno, e, voglio dire, audiemus, non loquitur nobis Dominus, ne fara forfe il premio de' Giuli eterno, come forte moriatur . Exod. 19.

Se Gesù Critto ancor mortale, ancor Mei Negoziatori dal Tempio. Matth. 21.

Jo. 18. ebbero tanta forza di gettare la co-dizio. Ibunt hi in supplicium aternum: justi sternazione, e lo spavento ne' suoi nemi- autemin vitam aternam . Matth. 25. ci, che armati erano andati ad affaltarlo nel Giordano di Getlemani, che farà quan- funelto quelto taglio, ed intellerabile quedo con tuono da Dio sdegnato, e da Giudi-ssla separazione de' Reprobi da' Giusti! ce rigorofissimo fulminerà la sentenza dell' poterit Majestas ejus judicatura, cum hoc pode Pass.

probi?

del Salmilla . Si ascendero in Colum , tu il- Qui habet aures audiendi; audiat , aprendofi , e spalancandofi l' Inferno , itimolo per suggire i vizi , el'altro per abi piomberanno nell'abisso strascinati da' Dia-pracciare le virtu. voli esecutori della Divina Giuttizia, preci- D. Non avreile voi qualche terribile pitativi ancora da un torrente di fiamme esempio, che ci rappresentasse il rigore del che caderà dal Cielo, mentre allora tutte Divino Giudizio? le creature anderanno a gara di mostrar il . R. Eccolo. Abitò già nel Monte Sinai. loro risentimento, per vendicarsi de Pecca- un Monaco per nome Stefano, molto detori, che di esse si abusarono. Questo è il fiu dito alla solitudine, ed alla vita tranquilme di fuoco veduto da Daniele, cap.1. Flu-lla, e ritirata. Visse costui molti anni nel

D. Per qual ragione il Divin Giudice

che ferirà l'orecchie de' Reprobi : Discedi-Giusti, e poi quella di condannagione contro de' Reprobi?

-R. 1. Per far quest' onore a' Giusti come cune fimilitudini. Se il Popolo d' Ifraele non a' più degni. In fecondo luono, perchè Gesù potè reggere allo spavento nell'udire la vo- Cristo è più inclinato a rimunerare, che a ce terribile di un' Angelo, che rappresen-punire. 3. Acciò i Reprobi sentano maggiore tando la Persona del Signore, promulgava pena, e consusone, vedendo ciò che han

D. Queite due fentenze opereranno am-

sarà eterna la pena de' Reprobi?

R. Sì, perchè i Giusti anderanno a godiatore, e Redentore degli Uomini, cacciò dere il Regno di Dio, il quale è eterno, ed i Reprobi anderanno al fuoco eterno. E Se due fole delle sue parole, Ego sum, questa è la conchiusione, ed il fine del Giu-

D. Dio buono; quanto farà terribile, e

R. Avete ragione, perchè dagli uni eterna riprovazione; Matth. 26. Quid jam agli altri vi farà un' abisso smisurato di lontananza: Lo diffe una volta il Patriarca suit humilitas judicanda? S. Leo. sem. 1. Abramo all' infelice Ricco che ardeva nell' Inferno: Fumatum enim chaos magnum D. Non potranno allora fuggire i Re- inter utrosque. Tantochè mai più vi sarà speranza per i Dannati di vedere ne pur-R. No, perchè il loro Giudice è onnipo- luna fola volta veruno de' Santi, o Fratelli, tente, ed in ogni luogo, fecondo il derto o Parenti, o Amici. Mai più, mai più, lic es ; si descendero in Infernum, ades. Ps. 138. . Intendiamola adunque una volta, men-Pluet super peccatores laqueos . Pfal. 10. pio-tre ancora siamo in tempo . Ristettiamo severà lacci sopra de' Peccatori per legarli, e riamente, che necessariamente uno di quegettarli nelle tenebre esteriori. Appena sa- sti due termini ci ha da toccare in sorte: Q rà pronunciata la sentenza, che la Terra Cielo, o Inferno, acciò l'uno ci serva di

pius igneus, rapidusque egrediebatur à facie Monasterio sotto l'ubbidienza, esercitan-

Loss ne' digiuni, nelle lagrime, ed in altre D. Certamente, a quel ch' io sento, abbuone opere, il quale finalmente per desi-biamo gran ragione di temere, o di opederio di maggior perfezione abbracciò l'In- rare con timore, e tremore la falute nostituto degli Anacoreti, cioè una vita del stra. tutto separata dall'umano commercio, e R. Così faceva l'Abate Isaia, il qual contemplativa; eleggendosi a questo fine pensando bene spesso al fuoco eterno, ed un luogo affai distante dal Monasterio, nel al severissimo Giudizio di Dio, era solito qual visse per molti anni in austerissima prorompere in questi lamenti : Guai a noi, penitenza: imperocchè non arrivava maildiceva egli, che non penfiamo a quell'ina quel luogo alcuna confolazione umana, cendio tenebrolo, e privo di materia, a anzi nè pur persona veruna. Finalmente quell'eterno, ed amaro pianto, ed allo friestendo già vecchio ritornò ad abitare l'an-idore de' denti, ec. tica fua Cella ful Monte Sinai; con due Guai a noi, che qui fenza timore, o rifuoi Discepoli molto religiosi, e pii, ed ef-fendovi stato pochi giorni, cadde infermo pre più con nuovi peccati, senza pensare, di una infermità che lo ridusse a morte che di là ci aspettano il suoco eterno, le estasi, e con gli occhi aperti, volgeva lo dorme mai. fguardo, ora alla destra, ora alla sinistra par-te del letto; e come se avesse d'intorno per-a' simoli della coscienza, ne ci prendiamo sone che lo astringessero a render conto , alcun pensiero del Giudizio di Dio, che come in effetto vi erano, ma veduti folo da ci fovrasta. esso, ed udendolo quanti vi erano presenti, Guai a noi, che per un breve, e modiceva queste parole: E' vero, che io peci mentaneo piacere di questa carne corrutticai in questo, ma me ne sono confessato, ed bile rinunciamo a quella eterna gloria. ho digiunato tanto tempo per aver il per-dono di quello peccato; altre volte diceva: me, mifero me, che non fono ancora fuor che rispondere alle accuse, se non col dire supplici. grime, e fenza penitenza?

Un giorno prima che morisse, rapito in tenebre esteriori, ed il verme che non

Non è vere, voi mentite: Questo non l'ho di pericolo di aver a provar il fuoco dell'Inmai fatto. Di là a poco diceva: Questo è terno; perchè ancora vivono nel mio cuopur troppo vero, ma ho pianto, e servito a re le radici della concupiscenza, solita a Dio tanto tempo. Qualche volta. Questo traer gli Uomini colà, e che cerca semè una mera calunnia. Ad alcune altre in-pre di produrre in me i suoi pessimi frutti, terrogazioni poi rispondeva. Avete ragio- Non veggo ancora qual possa esseria ne: Questo è vero, ne io sò che risponder-siducia col supremo Giudice ec. In verità, vi; ma Dio è misericordioso. Era veramen-come il Reo che già ha le catene a' piedi, te spettacolo da spaventare ogni ardito ed i laccial collo, non ride, e non pensa euore il sentire queito rigorolissimo scruti- più come commettere nuovi delitti, ma nio, ed esame, in cui da' nemici invisibili deresta quelli che surono cagione della sua gli firinfacciava ciò ancora, che mai non prigionia, e della sua disgrazia; così chi avea fatto. O se un tanto Uomo, che avea pensa a quei terribili tormenti, che già so-prosessata la vita Monassica per quaranta no preparati a' suoi peccasi, non ha cuore anni continui, ed ottenuto il dono delle per badare ad altri pensieri, ma pensa selagrime, si riduce a tale stato di non aver riamente come sottrarsi a quegli eterni

di non aver risposta, e di appellare alla Di- Riferisce Teodoreto di aver veduto un vina Misericordia, tantoche ci lasciò per-tale per nome Taleleo, il quale essendo plessi, e dubbiosi, come abbia egli saldato di altissima statura, si era rinchiuso in una i suoi conti, e qual sia stata la fentenza da- ruota alta due cubiti, e larga uno, tantagli, come pensiamo di poter rispondere tochè non vi poteva alzare la testa, ma noi miserabili in quel tremendo Tribuna-sempre era costretto a rannicchiarsi sopra le, comparendo massimamente senza la le ginocchia, nella qual positura avea perfeverato dieci anni continui. Interroga-

# PARTE PRIMA.

gravi nell'altra vita.

continuamente il Signore, che ci dia gra- vi liberero dall'Inferno. O che allegrezza

do Tribunale di Dio.

#### LEZIONE SETTIMA.

Della eternità della pena, e de vimedi per star con sicurezza nel Giudizio del Signore.

Eternità .

ramente non vi è diffinizione, termine,

punti da considerare. cipio dell'eternità. Questo è quello, che puanis? 2.33, mette in disperazione i Dannati, cioè il fapere che anno da flare in quel fuoco, non di penfare all' eternità, quando vi fentite e gli Angioli, e finche Dio farà Dio, per- filmolavo l'Ambizione vi alletta, dite: Non chè : Fumus tormentorum eorum afcender fono cost foiocco, che voglia con un fozzo in secula seculorum. Apoc. 14.

to da Teodoreto, per qual cagione e otan- 2. Se Dio facesse a' Dannati questo par-to si assigne se in pose : To son un gran cito. Si faccia un cumulo di minutissimi Precatore, ed avendo udito quante, e quali granelli d'arena, il qual occupi tanto spasiano le pene che mi aspettano nell'altra zio quanto ne occupa tutta la Terra, tutto vita, ho eletto di gastigare il mio corpo il Mare, e tutti i Cieli sino al Cielo Empipiù tosto con una pena mediocre in questo reo, ed ogni mille anni una volta fola ven-Mondo, che di foggiacere a pene molto più ga un Angelo, il quale ne porti via un granello. Quando avrà finito di portar via a Stiamo adunque sul caso, e preghiamo un per volta tutti questi granelli, allora io zia di non aver a provar queste pene; che sarebbe questa per i Dannati; Doveche ora così facendo, ed operando bene dal nostro dopo tutti questi milioni di milioni d'anni, canto non fara per noi il rigore del tremen- non manca tanto alla loro infelice eternità - quanto farebbe un grancllo di questa arena a proporzione di questo immenso, ed incomprensibile cumula.

3. Chiunque muore con un peccato mortale, o lia queito peccato d'opera, di parole, o di pensiero, arderà nell'Inferno per tutta l'Eternità. Questo è ar-

ticolo di Fede.

4. Se per ciaschedun peccato mortale foste folamente di mestieri di patire, e d' ardere nell'Inferno per un anno intiero, Ichiaratemi un poco con la folita o starvi per tanti anni quanti fossero i pecfamigliarità, e chiarezza cosa sia cati commelsi, sarebbe ancora cosa tollerabile. Dirò di più : se per ciaschedun pec-R. Confesso ingenuamente, che io non cato bisognaste ardere in questo suoco per faprei darvene la diffinizione, poichè ve-tanti migliaja d'anni, quante sono le Stelle in Ciclo, le arene nel lido del Mare, ne circonscrizione che la possa comprende l'erbe della Terra, de goccie di tutto il re, essendo essa per ogni parte superiore al Mare, le soglie di tutti gli arbori nell'Essanoffro intendimento, come in effetto non tea questa sarebbe ancora una gran confoha ne limitazione, ne fine alcuno. Nondi- lazione per i Dannati, nel sapere che pur meno per darvene qualche faggio, fecon- una volta ha da finire il loro Inferno; do la nostra capacità, vi propongo alcuni Ma qui non si ferma la Divina Giustizia; vuol che il tormento, ed il galligo del 1. Mettete insieme tante migliaja d'anni Peccatori sia eterno, come è eterno il prequanti fono i momenti che fono passati dal- mio de' Giusti. O eternità, che tu sei granla creazione del Mondo fin a quest'ora; Ag- de, che tu sei atroce! Ma oime, quanto giungetevi ancora altrettanti anni, quante fci tu poco confiderata dagli Uomini ; fono le goccie, e le arche del Mare. Ave Afcoltiamo Ifaia, che ci intérroga: Quin te tatto nulla, più ancora infinitamente vi poterit habitare de vobis cum igne devorante? resta da numerare; non siete antora al prin- Quis habitabit ex vobis cum avdoribu s sem-

per migliaja d'anni, ma per tutta l'eterni- tentaro a commettere qualche peccato. tà; cioè finche durerà il Cielo, la Terra, Quando la Gola vi fluzzica, o la Carne vi piacere, che paffa in un momento; com-

prare.

prarmi un' eternità di dolori, e di pene; e, R. Bilogna attenerli al configlio di Giob-

veduto.

gi, ed una moltitudine di moleflissime Zen-le se abbiano le dovute circostanze, o pure se zare lo tormentavano. Interrogato, come siano fatte per motivi, e rispetti umani. E fatto avesse a starvi sì lungo tempo, rispose : sopra il tutto ricordatevi di vegliar sempre, fottrarmi a' futuri tormenti, perchè quando fuoi Appolloli ci avvifano, che il giorno fale Zenzare mi pungono, penso a quel verme tale ci viene alle spalle per sorprenderci che mai non muore;e quando il Sole mi fe- qual Ladro, cioè all'improvviso. risce, penso a' calori acutissimi del suoco D. Pur troppo molti in ogni tempo sono eterno. Sophron. in Prato Spir. c. 141.

D. Ma non è questo un troppo rigore, il improvvisa.

paffa in un momento?

lute nel giorno del Giudizio?

di pentimento, ahi troppo tardo, perche be . Vias meas in conspectu ejus arguam . dile delizie, ed i piaceri di quelta vita, non ceva egli, O ipfe erit Salvator meus : cioè, fono in modo alcuno da mettersi in bilan-bisogna esaminare spesso attentamente la cia con la pena riservata di la per i Danna- nostra coscienza, le nostre opere, le nostre ti, non essendo altro il momentaneo, e leg- parole, ed i nostri pensieri. Ed in verità non giero piacere del Secolo, che una mercede lapendo noi qual sentenza ci abbia da tocdi eterni, e pefantissimi tormenti; onde care, ed estendo forse più vicini che non peconchiuce S. Agostino: Chi di voi non e- siamo a quel momento, in cui ha da farsi il leggerebbesi di ardere persun' ora con l'in- nostro giudizio, abbiamo gran ragione di tevitto Martire Lorenzo, per non aver a pa- mere . Siamo adunque solleciti di spiare l' tire il fuoco eterno dell' Inferno? Ser de interno della nostra coscieza, che pur troppo forse vi troveremo più da temere che da Scrive il Venerabil Beda nella sua Isto-liperare : più peccati che buone opere ; ria d'Inghilterra, che un certo Vecchio ri- poiche aggiungiamo ogni giorno peccati fulcitato da morte a vita, ritirossi in una so-slopra peccati, e per altro siamo tanto pieri litudine, dove attele a menare una vita più snel provederci delle virtù Cristiane, e teniada Angelo che da Uomo, mortificandofi mo i peccati veniali perun nulla. Nè folacon asprissime, ed inaudite penitenze. Lo mente dobbiamo temere de' peccati, ma anfgridarono alcuni suoi vicini, dicendogli, cora delle buone opere che abbiamo fatto, che quello era un uccidersi da se stesso; a' e se ci troviamo nelle prosperità, e nell'abquali egli piangendo rispose :O se aveste ve-bondanza de' beni temporali, temiamo duto voi quello che ho veduto io. Io vi sò molto di non effere uno di quegli, a' quali dire per cofa certissima, che queste pene dovrà dirsi: Recepisti bona in vita tua, recefono un nulla a paragone di quelle che ho pifti mercedem tuam . Luc. 16. Matth. 16.

Dunque esaminate diligentemente, vi L'Abate Olimpio abitava in una cella an Itorno a dire, le vostre buone opere, se siano gustissima, dove il Sole co' suoi cocenti rag- indrizzate a Dio per puro motivo di carità, Io tollero volentieri queste cose, per poter e di star sopra di voi, mentre il Signore, ed i

stati tolti da questo. Mondo con una morte

dare un galligo eterno ad un peccato che R. E' verissimo. Non v'era cosa, a cui meno pensassero i Sodomiti, che alla R. No, che non è troppo rigore; perchè Morte, quando Iddio ne trattava con quantunque l'azione del peccato na breve, Abramo. Gen. 14. Core, Datan, ed Ae transitoria, esta non è che troppo durevo-biron, erano tutti intenti nel ridurre a fine: le nella sua causa, cioè nella volontà per-il loro scellerato pensiero, quando Iddio, tinace, ed offinata, con la quale l'Uomo parlando con Mosè, preparava loro quell si separa da Dio per sempre. Leggete S. orrendo gastigo. Temete adunque, che Agoit, al lib.21, de Civit, Dei cap. 12. e 33. montre voi dormite spensierato, e neghit-S. Bern, all'Ep. 35. S. Tom, mella 12. quest, toso, ne' vostri peccati, enza prendervi - un minimo penfiero di ciò che vi può acca-D. Cola dobbiamo dunque for noi, per dere, già Iddio stia formando il processo assicurare il negozio della nostra eterna sa della vostra eterna dannazione, e sorse per questa seta. Non mançano molta altri esempi per provarvi questa veri- tre di guadagnare tutte le Indulgenze, che

fotto la lancia vendicatrice . 2. Reg. 18.

Genesia 38.

Di Oza Levita . 3. Reg. 6.

De' Primogeniti nell'Egitto . Exod. 11. Angelo . 4. Reg. 16.

Di Oloferne. Judith. 13. Di Aman . Ester . 7.

feta, quia benignus, & misericorsest, pa- Mensa Celeste., tiens, & muka misericordia, & prastabi- 3. Giovern in tardate a convertirvi al Signore, e non dif- nem, vivet in aternum. Jo. 6. Questo è il fruverrà la fua ira.

ri a Gesù Cristo. La prima è di avanzarsi tro la morte; chi Simbolo della ristritezione, nella virtù; e nella perfezione Cristiana; e pegno della telicità, e della gloria futura. Paltra di far penitenza de peccatr, qaando 4. Gioverà molto il far molte opere buoper nostra fragilità gli abbiamo commessi. ne, per coprire in un certo modo con quelle Proccuriamo adunque di soddisfare a queste i nostri peccati. Beati quorum testa sunt pecdue obbligazioni, prima che vega il giorno cata. P/. 31. Non passi dunque mai giorno di dar i conti: Per foddistare alle pene dovu- alcuno sepza buone opere, ed a quello fine teci per i nostri peccati, non vi è altro mez- logoi fera, prima di andar a letto, fare un dizo, che di cancellare la colpa col Sacramen-ligente elame delle azioni, che avete fatte to della Penitenza, confessandosi spesso con quel giorno, osservando se le buone opere la dovuta preparazione, e per isfuggire le fono in maggior numero de' peccati, per volotarie, o col sopportare volenticri i tra vostra, imitando i diligenti Economi, e Pa-

ci concede la Santa Chiefa, con attendere a Affalonne disubbidiente, e crudele, men questo spirituale, ed utilissimo traffico col tre per le strade della ribellione corre a pri- fervore, e con tutta l'umiltà che si ricerca. vare il Padre della vita, e del Regno, ar- Per far poi profitto nelle virtù, e mortificarestato per i capegli dal suo peccato, cade re le nostre passioni, è mezzo efficacissimo il ritirarsi in se stesso dopo fatta la Confes-Molti altri esempi a questo proposito si fione; e ristettere attentamente quali siano leggono nelle Divine Scritture, come di le passioni che prevagliono in noi, e che ci. Onan figliuolo di Giuda il Patriarca, nella sono più famigliari, e conosciutele accingerli di buon propolito a fradicarle dal cuore. Quetto proposito si deverinnovare ogni mattina con Dio nell'orazione, mezzo Di cento e ottantacinque mila Soldati principalissimo, ma ahi troppo trascurato dell'esercito di Senacherib Re degli Assiri, dal, più de' Cristiani! per abbattere i vizi, li quali in una sol notte surono uccisi dall' ma questo non basta. Si ha da replicare più volte anche fra 'l giorno, e la fera nell'efame venir poi a' conti,se veramente l'abbiamo offervato, se siamo caduti in peccato Ma lasciamo questo, e andiamo avanti l'quel giorno; e quante volte, se s'è fatto qual-2. Da questo salutare timore del Divino che acquisto, qualche profitto nella virtà, Giudizio, e dal follecito, o frequente esa- per poter provedere a quello che ci manca, me della nostra coscienza si ha da passare o togliere davanti ciò che ci impedisce coad aggiultar in quelta vita i nostri conti contsì a poco a poco ci verrà fatto di superare le Dio, per mezzo di una vera penitenza, nostre ree inclinazioni, e di arricchire l'A-Convertimini ad me, dice il Signore per nima nostra con l'ornamento delle virtà, e bocca del Profeta Gioele, intoto corde ve- di comparire alla presenza di Gesù Cristo fire. Convertitevi a me con tutto il vostro nel giorno del Giudizio con la vette nuzcuore, e non dubitate, segue a dire il Pro-ziale, senza di cui non saremo ammessi alla

3. Gioverà molto il Comunicarsi spesso lis super malisia. E la Sapienza: Ne tardes con la dovuta disposizione. Questo è il-cibo converti ad Dominum, & ne differas de die che invigorisce l'Anima per la vita eterna. in diem, fubito enim veniet ira illius. Non dice Gesù Cristo. Qui manducat hunc paferite da un giorno all'altro, perche subito mento degli Eletti, dice il Profeta Zaecaria c.g. e tra Santi Padri chi lo chiama Me. Notate, che di due cose siamo noi debito dicina della immortalità, chi Antidoto con-

pene; il gastigare il suo corpo con pentenze il corgere come và il negozio dell' Anima vagli che Dio ci manda; proccurando inol- dri di famiglia, che pur lo fanno per fapere

#### T O M OPRIMO.

lo stato delle loro facoltà. Siate molto follecito nel far opere di Misericordia, perchè a questi tali promette il Signore la sua misericordia . Indicium enim sine misericor. dia illi. qui non fecit mifericordiam : Superexaltat autem misericordia judicium : Jacob. 2. Ld il Salmitta : Beatus , qui intelligie fuper epenum, O' pauperem ; in die mala liberabit eum Dominus. Pf. 40. Beato colui che si muove a misericordia verso de' poverelli. -In quella cattiva giornata lo libererà il Signore, cioè invitandolo al Regno de' Cieli con quelle dolcissime parole: Venite benedi-&i.Oc. Efurivi enim Oc. Matth. 24.

s. Gioverà molto il servire divotamente della Misericordia. Disse già il Re Salomoeggi io ti perdono, perchè tu hai portato l' nel nostro cuore la vera Arca di Dio . la Madre di Gesà Cristo nostro Dio re Signomea maxima fiducia, O hac tota ratio [pei wied .

Gersenda nobile e Santa Matrona Balia del Santo Conte Elzeario, pregava incefdre mia: questo basta: non dubitare -

vorreite aver fatto.

flam portam .

Ragioni, per le quali ha da farsi il Giudizio finale.

D. T A fentenza che si pronuncia nella morte, o sia nel Giudizio particolare di ciascheduno, non sarà essa in tutto conforme a quella che si pronuncierà nel Giudizio universale?

R. Al certo. D. Qual necessità adunque di venir alla feconda fentenza?

R. Per molte cause. 1. Per l'onore di Dio. alla Beatissima Vergine, la quale è Madre e per manitenare la sua Giustizia; perchè molti vedendo che gli Empigodono molte ne al Sommo Sacerdote Abjatar. Vir mortis prosperità in questo Mondo, e per il contraes, led hodie non interficiam te, quia portale rio i Giusti patiscono varitravagli e disera-Arcam Domini Dei. I'u meriti la morte, ma zie, mormorano contro Dio, dicendo, che non governa il Mondo con giudizia. Tali Area del Signor Iddio. Se noi porteremo erano coloro li quali appresso Giobbe dicevano, che Dio passeggia attorno i cardini del Cielo, fenza curarfi delle cofe di questa re, Iddio ci farà milericordia : Filioli, diceva Terra . Se ne querelarono ancora qualche S. Bernardo, hac peccatorum Scala, hac volta i Santi con Dio, nel vederlo diffimus lare le fue ingiuric co' fuoi nemici, e favorirli con le prosperità temporali. Uno di questi su David, il quale nel Salmo 72. così parla con Dio. Mendice egli, penè moti funt santemente il Signore per quel Fanciulio, pedes, pend effusi sunt gressus mei; quia zequando udi una voce che le diste : Che vuoi lavi super iniquos pacem peccatorum videns. che io faccia di più? Io gli ho dato la Ma- E poco apprello : Ecce ipsi peccatores , & abundantes in faculo obtinuerunt divitias, 6. Gioverà molto il pensare attentame d' dixi: Ergo sine causa justificavi cor meum, te alla Eternità, per concepire il fanto ti- O lavi inter innocentes manus meas, O fui more di Dio, e del suo terribile Giudizio. flagellatus tota de, O castigazio mea in ma-In quella maniera starete lontano da' pec- tutinis. Ed in questi termini si dolevano ancati, che alla morte vostra non vorreste a- cora i due Profeti Geremia; ed Abacuc. ver fatti, e farete i beni, che in quell' ora Era adunque conveniente non folo, che la Divina Giustizia rifervasse il premio a'Buo-7. Se siete in tempo,cd in istato di poter- [ni, ed il gastigo agli Empi nell'altra vita, lo fare, gioverà molto per togliere, o per if- ma ancora che con un pubblico, e generale minuire il timore del Giudizio impresso da' Giudizio a vista di tutto il Mondo facesse peccati, l'abbracciare qualche stato di vita conoscere, che non senza gran ragione avea più perfetta, nel quale sciolto dagl'impegni tenuto questo stile; perchè volendo trattare del Secolo, possiate con opere fante atten- da quel gran Dio liberalissimo che è, cra dere all'acquifto del Cielo. Leggete il conveniente, che cocedesse agli Empi qual-Trattato del Padre Girolamo Piatti de bo-che prosperità temporale, per pagarli di no statu Religiosi; e per ultimo conchiudo qualche loro opera buona, riservandosi a col Salvatore : Contendite intrare per angu- punirli di la per le loro grandi iniquità . E per il contrario, che affliggesse i Buoni

#### PARTE PRIMA. 157

gli materia d' esercitarsi nella pazienza ve . Pro omnibus mortuus est Christus: ut & per loro maggior merito, o per dargli qui vivunt, jam non fibi vivant, sed ei,qui pro maggior gloria nel Cielo. Adunque No- ipsis mortuus est, O resurrexit. 2. Cor. 5. lite ante tempus judicare quoadufque veniat Dominus, qui illuminabit abscondita non solo è nostro Mediatore, e Redentore, tenebrarum.

2. Il Giudizio universale si farà ancora fendo stato conosciuto, ed onorato da mol-gare ciascheduno secondo il suo merito. ti come si conviene, è molto ragionevole, che abbia un giorno tutto fuo, nel quale, o per amore, o per forza tutto il Mondo lo riconofca, el'onori per suo Re, e per Si-gnore dell' Universo.

3. Per la gloria de' Giusti, affinchè il Mondo vegga, come Dio glorifichi coloro che il Mondo ha avuto in odio, ed ha perseche il Mondo ha avuto in odio, ed ha perseguitato; onde poi abbia a dire a suo dispetto:

4. Per ignominia, e confusione de su-gno del Cielo. perbi, e degli inimici di Dio, condannati pubblicamente per loro maggior scorno, zione del Mondo?

e disonore.

tiscano, o godano in corpo ed in anima, rentur. 2. Petr. 3. come in corpo ed anima anno o meritato , o demeritato.

D. Qual è il Sommario degli Articoli tele, e con lui comunemente la Filosofia. concernenti la seconda Persona della San-

tiffima Trinita? Cristo è vero Dio, e vero Uomo, il quale ha naturalmente nè da se, nè dagli Elementi dato principio, ed ha ridotto a fine l'opera loro fubordinati possono esser corrotti: ma mirabile della nostra Redenzione, ci ha li-possono ben esser corrotti da una virtù, e berati dall' eterna dannazione, e ci ha ri-storza superiore, e più potente, e di questa conciliati col suo Eterno Padre. Del qual qualità sarà il suoco, che dopo il Giudizio beneficio della Redenzione, e del buon uso universale sarà mandato da Dio a distrugdi esso, così parla l' Appostolo. Ad Tit.2. Ap- gere il Mondo; e questo fuoco, come creahominibus, erudiens nos, ut abnegantes impie- va, e più efficace di molto di quello che fia tatem, O fecularia defideria, fobrie, O jufte, il nostro fuoco elementare . O piè vivamus in hoc seculo: expectantes bea tam spem, O adventum glorig magni Dei , O ri gradi , ed ordini di cose incorruttibili , Salvatoris nostri Jesu Christi, qui dedit semet- più persetti gli uni degli altri? ipsum pro nobis, ut nos redimeret ab omni ini-

con le avversità temporali, per gastigo de' | quitate, & mundaret sibi populum accepta-oro peccati veniali, o per somministrar-bilem, sectatorem bonorum operum. Ed altro-

Ricordatevi adunque, che Gesù Cristo, in cui dobbiamo riporre la nostra fiducia, ma insieme nostro Legislatore, a cui dobper onore di Gesù Cristo, perchè essendo biamo ubbidire; nostro Esemplare per imieglistato condannato ingiustamente, e fat-tarlo, e nostro Giudice, e Giudice giuto morire con tanta ignominia, e non ef- sto, il quale ha da rimunerare, o da gasti-

#### LEZIONE NONA.

Si discorre di ciò che si ha da fare dopo il Giudizio.

R. Si rinnoverà il Mondo; e Gesà Cri-Hi funt, quos aliquando habuimus in derifum. sto regnera per sempre glorioso nel suo Re-

D. Che intendete voi per questa rinnova-

R. Che subito data la sentenza finale, 5. E' conveniente alla Divina Giusti-verrà un fiume di fuoco, il quale abbruzia, che si faccia un Giudizio universale cierà i Cieli, e la Terra. Cali ardentes di tutti gli Uomini, e buoni, e rei, nel folventur, O'elementa ignis ardere tabescent! quale risuscitando tutti co' loro corpi pa- Terra amem, & que in ipsa sunt opera exu-

> D. Io credeva, che veramente i Cieli fossero incorruttibili, come insegna Aristo-

R. La Filosofia, ed Aristotele devono imparare dalla Scrittura, e dall' Appostolo . R. Eccolo. Noi confessiamo, che Gesù I Cieli sono incorruttibili, in quanto che paruit gratia Dei Salvatoris nostri emnibus toda Dio a questo fine, sara di virtù atti-

D. Al vostro parere adunque vi sono va-

R. Coslè, perchè gli Angioli sono più

incorruttibili de' Cieli: perchè sono privi de' Beati, ed acciocchè vi sia maggior prodi materia, come sostanze puramente sem- porzione tra il luogo, e la cosa contenuta plici, incorporce, e spirituali, e perciò in esto, cioè tra il Cielo, ed i corpi glorioaffatto incorruttibili. Perocche i Cieli fo- si de' Beati. 3. Acciocche queiti duc Piano corruttibili rispetto agli Angioli, ma neti, stando direttamente opposti d'uno al-incorruttibili rispetto a corpi inseriori, ed l'altro, dissondano maggiormenie a loro agli Elementi.

arfi dal fuoco, e fi liqueferanno?

raviglia, per effer corpi formati d'acqua, Non occidet ultra Sol tuus, O' Luna tua non faranno disciolti, e liquefatti dal suoco per minuetur, capit. 60. num. 20. Imperocchà purgarli, e perfezionarli maggiormente . nel giorno del Giudizio, e della univerfa-Che le Stelle debbano ancor loro estere in- le risurrezione il Sole, e la Luna compavolte in questo incendio, oltre San Pietro, riranno adorni di nuova, e maggior luce. che diffusamente ne parla, lo ditie altresì e fermandosi nel luogo a loro assegnato, il Profeta Isaia al cap. 34. num. 4. Et tabe- mai più a partiranno di là, nè tramontescet, cioè si liquefera qual cera, omnis mi- ranno mai più, anzi acquitteranno con litia Calorum, & complicabuntur, ficut li- questa quiete un certo stato simile a quelber, Cali; & omnis militia eorum defluet, lo di Dio, in quanto che Dio è del tutto inficut defluit folium de vinea, O' de ficu. Cioè, capace di mutazione. come spiega Gesù Cristo, in San Mattco, D. Non potreste voi darmi qualche similile Stelle caderanno dal Cielo: Stelle cadent tudine di quella rinnovazione, o sia riforde Calo. Questa Militia del Cielo, non è mazione de' Cieli, e de' Pianeti? altro che le Stelle, ed i Pianeti.

quelli che fono al presente? .

desima Terra in quanto alla sostanza, per-li, ele Stelle, purgati, eraffinati dal suo. chè riterranno la medesima materia, e la co, risorgeranno con maggior gloria, e lumedesima forma sostanziale in numero, ma ce, con maggior sottigliczza, ed unione, ridotti in istato più perfetto con nuova per indi essere incorruttibili, ed eterni. unione, nuove doti, e nuove qualità più per- Nè saranno in quel giorno soli gli Uomini a fette ed eminenti, tantochè pareranno nuo-risorgere per ester rinnovati, rigenerati, e vi Cieli, nuova Terra, e nuovo Mondo, glorificati, ma tutto il Mondo insieme in Isa. 65. num. 17. come leggiamo nel Apo- premio d'aver servito a' Giusti. calisse cap. 25. Ecce nova facio omnia. La Una similitudine di questo vedesi ogni ragione par questa, che discendendo la lu-giorno ne' metalli, oro, argento, rame, ce quasi naturalmente dalla sostanza del serro, ec. li quali coll' essere liquesatti Sole, e de' Cieli, dovendo la luce acqui-Idal fuoco, fi raffinano maggiormente, stare qualità molto più perfette delle pri-me, ne segue perciò che la sostanza de' Cie- si dispongono a ricevere le varie impresli, e del Sole debba effere altresì più per- fioni, e figure effrinseche dell'arte, e confetta. Che poi la luce debba aver qualità tuttociò la lora forma intrinfeca rella fempiù perfette, l'afferma Isaia. Erit lux Lu- pre la medesima. I Cicli adunque saranna ficut lux Solis, O'lux Solis erit septem- no liquefatti qual ghiaccio, o cera da quel pliciter sicut lux septem dierum. cap. 30.

fteranno maggior fplendore?

Dio. 2. Per maggior allegrezza, egloria forgere a stato migliore.

luce per tutto l'Emisfero, mentre allora il D. Dunque i Cieli, e le Stelle faranno Sole, e la Luna, ed i Cieli cefferanno per sempre di moversi. Di quetto sentimento R. Così è, nè vi è di che farfi gran ma pure pare che fia il fopracitato Profeta.

R. Ve ne darò duc. La prima è, che in D. Vi faranno forse dopo questo incen-quella maniera che l' Uomo ha da risorgere dio altri Cieli, ed altra Terra diversi da il medesimo in numero in quanto alla so-Itanza, ma più perfetta, e gloriosa, e per-R. Vi faranno li medefimi Cieli , la me- ciò immortale , ed incorruttibile, così i Cie-

fuoco, ma in modo tale, che fenza perde-D. A qual fine il Sole, e la Luna acqui- re la loro forma, e foitanza, acquiiteranno maggior perfezione, e bellezza, e con-R. 1. Per maggior onore, e gloria di verranno anche essi in un certo modo a ri-

D. Quan-

# PARTE PRIMA.

ti, in che consisterà quella loro maggior in specie dice: Terra autem O que in ea sunt

scolarsi od alterarsi mai più, e liberi dalla no ridotti in terra, e cenere, e ridotti nel obbligazione di servire all' Uomo, acquiste- loro primo essere elementare. Imperocchè ranno la libertà, cioè una stabile, e pura essendo tutte queste cose create per l'uso condizione non più soggetta ad alterazione temporale della vita degli Uomini, cessanveruna. E la ragione li è, dice l'Appostolo do questa, cessa ancora il fine, per il quale perchè le Creature subordinate all' Uomo, surono create, e perciò anno a risolversi ne' come farebbe a dire i Cieli, gli Elementi, loro principi, e nel loro primo principio elee tutte le altre cose create non dotate di ra- mentare. Sarà adunque la Terra consumagione, anno in se dalla Natura un arden- ta da quel vasto incendio con tutto ciò che tiffimo appetito della loro perfezione, a cui lè in ella, monti, metalli, e faffi fi liquenon potendo giungere se non quando gli saranno come cera, e finalmente quanto Eletti saranno glorificati nella universale v'è in aria capace di ricevere l'impressione rifurrezione, perciò naturalmente, e con del fuoco, tutto farà confumato da effo. grandissima inclinazione l'aspettano, per D. Dio buono! quale strepito, e rovientrare a parte come servi fedeli della glo- na sarà mai allora! ria di coloro, a' quali servirono come a padroni. Expectacio Creatura revelationem ribiliffimo, perchè la violenza del fuoco fcafiliorum Dei expellat. Vanitati enim Creatura glierà in alto tempeste di pesantissimi sassi, subjecta est, non volens, sed propter eum, qui e diluvi di ceneri, non si vedrà nell'aria che subjecit eam in spe . Quia D'ipsa Creatura li- stuoco, e sumo, e la terra sarà inondata da berabitur a servitute corruptionis in liberta- torrenti di zolfo, e di fassi liquefatti. tem filiorum Dei. Onde si può inferire ciò che si è detto di sopra, che il Sole, la Luna, e circa il Mare; perchè l'Appostolo parlando le Stelle dopo l'universale Giudizio si fer- della condizione, a cui deve ridursi dopo il meranno in luogo certo, e determinato, Giudizio, dice espressamente: Et Mare jamo come liberi che allora saranno dalla sogge-non est; come se avesse ad esser annichilato. no l' Orbe terracqueo.

dopo il giorno del Giudizio?

D. Quanto alla Terra, ed agli Elemen- mo Appostolo, dove parlando della Terra perfezione; gloria, e bellezza?

R. Gli Elementi si ridurranno tutti nelche sono in esta; saranno consumate dal
la loro pura, e semplice natura, senza mesuoco, cioè tutti i Missi della Terra saran-

R. Veramente si sentirà uno strepito or-

zione di volgersi con moto perpetuo attor- R. Questa proposizione deve spiegarsi nel modo delle due precedenti. Si deve adunque D. Sicchè, secondo il vostro parere, la intendere, chi Mare non sarà più allora Terra, el' Acqua faranno ancora in effere qual' è al presente, cioè crasso; misto, e torbido, tempostoso, agitato da marosi, e dal R. Così è. La Terra, e'l Mare, come flusso, e ritiusso continuo; ma in quella gui-parti principali del Mondo, resteranno, sa che il Cielo, e la Terra saranno purgati, Nè vale il dire, che S. Pietro Appostolo dica e rivoltati dal fuoco, così ancora egli sarà che gli Elementi anno a disciogliersi; poi- purgato,e rinnovato,e restera sottile, puro. chè deve intendersi, che gli Elementi si trasparente, quieto, sereno, e risplendente assottiglieranno per la forza del fuoco, la guisa di Cristallo. Come adunque dalla acciò restino purgati dalle seccie, da' va- proposizione dell' Appostolo Calum abist . pori, dalle esalazioni, e dalle parti cras- non si può interire, che il Ciclo in quanto fe, ed impure mescolate con esti, in quella alla sua sostanza, ed alla sua materia, e forguifa che l'oro si liquesa nel crocciuolo ma debba ridursi in nulla, ma solo quanto per purgarlo, e separarlo dal rame, e da alle sue qualità, ed alla sua condizione prealtri milli impuri, onde ridotto al suo sem- iente, per acquistarne delle nuove, e miplice, e puro effere resti più risplendente . gliori, come siè detto di sopra ; così deve in-Così affermano i Dottori Scolastici alla tendersi ancora del Mare, tanto più che dift 4 cap. 48. In quelto senso ancora de- egli è il quarto Elemento, tanto necessario, ve intendersi quell'altro passo del medesi-ed opportuno alla persezione dell'Univerfo, destinato ad unire, ed a conservare las Terra, di cui stà scritto: Terra autem in aternum [lat .

D. În qual maniera potranno tutte que-

co?

R. Quel fuoco, di cui noi parliamo, opererà non folo con la fua attività natura- ze nella Scrittura? le, ma ancora con una forza superiore, come Stromento della Divina Potenza; a dell' universale diluvio.

univerfale?

con gran giubilo, e trionfo, al Cielo, e nel- sua Spola, cioè a tutti i suoi Fedeli, come lo stesso tempo prorompera dal Cielo quello dice l' Appostolo. Deinde finis: cum tradidespayentoso torrente di fuoco, che divoran- rit Regnum Deo, O Patri, cum evacuaveris do con le sue cocentissime fiamme il Mon- omnem Principatum, O Potestatem, O Virdo tutto, straseinera seco i miseri Reprobi , tutem, oportet autem illum regnare, donec che con disperati urli s' arrabbieranno in va- ponat omnes inimicos sub pedibus ejus . no, nella voragine immensa dell' Inferno, D. Avreste voi qualche esempio a questo dove in compagnia de' Diavoli faranno tor- proposito? mentati per tutta l' eternità.

che ne dite?

lo?

rà perfetto per ogni parte, quando domati Domine, caste Amator anima met, quòd me Mundi, Domini nostri, & Christi ejus, & re- vitarmi al tuo celeste talamo. Eben sape-gnabit in sacula saculorum; Amen. Quando va ella con quanta ragione il dicesse, come una voce uscirà dal Trono, ed inviterà tut- ammaestrata dall' Apocalisse, non potersi ti a lodare il Signore . Laudem dicite Deo no- concepire dall' Uomo felicità maggiore ; fire omnes servi ejus, a cui i Cori de' Santi quanto d' intervenire al convito nuzziale risponderanno con gran giubilo: Alleluja: dell' Agnello di Dio. Beati, qui ad canama quoniam regnavis Dominus Deus noster om- nuptiarum Agni vocati sunt . niposens . Gaudeamus , O' exultemus , O' demus gloriam ei : quia venerunt nupria Agni , per nostro profitto?

O uxer Agni praparavit se; cioè dire : AlleR. Si deve considerare in primo luogo , dell' Agnello si è apparecchiata.

R. La Chiefa, la quale allora farà composta di tutti i suoi Membri, cioè di tutti gli Eletti, perfettissima, e bellissima senza ruga, e senza macchia veruna. Allora spiraste cose esser liquesatte, ed arse dal suo- to il termine de' sponsali, entrerà con Gesù Cristo nel talamo eterno della gloria.

D. Non vi è qualche figura di queste noz-

R. Figura di queste nozze su il convito di Affuero con la Regina Ester . Justit conviguisa di quel vento, che consumo le acque vium praparari permagnificum cunctis Prinll'universale diluvio.

D. Quando succederà questo incendio nupriis Esther; perche dopo quell' ultima giornata imbandirà l'Eterno Padre l' eter-R. Subito che l' Eterno Giudice avrà pro- no, e nuzziale convito nel Cielo al fuo dinunziata la Sentenza, faliranno gli Eletti letto Figliuolo Gesù Cristo, ed alla Chiesa

R. Santa Dorotea sentendosi dopo vari D. E del Regno glorioso di Gesù Cri sto led atrocissimi tormenti sentenziare alla morte dall'iniquo suo Giudice, proruppe R. Allora il Regno di Cristo fiorirà, e sa- con giubilo in queste parole : Benedico te tutti i suoi nemici, ed abbattutigli a' suoi immeritam ad nuptias Agni immaculati vopiedi farà egli riconosciuto per Re,e Padro- care, O ad thalamum tuum colestem invitare ne da tutte le Creature. In nomine Jesu om-dignatus sis. Ti benedico, o Signore, casto ne genuslectatur, cœlestium, terrestrium, & Amante dell'Anima mia, perchè senza alinfernorum. Quando in Cielo si udiranno cun mio merito ti degni di chiamarmi alle quelle gran voci : Factum est Regnum hujus nozze del tuo Agnello immacolato, e d' in-

D. Che vi è da notare in questa Lezione

grezza: perche ha regnato il Signor Iddio e dire: Se a tutte le cofe che Dio ha create. noîtro omnipotente . Rallegriamoci, e giubi- e che conserva per benefizio dell' Uomo, ha liamo, e diamogli gloria: perchè è venuto il dato un'appetito naturale; ed una sorte intempo delle nozze dell' Agnello, e la Sposa clinazione, che le porta alla perfezione, tanll'Agnello si è apparecchiata. tochè le Creature, al dire dell'Appostolo, D. Qual' è quella Sposa dell' Agnel-aspettano con impazienza il tempo della rifurrezione degli Eletti, nel quale è loro riservato il compimento, e persezio- tro Appostolo ad Anania: Cur tentavit Sane del loro essere; quanto più doveremo tanas cor tuum mentiri Spiritui Sancto?

che ben bisogna che sia grande, ed incitimabile la gloria del Regno di Cristo, e de' fuoi Eletti, poiche l'insensate Creature, per quel poco che loro ne tocca a paragone di noi, mostrano un desiderio così intenso. Impariamo dunque noi Crittiani a defiderarla con tutto lo sforzo del nostro cuore, e sospirando con la Chiesa Santa nostra buona Madre , diciamo ; O quam gloriofum eft Regnum,in que cum Christo gaudent omnes Sancli ! amieti stolis albis sequuntur Agnum quo. cunque terit .

VIII. ARTICOLO DEL SIMBOLO.

# IX.

LEZIONE PRIMA.

Credo in Spiritum Sanctum .

Ual' è l' ottavo Articolo del Simbolo?

R. Credo in Spiritum Sanctum.

D. Che credete voi dello Spirito Santo? R. Io credo, che lo Spirito Santo sia la terza Persona della Santissima Trinità, e che proceda dal Padre, e dal Figliuolo.

D. Lo Spirito Santo è egli Dio?

D. Deve egli effer adorato, come il Pa-

dre ed il Figliuolo?

R. Al certo. Imperciocchè egli è Dio, anzi un solo Dio con il Padre, ed il Figliuo- sorum, ma semplicemente, e senza la parlo, ed ha l'istessa Divinità con ess. Questa verità è professata apertamente dal Simbolo di Costantinopoli con queste parole: Et torum, Carnis resurrectionem, Vitam aterin Spiritum Sanctum Dominum, O' vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre, O Filio fimul adoratur O' conglorificatur .

D. La Scrittura insegna essa chiaramen- della nostra Fede?

te che lo Spirito Santo sia Dio?

R. Chiariffimamente. Diceva S. Pie- altri Articoli, onde l' Appostolo avendo

esser solleciti noi nell' aspettare quel tem- Non es mentitus hominibus, sed Deo . po, e nel disporci, e prepararci a quel- Leggete S. Girolamo sopra il cap. 63. d' Isaia, e Sant' Ambrogio al lib. 3. De Spiritu Si deve considerare in secondo luogo, fancto cap. 10. Oltre ciò. Solo Dio è in ogni luogo; e dello Spirito fanto dice il Salmitta Quo ibo à Spiritu tuo? Pf. 138. nella Sapienza: Spiritus Domini replevit orbem terrarum c. 1. Solamente Iddio conosce tutte le cose; e dello Spirito santo dice l' Appostolo: Spiritus omnia scrutatur, etiam profunda Dei . 1. Cor.2. Solamente Iddio Ha il suo tempio; dello Spirito santo scrive l' Appoitolo. An nescitis quoniam membra vestra templum sunt Spiritus sancti? glorificate, O portate Drum in corpore vestro 1. Cor. 6. Vedete Sant' Agostino nell' Enchir. c. 56. E. finalmente ci parla chiaro l' Appostolo S. Giovanni c. 5. Tres sunt, qui testimonium dant in Calo? Pater, Verbum, & Spiritus fanctus, O hi tres unum funt .

E se lo Spirito santo non sosse Dio, ed

un medesimo Dio col Padre, e col Figliuolo, non ne avrebbe Gesù Cristo fatto menzione insieme col Figliuolo, dicendo: Baptizantes eos in nomine Patris, O Filii, O Spiritus fancti. Matth 28. dalle quali parole intendiamo, che lo Spirito santo è Autore della Grazia, e della giustificazione in; fieme col Padre, e col Figliuolo, li quali fono tre Persone Divine, ed un solo Dio, cioè tre Persone di una medesima Essenza, e Divinità. Finalmente come gli Appostoli nel simbolo dissero Credo in Deum Patrem, e Credo in Jesum Christum, così anche dissero Credo in Spiritum Sanctum, per dimostrarci l' uguaglianza delle tre Divine Persone; laddove negli altri Articoli non disse-TO . Credo in Ecclesiam Catholicam , in communionem Sanctorum, in remissionem peeca. ticola In, Credo Ecclesiam, Credo Sanctorum Communionem, Credo remissionempecca-

D. E' poi stato tenuto in gran considerazione questo Articolo nel principio della Chiefa, e tenuto per Articolo necessario

R. Al certo, e nè più, nè meno degli

trovato alcune persone di Escso, che mo-1 na d'acqua. Quest' acqua si dirama in un itravano di non saper cosa alcuna di quetto gran fiume, e quetto fiume stagna in qualche Articolo, fece loro questa dimanda: In luogo concavo e forma un gran lago. Questo quo ergo baptizati estis? Act. 15. In nome di chi siete voi dunque battezzati? colle quali parole dimostrò, esser la cognizione di questo Articolo espressamente necessaria a' Fedeli come se dicesse; L'istessa forma del fiume il Figlio; e nel lago, che procede Battesimo dichiara espressamente le tre della fontana, e dal fiume, strappresenta lo Persone della Santissima Trinità, ed il Bat- Spirito Santo, che procede dal Padre, e dal tesimo non si conferisce altrimente che in Figliuolo, ed è di una medesima Divina nome del Padre, del Figliuolo, e dello Spirito Santo : In nomine Pairis, & Filii, & fi rappresenta nell'acqua del fonte, del fiu-Spiritus Sancti, qual è la notizia, e la fede, che i Fedeli devono necessariamente ave- desima, edi una medesima qualità, e sore della Santissima Trinità, della quale lo stanza. Spirito Santo è la terza Persona.

la cognizione di questo Articolo?

R. Dobbiamo confiderare attentamente, che, quanto abbiamo, tutto ci avviene per dono, e per grazia dello Spirito fanto, e da qui dobbiamo imparare ad esser umili, e a non presumere di noi stessi, ma riporre in Dio ogni nostra fiducia, per meritare la sua affistenza, e questo è il primo passo per giun-

lo Spirito Santo proceda dal Padre, e dal Figliuolo, e che egli sia Dio di una medesi-

gere alla fomma fapienza, e felicità.

gliuolo?

R. Già vi ho detto altre volte, che non è necessario il penetrare, ol'intendere i segreti di Dio, e massimamente il Mistero Santo in figura di Colomba, e principalmendella Santissima Trinità, ma che basta il te sopra Gesù Cristo nell'atto del suo Batcrederli. E perciò al Volgo non si ricerca tesimo, e sopra la sua Santissima Madre, di più, senonche impari i Misteri della Fe- quando su annunciata dall' Angelo ? de semplicemente, tali come lor vengono dichiarati da' Parrochi ne' Catechismi, senza inoltrarsi curiosamente a spiare le ragioni di quelle cose che sono impercettibili all' intelletto umano.

D. Io credo ciò che mi dite, ma spiegatemi almeno questo Mistero con qualche similitudine.

lago procede dalla fontana, e dal fiume; ma pure l'acqua, o sia della fontana, o del fiume, o del lago, è la medesima. Nella fontana adunque si rappresenta il Padre; nel Natura, Esfenza, e Sostanza con essi, e ciò me, del lago, la quale intutti e tre è la nie-

Ve ne darò ancora un' altra fimilitudine . D. Qual frutto dobbiamo noi cavare dal- L' Eterno Padre è come un Sole eterno, il Figlio ne è il raggio, e lo Spirito Santo è il calore di quetto Sole, e di questo raggio. O pure un' altra. Di 'Adamo nostro primo Padre fu formata Eva, e di Adamo,

e di Eva fu prodotto Seth.

D. E'ella cosa da tollerarsi, che alcuni ignoranti tengano lo Spirito Santo per una

Colomba?

R. No. Ma bisogna disingannarli, e ri-D. Come si può arrivare ad intendere che prenderli severamente di una opinione così pazza ed indegna, col rimostrargli esser una bestemmia il pensar, o credere, che lo Spima Natura, e Divinità coi Padre, e col Fi- rito Santo sia una bestia, o abbia corpo, poichè è Dio e puro Spirito.

D. Qual ragione si potrebbe addur loro del dipinger che fanno i Pittori lo Spirito

R. Si deve rifpondere, che non perciò devono pensare che lo Spirito Santo abbia corpo, o che posta ester veduto con gli occhi nostri materiali, ma che se si dipinge in questa forma, non è per altro, se non per ispiegarci, ed esprimerci gli effetti che produce allora in quei Misteri, che sono rappresentati in quelle immagini, e che tut-R. Il farò volentieri, ma con questa con-tavia opera nell'Anima nostra, quando è dizione, cioè che voi supponiate che dalle disposta a riceverlo. E perchè la Colomba è cole create, e materiali non possono ade- pura, semplice; amante, e feconda, perciò quatamente esprimersi i Misteri, e le cose lo Spirito Santo si dipinge sopra Gesu Cridi Dio. La similitudine è questa. Sorge da sto, e la sua Santissima Madre, per darci ad un alto Monte un' abbondantissima fonta- intendere che l' uno, e al altra surono ripieni de' doni, e delle grazie dello Spiri-1 D. Cosìè; ma voi avete detto di sopra, to Santo, ed in particolare, d' una fanta che lo Spirito fanto è un medefimo Dio col femplicità, purità, zelo delli Anime, e di Padre,e col Figliuolo; come adunque profecondità spirituale, con la quale si acqui-cede dal Padre, e dal Figliuolo; Se da essi starono un numero infinito di figliuoli, cioè procede, resta egli adunque una medesima di buoni, e fedeli Cristiani. Leggete S. Ci- cosa con essi? priano de unitat. Eccles.

do ho detto, che egli procede dal Padre, e da cui procede, poichè nessuno può procedal Figliuolo. Or se egli procede dal Padre, dere da se stesso. e dal Figliuolo, è necessario, che sia distinto D. In qual maniera adunque può egli esda essi, devendo una cosa che procede dal ser un solo, e medesimo Dio col Padre, e suo principio, esser distinta da esso, e la col Figliuolo? forma del Battefimo allegata di fopra, ci R. Perchè quantunque egli proceda dal mostra chiaramente questa verità, o testi- Padre, e dal Figliuolo, egli nondimeno non Cristiana Religione.

chiamato nella Scrittura alle volte Spiri- non solo nel nome, e nella proprietà, ma to del Padre, altre volte Spirito del Figli- ancora nella natura. uolo; alle volte si dice mandato dal Padre, D. Questa è una dottrina bellissima, e alle volte dal Figliuonio; e pare, che quel- non dubito punto, che anche non sia velo che ha, alle volte si dice che l'abbia rice- rissima; ma perchè è molto difficile, vor-

R. Questo è un'altro punto d'importanza, compendio. cioè il sapere, che lo Spirito Santo procede dal Padre, e dal Figliuolo con una procef cilio Lateranense tenuto sotto Innocenzo sione eterna, non come da due principi, ma Terzo. Fermamente crediamo, e semplicecome da un solo. Così tiene Chiesa Santa, mente consessimo un solo vero Dio, eterno, da' sentimenti della quale non è lecito al immenso, ed immutabile, onnipotente, in-Cristiano di allontanarsi, equesta verità è comprensibile, ed ineffabile, Padre, Figliconfermata dalle Scritture, e da' Concilj. uolo, e Spirito Santo, tre Persone, ma una S. Cirillo, scrivendo a Nettorio, espressa, sossanza, e natura semplice affatto.
mente dice Spiritus appellatus est. Veritas, Il Padre, che non proceede da alcum principio,
O Veritas Christus est, unde O ab isto simili- il Figlio generato dal Padre, e lo Spirito Sa:ter , ficut à Patre procedit . Questa lettera to , che procede dal Padre , e dal Figlio, fenè registrata nel Concilio Esesino al tom. 1. za principio sempre, e senza fine. Eccone c. 24. Vedete S. Tom. p. 1. q. 36. art. 4. ed un altra del Concilio Lionense sotto Greil Bellarm. lib. 2. de Christo c. 20.

R. Al certo. Nè se ne deve dubitare in D. Dobbian o noi credere fermamente : modo alcuno. Non avete voi fatto riflefche lo Spirito santo non solamente sia Dio , ssione a ciò che ora vi ho detto? Che lo Spima ancora, che egli fia la terza tra le Divi- rito Santo è la terza tra le Divine Persone, ne Persone, dissinta dalla Persona del Padistinta da quella del Padre, e del Figliuolo, dre, e del Figliuolo? del Padre, e del Figliuolo. Ora R. Senza dubbio, ed io già ve l' ho detto chi procede da un altro, non può effer una di sopra, se voi avete satto rissessione, quan-sola, ed una medesima persona con quello,

monianza da tenersi in grandissimo conto , si diparte punto dalla loro Divina Natura , come famigliarissima, e nientedimeno cer-tissima, come proserita dal medesimo no-una medesima Natura Divina, ed un solo e ftro Salvatore, il quale ha voluto che nel medefimo Dio con effi. La vostra difficolprimo Sacramento della nostra Fede si pro- tà però mi par fondata sopra qualche falsa, fessasse chiarà, e distintamente la Fede del-la Santissima Trinità, come il primo, il più to procedesse dal Padre, e dal Figliuolo in grande, ed il più necessario Misterio della quella maniera, con la quale le cose create procedono dal fuo Creatore, o le opere dal-D. Per qual ragione lo Spirito Santo è l'Artefice, le quali sono differenti da lui,

vuto dal Padre, ed altre volte dal Figliuolo , rei che me ne faceste un breve, e facile

R. Ecco la professione di Fede del Congorio Decimo. Noi consessiamo fedeimente, e divotamente, che lo Spirno Santo procede ancora, cioè di Figlio; fire dato questo tereternamente dal Padre, e dal Figliuolo, non zo nome, il quale per altro è comune a tutcome da due principj, ma come da un prin-tee tre, alla terza, per distinguerla dalle cipio, non per due, ma per una sola spira-altredue, per significarci la sua operaziozione.

D. Essendo lo Spirito Santo prodotto dal Padre, e dal Figliuolo, e della medesima Santo alla terza Persona della Santissima Natura, e Sostanza loro, per qual ragio- Trinità? ne non si chiama Figlio anch' egli di Dio ?

4. e nel Tratteto de pot q. 10. art. 2. ad arg. Reale Profeta: Spiritum Sanclum tuum ne 22. Che il Verbo di Dio intanto è, e si auseras à me. Ps. 50. E nella Sapienza, chiama Figlio, in quanto procede da po- cap. 9. si legge. Sensum tuum quis sciet, nife tenza naturale, cioè dall' intelletto del Pa tu dederis sapientiam, & miseris Spiritum dre ; dove lo Spirito Santo procede dal Pa- Sanctum tuum de altissimis? Nel nuovo Tedre, e dal Figliuolo per modo di Amore, stamento ci è comandato di battezzare nel il quale è prodotto da una potenza libera, Nome del Padre, e del Figliuolo, e dello qual' è la Volontà.

missione dello Spirito Santo diversa da cepì per opera dello Spirito santo. Matth.

de dal Padre, e dal Figlio?

sione temporale, quando lo Spirito Santo Spirito santo. Ipse vos baptizabit in Spiritu temporalmente è mandato dal Padre, e dal Sancto. Marc. 1. Luc. 3. Ed altrove rende Figlio a santificare le Creature.

Santo ? Gli Angeli, e tutte le Anime dopo che ebbe ricevuto il Battesimo. beate, non sono forse anche esse Spiriti,

ed infieme Santi?

R. Solamente Iddio è Santo di sua natu- come l'anno la prima, e la seconda? ra, e causa della santificazione, e le Crea- R. Che la terza Persona si chiami con ture lo fono solamente per grazia, e per nome comune di Spirito santo, e non con Unus est bonus Deus. Matth. 19. cioè per na- luolo; questo non avviene per alcuna impertura, dove le opere di Dio son buone, per sezione di questa terza Persona, ma per no-

al mio dubbio. Io vi domando, per qual con quei termini materiali che anno qual ragione questo nome di Spirito Santo si at- che proporzione, o similitudine con le cose tribuisce solamente alla terza Persona, Divine; perché appresso noi quello che mentre per eccellenza, e per natura con-genera si chiama Padre, e chi è generato si viene a tutte e tre le Divine Persone. Non chiama Figlio, e questa generazione si trova fono forse il Padre, ed il Figliuolo Spiriti in Dio, benchè non sia generazione mateanch'effi, e Santi?

rito in tutta la fua natura, e ciascheduna genera la seconda, si chiama Padre; e la secal. 4. Ma perchè la prima Persona ha no- ma la terza poi, che procede dalla prima, e

ne, qual è di santificare le Anime.

D. Chi ha dato quello nome di Spirito

R. La Sacra Scrittura si nell' antico R. Risponde San Tommaso 1. q. 27. art. che nel nuovo Testamento. Così orava il Spirito fanto. Matth. 28. Gli Evangelilli D. Non v'è forse altra processione, o insegnano, che la Santissima Vergine conquella, con la quale eternamente proce- 5. Jo. 1. Di più S. Gio: Battista parlando del nostro Salvatore, disse alle Turbe, che R. Vi è ancora una processione, o mis-legli le avrebbe battezzate nel nomedello testimonianza di avere veduto lo Spirito D. Per qual ragione la terza Persona santo a discendere dal Cielo in forma di Codella Santissima Trinità si chiama Spirito lomba, e posarsi sul Capo di Gesù Cristo,

D. Per qual ragione la terza Persona della Santiflima Trinità non ha nome proprio

partecipazione: In questo senso diceva il un nome proprio, come la prima, che si chia-Signore: Quid me interrogas de bono? ma Padre, e la seconda, che si chiama Figliil bene che lui ha loro comunicato. Gen. 1. stra ignoranza. Imperciocche noi non post-D. Voi non rispondete adequatamente siamo discorrere delle cose Divine, senon riale, ma intellettuale, puriffima, ed emi-R. Al certo; Iddio è Santo, ed è Spiri-nentissima; perciò la prima Persona, che delle tre Persone parimente. Isaia 6. Apo-conda, la quale è generata, si chiama Figlio; me proprio, cioè di Padre, e la feconda dalla feconda, non per generazione, ma

col nome comune di Spirito Santo.

varj altri nomi?

Paracleto, che in lingua Latina vuol dire ne il nome di Dito di Dio per l'ufficio che ha Consolatore, o Avvocato Consolatore, per- di distribuire i doni spirituali, e le grazie alle chè consola coloro che tra il timor, e la spe- Anime nostre, a chi più, a chi meno, seranza stanno timidi, e perplesti della loro condo le varie disposizioni che trova, come eterna (alute; Avvocato, perche mantiene le dita non fono tutte lunghe ad un modo, e difende le ragioni che abbiamo fopra il ma più, e meno fecondo l'ufo, a cui fono de-Regno del Cielo, fondate fopra il Sangue, e fopra i meriti di Gesù Cristo. Altre volte si D. Perchè chiamiamo noi lo Spirito sanchiama Spirito retto, Spirito principale, Spi- to col nome di dono di Dio altissimo, se rito buono a causa della sua Divinità. Altre tutta la Divinità si comunica alla nostra volte si chiama Spirito del Padre, e del Fi- natura : Veniemus, O mansionem apud eum gliuolo, perchè procede dall' uno, e dall'al- facienus. Per qual ragione attribuianto noi tro; altre volte si chiama Unzione, per l'al particolarmente allo Spirito santo il nome legrezza, e per l'ardore della Carità, ch' di dono di Dio? eccita in noi, come nota S. Agost. sopra il R. La ragione si è, perchè tutti i doni si Sal. 108. Si chiama ancora Fonte vivo, per-fanno per amore, e tanto più lo Spirito fan-che lava l'Anime nostre, mondandole da' to, qual è l'istesso Amore. Essendo adunque peccati, ed irrigandole con la sua grazia per che lo Spirito santo procede come Amore, fecondarle di Cristiane virtù; come spiega perciò gli si attribuisce questo nome di Do-S- Agostino nel luogo sopracitato, Il Prin- no a riguardo della sua origine. Dallo Spicipe degli Appostoli, che abbondantemente rito santo deriva in noi l'Amor di Dio,e con avea bevuto a questo Fonte Divino per due l'Amore di Dio tutta la Santissima Trinità volte sole che ne spruzzò l'arido terreno e perciò la Spirito fanto si chiama dono di dell'ostinato Giudaismo, e della stolta Gen-tilità; ne trasse un abbondantiss mo frutto di D. Quando lo Spirito santo si dona, e si ben otto mila persone convertite alla Fede comunica alla Creatura, comunica egli di Gesù Cristo. Che ben parve allora adem- realmente se stesso, o pure i suoi doni creati pito l'oracolo d'Isa.c.35. Letabitur deserta O solamente? exult abit folitudo, germinans germinabit, O R. Comunica, e da veramente se stesso que erat arida, O'Jitiens erit in fontes aqua- personalmente con l'amore essenziale, qual rum. Aggiungete, che lo Spirito fanto con è comune a tutte e tre le Divine Persone, e la rugiada della sua grazia smorza l'ardore perciò sa dono anche di se medesimo: Charidella libidine, ed ellingue la sete dell' Ani- tas Dei diffusa est in cordibus nostris per Spima. S. Gio. c. 4. Si chiama ancora Fuoco in S. ritum fanctum, qui datus est nobis . Dove lo Matt. al 3.ed in S. Luca parimente al 3. per Spirito fanto, come dono increato, si distinle proprietà, che ha di separare coll'ardore gue da' suoi doni, cioè dalla Carità, qual' è della Carità, e purgar l'Anime nostre dalla dono creato, e con essa entra nell'Anima: fcoria,e dalle immondezze della vita pecca- nella quale, benche fia fempre prefente,per minofa, e di rinnovarle,ed infiammarle alla effenza, per potenza, e prefenza, fi comunuova vita della grazia. Si chiama ancora nica con tutto ciò di nuovo con un medo Dito di Dio . Nell'Esod. al c. 8.31. In S. Luc. particolare, e nuovo nell' atto di fantificarla 11. ed in S. Matt. a'12. per significare, che e giustificarla per abitare in essa, come in egli è dell'ilteffa natura del Padre,e che pro- tempio suo, e per fantificarla,e farla partecede dal Padre, e dal Figliuolo, come il di- cipe del fuo amore. S.Bon.in 1.dift.14.a. 2.q. to procede dal corpo per mezzo del braccio, 1.S.Th.1.p.4.43.a.3.et 6. et q. 38. a. 8. Suar. per il qual braccio vien fignificato il Figlio 1. 12. de Deo trino, et uno a.8. 11. 12. et alii.

per via d' una altra produzione incognita a di Dio, come nota Didimo al l. 1. de Spirinoi, non ha proprio nome, ma si chiama ritu sancto, e con lui molti altri Santi Padri. Diversa è la spiegazione di S. Agostino, il D. Lo Spirito fanto non ha egli ancora quale nel lib.z.delle questioni Evangeliche cap. 17. e nel libro de Catech. Rudibus al R. Sì. Alcune volte si chiama col nome di cap. 20. osserva, che con ragione gli convie-

D. Non avreste voi qualche esempio, che Dio, si attribuiscono specialmente allo Spici rappresentasse le varie operazioni, che rito fanto.

fa lo Spirito Santo ne' fuoi Eletti ?

più d' uno in poche parole. Piacemi dioe il di Dio, e perciò non fono tutti beni dello Santo, di alzare gli occhi della Fede a que-|Spirito fanto ? sto Divino Artefice, e poi di considerare le ammirabili fue operazioni ne' Padri dell' ti effetti che lo Spirito fanto opera in noi antico, e del nuovo Testamento. Io vi ve-do David, Amos, Daniele, Pietro, Paolo, Matteo, &c. E poco dopo soggiunge. Entra di questo genere sono i sette Doni nominati in un Citaredo, e ne fa un Salmista; Entra di sopra. in un Pastore, e ne fa un Profeta; Entra in un Giovane aftinente, e ne forma un Giu- Spirito santo? delle Genti; Entra in un Pubblicano, e ne salire alla Perfezione Crittiana. forma un Evangeliita.

Da questo Divino Spirito trassero la loro costanza ne' tormenti i Martiri di ogni età, quale il l'eccatore tocco nel cuore dal ti-Fanciulli, e Verginelle senza numero, i more della Divina Giustizia pensa alla sua quali tra le fiaccole ardenti che loro abbru- emendazione, considerando seriamente con stolivano i fianchi, tra le tenaglie infocate S. Cipriano, che Dio quanto è da amarsi che ne strappavano le mammelle, tra le ruo- per la sua bontà, e misericordia veramente te, e tra' fuochi giubilavano, come se andas- da Padre, altrettanto è da temersi, come fero a nozze, e si burlavano de' Tiranni.

Vergine, e Martire. Leggete il suo Mar-tantum Iudicis majestate metuendus. S. Cytirio nel Breviario Romano a' 13. di De- prian. de lapsis.

cembre.

#### LEZIONE SECONDA.

De Doni dello Spirito Santo

Configlio, della Scienza, della Fortezza, Sapienza, o il dono della Sapienza. della Pietà, e del Timor di Dio .

D. Ma per qual ragione si chiamano par- Dio? ticolarmente Doni delo Spirito fanto?

D. Tutti i beni che noi abbiamo, non ci R. Ascoltate S. Gregorio, che ve ne dà vengono forse dalla bontà, e misericordia

R. Così è veramente. Contuttociò cer-

D. A che servono questi sette Doni dello

dice de' scellerati Vecchioni; Entra in un R. Ci ajutano a far con maggior facilità Pescatore, e ne forma un Appostolo; En-e con maggior fervore le noitre buone opere tra in un Persecutore, e ne forma il Dottor e sono a noi come altrettanti gradini per

D. Cota è il Timor di Dio?

R. E' un douo dello Spirito Manto, per il Giudice giulto, e rigoroso: Deus quantum E' nota la fortezza d'animo di S. Lucia Patris pietate indulgens semper, O bonus est,

> D. Perchè cominciate voi dal Timor di Dio a spiegare i Doni dello Spirito santo?

R. Perchè questo è il principio della Sapienza Cristiana. Initium Sapientia Timor . Domini. Pf. 110. Ne importa che il Profeta cominci dalla Sapienza, e finisca nel Timor-Vali sono i Doni delo Spirito san- del Signore, perchè il suo fine è di scendere. d' alto a basso, per insegnare a noi come dob-R. Sono quei sette, li quali vi- biamo salire. Immaginatevi adunque, che de in ispirito Isaia posarsi sopra di Cristo, li questi sette Doni dello Spirito santo sieno quali da esso, come da sonte di ogni grazia a guisa di una scata d'altrettanti gradini, si derivano negli altri: cioè il Dono della de quali il primo sia il Timore del Signore;e Sapienza, il Dono dell'Intelletto, del l'ultimo, a cui si aspira di giungere, sia la

D. Di quante sorte è questo Timore di

R. Di due forte, cioè timore fervile, e ti-R. Per la ragione già detta più volte, mor figliale. Il timor fervile è quello, che che quantunque tutte e operazioni di Dio, ritrae il Peccatore, da offendere Dio per tile quali si dicono ab extra, siano comuni a more dell' Inferno. Il timor figliale è fondatutte e tre le Divine Persone: quelle però, to nell'amor di Dio, e fa che l'Uomo si che ci provengono dall'infinito Amore di assiene da offender Dio per non perdere la sua grazia, e questo si chiama timor casto, quattro Novissimi, e specialmente il Giumanens in faculum faculi. Pf. 18.

vile?

esposizione del Salm. 118. al Ser. 21.

Dio?

e dalla sola riverenza che portava al suo E- Timore. terno Padre.

Timor di Dio?

fo. E' fentimento di S. Bernardo fopra la falusem vestram operamini. Un tal timore, Cantica. Voto, dice il Santo, animam pri- dice il Santo, avea l'Appostolo,e perciò di-mum scire se ipsam, quòd id postulet ratio O' ceva: Temo di esser riprovato io medesimo do. utilitatis, O ordinis. Ordinis, quia quod po aver predicato agli altri: E veramente se non suma primum est nobis ; utilitatis verò , le cose temporali non sogliono acquistarsi quia talis scientia non instat, sed humiliat scenza timore, quanto meno le spirituali? Nam quomodo non vere humiliabitur in hac Dite un poco. Chi mai imparò lettere fenvera cognitione fui, cum fe perceperit onera- za timore, ochi giunfe mai fenza il timotam peccatis, mole hujus mortalis corporis re alla perfetta cognizione di verun' arte? appravatam, carnalium defideriorum face infe- Ma come può acquistarsi questo timore? tlam, cæcam, curvam, implicitam multis erro-ribus, expositam mille periculis & c.Tali ita-que ordine salubriter innotescit Deus, cum priùs le opere, ma ancora i più prosondi, e reconhomo fe noverit in neceffitate positum , & cla- diti penfieri del cuore, e che di tutto quemabit ad Dominum, O' exaudier eum . Sed fto dobbiamo effer giudicati da lui. Ditemi . jam demum adverte quomodò utraque cogni- se doveste star sempre in presenza del Printio , & Dei , & tui , fit tibi neceffaria ad falu- cipe , non vi starelte con gran timore , e ritem . Nam fi ignoras te , non habebis timorem verenza ? Quando mangiate adunque , Dei m te , non humilitatem . An werd fine pensate che Dio è presente, perche in fattimore Dei , & fine humilitate de salute ti vi è. Quando siete per andar in collera : prasumas, tu videris Oc.

e fanto, e dura con la Sapienza degli Eletti dizio, e l'Inferno. E' configlio di S. Efrem nell'altra vita. Timor Domini Sanctus, per- nel suo Sermone de patientia. Abbi sempre in mente, dice quello Santo, il Timor di D. E' egli buono, ed utile il timor ser- Dio, ricordati sempre di quell'estrema, e tremenda giornata, quando i Cieli si strug-R. Al certo; Ed è una delle prime dispo-fizioni del Peccat ore per ricevere la Gra- in essa, sarà consumata, e divorata dal suozia. Così afferma il Conc. di Trento alla co, quando gli Astri, come foglie caderanno fess. 6.c.6. Leggete il Can. 8. alla sess. 12. c. 4- dal Firmamento; ed il Sole, e la Luna sa-Can. 5. Anzi il medesimo nostro Salvatore ranno coperti di tenebre, e non daranno più cel raccomanda. Timete eum, qui potest & la sua luce. Quando apparirà il Figliuolo di animam, O corpus perdere in gehennam. Mat. Dio, e scenderà dal Cielo in terra, e saran-10. Questo servì di stimolo pungentissimo no commosse le Virtù de' Cieli. Quando il agli Appostoli, a' Martiri, a' Fratelli Ma- suono orribile delle Angeliche trombe citecabei per resistere generosamente al tor- rà il Genere umano a comparire avanti il mento degli Eculei, del fuoco, e di mille fuo Giudice; ed il fuoco in faccia del Sialtri tormenti . Leggafi S. Ambrogio nell' gnore infiammerà, e divorerà tutto il Mondo. Attorno a lui si solleveranno tempeste D. Fu in Gesù Cristo questo Timore di grandissime, terremoti orrendi, e solgori, tantochè si ilremiranno a quella vista le R. Sì. Perchè Isaia dice, che il timor di listesse Virtà de' Cieli. Leggete S. Basilio Dio si riposò sopra di lui; Ma questo timo- sopra il Salmo 33. Insegna però S. Ambrore in Gesà Cristo Signor nostro era pura- gio nel Serm. 5. sopra il Salmo 118. comente figliale, e procedeva dal suo amore, me debba esser regolato, e discreto questo

Il terzo mezzo si è di aver sempre Iddio D. Con quai mezzi si acquista il Santo avanti gli occhi . Così consiglia S.Gio: Gris. nell' omil. 8. fopra quelle parole dell' Appo-R. Il primo mezzo è il conoscere se stef- stolo a' Filippensi. Cum timore, & tremore per togliere ingiultamente la roba al vo-Il secondo mezzo è il meditare spesso i stro Prossimo; quando vi alletta quel piapiacere illecito, e finalmente in tutte le vo- ((tali furono Origene, Tertulliano, e Lu-ftre operazioni pensate che Dio è presente, cifero Calaritano) quod utique sine magno e vi afficuro che perderete la voglia di ride-tremore non credo, fine multo timore non conre, e che vi si rintuzzerà la bile. Un' Ar- fiteor, ascendisse primitàs quodammodo usque chitetto per pratico che sia della sua proses- ad Cælos, O mer Sydera nidum suum collosione, e dall'esperienza fatto come sicuro casse, postmodum autem cecidisse usque ad di passeggiare , e trattenersi ne' pericoli , abysos, o' animas eorum in malis obstupuisse. contutoció sta sempre sopra di se, e teme, Vidimus stelas de Calo cecidisse ab impetu e trema di non avere una volta a piombare ferientis cauda Draconis, O cos, qui jacebant a precipizio già dalla Casa che ancora sta in pulvere terre à facie sublevantis manus fabbricando. Siete ancor voi un perito Ar- tua, Domine, mirabiliter ascendisse. Vidimus chitetto: avete gettato un sodo sondamen-vivos movientes, O moriuos à morte surgen-to della vostra sabbrica spirituale con la Fe-tes, O eos qui inter filios Dei ambulabane de, l'avete composta, ed innalzata con la in medio lapidum igniturum quasi lutum ad Carità, con la Speranza, e con l'Opere nihilum defluxisse. Vidimus lucem obtenefante: o che bella fabbrica! ma siate cau-brasse, & de cenebris lucem processisse, qui a to, aprite l'occhio, ella è sottoposta all' Publicani, Meretrices pracedum Incolas in urto de' vostri nemici visibili, ed invisibili : Regno Calorum . Filii autem Regni ejiciun -Servite Domino in timore, O exultate ei cum tur in tenebras exteriores. Nè mancano esem-

che Dio ci fa?

R. Grandissimo . Anchora cordis est pondus timoris, dice S. Greg. I. Mor. c. 26. 11 tite instanter, subito subvertetur domus tua ; che abbracci il partito di Dio. Eccl. 27.

D. Ma con quai mezzi potrà uno mante-

nersi nel Timore di Dio?

lità umana, e col' riflettere all' incertezza salute delle Anime. Leggete S. Bernardo al della nostra salute eterna. 2. Dobbiamo ren- ser. 36. e 37. sopra la Cantica, e Tomderci più cauti con l' esempio, e con la rovi- maso da Kempis al l. 1. cap. 1. 2. 3. de imit. na degli Angioli: Ecce, qui servium ei,non Christi. E più leggete la 1. e 2. Lezione sunt slabiles, O in Angelis suis reperis pravi- Preludiale, dove si è trattato della cognitatem, quand magis hi, qui habitant domos zione che l'Uomo dee avere sì di Dio, sì luteas, qui terrenum habent fundamentum, di fe fteffo. consumentur velut, à tinea ?. Job. 4.e nel c. 15. Alla Scienza appartiene la cognizione Ecce inter Sanclos ejus nemo immutabilis, o de Sacramenti, delle Scritture, delle ragioni, c. 26 delle Opere di S. Agostino, così dice; culto, col timore, con l'ubbidienza, e Vidimus multos, Domine, ex patribus nostris con l'amore di Dio, ci viene da Dio, cd è

more. pi più antichi. Son note le cadute di Adamo, D. Il timore di Dio, è egli un gran dono di Sanfone, di Salomone, e degli Appostoli, ec. D. Cosa è Dono della Pietà?

R. E'un Dono dello Spirito Santo, per more è come Ancora del cuore, per tenerlo il quale l' Uomo, che già ha il Timore di saldo contro i flutti delle tentazioni . E Ter- Dio, temendo le pene dell' Inferno minactulliano. Timor fundamentum est salutis, ca ciate da Dio a' Peccatori, delibera di voler vendo falvi erimus; qui folicitus est, is verè per l'avvenire ubbidire a Dio, ed osservare poterit esse fecurus . l. de cultu sem.c.2. Il che i suoi santi precetti . Notate , che il Timor s'accorda mirabilmente col fentimento del- di Dio fa che il Peccatore abbandoni il parla Scrittura: Si non in timore Domini tenueris | tito del Diavolo, ed il Dono della Pietà fa

D. Cosa è il Dono della Scienza?

R. E' un Dono dello Spirito fanto, per il rli nel Timore di Dio? R. I. Con la confiderazione dell' instabi- le Divine; ed Umane, per servirsene alla

Cali non funt mundi in conspectu ejus . 3. e delle cose spettanti alla Fede, ed allo sta-E con l'esempio altresi di molti, che cadet- bilimento, e difesa di essa. E benchè con lo tero per esserii fidati troppo di se medessimi, studio si possa acquistar questa Scienza, e la e per una certa loro occulta superbia; del cognizione speculativa di tutta la Teologia, che dolendosi l'Autore de' Soliloqui nel t.o. la pratica contuttociò che va congiunta col

fino dono. Qui docet hominem scientiam . vana scienza, quanto più prestos' impare-Pf. 93. Ed in vero, che gioverà all' Uomo rebbe, quanto più utilmente si possedel'aver saputo le diffinizioni, le divisioni, le rebbe! proprietà, e le sottigliezze delle Scuole, e tutta finalmente la Sacra Scrittura, se non se ne sarà servito per ordinar la sua vita al il quale chi ha risoluto di servire a Dio, fervizio, ed alla gloria di Dio, ed alla salu-vien confortato a superarne ogni disticoltà, te del Prossimo? Vani, replico colla Sa-ed ogni ostacolo ches' incontra nel servizio pienza, funt omnes homines, in quibus non del Signore. Subeli scientia Dei , c. 13.

Qui Christum noscit, sat scit, si ca- sto Dono della Fortezza?

tera nelcit:

Qui Christum nescit, nil scit, si catera noscit.

D. Chi fece gran profitto in questo gene-

re di Scienza?

R. L'Appostolo, il qual protesta pubbli- abbassava, erano vinti. ter vos, nisi Jesum Christum, & hunc crucifi- proccurano di tener a freno le passioni, e xum. Chi non ha quetta Scienza, sia egli di contrastare col senso ribelle. Cùm in-Filosofo, o Predicatore, o Teologo infigne, firmor, dice l' Appostolo, tune potens fio, non è più che un' otre, e un pallone pieno cioè: Io allora prendo maggior vigore, e di vento, e di superbia.

ed il modo della Scienza?

gazione che fa del cap. 8. della prima dell' Iddio concorre a confortarmi, quando fono Appostolo à Corinti. Vides quoniam non pro- più debole secondo il mio corpo, cioè quan-bat multa scientem, si modum sciendi ne- do con maggior ssorzo resisto alla mia Carscierit: modus est ut scias quo ordine, quo ne, e domo la sua insolenza con la mortififludio , quo fine queque no fe opus : Quo ordi- cazione . ne? Ut id prius, quod maturius ad falutem. Quo studio ut id ardentius, quod vehementius vero si esercitano nelle virtà, si dispongoad amorem. Quo fine? ut non ad inanem glo- no ogni volta più a ricevere questo Dono riam, curiositatem, aut aliquid simile: sed tan- della Fortezza. I Contadini. dice S. Bernartùm ad adificationem tuam, vel proximi. Sunt do, divengono robusti, e gagliardi per le namque qui scire volunt eo fine tantum ut sci- continue fatiche che fanno; imitategli anant & turpis curiositas est: O' sunt qui scire cora voi, e se volete acquistar forze contro

volunt , ut scian tur O' ipsi, O' turpis vanitas de' vizj, esercitatevi nelle virtà che lor soest qui prosecto non evadent subsanantem saty- no contrarie. sciat alter. Et sune, qui scire volunt, ut a dire in qual maniera fosse giunto ad una scientiam suam vendant, & turpis quastus tanta austerità di vita: rispole, che con l' est . Sed sunt quoque, qui seire volunt , ut ædi- esercitarla; poiche in quella guisa che un ficent, O charitas est: O item scire volunt, sonno tira l'altro, così una veglia, una fatiut adificentur , O prudentia eft .

Lo stesso Santo al libro de consec. cap. 2. farne un' altra maggiore. Molti, dice egli, cercano la scienza, po- 4. L' esempio d' altri ci può ajutare chi la coscienza; se con altrettanto di stu-molto ed animarci a combattere valorodio, e di sollecitudine si cercasse la coscien- samente contro il vizio. Vedete S. A-

D. Cosa è il Dono della Fortezza?

R. E' un Dono dello Spirito fanto, per

D. In qual maniera fi può confeguir que-

R. Bisogna in primo luogo chiederlo a Dio con grande istanza, e perseveranza. In fegno di questo, mentre Mosè teneva alzate le mani al Signore, i figliuoli d'Ifraele erano vincitori degli Amaleciti, e quando le

camente di non saper d'altro, che di Gesù | Secondariamente lo Spirito santo non è crocifisto. Non judicavi me scire aliquid in-solito far questo dono se non a coloro, che vento, e di superbia.

D. Qual dunque deve esser il sine, l'uso, per l' umiltà, per la pazienza, per una il modo della Scienza?

cordiale confidenza, e speranza, e final-R. Imparatelo da S. Bernardo nella spie-mente per uno speciale soccorso, col quale

3. Quelli che incessantemente, e daddo-

ricum, scire tuum nihil est, nisi te scire hoc S. Domenico Loricato chiesto una volta ca, una penitenza dispone, e da animo di

za, con quanto si cerca questa secolare, e gostino nel libr. 8. delle sue confessioni

rinforza.

cap. 12. ed il Martirologio con le vite de' d'ingannarci fotto pretesto, ed apparenza

tezza quello di Sansone, quando con le ma- mezzo rendervi fordo alle preghiere de' Poni proprie sbrand un Leone, Jud. c. 14. o veri, ed allacciarvi con l'affetto de' beni quando con una mascella d'Asino ammazzò transitori di quelto Mondo, ma non giudimille de' fuoi nemici, c. 15. o quando alzan- ca a proposito di persuadervi questo vizio dosi di mezza notte sganghero le porte di apertamente. Che sa adunque? Comincia Gaza, e su le proprie spalle le porto sopra la la suggerirvi, che bisogna aver cura del suo, cima del Monte c. 16. E non direste voi an- che è ufficio d' Uomo prudente l'attendere cora, che fosse una gran fortezza quella di alla economia, ed alla parsimonia: che in David nello strangolare i Leoni, e gli Orsi, questa maniera si provede sicuramente a' fie nell'uccidere il superbo Golia?

mente perdette e la forza, e la vita; e Da. ne. Così a poco a poco cerca di distaccarvi

D. Ditemi adunque in poche parole, in

che consiste questa Fortezza? R. Confifte nel vincere se stesso. Qui do-

in corde superare. D. Cofa è il Dono del Configlio ?

idi bene: Vorrebbe egli, per cagione d'esem-D. Non fu forse un grande atto di for- pio, indurvi all' avarizia, c con questo nell'uccidere il superbo Golia? gliuoli. Se siete casto, e continente: vor-R. Appunto. Non potevate apportar-rebbe egli indurvi ad una vita più libera, e mi esempio di Persone più deboli al nostro rilastata. Che sa adunque? Comincia a proposito. Sansone su tanto debole, e siac-suggerirvi, che la voltra ritiratezza non è co, che andava perduto dietro gli amori di effetto di pietà, ma di malinconia: che è una femminella infame, per la quale final-bene il prendersi qualche onesta ricreaziovid non seppe ne pure chiuder gli occhi agl' qalla ritiratezza per indurvi nelle conversainviti del fenfo. Non si parla qui adunque zioni, e dalle conversazioni, Dio sà dove :della fortezza corporale, di cui la Natura Posto voi in un tale stato, che avete a faè stata più liberale co' bruti, che con gli Uo- re? Non altro, che ricorrore al Configlio mini; ma di quella, che è dono dello Spi- dello Spirito fanto, acciocche v' inspiri corito fanto, la quale non è altro che una for- me abbiate a fare per non gettare inutilza, ed un vigore di spirito, il quale cresce mente le vostre facoltà, ed insieme effer lia misura, che le sorze del corpo s' indeboli- berale co' Poveri: a prendervi qualche onefcono, e ne' travagli vie più fi avvalora, e sta ricreazione, e non perdere l' innocenza.

Se vi accorgete d' effer Uomo di poco cuore, e di poco configlio, ricorrete al configlio dello Spirito Santo : Se siete anminatur animo suo, sortior est expuenatore cora a tempo di eleggervi lo stato della vita Urbium. Prov. 16. Mostra un Cristiano di che avete da intraprendere, risoluzione aver quella Fortezza quando resiste a gl' im- tanto importante, e da cui dipende per le pulsi dell' ira, dell' invidia, della superbia, più il buono, o cattivo esito della vostra del senso, e finalmente quando si serve del-eterna salute, e non sapete come risolverla ragione per domare le sue passioni. De-vi: Ricorrete al Consiglio dello Spirito scrisse questa Fortezza S. Gregorio, lib. 1. Santo, questo vi servirà di colonna, che Mor. Fortitudo justorum est carnem vincere , dal deferto di questo Mondo vi guidera al propriis voluptatibus contraire; delectationem | Ciclo. Se vi trovate circondato da' pericovita prasentis extinguere , bujus Mundi aspe- li , oppresso dalle miserie , e dalle persecura pro aternis premiis amare, prosperitatis zioni, ne sapete come sottrarvene, ricorblandimenta contemnere, adversitatis metum rete al Consiglio dello Spirito santo, ditegli col Santo Re Giosafat, allorchè si trovava in pericolo di morir di fete nella fua R. E' un Dono dello Spirito Santo, col Città di Gerusalemme assediata da' nemiquale Iddio ci illumina, acciocche poffia- ci: Cum ignoremus, quid agere debemus, mo scoprire le insidie, e le frodi del Demo- hoc solum habemus residue, ut oculos nostros nio, il quale quando non ci può vincere, ed divigamus ad te. Molti esempi di Persoindurre al male con la forza delle sue mali-gne suggestioni, ricorre all'astuzia, e tenta Scrittura nel libro d' Ester a' 14, di Giudit-

## PARTE PRIMA.

ta al e e nel a, de' Regi al cap. 10.

racconta S. Gio: Damasceno nella Vita di te, ed altri, ebbero questo Dono dell' In-S. Giofaiat al c. 30. Voglioso il Padre di telligenza? quetto Santo Giovane d'indurlo al culto de' fuoi falli Dei, si servi di questo stratagem-lo, che potendo dalle opere visibili venire ma. Introdusse nella stanza del Figlio una in cognizione del Creatore di esse, non volrea femmina, che fingendo di voler ridurfi lero applicarvi l'animo, e dar gloria a Dio, cersi con lui una sola notte. Non distidava il pazze loro opinioni. Leggete il c. 13. della Demonio di sargli perder la Fede, se gli Sapienza. riusciva di rubargli la Castità. Resto perplesso il Santo Principe, e tanto più, quanto che la scaltra lo pregava a non trascurare il no la figura, ed il colore de' caratteri, ma guadagno d'un' Anima, col rifiuto di una non ne sanno la significazione. Non altri-soddissazione che gli costerebbe sì poco;ma menti costoro disputavano sottilmente delfrode, e la tentazione del nemico, e delu-turali, affegnando a ciascheduna d'esse la se l'attuzia del Padre, e l'empie lusinghe propria diffinizione con istupore di chi gli della femmina.

D. Cofa è il Dono dell' Intelletto?

fapientia tua manifestasti mibi.

D. In qual maniera potrà l' Uomo impetrare questo prezioso Dono dell' Intellet- bero questo Dono d' Intelligenza

to, o Intelligenza?

na vita . Per qual cagione l' Uomo non ebbe intelligenza. intelligenza? dice il Real Profeta; Perchè, risponde egli, menò vita da bestia. Homo S. Tommaso d'Aquino nel Brev. Rom. a' 7. cum in honore effet non intellexit: comparatus di Marzo, e di S. Bonaventura nella fua vita. est jumentis insipientibus. O similis factus est illis . Et altrove ci avvisa: Nolite fieri ficut equus, O mulus, quibus non est intellectus. nardo, par che voglia dire Saporita Scien-Quarto . L' Uomo si dispone a ricevere questo Dono con l'Umiltà. Intellectum dat par- quale quello che già è arrivato a conoscer vulis: revelasti ca parvulis.

D. Quei gran Filosofi tanto famosi per Un infigne esempio a quelto proposito tutto il Mondo, Platone, Aristotele, Socra-

R. No, perchè gli rimprovera l'Appostoalla Fede di Cristo, ne chiedeva da lui in e rendergli le dovute grazie, ma andaropremio d'un' opera di tanto merito, il gia- no dietro a' propri capricci, e seguivano le

D. A chi erano simili questi Filosofi?

R. Erano simili a' fanciulli che ammiraricorrendo egli all' orazione, conobbe la la Natura, e delle proprietà delle cose naudiva, ma non arrivavano a conoscere il Creatore della Natura, e folamente si trat-R. E' un dono dello Spirito fanto, col tenevano a confiderare i caratteri, cioè le quale l' Uomo, che già si è esercitato nella Creature, che non sono altro che caratteri, vita attiva, e nel combattere contro il De- e vestigi del Sommo Iddio, e de'suoi attribumonio, s'innalza alla contemplazione, e ti, cioè della sua bontà, sapienza, potenza, giunge a penetrare, ed intendere i Misteri ec. Sciocchi; quanto era loro facile l'infor-Divini. Da mihi intellectum,ut discam man- marsi dalle Creature, chi fosse il loro Creadata tua, va ripetendo David nel Salm. 118. tore, ed ascoltare il consiglio del S. Giobbe; E per dichiararvi quanto stimi questo dono, Interroga jumenta, O docebunt te : O volase ne congratula seco stesso, dopo averlo tilia Cali, O indicabunt tibi: loquere terottenuto, nel Salmo 50. Incerta, O occulta ra, O respondebit tibi, O narrabunt pisces maris, c. 12.

D. Quali fono dunque coloro, che eb-

R. I Santi Antonio, Paolo, Francesco, R. In primo luogo con l'Orazione. Da ed altri loro fimili, Persone semplici, umimihi intellectum, O'c. Secondariamente con li, finceri, e di fanta vita, le quali tuttola Fede : Nisi credideritis , non intelligetis . chè non avessero atteso allo studio delle let-Sent. 128. L'intelligenza si da come prezzo, tere, ne intendevano contuttociò benissie mercede della Fede, dice S. Prospero. Ter- mo il senso, perchè erano ammaestrate dalzo. Con la purità del cuore, e con una buo- lo Spirito santo, cd avevano il Dono dell'

E' celebre in questa materia l' esempio di

D. Cosa è il Dono della Sapienza? R. La Sapienza, che, al dire di S. Berza, è un Dono dello Spirito fanto, per il Dio, e a penetrar i fuoi divini Misteri col

Do-

TOMO PRIMO.

Dono dell'Intelletto, indrizza tutte le sue | D. Per qual ragione si chiamano Frutti azioni a Dio, come a fuo fine, unendo l'Idello Spirito fanto? affetto all'intelligenza, il che non può farsi senza la persetta Carità, perchè come dice no nel cuore dell' Uomo soavità, e dolcezil Savio, Anima Jufti sedes est Sapientie, 12a, come i stutti d'unalbero nella bocca Dunque, ripiglia S. Bernardo, is Sapiens est, di chi li mangia. 2. Perchè come da s'stutti qui Justus est. La cognizione adunque dell' si conosce l'albero, così da questi Frutti si Intelletto, è quasi simile alla cognizione conosce la qualità dell' Uomo, o buona, che si conseguisce per mezzo del vedere : e o rea . la cognizione data a noi mediante il Dono della Sapienza, è come una cognizione simile a quella che si ha mediante il gusto . dallo Spirito santo quando viene dato a noi, Quindi il Salmista : Gustate , & videre quo- con la quale amiamo Dio sopra ogni cosa , niam fuavis est Dominus.

grande importanza?

R. Importantissimo. Leggete come ne parla il S. Giobbe al c.8.11. Salom. ne'Prov. al c.3. 13. ed al c. 8. 11. e nel Lib. della Sap. al c. 7. e nell' Eccl. c. 37. 27.

D. Vi è esempio di qualche Santo, che abbia gustato questi sapori, ed affetti della

Sapienza?

il quale di se stesso confessa: Al:quando intromittes me in affectum multum inufitatum introrfum ad nescio quam dulcedinem, qua si sempre allegro? perficiatur in me , nescio quid erit , quod vita ifta non erit . Sed recedo in hac , arumnofis ponderibus, O' reforbeor folitis, O' teneor, O' multum fleo, fed multum tencor. Tantum confuetudinis sarcina detravat. Hicesse valeo nec volo ; illic volo , nec valeo , utrobique mifer .

# LEZIONE TERZA.

De' Frutti dello Spirito fanto .

Uanti fono i Frutti dello Spirito fanto?

R. Dodeci : cioè , Carità , Gaudio , Pace, Pazienza, Benignità, Bontà, Longa- de difcip. & bono pud. nimità, Mansuetudine, Fede, Modestia, Continenza, e Castità.

D. Cosa sono questi Frutti dello Spirito non è vera, e reale allegrezza, che possa

R. Sono alcuni effetti, li quali lo Spirito altri -

R. Per due ragioni. 1. Perchè cagiona-

D. Cosa è la Carità?

R. E' una virtù infusa ne' nostri cuori ed il Proffimo come noi medefimi. Della D. Il Dono della Sapienza, è egli di Carità se ne parlerà nella terza Parte. Leggete San Tommaso 2.2. q. 23. e seg.

D. Cofa è Gaudio?

R. E'un Frutto dello Spirito fanto, il quale nasce da una coscienza tranquilla, monda da' peccati,e purgata di tutte le male inclinazioni . Di questa tranquillità , e di questo dono parlò la Scrittura quando disse : Secura mens quasi juge convivium . Prov.15. R. Al certo . Uno di questi è S. Agostino , E' l' Appostolo esorta i Filippensi a star sempre lieti : Gaudete in Domino femper , c. 4.

D. In qual maniera può l'Uomo star

R. Il modo è facile . 1. Operi sempre bene, estarà sempre allegro: Ho conosciuto, dice il Savio, che non vi è cosa migliore quanto lo star allegro, e far bene mentre fi vive . Cognovi quod non effet melius , nifi latari , & facere bene in vita fua . Enell' Eccles. Timor Domini delectabit cor . & dabit latitiam , & gaudium, & longitudinem dierum . 2. sprezzi le vane allegrezze, ed i piaceri di questo Mondo, e proccuri di vincer se stesso, se vuol provare vera allegrezza, e vero piacere; Voluptatem enim vicisses voluptas maxima est : neque enim ulla est major v Eloria, quam qua de voluptatibus refertur. E' S. Cipriano che parla, l.

D. L'Allegrezza dunque degli Uomini mondani, mentre sfogano i loro appetiti,

appagar i loro cuori?

R. No, dice Giobbe: Hoc fcio à principio, fanto opera in noi per mezzo di varie vir- quod laus impiorum brevis sit, & gaudium tu, e principalmente della Carità, da cui hypocrite ad instar puncti. c. 10. lo sò fin dal dipendono come da propria origine tutti gli principio, che la lode, e l'allegrezza degli Empi, non è più che un punto. Accade a'

# PARTE PRIMA.

Peccatori dice S. Gio. Grisostomo, ciò che; accade a' Febbricitanti quando nel bollore ti versi di Boezio. lib. 3.metr. 7. della febbre vanno a tuffarsi nell' acque, che per quel poco ditempo che vi restano, fentono qualche rinfresco, e sollievo, ma usciti da quelle, l'ardore della sebbre si accresce loro al doppio; così accade a' Peccatori, quando agitati interiormente da' sti-l moli della coscienza vanno in traccia de' piaceri, e delle allegrezze esteriori di questo prendersi spasso indifferentemente con tut-Mondo. Us homines agri cum multis febribus ti, ed in ogni occasione? anguntur, si in aquas semetipsos frigidas immerferint, ad prafens sibi aliquid quidem vi-Rammas febrium sibi reparant: ita O nos agi- sotto un rigoroso esame, e giudizio! Lare externas gaudis, O latitia caufas quara- cor tuum in diebus juventutis tua; O ambula mus . Hom. de Compunct. Ed altrove , infe- in viis cordis tui , O' in intuitu oculorum tuoa finire in malinconia, laddove l'allegrez-za dello Spirito è durevole, e sempre più D. Qual' è la differenza dell'allegrezza cresce, così conchiude. Bona est talis lati- Spirituale dall'allegrezza mondana? tia, omni mundana major latitia; ita lugen tem omnibus gaudentibus prapono . Hom,65. ad Pop. E' buona questa allegrezza, e maggior di ogn' altra allegrezza di questo Mon- se non quanto durano esse, cioè per breve quei che ridono secondo il Mondo. Segue re, il quale è immutabile, ed immortale. sto ci. attristiamo di quella santa tristezza, rata omnis aliunde jucunditas, maror est, che partorisce il gaudio eterno? Perchè non omnis suamitas dolor est, omne dulce amarum, seminiamo lagrime, per mieter contenti? omne decorum sadum, omne postremò quod-Perchè amiamo più tosto il riso, che va a cumque aliud delectare posset, molestum. finir nello stridore de' denti? Perche andiamo dietro alle delizie transitorie, che anno to di qualche Persona di Mondo, caduper termine le angustie, e le tribolazioni ta dalse transitorie allegrezze ne' guai che mai finiscono; e non più tosto eleggia- eterni? mo il breve pianto, e la falubre malinconia dello spirito, che ha per fine la vera, e sta- in San Luca a' 16. bile allegrezza? Paragona lo stesso Autore il piacere di questo Mondo a quel breve pia-ti, che abbiano conservata la loro santa cere, che sentono i Scabbiosi nel fregarsi, allegrezza in mezzo a tormenti? il quale ful fine poi da loro un lungo ardore, ed una lunga molesta: Impura voluptas | talogo de' Santi d' Italia a' 3. di Luglio, che fimilis est volupeati , qua afficiuntur scabiosi, i Santi Savino, e Cipriano Martiri Bresciacum se scalpunt; buic enim voluptati, que ni, mentre erano aspramente battuti, get-brevis est, succedit longior dolor, O molestia. tati nelle sornaci ardenti, stirati, e straccia-Hom. 13: in Act. Finalmente dice il Savio: ti fopra le ruote, altro non dicevano, fe-Extrema gaudii luctus occupat, Prov. 14. nonchè : Quanto è soave il tuo amore,

Fanno molto a questo proposito i seguen-

Habet hoc voluptas omnis. Stimulis agit fruentes, Apiumque par volantum Ubi grata mella fudit, Fugit, O nimis tenaci Ferit icta corda morfu.

D. E' ella cosa pericolosa il ricrearsi, e

R. Sì: E per questi tali sa la minaccia dello Spirito fanto nell' Ecclefiastico, che dentur qualiffe folatii , multiplicatas verò nel fine della lor vita tutto ha da paffare mus cum conscientia stimulis agitamur, si me- tare juvenis in adolescentia tua, in bono sit gnando che le allegrezze del Mondo vanno rum O feito, quod pro omnibus his adducet

R. Gli Uomini appassionati di questo Mondo mettono la loro allegrezza nelle Creature, e però non può essere durevole, do, e chi così piange dee preferirli a tutti tempo, ma i Giusti si rallegrano nel Signopoi ad esortarci questo Santo Dottore . E' E' ragione di San Bernardo. Reverà illud inutile, dice egli, la nostra allegrezza, per- verum, O folum est gaudium, quod non de che è allegrezza del Mondo, che è manche- Creatura, fed de Creatore concipitur, O quod vole, e muore con esso. Perchè non più to- cum possederis, nemo tollet à te. Cui compa-

D. Non avreste un esempio in pron-

R. Leggete l'Istoria del Ricco Epulone

D. E non avreste ancora esempi di San-

R. Si. Racconta il Ferrario nel suo Ca-

o Signore! Quam dulcis est dilectio tua Do- questo Mondo, se quanto più cerca d'ace

I Santi Martiri Marco, e Marcelliano to da seguaci del Secolo, e del vizio? inchiodati ad un tronco di legno, risposero al Giudice che lor prometteva di liberarli, se risolvevano di sacrificare a' falsi Dei : Sappi, che nè noi, nè Uomo del Mondo mai guilò tanto in qualunque banchetto, quanto noi in questi tormenti, che soppor- la Carne entri ad interbidadeli la sua alletiamo per amore di Gesù Cristo, al cui amore solamente adesso ci pare di effere tosto, che ciò che agli altri è materia di peveramente attaccati con questi chiodi . Fol- na, e di malincoma, serva a se stessa per fegli pur in piacere di lasciarci durare in oggetto di gaudio, e di consolazione, all' questi tormenti, sinche durasse il corso del-elempio dell'Appostolo, che delle infermila nostra vita mortale. 18. Junii.

D. E non avete voi ancora altri esempj di persone Sante, che abbiano conservata questa allegrezza in tutta la vita?

Antonio era sempre allegro, e-tranquillo tiamo di aver offeso Dio? al che vi risponin volto per testimonio della sua interna do, che nè anche nell'ora del pentimenallegrezza, e purità.

Lo stesso-si legge di S. Romualdo Abbate nel Brev. Rom. a' 7. Febbraro . .... ....

esortare i suoi Monaci, che con grande au- bone; perchè viene dallo Spirito Santo sterità vivevano nella solitudine, a starse Autore d'ogni consolazione, e d'ogni al-ne sempre allegri, tantoche Palladio, par-legrezza; e questo è sentimento del Sacrolando di effi, dice che tutto era allegrezza fanto Concilio di Trento. Seff. 15.0. 3. in quelle solitudini, e difficilmente i saria della cagione della sua malinconia, nè se D. E' poi molto dolce; e soave questo ne partiva, finche faputo avesse, e scoper- Frutto della Pace dello Spirito? a gioire, e orare fenza intermissione alcuna. Mondo sono un niente.

giusto possa godere questa allegrezza in lontana da questa Pace?

costarsi alla virtù, tanto più è perseguita-

R. Risponde San Basilio. L' Anima. che una volta con perfetto amore si è dedicata al fuo Dio, e mette il fuo contento nella contemplazione delle bellezze Divine, non permettera mai più, she l'affetto delgrezza, ed i suoi veri contenti. Anzi più tà, delle persecuzioni, e tribolazioni, e della povertà formava a le stesso materia di gloria, e di allegrezza.

Ma dirà qui alcuno: Non abbiamo for-R. Riferisce S. Atanasio, che il grande se degna causa di attrittarci, quando ci pento, purchè fia vero, vi ha luogo la malinconia; perchè il vero pentimento porta diletto, e consolazione al cuore, lo conso-L' Abate Apollo era folito di sempre la, gli da animo, e forza ad ogni sorta di

D. Cofa è la Pace?

trovato altrove luogo di maggior contento, perchè non vi ravvisava ne pur una persona na all' Anime giuste, la quali anno posto malinconica. Leggendo poi in qual manie- il freno alle loro passioni, onde libere dal ra il Santo Abate, infinuasse loro questa al- rimorso del peccato, e dal timor della pe-· legrezza, dice, che immediatamente ve- na, godendo d'una maravigliola tranquilliduto alcuno starsene pensieroso, e sopra di tà di spirito, riposansi nella grazia, e nell' fe, fubito gli era attorno interrogandolo amicizia di Dio, di cui fono fatte partecipi.

tane la radice. Indi loro diceva: La malin- R. E' tanto dolce, dice l'Appostolo, che conia non convicue punto a noi, che siamo non si può esprimere. E S. Ambrogio sog-Eredi del Regno del Ciclo. Lasciamola a' giunge, che questo Frutto è tale, che se Gentili, a' Giudei, ed a' Peccatori, ma ne' Dio non avesse proposto altro premio di Servi di Dio non sò, come posta aver luogo. questo, a chi opera bene, questo solo me-Che se gli Uomini dati al Mondo pur si ral-friterebbe, che ognuno si affaticasse per ot-legrano negli oggetti mondani, e transito-tenerlo. E perciò S. Tiburzio in mezzo a' ri, come non ci rallegreremo noi per feni- tormenti diceva: Omnis nobis vilis e/t pana, pre, che siamo destinati a cose sì grandi, es- lubi. pura comes est conscientia. Ad una cofendo massimamete invitati dall'Appostolo scienza monda, e pura, tutte le pene del

D. Come può mai effere, che un Uomo D. Dunque l'Anima del Peccatore è

R. Sì

#### PARTEPRIMA. 175

R. S.: Perchè la pace non è per essi, quod etiam folum tibi fussit, sed insuper ad-Non est pax impiis. Isai. 48. Seguono essi versarii tui frustratione oblectatus, & dolole proprie passioni, ed inclinazioni malna- re defensus. te, dalle quali nascono nell' Anima, e nel Mondo mille disordini, e perciò mentre se- R. Grandi insegnamenti di Pazienza ci minano iniquità, per giufto giudizio di Dio, mietono diferazie,e affizioni. A che stupir-ta il Taulero, che interrogata nella sua ulsene dice S. Gregorio: La cagione del tra- tima infermità, in qual maniera fosse savaglio, dell'inquietudine de' Peccatori è in lita a tanta amicizia con Dio, rispose n'. loro medefinti, cioè la loro rea cofcienza: Mai comunicai ad altri le mie affiizioni, fe Non vi è altro rimedio, che il riconciliarsi non a Dio; e subito ricevevo consolazione. con Dio . Inter multiplices humane anima e forza dal Signore . 2. Ebbi fempre il cuotribulationes, O' innumerabiles afflictionum re, e la mano liberale con tutti, e mi stenmolestias, nulla est major afflictio, quam con- devo almeno col desiderio, quando la mano scientia delictorum. Superest itaque, ut in non vi poteva giungere. 3. Proccurai sempre tribulatione positus peccator ad Deum recur- di beneficare in modo particolare coloro, rat, in quo folo Christiana est consolatio. S. che mi avevano offesa, tantochè il miglio-Greg. in Pfal. 7. Panit. D. Cofa è la Pazienza?

R. E' un Frutto dello Spirito fanto, per il quale noi sopportiamo costantemente le di Dio Sant' Ignazio di Lojola. Un cer-

ftro genio:

ci è necessario non solo per meritar la Glo-bandonato da tutti. Consapevole questi delria promessa a chi combatte virilmente per la virtù di Sant' Ignazio, gli scrisse una letil Cielo, ma ancora per confeguir quella tera, narrandogli il suo bilogno. Nè più vi Pace, di cui abbiamo parlato poco fa, tanto volle, per fare che da Parigi volaffe in tre utile a chi vuol servire a Dio: perche la pa- giorni a Roano, senza gustare cibo, o be-ce de Cristiani non consiste solamente nel vanda di sorta alcuna. Colà giunto, lo sovsuperare i suoi nemici, ma nel combattere, venne con le limosine, che per lui andava nel resistere, enel vincerli, ma continua-mente; el i seni di questa vittoria non con-provvedutolo di quanto gli saceva bisogno sistono in altro, che nella pazienza, e nella colletanza, come insegnano Tertulliano, e lettere, lo mando in Ispagna. S. Cipriano nel libro de Pat. Cercate voi un D. Cosa è la Benignità? modo di vincere chi vi ha offeso? Non ve R. E'un Frutto dello Spirito santo, che n'è altro più efficace della Pazienza; per-rende l'Uomo cortese, affabile, e dolce sì chè se essendo voi offeso da alcuno, vi do- nelle opere, sì nelle parole. Onde chi manlete, e vi portate con impazienza, ecco che ca in una di queste parti, sarà veramente vi dichiarate vinto dal vostro nemico, do- buono, e benelico, ma non sarà benigno, se ve per il contrario, fe fopportate paziente- nel trattare si mostrerà aspro, e rozzo. La mente l'offesa, se gli rendete ben per male virtù adunque della Benignità sa l' Uomovoi siete il vittorioso. Ascoltate Tertullia- dolce, e trattabile ne' suoi costumi, e nelle no, che il tutto raccoglie, ma efficacemen- fue parole. Questa virtù è un grande indite in poco al suo solito. Nempe id cireò quis zio di Santità, e dello Spirito santo, il te ladit, ut doleas, quia fructus ladentis in quale nella Sapienza al 7. è chiamato San-dolore lafi est. Ergo cum fructum ejus everteris non dolendo, ipfe dolent necesse est amissio- gnissimo su Abramo, il quale per non inne fructus sui : tune tu non modo illasus ibis, contrare occasione di alcuna discordia con

D. Avete voi un csempio di pazienza? re, e più sicuro mezzo di obbligarmi a beneficare, era l'offendermi. Instit. c. 21.

Segnaloffr in questa virtù quel gran fervo avversità che ci avvengono in questa vita, to giovine studente compagno di camera e tolleriamo in particolare i costumi del no- del Santo, avuti da lui in custodia alcuni dastro Prostimo, quando sono contrar, al no- nari datigli per limosina, se ne era suggito a Roano, ed ivi caduto gravemente infer-Notate, che questo Dono della Pazienza mo, era, come forastiere, sconosciuto, ab-

176

Lot suo Nipote, gli diè libera facoltà di!della Fede, ad istruire molti Fedeli con l'ineleggere, dove meglio a lui paresse. Non vitta sua sofferenza. Ribaden. 14. Genn. fint jurgia inter me, O'te, fratres enim fu-D. Cofa è Mansuetudine? mus O'c.

### LEZIONE QUARTA.

Che cosa sia Bontà, Oc.

Osa è Bontà?

R. E' un Frutto dello Spirito Santo; cioè un' affetto di benevolenza, ed una te di qualunque offesa, si risente d'ogni legrito Santo.

D. Vorrei un esempio di qualche Perso-la Mansuetudine? na, che abbia praticato in modo partico-

lare questa virtà.

Santo de' Santi Gesù Cristo Signor nostro, mo noi prender esempio di mostrarci tali il quale in tutta la sua vita ci diede un con-|col perdonare al nostro Prossimo le ingiurie tinuo esempio di questa disposizione di gio- che ci vengono fatte, ad imitazione del novare indifferentemente a tutti, per la qua- stro Dio, che tanto mansueto si mostra con le andava di luogo in luogo cercando, e ri- noi, e piove le sue grazie sopra de' Giusti, sanando gl' Infermi, e gl' Indemoniati, co- e sopra de' Peccatori. Ut simus Dei imitame nota San Pietro negli Atti degli Appo- tores, sicut filii charissimi. Eph. s. itoli . Vos scitis Jesum à Nazareth , quomodo unxit eum Deus Spiritu Sancto, & virtute, ti gli Uomini che allora vivevano al Monqui pertranssit, benefaciendo, & sanando do. Num. 12. E per questa ragione, dice S. omnes oppressos à Diabolo, quoniam Deus Dionigi nella sua 8, Ep. a Demosilo, merità erat cum illo cap. 10.

D. Cofa è Longanimità?

aggiunge alla Pazienza una certa Magnanimità, per cui non folamente fi foffre il ma-

ganimità? R. Un grand' esempio di questa costanza nel sofferire può essere S. Liduvina Vergine, costante in un' invitta pazienza, siccoto da penofissime infermità, nelle quali con-

R. E'un Frutto dello Spirito Santo, per il quale chi l'ha si lascia condurre quasi a mano, mostrandosi pieghevole, e trattabile per fare, e per soffrire con facilità, e pazienza sì le cose prospere, sì le avverse. Questa virtù è opposta all' ira, e all' animosità; per la quale l' Uomo mostrandosi impazienprontezza di beneficare, e giovare al Prof- giero disgusto, e per ogni motivo d'onore, fimo, la quale è inspirata in noi dallo Spi- o d'interesse s'altera, e corre alla vendetta.

D. Chi ha dato esempio particolare del-

R. 1. Iddio medefimo, col perdonarci tanto facilmente a riguardo di Gesù Cristo R. Vi ferva d'esempio per tutti lo stesso suo Figliuolo i nostri peccati, da cui dobbia-

2. Mosè fu l'Uomo il più mansueto di tutdi effer uno de più famigliari Amici di Dio.

3. Tale ancora fu David, di cui afferma R. E' un Frutto dello Spirito Santo, che Dio medesimo; Inveni virum secundum cor meum. Ed egli parlando di se medesimo ne' fuoi Salmi , dice Memento Domine David, le per con seguire alcun bene, ma ancora, per O omnis mansuetudinis ejus. Ps. 121. Leggequanto si differisca, o si veda lontano il be- te il libro secondo de' Regi. Ma sopra tutti ne desiderato, non si diminuisce il coraggio, e Gesù Cristo che di tutte le virtù su il perla risoluzione di patire D. Th. 1.2.d. 36. art. 5. setto esemplare, propone se stesso per esem-D. Avete voi alcun esempio di Lon-plare particolarmente di questa, dicendo: Discite à me quia mitis sum O humilis corde Aug. [er.10. de Verb. Domini . El' afferma l' Appostolo, Non habemus Pontificem qui non posit compati infirmitatibus nostris, tentatum me vivuta per 38. anni inchiodata in un let- autem per omnia. Hebr. 4. Ed i Profeti prediffero di lui, che come un Agnello manfuefolava con la fua allegrezza, ed efempio le to andando alla morte, non aprì la fua bocaffizioni degli altri . Ribaden. 14. April . Co- ca . Quafi agnus mansuetus , qui portatur ad sì pure S.Clemente Ancirano,prima di con- | victimam,non aperuit os fuum .Jer.11.Ifa.53. seguire la Corona di Martire, sofferse tor- E l'Appostolo Pietro soggiunge, che mai menti gravissimi, ed un quasi continuato maledisse chi lo malediceva,ne rendette mimartirio di 28. anni con cui fantificò più naccie per patimenti; Cùm malediceretur Città, nelle quali era condotto prigioniero non maledicebat; Cum pateretur, non

# PARTE PRIMA.

comminabatur. 1. Petr. 2. Questa appunto idi cui dice la Sapienza al 7. che è stabile e mansuetudine, e modestia le sue pecorelle; de subito stabile, verace, e sedele, cioè si-eperchè quel Servo dell' Evangclio si parti mile a se medessimo. da questa moderazione, su perciò chiamato Servo inutile. Leggete S. Tommaso ne suoi R. E un Frutto dello Spirito Santo, o Opuscoli al trattato de Divinis moribus, sia una virtù che regola tutti i movimenti. ed ivi vedrete, quali siano gli esempi che e tutte le azioni esteriori del nostro corpo debbano esfere imitati.

contro alcuni Gentili, che erano stati ca- verno della ragione sopra le passioni. Onde Gesù Cristo apparendogli gli diste. Eser-vibus status cordis nostri absconditus, aut lecita contro di me più tosto l'ira tua, per-vior, aut jaclantior, & purior, & maturior chè io sono apparecchiato di patir un' al- astimatur. E perciò conchiude S. Agostino tra volta, se fosse necessario per la salute nella reg. 3. avvisandoci a regolare in tal degli Uomini: Percute adversum me, pa-naniera i nostri costumi, che il Prossimo ratus enim sum etiam iterum pro salute somi-non abbia motivo di scandalo, ma più tosto num pati: gratum mihi illud est, dum non di emendazione: In omnibus moribus vestris raconta.

Si legge appresso Cassiano, che un santo, e vecchio Anacoreta molestato dagli no segnalate in questa virtà? Alessandrini Idolatri, ed interrogato quali

mi rifenta punto. Nelle Vite de' SS. Padri dell' Eremo si certa grazia spirituale. Dal volto tralucevato Monaco, 1. 5. c. 16. n. 16.

Un'altro pure, sentendosi ingiuriare, ri-

1.7.6.7.

D. Cofa è Fede?

R. La Fede, o sia Fedeltà, di cui si trat- nardino viene. ta in questo luogo, è un Frutto dello Spirito Di S. Malachia Vescovo d' Ibernia affer-Santo, "per il quale l' Uomo si mostra fede- ma S. Bernardo, che non faceva alcun mole, e verace nelle sue promesse col suo Pros- vimento del suo corpo, o di veruno de' suoi simo. Questa virtù è opposta alla frode, ed membri senza ragione. alla bugia, condannate dallo Spirito Santo, S. Luciano Prete, e Martire, col folo

èla pruova, che Gesù Cristo vuole da noi certo, sicuro, e per conseguenza sedele: e dell'amor nostro, cioè che governiamo con perciò quando entra in un' Anima, la ren-

177

il Signore ci diede nella sua vita, e come cioè il modo del caminare, del vestire, del parlare, del ridere, e dà indizio molto pro-Infiammato da zelo indifereto S. Carpo babile dell'intiera moderazione, e del gogione principale di far'apostatar dalla Fede ebbe a dire il Savio : Amictus corporis, O ridue Cristiani, non voleva perdonar loro fus dentium, O ingressus kominis enunciant in modo alcuno questo gran fallo, quando de illo. ES. Ambrogio: Ex actibus exterioalii homines peccent . E' S. Dionigi che lo nihil fiat quod cujusquam offendat aspectum fed quod vestram deceat fanctitatem .

D. Avete esempi di Persone, che si sia-

R. Sì. Uno di questi su S. Bernardo, dal fossero finalmente le opere maravigliose volto di cui traspirava una bellezza, ed una fatte da Cristo sopra l'ordine della Natura: modestia Angelica, che invitava ogn' uno Questa è una, rispose, che io ne per le vo all'amor di Dio, e alla purità de' cottumi. fire ingiurie, nè per gli affronti che mi fate, Sentite come ne parla l'Autor della fua Vita. Appariva, dice egli, nel suo corpo una

racconta, che uno di quei Monaci percosso una chiarezza, non terrena, ma celeste, con una guanciata da un superbo Filosofo dagli occhi una purità Angelica unita ad offeri prontamente l'altra guancia alle per- una colombina semplicità ; Tanta finalcoste; dal che ne avvenne, che l'offensore mente era la bellezza interiore di quell'Uogli si umiliò a' piedi, dicendoli, che allora mo, che passando all'esterno con segni evi-lo riconosceva per vero Cristiano, e perset-denti, pareva dissondersi, e communicarsi

all' Uomo esteriore.

Simile a questo come di nome, così anfentivali contro se stesso, dicendo, che per i cora di costumi su S. Bernardino, che ancor fuoi peccati gli erano dette quelle ingiurie. fanciullo di età, mostrava coslumi maturi : onde al folo vederlo i suoi compagni, mettevansi sul grave dicendo: Tacete, che Ber-

fuo modesto, allegro, e divoto aspetto convertì molti alla Fede di Cristo. Tanta giocondità campeggiava in quel volto, che parea che sfavillaffe raggi di luce: tanta modestia, e santità, che parea più tosto An giolo che Uomo: nessuno potea mirarlo sen-2a concepire amore a Gesù Cristo, ed alla fua Fede, a tal fegno, che l'Imperadore Galerio Massimiano, nemico implacabile D. de' Cristiani, non ebbe ardire di fillargli lo fguardo in faccia.

D. Cosa è la Continenza?

R. E'una virtù dello Spirito Santo, o sta, e delle sue apparizioni. più tosto un compendio di tutte le virtù, la D. Cosa è questa Festa dello Spirito quale ci custodisce illesi in mezzo alle ten- Santo? tazioni, ed agli allettamenti della Carne, e non solo in questo, ma ci munisce ancora della Pentecoste, la quale è celebrata ogni contro tutti gli altri vizi, e passioni, con-aro l'ingordigia della gola, contro gl'impeti scensione del Signore, in memoria della vedell' ira, e raffrena infieme la lubricità della nuta dello Spirito Santo in forma di lingue lingua. Finalmente questa è una virtù ge-di fuoco sopra gli Appostoli, e Discepoli di nerale, e come già ho detto un compen-Gesù Cristo, la quale venuta su non solo dio di tutte le altre virtù, per la quale l'il primo, ma insieme uno de più segnalata Uomo s'attiene da' vizi, e da' peccati. S. frutti dell' Ascensione del Signore al Cielo. Th. 2. 2. q. 151. a. 1. 0. 6 ad 4.

D. Cola é la Castità?

R. E'una virtù, che modera, e governa l'appetito, ed i movimenti disordinati Chiesa, come si può comprendere da Sadella Carne, e sa che il senso ubbidisca alla Luca c. degli Atti Appostolici. ragione. Questa virtà, se si considera in D. Cosa significa questa parola Penquanto ella opera con la scorta della ragio-tecoste? Spirito Santo.

D. Questa virtù e poi ella tenuta in

gran conto da Dio?

modeltia ordina i celtumi.

### LEZIONE QUINTA.

Della Festa dello Spirito Santo.

N On vi resta più altro a dire dello Spirito Santo in questo ottavo Articolo?

R. Nient' altro senonchè della sua Fe-

R. E' la Festa, e la Solennità grandissima

D. Da chi fu instituita questa Festa della

Pentecoste?

R. Dagli Appostoli nel principio della

ne, ha luogo tra le virtù, ed in quanto gu- R. Significa il numero di cinquanta gior-Ra nell'operare, si conta tra Frutti dello ni, che tanti se ne contano dal giorno della Rifurrezione del Signore fino a questo.

D. Si contiene qualche Mistero in

questo numero?

R. In grandissimo conto. A quei, che R.Il numero di cinquanta nelle sacre carla professano, ha promesso Iddio la sua bea- te è numero di Giubileo. Leggete il Levit. ta visione, e queste Anime sono da Dio te-la' 25. E' adunque la Pentecoste Festa pronute per sue Spose. Per questo protesta il pria, e Giubileo dello Spirito Santo, per-Savio di non aver parole, che degnamente chè nella stessa maniera che nella Legge lodar la possano: Omnis ponderatio est digna antica di cinquanta in cinquanta anni corcontinentis anima. Eccles. 26. Finalmente reva l'anno del Giubileo, nel quale i Servi la Castità purifica non solo l' Anima, ma il acquistavano la perduta libertà, e tutti riencorpo ancora, dà regola ai fensi, e con la travano al possesso de' loro beni, e patrimonj, benche più di mille volte fossero stati alienati, e venduti; così per la venuta dello Spirito Santo, e per mezzo del fuo Giubileo, noi ritorniamo nella grazia, ed amicizia degli Angioli, alla liberrà della gloria de' Figliuoli di Dio, all' eredità, ed al Regno Celefte. D. Non

D. Non celebravano forse ancora gli E- | Santo doveva operare sì nel cuore degli Apbrei la loro Pentecoste?

moria della Legge data loro ful Sinai. L'al- quali avrebbe confumato ogni pigrizia, e tra in rendimento di grazie de'nuovi frutti negligenza, ogni vano timore, ogni esca che cominciavano a raccogliere quell'anno di concupifcenza, ed ogni fordidezza di e perciò in questa Festa ne offerivano a vizio, e di peccati, sacendoli simili al suoco, Dio le primizie, nel che era figurata la Pen-cioè pronti, zelanti, efficaci, ed agili a betecoste de' Cristiani, nella quale la Legge ne operare. E' dottrina di San Gregorio, nuova di Crifto fu promulgata per la pri- Hom. 4, in Evang, In linguis igneis apparuie ma volta da S. Pietro, e dagli Appostoli in- Spiritus Sanctus, quia omnes, quos repievevestiti dello Spirito Santo disceso sopra di rit, ardentes pariter, O loquentes facit. Linessi in forma di lingue di suoco, ed in essa guas igneas Doctores habent, quia dum Deum parimente tre mila Anime convertite dalla amandum pradicant, corda audientium in-predicazione dell' Appostolo, furono le pri-flammant.Nam O ociosus est sermo Dostoris

della Pentecofte

R. S. Luca ne scrive diffusamente ne- O aperiret nobis Scripturas? Luc. 14. gli Atti suoi al c. 2. ed a lui vi rimetto .

lingue di fuoco?

Leone nel serm. 1. della Pentecoste.

Signore era come un fuoco, che ardeva di Carità, nella fommità del Monte. Erat species glaria Domini, quasi ignis ardens super verescem dell' Illustrissimo Ordine de' Predicatori S. montis. E Mosè nel Deut. al 4. avvertì il Vincenzo Ferrerio, di cui si racconta, che co divoratore. Dominus Deus tuus ignis gi che fece per i Regni di Spagna, di Fracia. consumens est . E Daniello al 7. diste, che la e per la Fiandra, otto mila Saracini, e venfiamma del fuoco era il fuo trono. Thronus ticinque mila Giudei, e da quaranta mila ejus flamma ignis .

la quale dovevano predicare gli Appostoli, duste a penitenza, e più di cento mila altri co come sta scritto nel Deut. a' 33. In dex- sima vita.

lera ejus ignea lex .

postoli, sì di tutti i Fedeli, che sarebbono R. Sì, e per due cause. La prima in me-stati per l'avvenire degni di riceverlo, ne' mizie dedicate dalla Chiesa a Gesù Cristo. Si prabere non valet incendium amoris. Hoc D. In qual maniera discese lo Spiri- Doctrina incendium, ab ipsolveritatis ore conto Santo sopra gli Appostoli nel giorno ceperant, qui dicebant: Nonne cor nostrum ardens erat in nobis: dum loqueretur in via.

Da questo fuoco Divino erano animate D. Per qual ragione lo Spirito Santo le lingue degli Appostoli. Che maraviglia discese sopra gli Appostoli in forma di però, se la Divina Parola predicata da essi penetrà tanto addentro nel freddo, ed im-R. 1. Per dare ad intendere gli effet- pietrito cuore dell'insensata Gentilità, onde ti che la sua venuta dovea operare ne- poi si diffondesse in essa con tanto frutto la gli Appostoli, cioè Eloquenza, Sapien- luce Evangelica, e si adempisse l'oracolo di za, e Carità, onde nella figura delle Geremia. Numquid non verba mea funt qualingue vien fignificata l'Eloquenza; nello si ignis, dicit Dominus, O quasi mailleus consplendore del suoco, la Sapienza; e nell' terens petram? c. 23. Da questo suoco era ardore di esso, la Carità. Leggete San infiammata la lingua di S. Pietro nel giorone nel serm. 1. della Pentecoste. | no della Pentecoste; e però dalle sue parole 2. Comparve lo Spirito Santo in forma | passò l'incendio dell' Amor Divino in tutti di fuoco, perchè il fuoco è Simbolo della Di- quei che l'udivano. Ardevano di questo fuovinità , e già Dio altre volte per mezzo di co altresì le lingue , e i cuori degli altri Ap-questo avea manifestata la sua gloria ; onde postoli, e però in tutti i Regni per dove pasleggiamo nell' Esodo a' 24. Che la gloria del farono, ed in tutti i cuori accesero fiamme

Di questo fuoco ardeva quel gran Lume fuo Popolo, che il Signore era come un fuo-| col fuo Zelo Appostolico convertì ne' viag-Peccatori pubblici, ed infami come Mici-3. Per significare che la Legge di Cristo, diali, Asfassini, Usurari, e Meretrici, ritra Legge di fuoco, cioè di Carità, e di Ze- indusse a vera emendazione della loro pes-

Con lingua di fuoco predicava il Grande 4. Per lignificare l' Effetto che lo Spirito Antonio da Padova, e pereid penetro il cuo-

re a migliaja di Peccatori offinati. Trenta. que anni dopo la fua morte, mentre si tras- questo ottavo Articolo? feriva il suo Corpo, su trovata la lingua intiera, freica, e colorita; onde S. Bonaven- na della Santissima Trinità, un solo Dio tura, che vi era presente, presala in mano, qual deve esser ugualmente adorato, e glopiangendo per dolcezza: benedetta lingua, rificato col Padre, e col Figliuolo, e che diffe, che sempre ti esercitasti a lodare il Si- procede dall' uno, e dall' altro Autore d' gnore, e proccurafti che altri il lodassero, già ogni Santità, Datore di tutti i beni. Ion paleli i tuoi meriti col Signore che ti for-

dicare la sua santa Parola.

ceva a predicare la Parola di Dio in qualche Provincia, subito parlava tanto spedi- empietà, e pazzia l'Eretico Manes, da cui to, ed allevato in quel Paese, quantunque aver detto, che non sopra gli Appostoli, ma volte, che predicando egli in un folo lin- di essi comunicatosi a noi lo Spirito santo. che l'ascoltavano, affermavano che egli gliuolino infermo del Re di Persia in vece effe; il che valse molto, e per accrescere to, onde quel Principe adiratosi giustamenla venerazione di quelle genti al Santo, e Santo Battelimo.

D. Non è ancora talvolta comparso lo

di Cristo comparve in forma di Colomba, te dal Padre procedelle. Furono di questo per significare l'innocenza, e la secondità errore più volte convinti e ripresi da' Ladelle buone opere, effetti della grazia che tini in vari Concili, ma fempre indarno. Fiparve in forma di Nuvola risplendente, per non si ravvedevano, soprastava loro da cata, remittuntur eis. Quarto, nel giorno Pentecoste l' anno 1 453. della Pentecoste venne in forma di Fuoco, perchè a guisa di fuoco spirituale purifica le Anime, le illumina, le infiamma, e le folle va al penfiero delle cofe celesti; venne ancora in forma di Vento gagliardo, per fignificare l'efficacia della predicazione degli Appostoli prodotta in essi dallo Spirito Santo. Leggete S.Th. 1.p. q. 43.art.7.ad 6.

D. A che si riduce poi tutta la dottrina di

R. Che lo Spirito santo è la terza Perso-

D. Coloro, che non anno voluto conmò per un così nobile, e degno ufficio di pre- fessar quest' Articolo nel senso, nel quale 1' intende la Santa Cattolica , e Romana S. Francesco Saverio nell' entrar che sa- Chiesa sono eglino stati puniti da Dio? R. Così è. Pagò le pene dovute alla fua: tamente quel linguaggio, come se sosse na- prese il nome la Setta de' Manichei, per mai l'avvesse studiato. Anzi avvenne più sopra i Manichei era disceso, e per mezzo guaggio, varie persone di diverse nazioni, perchè avendo promesso di risanare un fipredicava nel linguaggio di ciascheduna di di renderglielo vivo e sano, gliel rese morte cotro di lui, lo fece scorticar vivo. Cyrill. per indurle a ricevere più facilmente il Hierof, catech, 6, Epiph, haref, 66, Socrat 1.12 hift. c. a.

Più memorabile fu il gastigo mandato da Spirito fanto in altre forme, secondo la va- Dio sopra i Greci per la loro bestemmia:con rietà degli effetti, che veniva ad operare? la quale sostenevano, che lo Spirito santo, R Sì. E primieramente nel Battefimo non dal Padre e dal Figliuolo, ma folamenfi conferifce mediante il Battefimo . Sccon- nalmente Niccolò V.nel Concilio Fiorent.li dariamente, nella Trasfigurazione com-minacciò con lettere, predicendoli che fefignificare la pioggia della fua Dottrina, e la protezione che ha de' fuoi Fedeli. Ter-zo, nel Cenacolo fu dato da Crisso come triarca Gennadio; e per togliere maggiorun soffio, per significare la vita spirituale mente ogni dubbio, che questo gastigo non che ci coferisce per mezzo de' Sacramenti lavvenille loro per quelto peccato, permise Onde soffiando leggermente Gesù Cristo Dio, che la Città di Costantinopoli sosse esverso de' suoi Discepoli, disse loro: Accipi- pugnata da' Turchi, ed il loro Imperadore te Spiritum Sanctum; quorum remiferitis per- Coltantino ucciso nel terzo giorno della

### DEL IX. ARTICOLO DEL SIMBOLO.

### CAPO X.

Credo fanctam Ecclefiam Catholicam . San-Storum Communionem .

### LEZIONE PRIMA.

Una fola è la vera Chiefa, e perchè.

Ual è il nono Articolo? Credo Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem .

D. Per qual cagione dopo gli Articoli precedenti, che trattano del Padre, del Figliuolo, e dello Spirito Santo, un Dio folo,

la santa Chiesa?

va al buon' ordine della confessione della cundus in spiritu, Monogamus sit, Sicut una Fede, che la Chiesa fosse immediatamen- Eva Mater cunctorum viventium. Et una Ecte posta appresso la santissima Trinità, co- clesia Parens omnium Christianorum. Sicut ila me la Casa al suo Ospite, il Tempio a Dio, lam maledictus Lamech in duas divisis uxoe la Città al suo Fondatore. Rectus confef- res, sic hanc haretici in plures lacerant Ec-Ela Utta ai volunta de la Compania del Compania del Compania de la Compania del C "O Deo Templum fuum, O conditori Civi- landa funt, O non Ecclefia Chriffi, Saranno tas sua. O pure perchè misteri della nostra due in una sola carne, non in due, o in tre-Fede contenuti nel Simbolo, ci devono el Perciò abbandonerà l'Uomo il suo Padre, fer proposti dalla Chiesa, cui sono tenuti i e la sua Madre, e si unirà con la moglie sua Fedeli di ascoltare, e di ubbidire.

Chiefa, e sposa di Gesù Cristo?

più di una, e vera Chiefa; e perciò diciamo : di tutti i viventi, cioè Eva. Così non vi Credo Sanctam Ecclefiam, e non Sanctas e, che una Chiefa Madre di tutti i criftiani: Ecclesias, e nel Simbolo Niceno diciamo Come il maledetto Lamech divise quella più espressamente Unam Sanctam Eccle- in due, così i maledetti Eretici dividono liam, e questa è la Chiesa Cattolica, Appo- questa in più Chiese, le quali a sentimento folica Romana.

fentimento?

R. Sì E questa sola riconoscono, ad

Petri Cathedra jungieur, meus est. Ep. 88. ad Damasc. La riconobbe Optato Africano. il quale afferma, che la Cattedra di Pietro è contrassegno infallibile della vera Chiesa. La riconobbe S. Agostino, il quale scrive apertamente, che nella Romana Chiesa sempre si è mantenuto il primato Appollolico , 1.2. cont. Donat. O ep. 162.La riconobbe S. Cipriano, il qual dice, che l' origine di tutte l'erefie, e divisioni non nasce da altro, che dall' ubbidienza negata all' unico, e fommo Sacerdote, e Giudice, Vicario di Cristo, e lo confermano San Girolamo contro i Luciferiani, e S. Leone nell' Ep.84.ad Anast. La riconobbe S. Ambrogio. e diste, che non bramava altra Maestra di di questa nostra Fede. Piacemi qui di riferire ciò che scrive S.Girolamo nella Ep. 11.2 Geronzio c. 4 Erunt duo in earne una, non in duabus , nec in tribus , propter quod relinquet e tre Persone, aggiunsero immediatamente homo Patrem, & Matrem, & adherebit Uxogli Appostoli questo Articolo, che tratta del l'i fue : certe non Uxoribus. Quod testimonium Paulus edisferens, refere ad Christum, & R. Risponde S. Agostino, che conveni- Ecclesiam : ut primus Adam in carne, senon con più mogli. La qual testimonianza D. Qual adunque è quella Chiefa, che della Scrittura è applicata dall' Appostolo, deve proporre i Mister, della Fede, e che a Cristo ed alla sua Chiesa, intendendo, che deve esser riconosciuta da noi per vera siccome il primo Adamo in carne, così il secondo in ispirito siano congiunti ad una R. Avvertite, che non vi è, nè può esser sola sposa. Come non vi è che una Madre dell' Appostolo Giovanni nella sua Apoca-D. I Santi Padri sono poi essi di questo lisse, sono da chiamarsi Sinagoghe del Diavolo, e non Chiese di Cristo.

Conchiudiamo per ultimo con un elogio, esclusione delle altre. La riconobbe San che alla Chiesa Romana sa S. Ireneo, San-Girolamo, di cui sono quelle parole. Qui to de' più antichi, e più vicini a' tempi de-

gli Appostoli, e loro specialissimo imitato-1 potentiorem principalitatem necesse est omnem vivifica la Chiesa. Per questa ragione, seundique fideles: in qua semper ab its, qui coli appartengono ancora allo Spirito San-sunt undique, conservata est ea, que est ab to, perchè egli è quello che santifica, e vivi-Apostolis traditio. A questa Chiefa, come fica i Fedeli nella sua Chiesa. Ed ecco il che tutte l'altre, cioè tutti i Fedeli sparsi | la remissione, ed il perdono de' peccati, nel dienza, nella quale da tutti si è sempre con-l to nella sua Chiesa per la salute dell' Anipr. nell'Ep.42. e 46. Teodoret. nell' Ist.c. 4. In nel che consiste il maggior bene de'cor-S. Bern. all'Ep.190.4d Innoc.e nel 2.de connell' Ep. 1. e 3. ed altri .

venticole d' Eretici, e Scismatici?

trem. S. Agostino l. 4. de sym. ad Catech. morte. 2. Mach. 7.

D. Bisogna adunque, che la cognizio-ssi canterà quell'Inno: ne di quest' Articolo sia di grande impor-

tanza.

R. Anzi di grandissima. E perciò i Profeti anno parlato della Chiefa molto chiaramente, anzi più chiaramente della chiefa, che di Cristo medesimo, come vuole Sant'Agostino, perchè se voi seguirete l'autorità della Chiesa, non incorrerete nel pe- voi dite effer la sola, e la vera Chiesa? ricolo di cader in errore, perchè la Chiee la qualità di Eretico conviene folo a quel- re di S. Pietro. lo, che sprezzando l'autorità della Chiesa sostiene con pertinacia qualche opinione di Congregazione? contraria alla Dottrina della Chiefa, come altrove diremo.

Chiefa, fegue immediatamente dopo quel-

lo dello Spirito Santo?

R. Perchè lo Spirito Santo è quello che re. Ad hanc, dice egli, Ecclesiam, propter regge, che ammaestra, che santifica, che convenire Ecclesiam, hoc est, eos, qui sunt condo alcuni, questi quattro ultimi Artialla più principale dell'altre, è necessario, nono Articolo. Li vivifica, concedendogli per ogni parte del Mondo, rendano ubbi-che confifte il maggior beneficio da lui fatfervata la tradizione degli Appostoli. Leg- me, ed ecco il decimo Articolo. Di più li vigasi Tertull. al l. de præscript. hæret. S. Ci- visica con la general risurrezione della carsid. c. 8. Il Conc. Calced. art. 3. S. Anacl. mente li vivifica e glorifica nella Vita eterll'Ep. 1. e 3. ed altri. na, qual'è l'ultima, ed affoluta perfezione D. E' dunque necessario di unirsi a questa dell'Anima, e del corpo uniti insieme, quan-Chiefa , lasciate da parte tutte le altre con-ldo la Chiefa purgata da ogni imperfezione , e da ogni macchia farà introdotta come R. Così è: perchè ficcome durante il di- Regina, e Sposa dell' Agnello immacolato luvio universale non vi su scampo, se non all'eterno convito, di cui parla il duode ciper quelli che erano nell' Arca di Noè, così mo Articolo: Vitam aternam. Imperocchè fuori della Chiefa Cattolica, Appostolica, e quantunque la rifurrezione de' corpi sia pro-Romana nessuno si può salvare. Si quis messa a tutti, ed Eletti, e Reprobi, il riextra Ecclesiam inventus suevit, alienus erit sorgere però alla vita, non sarà che per i vea numero filiorum. Nec habebit Deum Pa- ri figli della Chiesa; dove gli altri risorgetrem , qui Ecclesiam noluerit habere Ma- ranno bensì, ma per vivere ad una eterna .

Nel dedicarsi questa Chiesa trionfante .

Caleltis Urbs Jerusalem Beata pacis visio. Que celsa de viventibus Saxis ad aftra tolleris, Sponfaque vitu cingeris Mille Angelorum millibus .

D. Qual'è dunque questa Chiesa, che

R. E'una Radunanza, o Congregazione sa, che affistita dallo Spirito Santo non di tutti i Fedeli, che essendo battezzati propuò errare, v'infegnerà i Misteri della no-lessano la Fede, e la Dottrina di Gesà Criftra Fede, ne mai potrete con questo fonda- sto, sotto l'ubbidienza dell'unico, sommo mento cadere nell'eresia, perchè il nome, Pontefice di Roma suo Vicario, e successo-

D. Cosa intendete voi per questo nome

R. Intendo una Radunanza di tutti i Fedeli nella Chiefa, li quali Iddio per sua mi-D. Per qual ragione quest' Articolo della sericordia, e per mezzo de' Predicatori, e Dottori della fua Legge ha chiamati al fuo culto, e servizio, ed alla vera cognizione

### PARTE PRIMA.

delle cose eterne, mediante la Fede in quefto Mondo, e con la chiara, e beatifica vi- li che non anno ricevuto il Battesimo? sione di Dio nell' altro.

Chiefa?

ta per sua Casa, nella quale tutti i suoi Figli, cioè i suoi Fedeli, sono educati, ed ammaestrati.

D. Avete voi csempi di Persone, che abbiano fatto una grande stima di esfer Fi-

gliuoli della Chiefa?

R. Sì. Leggete la Lezione terza Pre-

ludiale.

D. Sc la Chiesa è una congregazione, ed una Assemblea di Fedeli, per quale ragione volta i Catecumeni, per il desiderio che avcesi da nome di Chiese a quelle case, e fabbriche, nelle quali si celebrano le Messe, ed i Divini Uffici

vera Chiesa, si radunano in quei luochi per lontà che avevano di entrarvi mediante il attendere all' Orazione, alla fanta Messa, Battesimo. Ench. 65. Così alcuna volta ve-

uffici cristiani.

Notate adunque, che questo nome di ve, benchè non vi fosse entrato. Chiefa ha due significati, uno formale, e l' altro materiale. Alcune volte significa quel- congregazione di tutti i Fedeli battezzati. I la Congregazione, o Radunanza di Fedeli, peccatori, ed i mali Cristiani son forse andi cui abbiamo parlato poco fa, altre volte cor essi nella Chiesa? significa il luogo dove si fa questa Congregazione, o Radunanza. E però quando noi diciamo, che la Chiesa Romana è Made di tutte le altre Chiese, intendiamo per Chiesa la congregazione di quei Fedeli, che sono pesci d'ogni sorta, buoni, e cattivi. in Roma. Quando poi diciamo, che la Chiesa di S. Pietro in Roma supera e di bellezza e di magnificenza tutte le altre Chiefe non folo di Roma, ma del Mondo tutto, per questo nome diChiesa s'intende il Tempio materiale, o vogliamo dire la Balilica di grano mischiato con la paglia, c. 3. S. Pietro, a cui è solito concorrere il Popolo Romano. Noi quando nel Simbolo diciamo : Sanctam Ecclesiam , non intendiamo di parlare della Chiesa materiale, ma della Congregazione, o Radunanza di tutti i Fedeli.

D. Perchè dite, che la Chiesa è una con-

gregazione di Fedeli battezzati?

R. Perchè, come già abbiamo detto nella mondi, ed immondi. Rom. 9. nostra terza Lezione Preludiale, noi non nasciamo Cristiani, ma diventiamo tali mediante il santo Battesimo.

D. Non sono adunque nella Chiesa quel-

R. No, perchè il Battesimo è come una ne di Dio neu auto. D. E' poi un gran bene l'ester in questa porta, per la quale, si entra nella Chiesa. Quide i Catecumeni, cioè coloro che non R. Grandiffimo. Perchè Dio fe l' ha elet-fono ancora battezzati, non appartengono

alla Chiefa.

Di costoro afferma il sacro Concilio di Trento, che parlasse l'Appostolo dicendo : Quid mihi de iis, qui foris funt, judicare? t. Cor. 5. E però S. Agostino parogona i Catecumeni a' figliuoli concepiti nell' utero materno, ma non ancora usciti alla luce, 1. de Symb.

D. Da che avviene adunque, che alcuna vano del Battesimo, si sono salvati?

R. Risponde S. Agostino, che quei Catecumeni entrarono invisibilmente nella R. Perchè i Fedeli, che sono la viva, e Chiesa per mezzo della buona, e sincera voa' Sacramenti, alla parola di Dio, ed agli desi taluno uscirsene salvo dal naufragio, per esfersi esteriormente attaccato alla na-

D. Perchè dite voi : che la Chiesa è una

R. Sì, purchè non siano scomunicati. Così nell' Arca di Noè vivevano insieme

animali d'ogni forta, mondi, ed immondi. Così la rete gettata in Mare fa preda di

Così nel campo cresce il loglio col grano. Matth. 13.

Così nella Sala del convito trovossi chi non aveva la veste nuzziale. Matth. 22.

Così nell' Aja del Padre di famiglia sta il

Così nello stato della Chiesa presente, chiamato dal Redentore il Regno de' Cieli, abitano insieme le dieci Vergini, cinque prudentice cinque pazze, c. 25.

Così la Vite ha diversi rami, altri fruttiferi, altri no . Joa. 15. La Chiefa è simile ad un ovile, in cui sono Pecore, e Capretti: Matt. 25. E' una casa fornita di diversi vasi,

D. E de' scomunicati, che ne dite? R. Sono membri recifi dal corpo della Chiesa, e tenuti da Cattolici come Etni-M

ci , e Pubblicani. Tollatur de Medio vestrum, pos. Tal volta li nomina falsi Profeti , e diceva San Paolo comandando che fosse Lupi vestiti da Pecora: Matth. 7. & 24. Alscomunicato, qui hoc opus fecit. 1. Cor. 5. Ma di questi ne parleremo più a lungo al- pi piccole, che danno il guasto alla Vigna rove.

D. Perchè dite voi : che essendo battezzati professano la Fede, e la Dottrina di Ge-

su Cristo?

R. Lo dico per inferire, che gli Eretici (ffendo usciti dalla Chiefa, non vi sono più. Sono foldati trasfugi, e ribelli, che non appartengono più a quell' Esercito, da cui fuggirono, e si ribellarono una volta. 1. /0. 2.

### LEZIONE

### Depli Eretici .

A Chi conviene il nome di Ereti-

crede, e fostiene con pertinacia qualche er- O promissa non complens .

rore condannato dalla Chiefa.

nacia uno, o due Articoli della Fede, pro- vole sterili sono portate quà, e là da' venti, posti, ed approvati dalla Chiesa Cattolica così gli Eretici sono indotti in diversi erro-Romana, come per esempio quello della ri, e vizida venti; cioè dal fossio, e dalle reale presenza di Gesù Cristo nel Sacra- suggestioni de' Demonj. mento della Eucaristia, e dell' utilità che

co, ed Infedele?

Cristiana, e Cattolica. La ragione è chiara, zione dell'Appostolo prima l'uso delle gamed evidente; perchè non fegue il fentimen- be e poi la vita. to e giudizio univerfale della Chiefa, il quaquesta è l'eresia.

mati dalla Scrittura?

tre volte Maestri di falsità . 2. Petr. 2. Voldel Signore: Cant. 2. Ma per informarsi meglio de titoli che loro convengono, basta leggere, e considerare ciò che ne dice il Santo Appostolo Giuda nella sua Epistola Cattolica:Gli Eretici, dice egli, sono Nuvole, perchè a guisa di nuvole s'innalzano al Cielo con'l'arroganza, mentre si vantano che la loro dottrina viene dal Cielo, ma fono nuvole sterili, ed infeconde, che promettono bensì fecondità, e rinfresco, ma finalmente non anno acqua di vera dottrina, e folo ingombrano il Mondo con la caligine delle talse opinioni, e dottrine. Tali erano gli Eretici Gnostici, saggi solo di nome, ma non di fatti, offerva Didimo, a' quali, come a tutti gli altri loro pari, conviene il rimprovero del Savio ne' Proverbi a' 24. Nubes, O+ R. A quello, che essendo battezzato ventus, O pluvia non sequentes, vir gloriosus,

Spiega questo passo il Venerabil Beda in D. Dunque se alcuno negasse con perti- altra maniera, dicendo, che siccome le nu-

Di più come la nuvola agitata dal vento proviene a' Defonti dal suffragio, e dalle svanisce, e si perde, così gli Eretici sono orazioni de' Fedeli viventi, farebbe Ereti- diffipati dal vento della propria vanità, c funerbia. Così avvenne a Simon Mago che R. Così è. Anzi cossui non crederebbe portato per l'aria, non meno dal vento dell' alcun Articolo con fede che potesse diris ambizione, che da Diavoli, perdè per l'ora-

Nuvola di questa forta fu Giuliano Apole è regola infallibile per conoscere le verità stata, fin dal principio del suo Imperio, e rivelate da Dio, ma si fonda sopra il proprio ben la conobbe per tale S. Atanasio allo stre. parere, o sopra l'opinione privata di alcun pito che faceva contro i cristiani; che però altro. Onde la fede di costui non può dirsi disse a' suoi amici: Ritiriamoci alquanto da Fede vera, o Fede Cristiana, e Cattolica, parte, perchè questa non è che una nuvoma un offinato affetto al proprio giudizio, e letta che presto passa, e poi svanisce. Secedamus paululum,o Amici, est enim nubecu-D. Con quali nomi fono gli Eretici chia- la qua citò praterit, O evanescit. Nè su vana la predizione, perchè l'anno feguente fu R. Li chiama alcuna volta Ladri, ed Af- Giuliano uccifo da Parti. Va avanti l'Appofassini : Jo. 10. Uccisori dell'anime, e Lupi stolo sopracitato, e dice : sono gli Eretici a rapaci : Negli Atti Apost. c. 20. Leggete S. guisa d'alberi, che fioriscono l'Autunno, ma Ambrogio al l. 7. fopra il c. 10. di S. Luca a non producono che frutti acerbi, e corrotquelle parole: Mitto vos ficut agnos inter lu-lti, a cagione del profilmo, ed imminente,

buone opere per la vita eterna.

Eretici sono Alberi due volte morti, cioè suria degli Eretici contro la Chiesa si risolmorti affatto, perchè col pestifero veleno ve in nulla. Così Beda. dell' Eresia attossicano, e corrompono non folo le opere proprie, ma insieme quelle del tici, seguendo l'allegoria del Mare tempe-Proffimo; o pure si possono chiamare in al- stoso, dicendo che gettano spume di confutro senso Alberi due volte morti, cioè svelti sione. Despumantes suas consusiones. Nel dalla radice, come spiega l'istesto Apposto-che tocca di passaggio le portentose, estralo, come prima parlando degli Alberi Au-vaganti libidini de Gnossici, registrate da tunnali si era spiegato col chiamarli infrut- S. Epifanio nell'eresia 26. perchè la libidine tuosi. In due maniere può morir l'albero, al- è effetto ordinario, e pena della superbia, cuna volta in parte, altre volte in tutto. Si come avverte Paolo Appostolo nella 1. a' feccano alcuna volta i rami, ed il tronco; Rom. 24. La libidine è il carattere proprio, la speranza di vederlo ripullulare nella Pri-insuperbiscono, e s'innalzano a guisa di on-mavera, ma se la radice si svelle, allora l'al-ide orgogliose, ma questa superbia si rompe, e bero è morto affatto, nè vi è più speranza si converte in spuma di vergognose sozzuro. per lui di vivere. Così l'Anima dell'Eretico, Di più fono chiamati dall'Appoftolo Stelmore in primo luogo per il Peccato mor-le erranti, Sideva errantia. Pajono Stelle tale, per il quale perde la Carità, e la Gra-ltal volta agli occhi de' femplici, per qualzia, che sono la vita dell'Anima; Indi muo-che lume di verità apparente, e per qualche re per l'Eresia; ed allora finisce di morire, raggio di Dottrina Sossistica; ma non sono perche perde la Fede, la quale è radice, e altro che Stelle erranti, come incapaci di principio della vita spirituale : Questi Albe-Istabilità , per esseni partite dal Firmamen-ri sono ancora fradicati , perchè gli Eretici to della Chiesa , e della Fede Cattolica ; e mediante il loro Scisma, e la loro Eresia si però da un'Eresia cadono in un'altra, e sisono distaccati dalla Fede, dalla Chiesa, da nalmente nell'Ateismo. Gesù Cristo Capo di esta, e da Dio; Si so- Per questa ragione il Cardinal Bellarmino scomunicati da se medesimi, privati no paragona Lutero a quella Stella, che da della vita della Grazia, e del frutto de' Sa- S. Giovanni Apoc. 8. fu veduta nell'Apoca-cramenti, del falutifero influffo che loro liffe, cadere dal Cielo in terra, anzi nell'Inproveniva dalla comunione de' Santi; e ferno. Perchè quest'infelice Eresiarca, caduperciò non fono più atti ad altro, che ad ef-lto dallo stato religioso, principio, ed esemfere Tizzoni d'Inferno.

d'un Mare agitato, e tempestoso : fluctus se-ni, dalle quali passò ad errori sempre pegri maris, perchè fono inquieti, torbidi, gon-giori, e finalmente ad esecrande bestemmie. fi, ed altieri, e con le maledicenze e bestem- Notate però qui in primo luogo , che sic-mie se la prendono contro del Cielo. I*mpii*, come i pratici Nocchieri non dirizzano la diceva Isaia, quasi mare servens, quod quie-lor nave al lume di queste Stelle erranti; co-sere non porest. c. 57. Sono ancora simili a' sì noi dobbiam guardarci di seguire le fallaflutti del Mare per una altra ragione, e so-lei novità di questi sviati Eretici. Secondaria. miglianza; perchè siccome i flutti balzano mente, come le Stelle erranti non sono vequà e là la nave nelle tempeste, così gli E-re Stelle, nè sono in Cielo, ma solamente retici, come torbidi, e sediziosi che sono, apparenti, cioè certi vapori, o esalazioni perseguitano, urtano, e fanno ogni sforzo ignee, che accendendosi pajano Stelle, così

Inverno; e vuol dire, che quantunque get-la Flutti, ed alle onde del Mare per un'altra tino qualche foglia, o qualche fiore d'elo-ragione, perchè in quella guila che le on-quenza, o di Scrittura Sacra, tuttavia mai de, per grandi, e gonfie che fiano, nulla li vede in loro maturità di frutto, cioè di possono contro il lido, ed i scogli, ma ributtate da questi si rompono, e si risolvono

Proseguisce l'Appostolo, e dice, che gli in spuma; così l'impeto, l'alterigia, e la

ma se vive ancora nella radice, vive altresì e la compagna indivisibile degli Eretici . S'

pio della vita celeste, giacque molto tempo Più oltre. Sono gli Eretici come flutti nel lezzo della fue sporche voglie, e passio-

di abbatter la Chiesa. Sono ancora simili gli Eretici non sono nella Chiesa, ma per

Eretici, ardiscono temerariamente di spac- Atti Ap. a' 20. Chi però sarà quello, che ciarsi per Dottori, Maestri, e Profeti, per non potendo saraltro, non proveda alla si-Dio. Guardatevi per tanto di non seguir Lupo Insidiatore questi suochi fatui, ed erranti, se non! volete partirvi dalla vera, e sicura strada che furono di questo parere. del Ciclo.

al c. 2. e 3.

chiamar l'Erefia ?

noi diremo fopra il primo Precetto del De-I che il fuoco. calogo.

D. Possono gli Eretici esser costretti a ri- Leggi de' Principi.

tornare alla Chiefa?

tesimo di ubbidirla, ed in segno di questa Manich. I. Ariani resertur 23, q. 4. c. Ipsa verga le Pecore traviate al suo ovile? Ha- nel Concilio di Costanza. Vedete ancora reticos cempelli, non allici dignum est, duri- il cod. de hæred. l. Statuimus, O'l. Si veliano . Scorp. c. 2.

te?

Vedete S. Tom. 2. 2. q. 11. art. 3. e 4.

puniti con la morte?

R. Leggete i Capitoli decimo terzo, de- Rubrica 8. cimo quarto, e decimo ottavo del Deute-ronomio; il decimo, ed il vigelimo quarto fe oltre il dovere? del Levitico; Il capo trentesimo ottavo del R. Anzi no. Perchè se i precetti della libro terzo de' Regi, dove i falsi Profeti so- Medicina permettono ad un perito Chirurno puniti con la morte. Che gli Eretici go il recidere col ferro un Canchero da' fiano falsi Profeti, e Lupi, lo disse Cri- membri umani, acciocche non dilati mag-

una corruzione di costumi cangiandosi in sto medesimo in S. Matt. al 7. e l'Ap. negli predicare (dicono essi) la pura Parola di curezza del suo gregge con la morte del

D. Vorrei, che nominaste i Santi Padri

R. Vedete S. Agost. nel tratt. de pœn. Terzo. Queste Stelle erratiche, suo-haret, e sopra S. Gio: in molti luoghi, e chi fatui , che altro non fono che efalazio- particolarmente nel tratt. 6. e l. contra litt. ni, benchè alla vista pajano Stelle, pre Petil. cap. 92. 97. 99. e 100. e nell'Epist. 48. sto svaniscono, e cadono, e si risolvono in ad Vincentium Donatistam. San Girol. una materia crassa, e viscosa; e così la nell'Ep. cont. Pelag. & Thesiph. dice, che Dottrina degli Eretici va poi finalmente l'Eretico Prifcilliano fu per confenso di tuta finire in fumo, e tenebre d'ignoranza, e ta la Chiesa sentenziato a morte; ed insedi confusione . Leggete l'Ep. 2. di S. Pietro | gna , che le carni putride vanno recise col ferro, e la pecora infetta allontanata dall' D. Con quai nomi è solita la Scrittura di ovile, acciocche il morbo non passi nella mandra . L' Eresia , dice S. Ambrogio . è R. Ora la chiama Spirito d'errore, el della natura dell' Idra de' Pocti. Risorge. dottrina del Diavolo 1. Tim. 4. ora Setta più seconda dalle sue serite medesime, ne di perdizione 2. Petr. 2. Leggete ciò che ve è altro rimedio più atto per opprimerla,

D. Passiamo ora a vedere i Decreti, e le

R. Entra in primo luogo la Legge dell' R. Sì : perchè anno promesso nel Bat- Imperadore Teodosio, ced. de haved. O giurisdizione la Chiesa fulmina contro di pietas . 11. 9.3.c. Imperatores, & dist. 9. essi la Scomunica, e li punisce. E chi non lead, in vigor della quale Giovanni Hus, sà, esse usficio del Pastore il ridurre con la e Viclesso surono condannatifalle siamme. tia vincenda, non suadenda. Diffe Tertul- ro, ed altre simili, dalle quali si comanda, che siano condannati a morte coloro. D. Se costoro si mostrano ostinati, pos- che insegnano novità, e dottrine pernisono essere giustamente puniti con la mor-ciose, che i loro libri siano consegnati. alle fiamme. Nel gran Concilio Latera-R. Al certo. Le Scritture lo vogliono. nense sotto Innocenzo Terzo al Can. 3. si I Santi Padri l'insegnano, ed i Principi ordina, che chi sarà convinto d'Eresia sia Cristiani con le loro leggi lo comandano: consegnato al braccio Secolare per esser gastigato, ed i suoi beni siano confiscati. D. Ditemi : In qual luogo infegna la Leggete gli Editti Imperiali , e le Reali . Scrittura, che gli Eretici debbano effer Conituzioni di Carlo Quinto Imperadore, e del Cattolico Re Filippo Secondo alla

romperle. E' proverbio trito, ed antico, prafc. che una piccola scintilla non curata, spesse volte ha cagionato un grande incendio. da una mala vita, e da una mala coscienza Scintilla di questa sorta, ripiglia qui San come effetto dalla sua causa. Mai l'Eressa è Girolamo, fu Arrio; ma perchè non vi il primo peccato, ma nasce o dall'ambiziosi badò al principio, suscitò un incendio, ne, o dall'avarizia, o dalla libidine; e perche abbruciò tutto il mondo. Di più : ciò è sentimento d'Uomini saggi, e pratici, se vogliono le Leggi, e giustamente il vo- che contro gli Eretici non sia meno necessa. eliono, che siano gastigati con la morte rio l'esempio d'una vita pura, ed innocente, coloro che falsificano le monete, per qual e lontana dall'avarizia, che la forza degli ragione non dovranno esser gastigati quelli argomenti; perchè corretta che sia la coche falsificano le Scritture, ed il Sacrosanto scienza disordinata, origine, e radice dell' Evangelio di Cristo? Leggete San Tom- Eresia, si toglie affatto la medesima Eresia, maso allegato di sopra : che se la prudenza insegna di munir le mani col ferro per ma- la vita vada a finire nell'Eresia? neggiar le spine senza lesione, spiantarle, R. Credetemi, che per lo più ciò succede e darle al suoco, perchè non sarà lecito di per questa causa: La ragione di questo in privalersi del ferro, e del fuoco contro gli Ere- mo luogo si fonda nell'antipatia, e contratici, che sono le spine della Vigna del Si-rietà ehe passa tra la sede, e la mala vita. Segnore? Approvò questa ragione col fatto condariamente, nella debolezza della no-Calvino stesso, per opera del quale su giu- stra natura, che da un vivio sempre precistiziato pubblicamente in Genova l'anno pita in un' altro peggiore, finche va a finire 1553.il Serveto Eretico Spagnuolo, che con nel pessimo, qual è l'Eresia. Terzo, ciò lingua facrilega bestemmiava contro il Mi- avviene per giusto giudizio di Dio, il quale stero inestabile della Santissima Trinità quando si vede lungamente oltraggiato da Sur. in comment.

la loro morte?

no, come si è detto di sopra, e come con-chiude il sopracitato San Giuda Appostolo: il loro pessimo consiglio, e volontà, perchè Oxibus procella tenebrarum servata est in per poter peccare più liberamente, adulano aternum .

D. E' poi cosa lecita il disputare con gli vi è ne Paradiso, ne Inserno, ne Giudizio, Eretici sopra le materie della nostra Fede? nè Dio.

R. E' per lo più cosa di molto pericolo, e di niun profitto; e però proibita alle persone tici? Laiche. Cod. Quicunque de haret.7. O 1. penult. Cod.de Summa Trinit. Vedete l'Ep. a', ler offervarli da' frutti che fanno ; cioè dal-Rom. c.16. n.17. e la 2. ad Timoth.2. n. 14. le opere.

D. Come adunque abbiamo a contener-

ci con effi?

R. Bifogna fuggirli : Ad Tit.3. Ad Rom. 16. Perché se con tanta cautela suggiamo l'alito d'un appestato, che finalmente non!

giormente la sua pestifera qualità, e cor- può toglierci che la fantità, e la vita temporompa le parti sane del corpo, quanto più rale, con quanto maggior ragione dobbiamo farà lecito il servirsi del ferro, e del fuoco guardarci dal commercio degli Eretici, da contra gli Eretici, che con i suoi pestiferi cui si comunica alle Anime, e massimadiscoff; come con altrettanti cancheri en-mente degli incauti il veleno dell'Eressa, trano a poco a poco nell'Anime di coloro peste dell' Anima, e cagione della morte che incautamente gli afcoltano, per cor-eterna? V. S. Aug. ep. 137. @ Tertull. I. de

Offervate però qui, che l'Erefia procede

D. Voi dunque siete di parere, che la ma-

Peccatori, sottrae loro il lume della Verità, D. Qual' è poi lo stato degli Eretici dopo e della Fede, abbandonandoli in mano delle loro passioni; come insegna l'Appostolo R. Passano a' tormenti eterni nell'Infer-scrivendo a' Romani Ep. 1. v. 21. e 24. In fe stessi, e si sforzano di persuadersi, che non

D. Come faremo noi a conoscere gli Ere-

R. Il nostro Salvatore ci consielia a vo-

#### LEZIONE TERZA.

De' costumi, ed opere degli Eretici.

opere degli Eretici?

R. Sono molti, tutti empj, tutti pestiferi . Burlarfi delle Cerimonie , de' Riti Ecclesiastici, e de' Sacerdoti, nel che secon-l do S. Agost. al lib. 16. de Civit. cap. 23. si agli Eretici, nemici giurati di Cristo, e mostrano simili al maledetto Cam, che della Fede. sfacciatamente dileggiò suo Padre. Ca- Vero imi lunniare ad ogni paffo il Sommo Pon- vanni fu il suo Discepolo S. Policarpo, e tefice a somiglianza di Core, Datan, ed ne sa testimonianza la sua lettera a' Filip-Abiron verso Mose: Profanare le Chiese, pensi. Abstinentes à scandalis, & falsis e gli Altari, le immagini de' Santi, ed an- fratribus, qui in vanum portant nomen Dostori Monaci Apostati, e Preti scandalosi & qui non confitetur Mysterium Crucis, ex lerati.

girsi gli Eretici ?

questo pensiero su il Diletto Appostolo dil cipio. Gesù Cristo, non ricevergli in Casa, non rinto, ratto di la fuggissi, dicendo a' suoi : to, per primogenito del Diavolo. Vedete Andiancene presto, acciocchè il bagno non Eusebio al 4. c. 12.

ci rovini addosso. Nè senza ragione, se credere vogliamo a S. Girolamo, che afferma, che al rovinarsi della fabbrica, e rimanervi fotto un mucchio di fassi sepolto, ed oppresso Cerinto, vi su sol tanto Uali fono adunque i frutti, o le d'indugio, quanto bastò, acciocche non gli fosse compagno nel gastigo l'Appostolo. Fece adunque vedere il Diletto del Signore, che quale era l'amore che portava al suo Maestro, tale era l'odio che portava

Vere imitatore dell'Appostolo San Gionullare le pie fondazioni; Mettersi i Sa-mini, qui oberrare saciunt inanes homines: cramenti sotto de' piedi, bandire il Santo Omnis enim, qui non consisteut Jesum Chri-Sacrificio della Messa; eleggersi per Pa- stum in carne venisse, hic Antichristus est: convinti di colpe gravissime, e puniti per diabolo est: O qui detraxerit eloquia Domila loro mala vita: Fallificar le Scritture, ni ad sua desideria, O' dixerit neque reed alterarne il senso a capriccio; Vomitar surrectionem, neque judicium esse, hic priesecrande bestemmie contro la Beatissima mogenitus Sathana est, propter quod re-Vergine, contro i Santi, e contro Iddio linquentes vanitates multorum, & falfas stesso, tenendolo per Autor del male ; doctrinas , ad illud quod traditum est no-Sciogliere la briglia al Senfo, predicar la bis à principio, verbum revertamur. Cioè: libertà di coscienza, la quale chiamano li-Astenetevi da scandali, e da falsi fratelbertà Evangelica; Muovere i Popoli a fe-li, che in vano fi fanno chiamar Cristiadizione contro de' Principi, corromper ni, perchè in verità non lo fono, e fola-Vergini consecrate a Dio, dar a ruba i mente ne abusano il titolo per indur più samonasteri, ed i luoghi sacri; E finalmen- cilmente altri negli errori. Chiunque non te far le fischiate a quei che operano giu-stamente, e proteggere gli empi, e see- Mondo con la nostra carne mortale, questo è Anticristo, e chi non confessa il Mi-D. Anno poi i Santi dato esempio, con stero della Croce, costui ha parte col Diaquanta cautela, e diligenza debbano fug- volo; e chi con false interpretazioni si serve della Scrittura per autenticar i suoi er-R. Sì. S. Irenco, l. 3. c. 2. parlando rori, e chi nega la rifurrezione de' corpi, degli Appotoli, e de' loro Discepoli, dice: ed il giudizio, costui è primogenito di Sa-Gli Appostoli, ed i loro Discepoli ebbero tanasso; per lo che, lasciate da parte le in tanto orrore gli Eretici, che ne pur vo- vane opinioni, ed i falsi insegnamenti di levano aver commercio di parole con colo- molti, atteniamoci pure alla parola di ro che avessero adulterata la verità. Di Dio, come ci è stata insegnata da prin-

Così scrisse San Policarpo, e così fece. ajutari, e quanto diffe confermo con Perche incontratofi una volta con Marciol'esempio; perchè entrato una volta a caso ne Eretico, ed interrogato da quello, se in un bagno, al solo vedervi l'Eretico Ce- lo conosceva. Ti conosco, rispose il San-

Così

# PARTE PRIMA.

di S. Giovanni, nella fua Epitt. ad Trallia- Arriano. E lo racconta S. Atanasio. nos I. Fueite, dice, impietates, abnegan- Paísò più oltre l'avversione de' Samosates herefes. Diaboli enim funt adinventiones tensi contro l'Eretico Eunomio. Giuocaferpentis malorum auctoris, qui per Mulierem vano nella piazza di quella Città alcuni feduxit Adam. In fenfo fimile parla il Som- Fanciulli, quando la palla ando a cadere mo Pontefice Clemente nel lib. 8. delle sue sopra la Mula di Eunomio, che a caso pas-Coilituzioni Appoltoliche c. 18. S. Marzia- sava. Non vi volle altro, per far loro le nell'Epist ad Tolos S. Iren. l. 3. c. 3. S. interrompere il giuoco, ne prima lo ri-Ilarione nel lib contra Auxent. S. Ciptiano pigliarono, finche fattala passare più e più nel trattato de Lapsis. S. Gio: Gris. nell'omil. volte per le fiamme, parve loro di averla de Fide, Spe, & Charit. S. Bernardo nel purgata dalla macchia contratta col cotatfer. 66. fopra la Cantica. S. Girol. nell' Ep. to; così narra Teodoreto al I. 4. della fua ad Demet. nel l. contra Pelagianos, e feri-Istor. c. 12. ed il Baron. nell' anno di Cristo vendo a Ruffino, chiaramente protesta di 370. voler più tosto morire, che mai far pace con gli Eretici : In uno tibi confentire non potero, glio di esser Cattolico, ed unito alla Chiosa, ut parcam hereticis, & me Catholicum non per gran Peccatore, che fossi, che di effer probem . Si ista est causa discordia, mori pos- Eretico, e diviso dalla Chiesa? fum , tacere non poffum .

Baron, ann. 318. to. 3. po la morte? Morto l' Abate Cosmo Uo no i peccati. August. lib. 1. cont. Donatist. mo di gran fantità, volle il Patriarca d'An- [c. 18. tiochia farlo seppellire nel Monastero, dove già era stato sepolto un Vescovo Eretico. la vera Chiesa per la falsa, non ha da spe-Ma nol foffrì già, ancorchè morto, il San-|rare nelle promesse della Chiesa; nè mai to Abate, ma per più notti fu udito dire: confeguirà i premi promessi da Cristo, chi carmi, non ti accostare a me, o nemi- avere Dio per Padre, chi non ha la Chiesa co della Chiesa Santa di Dio.

S. Eusebio Vescovo di Vercelli, si elesse ep. 204. di morir più tosto di fame, che di vivere col cibo fomministratogli dagli Eretici.

vere i doni offerti a San Pietro da Eusebio I. all' Ep. 91.

Così S. Ignazio Martire, pur Discepolo Ambasciatore dell' Imperator Costanzo.

D. A vostro giudicio dunque sarebbe me-

R Senza dubbio. Non vi è maggior ro-Di S. Antonio Abate scrive S. Atana-vina, nè maggior perdita, che il perder la sio nella sua Vita, che mai rese il saluto, nè Fede. Senza di questa è impossibile di piausò parola alcuna piacevole a' Manichei , cere a Dio. Heb. 11. Con quella un' Uomo. dicendo che il far amicizia con essi era un per granPeccatore che sia, può ritornarsene esporsi a pericolo evidente di dannarsi. Av- la Dio, e convertirsi mediante la penitenza, visava poi tutti a non voler ne anche acco- ed i Sacrameti, e molti altri ajuti somministarfi ad alcuno Arriano. Egiunto all'estre- stratigli dalla Fede . Al certo, mentre ci avmo della sua Vita, lasciò per ricordo a' suoi visa il Profeta Isaia, che chi non servirà alla Discepoli di fuggir la compagnia degli Ere- Chiesa, perirà: Gens, & Reenum, quod non tici, quanto mai potessero, ed imitar lui fervierit tibi, peribit, c. 60. ed il Signore menell'avversione, che a quelli sempre avea desimo parlando a suoi Appostoli, come Caprofessato vivendo. Scitis iffi, quod nullus po di esta, protesta di confermare la sentenmihi nec pacificus quidem fermo cum eis un- za , che da esti farà pronunziata : Que ligaquam fuerit, propter pravam corum volunta- veritis super terram, crunt ligata O' in Calo. tem, O pertinax contra Christum bellum. V. Matth. 16. ci da apertamente a conoscere, quanto gran male sia l'effer cacciati dalla E che più, se questa avversione de'Catto- Chiesa, e di non esser sotto l'ali di quella lici contro gli Eretici durò in alcuni fin do- Colomba, a' gemiti della quale fi condona-

Chiunque, dice S. Cipriano, abbandona Scostati da me, o Eretico, non voler toc labbandona la Chiesa di Cristo. Non può per Madre. Cypr. de simpl. Pralat. Aug.

La Pecora, che è fuori dell'ovile del Signore, vien consegnata a Satanasso, ed Liberio Sommo Pontefice rifiuto di rice- all' arbitrio de' Lupi Infernali, dice Innoc.

fuoi seguaci, bestemmiatori contro Dio, riserisce S. Prospero; e Giulio III. con una la Beatifima Vergine, ed i Santi, e li ren-legge generale proibì a tutt' i Fedeli indi-de colpevoli di migliaja di facrilegi,e d'em-stintamente il leggere qualunque libro depietà ; Quindi è, che i Santi Padri fe la pre- gli Eretici, condannando i trafgressori non sero tanto acremente contro gli Eretici, che solo a pene spirituali, ma ancora alle tem-S. Girolamo ebbe a dire: Haretici vincunt porali promulgate contro gli Eretici. E ommes impietate. Ed altrove li pubblica peg-questa Cossituzione di Giulio III. è poi giori degl' Idolatrie S. Ambrogio più dan-sitata consermata da Paolo IV. e da Pio nati, e riprovati de Demon; medesimi. IV. e da tutti gli altri Pontessei succe-Ser . 92. & l. 3. de Fide .

D. Avrebbero dunque i Santi sopportato Domini . qualunque ingiuria, più tosto che effer te-

nuti, e chiamati Eretici?

R. Si. Riferisce Evagrio, che l' Abate bri degli Eretici? Agatone era umilissimo, ne mai andò in R. Diligentissimi. E si guardavano da collera per qualunque salsa accusa, che gli quelli come se contenessero in se il vefosse fatta, ma stringendosi nelle spalle, as leno, la peste, o la lebbra. Leggete S. fermava di effer più gran peccatore di quel- Cipriano all' ep. 40. Teodoreto sopra i lo che potessero immaginarsi; Ma se per sor- Salmi, S. Agost. 1. 2. qu. Evang. c. 40. te avveniva che coloro, che provar voleva- S. Greg. 18. Moral. c. 9. no la sua pazienza, ed umiltà, sossero andati D. Ha mai Iddio mostrato con qual-più avanti, dicendogli tal volta; Abbiamo che miracolo, che i libri degli Eretici ancora inteso di te, che sei Eretico; allora non sossero da tenersi in Casa? risentendos; O questo no, diceva egli. Per R. Sì. Raccontasi nelle Vite de' Santi donatemi : questo non sarà mai vero, che io Padri, che l'Abate Ciriaco vide in sogno sia Eretico. Ricercatò, perchè a questa sola una bellissima Signora vestita di porpora, ed accusa si mostrasse sensibile, mentre di tan-accompagnata da due Personaggi di aspetto te altre in materia gravissima non avea sat-venerabile. S' immaginò egli subito di esser to conto alcuno, rispondeva, che gli altri peccati, de' quali l'accufavano, proveniva- Santo Precursore, e di S. Giovanni Appono dalla debolezza, e fragilità umana, e la- stolo; onde si pose a pregarli, che volessero. sciavano l'Uomo ancora unito in qualche entrare nella sua Cella, ma negandolo essi, sce, e lega con Dio.

apprello di se i libri degli Eretici?

Aggiungete a questo, che l'Eresia rende i ilibri de' Manichei sossero abbruciati . e lo duti ad effi nella Bolla detta in Cana

D. Furono poi i Santi tanto folleciti, e diligenti nel tener da se lontani i li-

maniera a Dio, almeno con la Fede; lad- ed egli replicando più ardentemente le predove l'Erefia come figlia di una maliziola ghiere, e le issanze, finalmente nostra ostinazione, e di una malizia straordinazia, Signora, come vinta dalla sua importunità ci separa affatto da Dio, mentre ci toglie la rivoltasi a lui con sembiante adirato. Tu Fede, la quale è il primo vincolo che ci uni- tieni, disse, nella tua Cella il mio Nemico, e poi pretendi, che io v'entri? e ciò D. E' cosa illecita il leggere, o il ritenere detto partissi. Risvegliato l' Abate dal sonpresso di se i libri degli Eretici? R. E' grave peccato per due ragioni. La se fe mai avesse osse con qualche reo pensieprima, perchè si fa contro il divieto della ro Nostra Signora, perchè nella sua Cella Chi efa, che lo. proibifce fotto gravi pene i non abitava altri che lui . Or conciofiacche La feconda, perchè la ragione naturale ci dopo un lungo cfame, non si trovaste in coldetta di non esporci a pericolo prossimo di pa, per sollevarsi alquanto dalla malinerrare contro la Fede. Costantino Magno conia entrato nella Cella, si pose a legge-Imperadore comandò fotto pena di morte, re un libro, pochi giorni avanti imprestache chiunque aveva libri degli Arriani, do-togli da Isichio Prete di Gerusalemme, e vesse bruciarli. Tripare. l. 1.6. 15. Lo stesso rivolgendone i fogli, trovò subfine due tratfece l'Imperadore Teodosio, C. Teed. L. 19. [tati dell' empio Nestorio . Conobbe egli alil Pontefice S. Leone comando ancora, che lora di aver trovato il Nimico, di cui parlava la Gran Madre di Dio, onde im- commesso la sua Greggia, non è nella Chieso della Gran Madre di Dio resti meco nella mia Cella .

### LEZIONE QUARTA.

De' Scifmatici .

D. P Erchè dite voi nella diffinizione della Chiesa: Sotto l'ubbidienza del Sommo Pontefice di Roma, Vicario di Gesù Cristo, e Successore di S. Pietro?

R. Per significare, che dalla Chiesa sono esclusi i Scismatici, che si sono separati dal corpo di essa per non voler ubbidire al Pontefice, che ne è il Capo .

D. Quelli adunque, che nelle cofe spiri-

tuali non vogliono assoggettarsi al Pontesice, non possono effer in questa Chiesa?

R. No. E lo dice chiaramente San Cipriano: Ecclesia grex est sue Pastori adunatus ; qui cum Episcopo non sunt , in Ecclesia non funt . Extra eam funt, qui se ab ejus unitate diviferunt . La Chiefa è una Greggia unita al fuo Pattore; quei che non fono col Vescovo di Roma (qual' è il Sommo Potefice, e Capo della Chiefa) non fono nella Chiefa. Coloro sono suori della Chiefa, li usci dal Vaticano nel seguente Distico. quali si sono separati dall'unità di quella.

D. Dichiaratemi questo con alcune si-

militudini famigliari.

R. Eccone alcune addotte dal medefimo S. Ciptiano.

del fuo corro.

parte dell' albero.

inaridifce.

4. Il raggio, se sarà separato dal Sole, Bozio al segno 19. ed altri.

ubbidifce al Paltore, a cui Gesù Cristo ha Lud. Richeom. in Apolog. pro Soc. Jesu.

mediatamente andò a restituirlo a chi pre- sa . Ita scire debes Episcopum in Ecclesia esstato glie l'aveva, dicendogli : Prendi, o fe, & Écelesiam in Episcopo, & si qui cum Fratello, il tuo libro, da cui ho ritratto Episcopo non fint, in Ecclesia non este, & più danno che utile. E volendo l'altro sa- frustra sibi blandiri eos, qui pacem cum Saperne la ragione, gli raccontò per ordine il rerdotibus Dei non habentes obrepunt, O lafatto . Perocche acceso quegli da santo ze- tenter apud quosdam communicare se credunt lo, prese quei trattati, e gettogli nel suoco, cum Ecclesia, qua Catholica una est, scissa dicendo: Non sia mai vero, che il Nemi- non sit, neque divisa, sed utique connexa & coherentium fibi Sacerdotum glutino copulata, Deus unus est, & una Ecclesia O' Cathedra una super petram voce Domini fundata. Id. Cypr. l. 1. ep. 6.

D. Ha mai Iddio punito esemplar-

mente gli Scismatici?

R. Si. Leggete il libro de' Numeri al c. 6. S. Agostino nel tratt. 27. in Joan. e nel 1. 3. contra Donatiffas c. 18.

Larovina dell' Imperio Greco procedette dalla ribellione de' Greci dalla Chiesa Romana, come si è detto nel Capo precedente verso il fine dell' ultima Lezione.

Federico Secondo Imperadore nemico e flagello della Chiefa, e de' Pontefici, intimò con spirito di superbia l'esterminio alla Chiesa Romana nell'anno 1240. scrivendo questo Distico a Gregorio ! X.e dopo lui ad Innocenzo IV. e ad altri Sommi Pontefici, che qual mébro putrido l'avevano colla Scomunica separato dalla Chiesa, e dichiarato decaduto dalla dignità Imperiale. Fata volunt , Stellaque docent , Avium-

que volatus.

Quod Fridericus ego Malleus Orbis ero. Ma oracolo per lui più vero, e più funesto Fata volunt , Scriptura docet , Peccata lo-

quuntur, Quod tibi vita brevis, pana perennis

E lo provò a sue spese il miserabile Fede-1. La mano recisa, non è più membro rico,strangolato dal proprio figlio Mansredi nell'anno del Signore 1250. restando con-2. Il ramo spiccato dall'albero, non è più tuttociò, come resterà per sempre, la Chiesa col suo solito splendore, colla sua auto-3. Il fiume diviso dalla sua sorgente, s' rità. Così racconta il Cuspiniano, benchè Eretico, e nemico de' Pontefici, e con lui il

A Desiderio Re de' Longobardi, il perse-E perciò conchiude a questo proposito S. guitare la Chiesa costò l'onore, il Regnose Cipriano, de simpl. Pralat. che chi non la vita, e la rovina di tutta la casa Reale. pra una riflessione proporzionata alla Dot-re di essa. trina in quei tempi introdotta, dicendo: Or qui ben vedete, Uditori miei, che l'Appo-tante: Vi fono dunque più Chiefe? stolo non fa menzione alcuna del Papa. Era ann. Dom. 1571.

Vangelo, a non aguzzare le loro velenose tono contro i tre sopranominati Nemici. lingue contro i Vicari di Gesù Cristo, e Suc-Quella è a noi invisibile, e questa visibile. cessori di S. Pietro, e temano a se stessi di un Leggasi S. Agost. I. 12. de Civ. c. 9. fimile, o peggiore avvenimento; o almeno terroga della ragione, per la quale si sono parlare? della trionsante, o della mili-feparati dalla Chiesa Romana. Cathedra tante? dice questo Santo, tibi quid fecit Ecclesia Romane, in qua Petrus sedit, in qua hodie litante qui in terra : perche dell' altra Anastasius (possiamo dire ancora noi, in qua ne parleremo nell'ultimo Articolo del hodie Clemens X I I.) fedet, cui nos in Ca-Simbolo. tholica unitate connectimus, & à qua vos ne D. Qu fario surore separastis? Cont. Petilian.

D. Che necessità vi è di sottomettersi al Papa, per effer nella Chiesa non sareb

damento? della Chiefa, ed infieme il primo, il princi-|ftoli. pale, ed il supremo Ministro de'Sacramenti,

il quale opera intimamête nelle Anime no-ftre gli effetti di esti ; e contuttociò ha volu-me avevano predetto i Profeti : De Sion

Un certo Vvrit Dottore d'ambe le Leg- la nome di lui amministrassero Sacramentí. gi, Arcidiacono di Ossonio in Inghisterra los avviene nel nostro caso. Ha egli comnelle mutazioni di Religione succedute in messo la cura della sua Chiesa al Sommo quel Regno, per non perdere la dignità, el Pontefice, costituendolo suo Vicario in l'entrate del suo ufficio, accoitossi al partito terra, acciocche il corpo visibile della degli Eretici. Or questi un giorno predican- Chiesa avesse un capo altresì visibile, non do al Clero di quella Chiefa, sopra quel pas- cessando trattanto egli di reggerla, e sostenfo dell'Appostolo agli Efesj : Et ipfe dedit tarla, come Capo invisibile, somministranquosdam quidem Apostolos, quosdam autem dogli gli ajuti, e le grazie necessarie, co-Prophetas, alios vero Evangelistas, alios au- me tanti spiriti, per vivificarla, e reggentem Pastores & Doctores, c. 4. volle farvi so- done la fabbrica, come pietra Angola-

D. Voi avete parlato della Chiesa mili-

R. No : Non vi e più che una Chiesa, verso il fine della Predica, e subito su sor- composta di due parti principali. L'una si preso da un grave accidente, per il quale chiama Chiesa trionsante, e l'altra Chiesa perduta quasi affatto la parola, su portato militante. La trionfante è la radunanza di da' suoi, non al pranzo, come già si aveva quelli che avendo trionfato della Carne, pensato, ma al letto, e nello spazio di otto del Mondo, e del Demonio, godono in giorni morì. Così il Sandero. Sur. in com. ad Cielo il premio delle loro fatiche. La Chiefa militante è la radunanza di tutti i Fedeli vi-Imparino da qui i nuovi Riformatori del venti, i quali ancora attualmente combat-

D. Quando voi adunque avete diffinito rispondano prima a S. Agostino, che gl'in- la Chiesa : di qual parte intendevate di

R. Io parlai di quella, che è ancor mi-

D. Quando ebbe principio questa Chico.

fa militante? R. E' vero, che fin dal principio del Mondo non ha mai cessato Dio di chiamar Febe affai di attenersi a Gesù Cristo, che deli alla sua Chiesa, che sono gli operaj delne è il Capo supremo, ed il primo Fon-lla sua Vigna, ed in ogni tempo sono stati sua Chiesa; Quella Chiesa però, di cui R. No, che non basta, perchè mentre parliamo in questo luogo, qual'è del nuo. siamo nella Chiesa militante, è necessario vo Testamento, e del Vangelo, ha avuche abbiamo un Capo visibile di questa mi- to il suo principio immediatamente dopo lizia, il quale faccia le parti di Gesù Cri-lla salita del Signore al Cielo; nel giorno flo. Non è cgli vero, che il nostro Salvatore della Pentecoste. Leggete, e considerate è il primo, e supremo Capo e sondamento attentamente il c.2. degli Atti degli Appo-

D. In qual luogo?

to che nella Chiesa vi fossero Ministri, che exibit lex , & Verbum Domini de Jerusalem

Leggete S. Agost.nel I. 18.de Civit. cap. 54. [pre invisibile, da chi bisognava allora ri-

po accresciuta notabilmente?

gete il Card. Baronio ne' suoi Annali.

mento della Chiefa, di cui fin qui avete par- D. Ditemi di grazia: Questa Chiefa, che Mondo, che la Chiefa di Critto ne sia stata nire a meno? d'ogni tempo visibile, e conosciuta?

R. Certissimo: e tanto visibile; come è nostro Salvatore alla visibile, Cattolica, e visibile il Sole nel Firmamento, come la lu-Romana Chiesa vi è questo, che le porte ce nel Mondo, come una Città fabbricata dell' Inferno non prevaleranno contro di esfopra la cima di un Monte, anzi non me- sa: Porta inferi non pravalebunt adversus no del Mondo medesimo, non meno di cam, Matth. 16. mercecchè egli si protesta di noi stessi. Ecclesia, dice S. Agostino, volet sempre proteggerla: Ecce ego vobif-qua à calesti peregrinatur in terris, ed nobis cum sum, usque ad consummationem saculi i notior est, quòd in illa sumus, C quia ho-Matt. 28. Vedete S. Agostino all'Ep. 60.e S. minum eft , quod & nos sumus . Enchir.c.61. Leone nell' Ep. 31. iquali espongono questo La Chiefa, che lungi dalla celeste è ancor luogo della perpetua durazione della Chiefa pellegrina in terra, ci è tanto più nota, e ma-l nifeita, quanto che noi fiamo in effa, ed è te dell' Inferno, quando diffe Porta inferi composta di Uomini, quali noi siamo.

D. In che si fondano adunque gli Eretici la vera Chiesa di Cristo è invisibile?

ora la vostra Chiesa, la vostra Fede, i vo- del Signore durano per sempre. Ari Appoltoli, i voltri Esercizi? risponde-ranno: Tuttociò è sempre veramente stato, to terribili persecuzioni mai abbiano potuma non si è mai veduto. Ma ditemi come to prevalere contro la Chiesa? ha poturo vederli Calvino? Ma se questa

D. Si è poi la Chiefa in progresso di tem-correre, per denunciare la contumacia d' un Peccatore offinato, come comanda il R. Si : perchè sono piene le Sagre Carte, Salvatore in S. Matteo a' 18. Dic Ecclesia. piene le Istorie della moltiplicazione de Fe- E finalmente, se i Monarchi conservan deli, della gloria, delle ricchezze, delle spi-con tanta gelosia il Catalogo de' suoi mag-situali magnificenze, dell' accrescimento, giori, l'Armi, l'Insegne del Gasato: Se e dilatazione della Chiefa, e della conver-i Giudei le loro genealogie, perche fola-fione de Principi, e de Popoli. Veggafi Ifaia mente i Cristiani, folamente gli Eretici non

principalmente al c.60. S. Gio: Grisoft. nell' sapranno l'Istoria, e i fatti de' loro Anteomil.4. de Verbis Is.a S. Agost. nel tratt. 1. cessori? Maache affaticarsi contro de' Lusopra l'Ep. di S.Gio: Vedete ancora i Sal-terani, e de' Calvinisti? Lo sò ancor io. mi 47.71.ed altri . E quanto all' Istoria, leg-che la loro Chiesa è stata lungo tempo invite il Card. Baronio ne suoi Annali. fibile per lo passato, così foste resta invis.

D. Questo principio, e questo accresci-bile per sempre, o pur sepelta nell' Inserno.

lato, sono poi stati in tal maniera noti al voi fate così visibile, non potrebbe essa ve-

R. No. Perchè tra i privilegi concessi dal

D. Cosa intese il Signore per queste por-

non prevalebunt Oc.?

R. Le porte dell' Inferno fono le forze, e de' nostri tempi, li quali ardiscono dire, che l'armi dell' Inferno, cioè i Diavoli, i peccati, le scisme, le persecuzioni, le frodi, l' R. Son Nottole, e Pipistrelli, che non empietà, le ipocrifie, i tradimenti, la forza, possono, o pur non vogliono veder il Sole le minaccie, le prigioni, i tormenti, la mor-del la Chiesa, per aver che rispondere alle te, i Tiranni, e sopra il tutto le Eresie, e difficoltà, ed istanze convincenti, che lo gli Eresiarchi, che sono i Ministri, e gli ro sono proposte da' Cattolici sopra questa stromenti più sorti di Satanasso. Tutte quenuova, e stravagante dottrina. Perchè se ste cose non potranno mai prevalere contro voi gli interrogate: Dove nascondeste sin'ila Chiesa, perchè la verità, e le promesse

R. Appunto, risponde S. Girolamo, vostra Chiela è stata d'ogni tempo tanto questa era la maniera per dilatarla magnalcolta, come possono convenire ad essa le giormente : Persecutionibus crevit Ecclemagnifiche promeffe, e le predizioni de'Pro. fia, Martyriis coronata est. In vita S. Maseti, per lo splendore, e magnificenza della sachia. Chi sparge il sangue nel Gampo Chicia? Dipiù, se la Chicia è stata semi del Signore, ne moltiplica sa raccolta,

diceva ridendosi de sforzi del Paganesimo! il gran Tertulliano. Plures efficimur quoties metimur à vobis. Semen est Sanguis Chriflianorum, grana multiplicata in agro Domini . Fra gli Eretici , ed i Cattolici resurgunt. Apologet. c. ult. Queita pruova cominciò dall'invidia de' Giudei contro il Capo della Chiesa Gesù Cristo, dice San Gregorio nel sesto de' suoi Morali al c. 13. D. T Utero nel lib. de abroganda Missa Intulcrunt ei mortem, ut ab co absconderent fidelium devotionem, fed fides inde srevit, tuzioni al c. 1. 6.7. dicono, che la Chiefa unde se hane extinguere infidelium credulitas è stata altre volte visibile, ma che poi mancredidit. Il posero a morte perifereditarlo cando si è fatta invisibile. appresso i suoi Fedeli, ma la Fede erebbe in intrepido: quando mai fiorirono Scrittori di me si è notato nella Lezione precedente. maggior grido per difenderla; quando Sacerdoti, e Predicatori più eloquenti, e più espressa il supporre due Chiese, mentre non zelanti per predicarla, che nel maggior fer- ve n'è che una fola, come non v'è che un vore delle persecuzioni, e nelle maggiori Dio, una Fede, ed un Battesimo, come già tempeste dell' Eresie. Mai tanta pietà; Mai ssi è detto. La Chiesa non è altro che il Retanta innocenza di costumi ; Mai si è veduta gno di Dio, significato dal Profeta Danieltanta fortezza d'animo; Mai tanta carità , lo a'7. E questo non è che un solo; E la Sposanta pazienza, e tanto ardore di patire per fa di Cristo; chiamata nella Cantica a' 6. Gesti Cristo, come ne'tempi degli Appottoli, Una est Columba mea, persetta mea . La Chie. e ne' tre secoli seguenti, cioe nel maggior sa è l'Ovile di Cristo, di cui parla S. Gio: al colmo delle persecuzioni. Ma è pur anche c.10. Unum Ovile, & unus Pastor. La ragione vero, che mai la Chiefa fi dilatò con più ma-l è chiara, perchè tutti quelli che sono nella ravigliofo progresso. Nè vi è occasione di Chiefa, tendono unanimi, e concordi comumaravigliarsi. Sarebbe stata maggior ma-nemente ad un medesimo ultimo sine con i raviglia, se a tanti, e così evidenti prodi-medesimi mezzi principali, quali sono la gi, ne'quali appariva manifestamente la Fede, la Speranza, la Carità, ed i Sacra-Virtù Divina, ed all' esempio di virtù tanto menti. Non possono adunque esservi due fublimi, ed eroiche non si fosse resa l'Idola- Chiese: altrimenti bisognerebbe, che vi tria. Leggete S. Cipriano nel Sermone de fossero insieme due fini ultimi totalmente laplis. Conchiude molto elegantemente al tra se distinti, e due generi di mezzi princisuo solito S. Leone Papa: Nullo crudelitatis pali per giungere ad ess. genere destrui potest Sacramento Crucis Chri- Rispondo in terzo luog Iti fundata religio, Non minuitur persecutioni- contradice a fe stesso, ne mentisce assai conbus Ecclesia, sed augetur; & semper Domini- feguentemente, mentre ammette l'ammiens ager segete ditiori vestitur, dum grana,que nistrazione de' Sacramenti, e la predicaziofingula cadunt, multiplicata nascuntur. Serm. ne, come due contrassegni principali della z.in nat, SS. Petri & Pauli. ES. Bernardo. vera Chiefa. Ma dicami di grazia Calvi-Non verbofitate Philosophorum, nec cavilla- no: Si amministrano forse i Sacramenti a tionibus hareticorum, nec gladiis persecutorum cose invisibili, o predicano i Ministri ad un potuit Ecclesia, vel aliquando poteris supera- gregge invilibile? ri, ser. 76. in Cant. Anzi, soggiunge qui Ago- Rispondo in quarto luogo. Gesù Cristo flino. Improbatio hareticorum facit eminere ci rimette alla Chiefa per efser giudicaquid Ecclesiatna fentiat, Domine, O' quid ti. Matth. 18. babeat fana dollring. 1.7. Conf. s. 69.

CONTROVERSIA

Per la Visibilità della Chiefa.

e Calvino nel lib. 4. delle fue itti-

R. Rifpondo io in primo luogo, che gli vigore per quell'iltesso mezzo, col quale Eretici anno maliziosamente inventato gl'infedeli penfarono d'estinguerla. Osfer-lquesta risposta, per issuggire gli argomenti vino meco costoro, quando mai la Fede su sorti, e convincenti de'Cattolici, a'quali protessata si apertamente, e con animo si non possono adequatamente rispondere, co-

Rispondo in secondo luogo: effer pazzia

Rispondo in terzo luogo, che Calvino

-Vi farebte mai venuto in penfiero

cose invisibili. La Chiesa è composta sola- ca al cap. 11. mente di Fedeli, e Predellinati; dunque D. In qual maniera appartiene all'unità la Chiesa è invisibile; come se diceste : L'idella Chiesa l'aver un sol capo? Intelletto, e la Volontà dell' Uomo, anzi R. Perchè l'unione de' Membri del cor-

fenza dubbio non fono della voltra Chiefa; citato. dunque il loro Ministero è nullo. Che ve me pare?

### LEZIONE QUINTA.

De' Contrassegni della Chiesa.

Chiefa di Dio dalle radunanze di Satanaffo?

li ristringeremo a quattro, assegnati nel Pecore. Sotto i quali due nomi vien com-Simbolo di Cottantinopoli; cioè, che la presa la Chiesa universale, mentre col no-Chiefa di Dio è Una, Santa, Cattolica, me di Pecore si rappresentano i Vescovi, ed ed Appostolica. August. in Pfal. 147.

ne così gran moltitudine di persone?

la è, tiene una medesima Fede, i medesimi mella nella persona di S. Pietro. Sacramenti, i medesimi Riti, e riconosce il medefimo vero, e legittimo Pattore, cioè capo sia anche morto con la morte di San il Romano Pontefice, il quale, come no- Pietro? ta San Girolamo, fu eletto per unico Capo

Riformati, che Gesù Cristo abbia voluto principio sino al presente, senza alterazioburlarci con rimetterci ad una Chiefa, che ne veruna. A prima enim sui origine Ecclesia fecondo voi, è puramente immaginaria? per series Miassirgrum, O populorum in ca. Ma veniamo al vostro argomento. La quam primum accepit, religione, decurit, Fede, dite voi, e la Predettinazione sono parole di Sant Ambrogio sopra S.Lu-

l'Anima ilteffa è invitibile; dunque l'Uo- po. Millico di Gesù Critto (cioè della Chiemo è invisibile. O pure. La Divinità di Cri-la ) dipende principalmente dall'autorità di flo è invisibile, dunque Cristo è invisibile, questo capo, e perciò appartiene all'unità.

Trattanto, acciocche non paja che io della Chiefa, che ciascheduno de' suoi Fevoglia dissimulare qualche cola, faccio deli si sottometta al supremo capo di essa, quelta fola iltanza fopra la vostraminore si unifea, s'accosti, e comunichi con quelpropolizione. Sono predettinati, o no i lo nel suo ordine, e potto, che gli convievostri Ministri, o Calvinisti? Voi fenza ne, come appunto succede ne' membri del dubbio non lo sapete : Perchè solamente il corpo umano, de quali uno turba l'officio Signore sà quali siano coloro, che gli ap dell'altro, il che vien molto elegantemen-partengono; Ma se non sono predestinati, te descritto dall'Appossolo nel suogo sopra-

D. Se non v'è che una Chiefa di Gesà Critto, dunque gli Eretici, ed i Scifmatici, che la itracciano in tante parti, non

appartengono punto ad ella?

R. Queita è la verità, che già vi ho infegnato di fopra, e la vostra ragione è buona. D. Chi. ha fatto il Pontefice Romano

TOn vi fono alcuni contrassegni Capo della Chiesa, e Vicario di Gesa

R. Gesù Cristo medesimo in San Giovanni a' 21. Pasce agnos meos, pasce oves R. Al certo. Ed anche molti. Ma noi meas. Pasci i miei Agnelli, pasci le mie Appostolica. August. in Pfal. 147. | Parrochi, a'quali, per la vita spirituale D. Come può esser Una, mentre contie-che danno a' suoi sudditi, conviene questo nome; e col nome di Agnelli si rappresen-R. Perchè in qualunque luogo, dove el-tano i Laici Fedeli: e quelta gli fu com-

D. Ma non fi potrebbe dire : che questo

R. No, perchè il Salvator nostro quandella Chiefa, acciocchè si tolga ogni occa- do fece San Pietro capo della sua Chiefa, sione di Scisma. Iderco unus eligitur, ut ca- fabbricava sopra di lui la sua Chiesa, come pite constituto Schismatis tollatur occasio dib. gli aveva promesso con quelle parole: Tu contr. Iovin. Leggete l'Epist. dell'Apportolo es Petrus, & super hanc petram (cioè sopra agli Eses) cap. 4. Ed in questo consenso di di te, che sei la pietra sondamentale) adi-Fede, e fotto l'ubbidienza di quello Capo ficabo Ecclefi un meam. Matth. 16. in mafi è sempre mantenuta la Chiesa dal suo niera che tu ne porterai il peso, tu la sabbricherai, e governerai sino al fine del Mon- più persetta l'integrità di questo Sacro Cordo, non folo col tuo Ministero, ma anco- po, noi però tutti come dice l'Appostolo, facra con quello de tuoi Successori. Se adun- ciamo un corpo solo con Gesù Cristo, ne vi que voi togliete il capo, come resterà il è alcuno di questi membri, per piccolo che corpo? fe il fondamento, qual edificio fara fia, e di ufficio basso, e diverso, che non apqueito? se il Monarca, qual Regno? se il partenga alla connessione del capo. Il mede-Padre, qual famiglia? Quindi S. Cipriano limo S. Leone dice apertamente, che non ha nel libro de Unitate Ecclesia: Ur Dominus parte ne'Misteri Divini, chi si è allontanato unitatem manifestaret, unitatis originem ab uno incipientem auctoritate sua disposuit ..

altri, mantengono l'unità, e lo splendo- tri jungitur, meus est; beatitudini tua, idest

cafo noftro?

la Chiefa si pruova con la successione de' consente ancora S. Ireneo l. 3. contr. hæres. con serie continuata nella Cattedra di San me alla principale, dovevano tutte le altro Pietro, nella quale anno sempre regnato, assoggettarsi. Anzi S. Bernardo non dubie regnano con quella giurisdizione che loro to di scrivere, che la Gerarchia Ecclesiaè dovuta, come Eredi dell' autorità, e stica, composta di Patriarchi, di Primati, dell'ufficio Appostolico per il governo del- d' Arcivescovi, di Vescovi, di Preti, e di la Chiesa universale.

mo capo della Chiesa vaglia per istabili- come al loro supremo capo. .

re, e far conoscere l'unità di effa? R. Al certo: S. Optato nel lib, 2. contra posito? Parmen, dice, che perciò il Principe degli ma, acciocche in essa folse da tutti confer- do quei Vescovi a qual partito appigliarsi. vatal'unità della cattedra. E perciò S. Ci- stimo ben fatto S. Cipriano di configliarsi la chiama un Vescovato composto di molti prender quel pantito che da essa le sosse sugaltri tutti concordi, e conformi, Unum Epi- gerito, per chiuder la bocca a' Detrattori, feopatum multorum Episcoporum concordi Ricevute le lettere congregoli il Clero di numerofitate diffusum. In questa unità del Roma con alcuni Vescovi vicini, ed altri, Sacerdozio, provenuta in S. Pietro da Gesù che colà si erano ricoverati dalle Provincie Cristo, insegna S. Cipriano consistere l'uni- lontane per suggir la persecuzione, e consità della Chiefa. E San Leone nell' Ep. 84. derato maturamente il fatto, pronunziò, e bus, ut ex diversis membris Sacrati Corporis che il rimanente si rimettesse alla decisione integritas substitutanos samen omnes, sicut ait del futuro Pontesice, e trattando della causa Apolicius, in Christo Jesu unum sumus, nes degli Apostati si procedesse con l'ordine albet humilitas portionis. Abbenche la Chie-dilazione, si tenesse sospesa la causa, ed a

dal fondamento di Pietro. E.S. Girolamo nell' Ep. a S. Damaso protesta di non tener D. Io sò beniffimo, che in una fami- per sedele, chi non riconosce la cattedra glia succedendo i capi di essa gli uni agli Romana per Maestra. Si quis Cathedra Pere di effa: ma che ha da far quello nel Cathedra Petri, consocior. E nell'Epitafio di Marcella scrive, che Roma è un sicurissi. R. Nella medefima maniera l'unità del-mo porto di rifugio contro le Erefie. Al che Romani Pontefici, succedutisi l'un l'altro c. 3. scrivendo che alla Chicsa di Roma, co-Abati, subordinati gli uni agli altri, e tutti D. Anno poi i Santi Padri, e Dotto [al Sommo Pontefice', rappresenta l'ordine ri creduto, che l'esservi un solo, e supre-selle Gerarchie cesesti subordinate a Dio,

D. Avete voi un'esempio a questo pro-

R. Eccolo. Trattandosi nelle Chiese dell' Appostoli su collocato nella cattedra di Ro- Affrica la causa degli Apostati, e non sapenpriano lib. r. ep. chiama quella Chiefa col leon la Sede Appostolica in un negozio così nome di Chiefa principale, e nel l. 4.ep. 2. arduo, quantunque allora fosse vacante, e e Serm. 4. della sua ordinazione: licet uni- volle che si avesse per ben fatto, quanto era versa Ecclesia distinctis erdinata sit gradi- stato fin allora ordinato da S.Cipriano; ma quisquam ab alterius ita divisus est officio, ut tre volte praticato dalla Chiesa Romana, non ad comexionem pertineat capitis cujus li- cioè, che di coloro, li quali potevano patir la sa sia ordinata in tanti gradi distinti, ac-moribondi infermi si concedesse l'assoluziociocchè dalla diversità de' membri rifulti ne, purch! dassero segui di vera penitenza.

dato a S. Cipriano, con fignificargli che in Chiefa Cattolica . Quel confenso universimil modo si era provisto univerlalmente sale de Popoli . li quali tutti professano una a tutte le altre Chiese che ne avevano biso-medesima Fede, una medesima Dottrina. gno, come afferma il medesimo Santo . Quell'autorità fondata co' Miracoli, nutri-Onde si vede chiaramente, che l'ubbidien- ta con la speranza, accresciuta con la caza al Romano Pontefice servi sempre a' rità, e confermata dall'antichità. Quella Crissiani di contrassegno evidente per di-serie non mai interrotta de' Pontefici, da scernere i veri Fedeli dagli Eretici, e da' S. Pietro, a cui il Signore dopo la sua rilur-Scismatici, Cypr. ep. 30. & 31...

D. Vorrei sapere, come l'intendessero a'nostri tempi.

ni della Chiefa Romana,

chiarato?

5-85561.55 DE BURGOS re S. Ireneo al 1.3, 6.3, adversus hærefes. S. desimo tempo. Senti le sue parole. Super Cipriano I. de Unit. Ecclefre, & I. 1. ep. 6. Cathedram Moyfis federunt Scriba, & Pha-Tertull, nel lib. de præscript. S. Ambrogio rifai: Omnia ergo quacunque dixerine vobis nell'Orazione de obitu Satyri. S. Girol, ad fervate, & facite : fecundum verò opera corum Damas. sapra colleg. S. Optat. l. 2. contra molite facere: Dieuni enim, & non faciunt. Donat. e S. Agost. nell'Ep. 165. li quali tut. Se a queste parole del Signore, seguita a ti fanno gran caso della serie de' Pontefici dire il santo Dottore, faceste riffessione, o mai interiotta in tempo alcuno. Numerate; Donatilli (potressimo noi dire, o Lutera-dice S. Agostino, Sacerdotes vel ab ipsa Pe-ni, o Galvinisti) forse che dopo avere ssotri Sede, O in ordine illo Patrum, quis cui gato la vostra rabbia privatamente con i succeffit, videte . Ipsa est petra, quam non vin- Fedeli, non virivolgereite a calunniare la cunt superbaimserorum porta. Lo fteffp scri- Madre che è la Chiesa, qual non volete rivendo contro l'Ep. de Manichei detta del conoscere per tale: Ma che vuol dir tutto fondamento al c.4 Ut omittam finestiffinam quello? le non che non fapete cofa vi diciafapientiam, multa sunt alia, que in Caeboli-te, e pure non sapete se non dir male. ca Ecclesia gremio me justissime tenent . Te- D. Dunque non è dell'Ovile di Cristo,

auctoritas miraculis inchouta, Spe nutrita, tefice di Roma?

Questo Decreto su dal clero Romano man-tri giustissimi motivi mi tengono unito alla rezione raccomandò le sue pecorelle, sino

in questo satto gli Appostoli.

Non posso qui tralasciare ciò, che scrive
R. L'Appostolo Paolo quatterdici anni S, Agostino contro Petiliano Donatista al dopo la sua conversione, andò in Gerusa- cap. 51. Se tutti i Fedeli, che professano la lemme a conferire con S. Pietro l'Evange-Fede della Chiefa Romana, foffero tali, lio che predicava; e ciò, affinchè i Popoli come tu sfacciatamente pretendi che fiano, vedendolo comunicare col capo della Chie-che ragione hai perciò di accufarne la Catfa, non avessero alcun dubbio della dottrina tedra della Chiesa Romana, santificata in sua. Non vi è miglior pruova, nè più sicura, primo luogo da San Pietro, ed oggi da Ana-per conoscer la dottrina vera dalla salsa, stasso Perchè chiami tu la Cattedra Apquanto l'esaminar diligentemente se s'ac-postolica, cattedra di pestilenza? Forse percorda co' fentimenti, e con le tradizioni del chè vi fono talora in essa persone che inse-Principe degli Appostoli, e con le tradizio- gnano la Legge, e non l'osservano? Tu Junque vuoi saperne più di Gesù Cristo, D. I Santi Padri intendono poi comune- che trattando co' Farifei conosciuti da esso mente questa dottrina nel modo da voi di- per uomini di questa tempera, non perciò mai incolpò la loro Cattedra, anzi che lo-R. Così è e potete chiarityene col legge-dolla pubblicamente, e riprese essi nel me-

net confensia populorum, atque pentium, tenet cioè della Chiesa, chi non la fente cot Pon-

Charitate aulia, vetuftate firmata . Tenet ab R. Non più che Simone il Mago, il quale. ipfa Sede Petri, cui pascendas oves suas post si separo, e ribello da S. Pietro primo Parefurrectionem Dominus commendavit, ufque flore . e pietra fondamentale della Chiefa . ad prafeniem Episcopatum successio Sacerdo Per quetto fine l'Appottolo Paolo, come si è tum : cioè dire : Tralasciando di parlare detto di sopra, l'anno decimoquarto dopo della fincerità della fua dottrina, molti al- la sua conversione, andò in Gerufalein-

me per conferire con Pietro, e con gli altri è veramente qual ce la descrive l'Apposto-Appostoli l'Evangelio che predicava, per lo: Unum corpus, 6º unus spiritus, sient vocanon correre a vuoto, come egli dice, cioè si estis in una spe vocationis vestra, unus Doper convincere di fassità certi fassi Apposto-minus, una Fides, unum Baptisma, unus li di quel tempo, li quali calunniavano la Deus, O Pater omnium. Eph. 4. Tuttociò sua dottrina, dicendo, che non era confor-avviene perchè la Cattedra di S. Pietro, da me a quella che predicavano gli altri Ap-cui fa capo la Chiefa Universale, è catte-postoli; e con queste falsità studiavansi di dra di Unità. Rivolgetevi a qualunque screditarla, ed impedire il profitto alle sue parte volete, in tutti i luoghi che riconoprediche ed alle sue satiohe. Così spiega scono la santa Sede per capo, voi vederete questo passo con molti altri Santi, e Dotto- che tutti sono conformi nella Fede. Tutti ri,S. Agostino nel 1.28, contra Faustum c.4. sono consimili, e conformi nel digiunare, dove conchiude da questo fatto dell'Appo- nel pregare, e nel santificare. Tantochè vi stolo, che la Parola di Dio, ancorche incon- sarà facile il conoscere, che in ciò che ritrastabile, ed evidente, e molto più coloro guarda la Religione, sono sutti un sol cuo-che sono deputati a predicarla, anno biso-re, ed un'Anima sola. Per il contrario, se voi gno della tellimonianza, e dell'autorità de- vi metterete a confiderare quelli che si sogli Uomini, cioè del Pastore Universale, e sno separati dalla santa Sede Appostolica, Capo della Chiefa.

na, il qual venne a Roma per configliarfi vide linguas corum, quoniam vidi iniquetacon Papa Aniceto sopra certe difficoltà in-tem, O contradictionem in civitate . Pf. 54. forte nella sua Chiesa circa il tempo, in cui Che rimedio vi sarà dunque per costoro? A.

Rom. 26. Jan.

Romana Teodoreto Vescovo nella sua let- nes? ad Ecclesiam revertantur, in qua tamtera 2 S. Leone Papa, dicendo: Se l'Appo- etfi cunclarum fint diverfitates l'inguarum stolo Paolo Banditore della Verità,e Trom. ana tamen est imqua, una fides cordis. Voba dello Spirito fanto ricorse a S.Pietro per gliono essi parlar un medesimo linguaggio? la decissone di alcuni dubbi della Legge, Ritornino nella Chiesa, dove tutti i Popocon trovarsi tra' cristiani di Antiochia; con li, benchè distinti tra se nella diversità demaggior ragione noi, che siamo deboli, ed gl'Idiomi parlano della Fede col suo linabjetti, ricorriamo alla vostra Appostolica guaggio del cuore. Sede, per ricever la medicina conveniente alle piaghe delle nostre Chiese. Imperocchè a voi in tutto spetta questo primato, e questa autorità.

D. Nelle altre circostanze poi quali voi dicevate appartenere all'unità della Chie-D. DEr qual ragione la Chiesa di Gesù fa,cioè l'avere i medefimi Sacrameti, l'amministrargli nella medesima forma, e ma-i

della Fede, nella medefima Dottrina, nelle ed i Sacramenti. Per questa ragione l'Appovanza delle medelime Leggi ci mostra evi- tati di carnalità, e di vizi enormissimi; e

voi vederete in essi adempita l'imprecazio-Così fece S. Policarpo Vefcovo di Smir-ne del Real Profeta: Pracipita Domine, didovesse celebrarsi la fanta Pasqua. Brev. scoltino S. Agostino, che scrivendo sopra questo Salmo così prononzia. Volunt ipfi la-Così argomenta a favore della Chiefa big uno , unaque lingua cofden eloqui fermo-

LEZIONE SESTA.

Perche si chiami Santa.

· Crifto fi chiama fanta?

R. Per molte ragioni. Primieramente fi niera, il convenire nel medesimo culto di chiama fanta, perchè è confacrata, e dedi-Dio, e nelle medefime cerimonie, e cofe si- cata a Dio ed in questo fenso possono chiamili,non vi pare che vi fia difficoltà alcuna? marsi fanti quei Fedeli medesimi, che sono R. Nessuna affatto. L'ammirabile con-macchiati di peccato, perchè sono Popolo senso de' Popoli in tanti secoli nelle cose di Dio, e dedicati a lui, mediante la Fede medefime cerimonie, nella medefima am- ftolo chiama i Corinti fantificati, e fanti, minitirazione de' Sacramenti, nell'offer-benche tra esti ve ne fossero molti imbratdentemente l'unità della Chiefa, e che ella per questa ragione ancora lasciano d'el-

ser chiamati col nome della loro professio- tù, e non approva alcun vizio. Lex Domine quegli Artefici, che non lavorano esat- ni immaculata convertens animas . Pfal. 18. tamente in effa.

gam, aut aliquid hujusmodi, sed ut sit san-civit. Ela, & immaculata. Ephes. 5. Per questa D. ragione non lascia di esser tenuto per bello, numero de' cattivi, che de' buoni, per qual chi veramente è bello di faccia, benchè fia cagione la Chiefa fi chiama più tofto fanta, difforme in qualche altra parte del corpo che empia? Così il corpo della Chiefa può chiamarfi R. Perch

membri pon siano veramente tali.

del Battesimo, e della remissione de' pecca- Ec. les. 16. ti. Non è prosonzione, non è temerità que D. In qual maniera può la santità esser state E' verità insegnata dall'Appostolo: Qui- il contrassegno della vera Chiesa, mentre è sunque in Christo baptizati estis, Christum una qualità invisibile, che dimora nell'Aniinduistis. Galat. 3. Se i battezzati sono ma, e nell'interno dell'Uomo? membri di Gesù Cristo, contuttociò non ar discono dire di ester santi, sanno ingiuria all'Uomo invisibile, si conosce da' movimencede questa santificazione.

to di Dio, il vero facrificio, ed i Sacramen-geneibus c.55. Ed il Salvatore in S. Matteo: ti, per mezzo de'quali come d'instromenti Sis luceat dux vestra coram hominibus, ut vi-Iddio opera la vera fantità nell'Anime de' deans opera vestra bona; C.c. Matth. 5. Comente si trova in sostanza la vera santità, ni acciocchè vedano le vostre buone opere e suori di essa l'appareza sola, e questa poi è Ed in fatti nel principio della Chiesa i la veste de' Lupi, quando vogliono masche-Gentili si maravigliavano della santità di

dove di tutte le altre sette di Pagani, Ereti-Secondariamente la Chiesa si chiama ci, Giudei, e Scismatici non ve n'è pura una, santa, perchè il suo capo, cioè Gesù Cristo che non abbia insegnato errori manisesti è fanto, anzi il Santo de fanti, fonte, ed contro i buoni costumi, e contro il lume origine d'ogni fantità, il quale con i Doni, naturale, e perciò nessuno de' seguaci loro e con la grazia dello Spirito santo la monda, è mai giunto ad una vera santità. Legge-e la santifica: Ut exhiberet ipse sibi glorio sam, te Sant' Ambrogio nel lib. 4. e seguenti Ecclesiam, non babentem maculam, aut ru- contra Gentes, e S. Agostino nel lib. 7. de

D. Effendo più grande nella Chiesa il

R. Perchè la Grazia, e la carità sono assolutamente fanto, benche alcuni suoi sua propria dote, suo ornamento, e sua bellezza, che procedono dalla fua medefima Con ragione adunque dice S. Agostino, natura; ma l'iniquità le è straniera, ed alieche giustamente, non solo il Proseta David, na dalla sua natura. In secondo luogo, perma molto più la Chiela può dire a Dio lchè si distingue dalle altre Sette per mezzo Custodi animam meam, quoniam sanctus della fantità, la quale è il suo proprio confum. Pf. 85. Custodite l'Anima mia, o Si-trassegno. Terzo, perchè la qualità di esser gnore, perchè io sono santo. Si sì, dice il san-santa, è la più nobile qualità che sia in esto, qualunque cristiano può gloriarsi di que- sa, e per la quale s'innalza sopra tutte le sto bel titolo, perchè gli conviene, tanto per sitre; e perciò dice la scrittura: Melior est la Grazia santificante quanto per la Grazia unus timens Deum, quam mille filii impii.

suo capo. Dica pur dunque qualsivoglia ti, dalle azioni, ed operazioni esterne, così Fedele: Io sono santo; e dira bene. Non la fantità della Chiesa si conosce dagli atti sarà quello atto di superbia, ma di gratitu- delle virtù esterni, e da' suoi esercizi. Di dine, perchè la gloria è di Dio, da cui pro- questo segno ci avvertì Isaia: Sicut terra profert germen fuum, O' ficut hortus femen Terzo. La Chiefa si chiama santa, per-suu germinat, sta Dominus Deus germinare chè in essa solamente si trovano il vero cul-saciet justiciam, O laudem coram universis Fedeli; in maniera che nella Chiesa sola-sì risplenda la vostra luce avanti gli Uomirarsi da Pecore, come ci avvisa il Salvatore. lessa, la qual vedevano manifestarsi nella Quarto. La Chiefa si chiama fanta, per- vita, e conservazione de' Cristiani. Ad-chè essa sola prosessa Leggi giustissime, otti mirantar non concurrentibus vobis in cammi configlia ed abbraccia tutte le vere Vir-dem luxurie confusionem . 1. Petr. 4. Legsiese

gete S. Agostino nel l. demoribus Ecclesias Cristo comando a' suoi Appostoli che pre-

tamente da essi come falsi, ed inventati a & populis, & linguis. capriccio, ma non già parve così a quel granuto nella Chiesa Cattolica dalla forza, e Eretici medesimi, come nota S. Agostino, dalla confiderazione de' fuoi miracoli.

Terzo: si manifetta la santità della Chieveduto ancora ne' nostri ultimi tempi.

Quarto: non vi è forse cosa che pruovi quanto la castità, custodita da molti Cattoè una virtà Angelica, che orna fingolarmente la Chiefa, e la rende ammirabile ane la grazia di Dio, è possibile la castità. Quindi è, che tra' Cattolici vi sono state in ogni tempo Vergini, e case di Vergini dell' uno,e dell'altro sesso; dovechè tra gli Eretici non vi furono mai nè Vergini, nè Chioftri,nè Monaci, nè Monasteri, anzi nè meno Ministri fregiati di questa bella virtù.

D. Per qual ragione la Chiesa si chiama

Cattolica, cioè Universale?

R. Per tre ragioni. La prima, perchè riceve persone di qualunque condizione, e stato. Imperocchè la Chiesa non dipende da veruna famiglia particolare, come la Chiefa del Vecchio Testamento compren-lica, perchè in ogni tempo ha professato la deva parricolarmente i discendenti del Pa- medesima Fede, ed i medesimi riti, e ceritriarca Giacobbe, perchè nella Criefa Cat- monie, le stesse maniere di operare, e di regtolica : Non oft diffinctio Judai , & Graci . gere. Vide Aug. l. de unit. Eccl. c. 2. 3. 6. ep. Rom. 10. Ella stà aperta per chiunque vuol 48. 50. 161. 170. O cont. epift. Fund. c.4. entrarvi, perche il Battesimo si da a chi lo chiede, sia egli nobile, o ignobile, e ricco, o re la continuazione della Chiesa dal principovero, fervo, o libero, non importa. Qui pio del Mondo, cioè dal tempo di Abele fin crediderit, O baptizatus fuerit, falvus erit. | a quello di Cristo, e da Cristo sino a' tempi Matth. 28. Marc. 16. Luc. 24. Act. 1. E Gesu nostri, col nominare ad une ad uno tutti i

dicallero l'Evangelio indifferentemente a Secondariamente la fantità della Chicfa tutti : Pradicate Evangelium omni Creatusi manisetta per mezzo de' Miracoli operati ra . Apoc. 7. Isa. 60. 61. Ps. 46. 65. 71. Ed in da' servi di Dio in confermazione della Fe- fatti dall'Isola di Patmos con occhio profede, e questi sono testimoni infallibili della tico vide l'Evangelista S.Giovanni la Chicfantità, come si è detto altrove. Veggano i sa trionfante composta di Campioni d'ogni Gentili, i Turchi, i Giudei, e gli Eretici se nazione, arrolati quaggiù in terra sotto la un folo possono addurne con verità operato bandiera di Cristo dalla Chiesa militante : da esti. E' vero, che i nostri si negano assolu- Turbam ex omnibus pentibus, O tribubus,

In secondo luogo si chiama Cattolica. de intelletto di Agostino, il quale scrivendo perchè è diffusa per tutto il Mondo, e si contro l'Ep. Fund. c. 4. e 3. e nel l. de Util. litende per tutti i Regni, per tutte le Procred. c.14. e 27. confessa di essere stato rite- vincie, e per tutte le Nazioni, tantochè gli quando parlano di essa con gente straniera. sono coltretti a loro malgrado chiamarla fa per il dono di Profezia, comunicato in Cattolica, per esser con questo titolo, e con ogni tempo a'gran Santi di essa, come si è questa differenza conosciuta, e chiamata per tutto il Mondo. Adeo ut Haretici ipfi,velint nolint, quando non cum fuis, fed cum expiù manifestamente la santità della Chiesa trancis loquuntur, Catholicam, non aliter, quam Catholicam vocent; non enim poffunt lici perfettamente fino alla morte. Cotesta intelligi, nisi hoc cam nomine discernant, quo ab universo orbe nuncupatur, Aug. de vera Relig. e.6. Ha l'Erefia ancor effa col fuo peche a' medesimi suoi Avversarj. A' soli Cat-silifero fiato avvelenato buona parte del tolici, come a quelli che anno la vera Fede, Mondo, in modo che rare sono se Provincie, che in parte almeno non fiano state infette da quest' Idra infernale. Ma tanto è tra se discorde nella diversità degli errori, come i veleni fono tra se differenti, e diversi nella rea qualità loro. Altri sono gli errori dell'Oriente, altri dell'Occidente, altri del Mezzo giorno, altri del Settentrione; Anzi nelle medefime Provincie vi fono molte Sette tanto divise, e discordi tra di se, che l'una chiama l'altra Eretica, ed in nulla più convengono, che nell'odio che portano alla verità.

In terzo luogo la Chiefa fi chiama Catto-

Nè qui sarebbe difficile a noi il dimottra-

Pontefici, che dopo gli Apostoli anno go- cubi audieris eos, qui dicuntur Christi, non à vernato la Chiesa, ed insegnato la medesi- Domino Jesu Christo, sed à quoquam alio ma Dottrina che noi crediamo, e professia- nuncupari, utputa Marcionistas, Valentiniamo; non così può dire di se nè pur una dell' nos, Montenses, sive Campitas, scito non Ec-altre Sette. Il Pagancsimo ebbe il suo prin- clesiam Cristi, sed Antichristi esse Synagogam. cipio molti fecoli dopo la Creazione del Ex hoc enim ipfo, quod postea instituti sunt, Mondo, ed ora è spiantato affatto, almeno eos se esse indicant, quos suturos Apostolus tra le Nazioni più colte, e più civili; e di pranuntiavit; cioè, lo vi dirò schietta, e tante Erefie nate dopo la venuta di Gesù brevemente il mio parere: Aversi a restare Cristo, o che svanirono, o che svaniranno in in quella Chiesa, la quale sondata daeli breve, e per pruova si vede, che non possono Apostoli dura fino al giorno d'oggi. Se vi durar lungo tempo; onde Sant' Agostino avverrà di sentire, che alcuni tenuti per spiegando quel verso del Salmo 17. Ad ni- aderenti di Gesù Cristo, non prendano il hilum devenient tanquam aqua decurrens, nome da lui, ma da alcun altro, come Marebbe a dire, che l'Eresse sono simili a' tor-cioniti, Valentiniani, Montensi,o Campiti renti, che gonsi per le nevi liquesatte, cor-( Luterani, e Calvinisti, diremo noi ) saprono a precipizio per qualche tempo con piate che non anno che fare con la Chiefa gran furia, e strepito, ma poi s'inaridisco-di Cristo, ma che sono della Sinagoga dell' no, e non lasciano altra memoria di se, che Anticristo. Al solo spacciarsi che fanno per arena, e immondezze. Non vos teneant, dice novelli Settari, fi danno a conoscere di esquesto Santo, fratres, quidam finvii, qui di- sere di quella razza di gente già predetta cuntur torrenses: hyemalibus aquis implen-dall'Appostolo. Chi prende il nome da altti tur, aqua ad tempus per/trepit, mox ceffant, che da Gesù Cristo, soggiunge Lattanzio, diu stave non possunt. Multa hareses jam mor- mostra di non esser più Cristiano. Christiani tua funt : Cucurrerunt in rivis fuis quantum effe desierunt, qui Christi nomine amisso, hupotuerunt, siccati sunt rivi, vix memoria eo- mana, O externa vocabula induetunt, c. 4. 8. rum reperitur. Ad nihilum devenient tan- 39. E Sant' Atanasio : A Christo Christiani quam aqua decurrens.

na . Esta è come uno di quei fiumi Reali , li animas praseferum. Ser. cont. Arianos . Noi quali perchê nascono da sonte vivo, ed in-lda Gesù Cristo abbiamo l'discre, ed il noefausto, sempre corrono al Mare con un cor-fo mai interrotto: Da' tempi degli Apposto-rigine della sua sede, ha ragione di distinli fin' ora, non è passata età, non secolo al- guersi dagli altri col nome del suo Legislato. cuno, in cui la Chiefa non abbia celebrato re. Messe per i Vivi, e per i Morti, offervato le Felle, ed i Digiuni, invocato i Santi, onorato le loro Reliquie, ed approvato i

Voti religiosi.

tolico?

R. Quello veramente è,e deve chiamarluogo, e crede ancora al presente.

ro per tutti il rimanere?

illa effe Ecclefia permanendum, que ab Apo- tempo degli Appostoli fino al prefente. flolis sundata usque ad diem hane durat. Si- D. Io mi maraviglio, che voi facciate

Jumus, O' nuncupamur, qui al junde fidei fue. Non è di questa natura la Chiesa Roma- originem deducunt, meritò aufforum suorum,

# LEZIONE SETTIMA.

· Perche fi chiami Appostolica . .

D. Chi deve dunque effer chiamato Cat- D. PEr qual ragione chiamate voi la Chiefa col nome di Appostolica? R. Queilo è il quarto Segno della Chiefi Cattolico, il qual crede tutto ciò che la fa, di'esser essa Appostolica, cioè fondata Santa Chiefa ha creduto in ogni tempo, el col Ministero degli Appostoli, e di averne sempre seguito l'autorità, e le leggi di S. D. In qual Chiefa adunque stimate sicu- Pietro in primo luogo, e poi successivamente de Romani Pontefici suoi Successori; e R. Vi risponde S.Girolamo nel suo Dia- per questo si chiama Appostolica. In questa logo contro i Luciferiani : Brevem tibi, aper- lola Chiela, come già abbiamo detto, li trotamque animi mei fentenciam proferam : in va la serie, e successione de' Pontefici, dal

tanta stima di questa Successione de' Ponte- con successione legittima, e continua an-

fici nella Sede Appostolica?

gione, se questo è il paragone, col quale i ne quett'argomento. Quella Congregazio-Santi Padri stimarono sempre che si conosca ne d'Uomini, secondo il Concilio di Cola vera Chiesa, esi discerna dall'altre? S. stantinopoli, si ha solamente a tener per Ireno l. 3. c. 3. sece il Catalogo de' Romani la vera, e legittima Chiesa di Cristo, la Pontefici, da S. Pietro fino a Sant' Eleute- quale è una, Santa, Cattolica, ed Apporie, per la qual Successione insegna, che stolica, ma tale solamente si è la Congregatutte l'Eresse restano confuse, e convinte; zione de' Fedeli, che ubbidisce al Romano e nel l. 4. c. 42. insegna, doversi dar credito Pontesce, come si è provato di sopra; dun-solamente a' Successori degli Appostoli, a' que quella sola è la vera, e legittima Chiesa quali solamente, non ad altri estata con-di Cristo. fegnata la vera Dottrina.

Vengano alla prova gli Eretici, dice Tertulliano, lib. 4. de prafe. c. 3. e mi mostrino l'origine delle lor Chiese; facciano un Catalogo de' loro Vescovi, e vedano se questa successione è continua, o se sa capo D. da qualche Appostolo, o almeno da qualche Persona Appostolica. Leggete S. Epifanio hær. 27. ed Optat. Milevit. l. 2. cont. Par-la vera Chiefa, di cui si è parlato, sono parmen, che in questa maniera interroga i Do-|tecipi di tutti li beni spirituali di essa. Dicenatisti: Vos Cathedra vestra originem osten- va David, rallegrandosi in persona di uno di dite, qui vultis vobis Sanctam Ecclesiam esti: Particeps ego sum omnium timentium vindicare: Voi, che pretendete che la vo- te. Pf. 118. Vedete S. Ambrogio nella spiestra Chiesa sia la vera, e la Santa, mostra-gazione di questo Salmo. te l'origine della vostra Chiesa, e Dot-

trina. Ah che io non mi voglio partire dalla Chiesa? Cattedra di Pietro: ( dice S. Girolamo) R. Sono i Sacramenti, ed i Sacrifici, le Sò che la Chiesa è fabbricata sopra quel-Orazioni, e le Indulgenze, gli Uffici Di-Sant' Ambrogio, e San Cipriano addotti di mortificazioni, ec. fopra.

D. Voi dunque stimate, che la Chiesa conto questa Comunione de Santi, cioè di sia denominata Appostolica principalmente essere partecipe di tutti i beni spirituali della a riguardo dell' Appostolo San Pietro, a cui Chiesa?

meam.

no governato fin ora la Chiesa di Dio. Da R. Non vi par forse che io ne abbia ra- ciò che si è detto in quella Lezione, cavatc-

#### LEZIONE OTTAVA.

Sanctorum Communionem.

Osa intendete voi per queste parole : Comunione de' Santi?

R. Che tutti quelli che sono membri del-

D. Quali sono questi beni spirituali, de' quali sono partecipi tutti i Fedeli della

la-Pietra. Non vi è Mensa per il vero vini, che si applicano dalla Chiesa a quest' Agnello fuori di questa Casa. Chi non è in effetto. E di più le buone opere di ciascheessa, è prosano. Leggete Sant' Agostino, duno in particolare, cioè le penitenze, le

D. Merita poi di esser tenuta in sì gran

fu commessa, e sopra di cui su sabbricata? R. Certissimo. A questo fine composero R. Alcerto che sì. E ben può riconoscer- il Simbolo gli Appostoli, il qual ci servis-fi la sodezza del sondamento dalla stabilità se di compendio delle cose che dovevano esdella fabbrica, mentre la Cattedra di es-ser credute da noi; a questo fine portarono fa non ha ceduto ne all'urto delle perfe- con la predicazione l'Evangelio per tutto il cuzioni, nè alla tempesta dell' Eresie secon- Mondo;a questo fine ci lasciarono in inscritdo la promessa del Salvatore: Tu es Petrus, ito la loro Dottrina, acciocchè tutti entraf-O super hane petram adificabo Ecclesiam simo in questa Santa, ampia, e beata Comunione de' Santi, ed una volta ammessi Da questa Cattedra è il fondamento del- vi perseverassimo costantemente, per render la Chiela, e da questo punto partono le li- grazie a Dio incessantemente d'un sì gran nee de Pontesici, e de Vescovi, li quali beneficio: Cum gaudio gratias agentes Deo Sanctorum in lumine, Coloff. 1. A questo fine una certa comunicazione, ed unione nel ancora protesta S.Giovanni l'Evangelista di prosessar una medesima Fede, nell'insegnar indrizzare le sue fatiche; Ut O' vos societa- una medesima Dottrina, nell'usare i medesem habeatis nobifcum, O focietas nostra sit simi Sacramenti, nell'ajutarsi scambievolsum Patre, O' cum Filio ejus Jesu Christo . mente, e nel partecipare de meriti delle Ep. 1. cap. 1.

Simbolo, e distinto dagli altri?

cramenti.

la Chiefa.

R. Ve lo spiego con una similitudine che Chiesa? Aug. tract, 12. in Joan, è molto famigliare, e frequente nelle Sacre D. Bisogna ben dire adunque, che sia feli-Carte. Noi vediamo, che il corpo umano ce lo stato di quelli, cha partecipano di queè composto di molti membri trà se diversi, sta Comunione, e fratellanza. i quali uniti insieme compongono il corpo, R. E' verissimo. Possono dire di avere ma benche diverse siano le funzioni di cias- una caparra dello stato felice de' Cittadini cheduno di essi, contuttociò passa tra loro Celesti, e perciò aspirarvi anticipatamenuna certa simpatia, ed amore, che al ri-te col Salmista: Quam dilecta tabernacula fentirfi d'uno di effi per dolore, tutti gli al- tue, Domine Virtutum! Concupifcit, & detri si risentono, e se uno gode, tutti anco- ficit anima mea in Atria Domini . O pure . ra concorreno nel godimento: Vos estis Cor-Beati, qui habitant in dome tua Domine, pus Chrissi, & membra de membro. Cor. 12. Psal. 83.
Così è, dice l'Appostolo. Quello che accade

D. Questa Comunione de Santi comnel corpo umano, accade altresì nel Corpo prende forse i Giudei, ed i Gentili, men-Millico di Gesà Cristo, qual'è la Chiefa ltre persistono ne lor errori?

Patri, qui dignos nos fecit in partem fortis | Paffa tra' fuoi membri un certo concerto. orazioni, delle foddisfazioni, e delle pub-D. Questo punto della Comunione de' bliche dimostrazioni di allegrezza o di lut-

Santi, & forse un Articolo particolare del to. Nel corpo umano son molti, e diversi i membri: tutti anno proprie, ma infie-R. No, ma è una parte dell'Articolo me differenti le funzioni più, o meno deprecedente, come una spiegazione di quel- gne, e tutti insieme formano un sol corpo, lo, perche l'unità, e la semplicità dello al comodo, ed al bene di cui tutti indrizza-Spirito Santo, che governa la Chiesa, fa no le sue funzioni, ed operazioni, e non al che tutto il bene, che in comune spetta al di proprio, e particolare; Così accade nella lei corpo, sia anche proprio, e comune a Chiesa, la quale è composta di tanti, e sì ciascheduno de' suoi membri. Onde veg-differenti membri, quanti sono gli Uomini giamo, che il frutto de' Sacramenti, come di ogni nazione, e d'ogni condizione, e d' anche tutti gli altri beni spirituali, sono co- ogni età, che la compongono, Giudei, Gremuni a tutti quelli che con nodo di pace, e ci., Latini, ec. Ricchi, Poveri, Princi-di carità, sono incorporati in questa beata pi, Sudditi, Ecclessatici, e Laici, nella Comunione, e Compagnia, mediante il Bat- quale quantunque tutti questi membri siano tesimo: Questa è la ragione, per la quale i diversi, e diverse siano le loro sunzioni, con-Santi Padri aggiunsero nel Simbolo di Co-tuttoció quanto sanno operare di bene, tutstantinopoli, immediatamente dopo l'Ar-to và a beneficio comune, per esser membri ticolo della Chiesa, queste parole; Conse di un sol corpo, e d'una sola Chiesa uniti inteor unum Baptisma in remissionem peccato- sieme col nodo della Fede, e del Battesimo, rum. Quello però, che essi dissero del Bat-il quale è quel Sacramento, in cui si contrae tesimo, si deve anche intendere dell' Euca-l'affinità, e l'unione fraterna, di cui parliaristia, e di tutti gli altri Sacramenti, li qua-mo, come rigenerati da un medesimo Pali possiamo ricevere dopo il Battesimo, il dre, viviscati da un medesimo Spirito, e quale è come una porta di tutti gli altri Sa-congiunti ad un medesimo Capo, cioè a Gesu Criko, Signere, Mediatore, e Re-D. Vorrei che m'insegnaste con qualche dentor nostro. Che maraviglia adunque, se similitudine, come succeda questa comuni-satti membri di un tal Capo veniamo a cazione, o participazione d'opere sante nel- partecipare di tutte le spirituali influenze, le quali comunica al fuo corpo, qual'è la

R. No,

R. No, perchè non anno che fare con convenienza di foccorrere il nostro Prossiricevuto.

ne dite?

R. Nè meno essi, perchè si sono partiti questa Comunione de' Santi.

#### LEZIONE NONA.

Se i cattivi Cattolici partecipano della Comunione de Santi.

D. T Cattivi Cattolici, purche non siano recisi dal Corpo della Chiesa, sono esti partecipi della Comunione de' Santi?

R. Sì; perchè non lasciano, benchè tali, di membri morti per il peccato, non ricevono il frutto spirituale; di cui sono capaci sola- cap. 56. mente coloro che fono in grazia di Dio, benchè essendo incorporati alla Chiesa, sia- stre buone opere? no ajutati dalle orazioni di essa ricuperare da vita perduta della Grazia.

Chiesa, per esser partecipe della Comunio-) to di gloria accidentale.

ne de' Santi?

R. Sì alcerto . Ma voi vedete ancora che tra noi Viventia e le Anime del Purgaquanto maggiore sia il vantaggio di un Giu- torio? ito, che stando nel grembo della Chiefa attende con purità di cuore,e con amore a fervire a Dio, e con questo merita di aver Dio della Santa Messa, ed applichiamo molte Madre, e per Nutrice.

mente?

te discordie, e tante invidie tra quegli, che ad intercessione di Pascasio Diacono ancor anno Iddio per Padre in Cielo, e la Chie- penante in un Purgatorio, come racconta fa in Terra per Madre, nutriti poi nella me- il gran Pontefice S. Gregorio nel libro 4. defima Cafa, e Famiglia, pasciuti poi con de suoi Dialoghi al c. 40. i medefimi Sacramenti, che militano fotto D. I Beati in Cielo, pregano ancor effi una medefima bandiera, ed aspirano ad un per le Anime del Purgatorio? medesimo fine, e ad una medesima eredi- R.Si. tà? Eph. 4. 16.

la Chiesa, nella quale si entra solamente mo nelle sue necessità, evvi ajuto meglio per mezzo del Battefimo, il quale non anno impiegato di questo, o gratitudine, più dovuta, che il far partecipe de'i nostri beni D. E degli Erețici, e Scismatici, che temporali, chi sa partecipi noi de' suoi beni spirituali, mediante la Comunione de Santif Leggete come ne parla l' Appostolo nella 2. dalla Chiefa, fuori della quale non si truova la Corint. cap. 8. ed il comento che vi fa sopra S. Anfelmo.

D. Questa Comunione si truova ancor

effa tra'i Viventi, e i Beati? . .

R. Alcerto; perchè i Beati in Cielo pregano per noi , perciò nelle Litanie invochiamo i Santi, dicendo : Sancte Petre. Sante Paule, ora pro nobis, O'c.

D. Quali sono poi coloro, li quali in modo particolare godono del patrocinio de' Santi?

R. Quelli che con maggiore studio, e effer membri della Chiefa; ma perchè sono servore imitano le loro virtu. Vedete Sant' Agolf. Ser. 181. de temp. c. 13. e nell'Ench.

D. E che prò ne risulta a' Santi dalle no-

R. Se dall' imitar i loro buoni esempi. o dal leggere i Libri che compofero per nostro D. Sara dunque, a mio parere, sempre profitto, ne segue in noi emendazione di coun gran vantaggio all'Uomo, sia egli giusto, situmi, non v'è dubbio, che non provenga o peccatore, lo stare nel grembo della in loro un gran guadagno, ed accrescimen-

D. Questa Comunione, passa poi an-

R. Così è, ed a tal'effetto noi preghiamo per este, offeriamo per este il Sacrificio per Padre, e per Protettore, e la Chiefa per nostre buone opere a loro follievo. Leggete S. Agost. nell' Ench. c. 56, 109, e nel 1.10. D. E' adunque molto convenevole, che de Civit.c.9. Nè vi è dubbio, che ancor esse i Cristiani, come figli di una medesima Ma-Inon sacciano la parte loro: Così sece Geredre, si amino, ed ajutino scambievol-mia desonto, nel z.de'Maccabei a' 25.E che possino ajutarci lo dimostrò Dio più volte, R. Senza dubbio. A che tante gare tan-led in particolare coll'operare un miracolo

D. Da che avviene, che questa Comu-Se poi parliamo della obbligazione, o nione de Santi si stende sino al Cielo: ed al Purgatorio, ed abbraccia quanti Fedeli fo-

no nel Mondo? ... R. Perche, come si è detto di sopra, siccome nel corpo umano tutti i membri anno comunicazione tra di fe, non folo a beneficio di tutto il corpo, ma ancora a be- D. neficio di ciascheduno di loro, tantochè la mano quando non è impedita va in ajuto del po già è in Cielo, ficura del suo trionso; ni agli altri Fedeli. L'altra è ancor militante in Terra; la terza D. Chi ha questa autorità di separare i sconta i suoi debiti nel suoco del Purgato-Cristiani da questa Comunione, ed esclurio. Tutte e tre queste parti sono membri derli dalla Chiesa? di un corpo solo, e perciò s'ajutano scambievolmente, ricordevoli dell'Aleanza, strazione de' beni comuni della Chiesa. e Comunione de Santi, in cui entrarone vivendo in terra, comunicano a' membri quella potellà di Scomunicare? compagni, ed infermi tutto quel vigore', ed ajuto che pofiono.

virtù della Comunione de' Santi turto il be- Terra, e comandò che fosse tenuto per Etne spirituale vada a beneficio comune di nico, e Pubblicano, cioè non passasse alcututti i Fedeli, farà superfluo il pregare, o na comunicazione tra' Fedeli e quello, che

un Anima più che'd'un' altra?

Sacrificio, le Orazioni, e le buone opere Chiefa? 83. de Valore Misse.

i Vivi, come per i Morti?

soddissare scambievolmente l'uno per l'al-dole in preda al Lupo Insernale per qualche tro. E nella Comunione de Santi si sonda tempo, acciocche s' emendino: Ut spiritus nella Lezione undecima.

# LEZIONE DECIMA.

Della Scomunica.

V I fono de' Cristiani, che tal volta R. Sì, e questi si chiamano Scomunicapo, e de' piedi, quando occorre il bifogno. cati, li quali si chiamano con questo nome Vedi S. Tom. opusc. de Symb. Il simile acca- per significare che sono recisi, e separati de nella Chiefa, la quale è il Corpo Milti-dalla Comunione de' Santi, e come tali non co di Gesà Cristo. Una parte di questo cor- possono partecipare de beni spirituali comu-

R. I Prelati, li quali anno l'ammini-

D. Chi ha dato a' Prelati della Chiefa

R. Quel medefimo, che gli confegnò le chiavi della Chiefa, cioè l'autorità di go: D. Se così è come avete detto, che in vernarla, di legare, e di sciogliere sopra la pure offerire la Santa Mella in luffragio d' non ascoltaffe, ed ubbidisse la Chiesa.

D. La potettà di Scomunicare è ella con-R. Anzi no. Imperocchè quantunque il venevole, ed utile al buon governo della

per ragione della Comunione de Santi fia.

R. Al certo. Ella è molto utile, e conno in certa maniera comuni a tutti quelli, venevole. Suole alle volte un buon Padre che appartengono a quelta Comunione ; di famiglia caeciar di cafa un figliulo difcontutrociò maggiore fenza paragone è l'imbbidiente, acciocchè s'emendi, e s'umiutilità che arrecano a quelli, per li quali li. Questa è l'intenzione de Prelati co fi-si applicano particolarmente. Leggete la gli disubbidienti della Chiesa, quando li Somma di San Tommaso part. 3. quest. cacciano da essa con la Scomunica. 2. I Guardiani delle pecore fogliono separare D. Appartiene forse alla Comunione de'lle Pecore inferte dalle sane, e lasciarle in Santi il pregare scambievolmente tanto per preda a' Lupi se non guariscono : Ed i Prelati gettano fuori anche essi dall'ovile di Cri-R. Si; Anzi non solo il pregare, ma il sto le Pecore infette, e contumaci, lascianla ragione, e la pratica della Chiefa di con falvus sit in die Domini. ( 1.Cor. 5. ) 3.1 Prineeder le Indulgenze, delle quali parleremo cipi; ed i Magistrati anno le loro maniere di correggere, e di reprimere i loro Sudditi, insolenti, e contumaci; Così i Vescovi, ed i Prelati fi fervono dell' autorità di scomunicare, in cui consiste il nervo della disciplina Ecclesiastica , co-me di spada datagli da Dio, non già per uccidere, ma per rifanare, col recidere dal la Città di Tessalonica i giuochi Circenst J corpo della Chiesa, e dalla Comunione di quel Popolo chiamo in grazia di Buterico essa coloro, che già per sua colpa si fossero suo governatore un Cocchiero allora prifottratti dal sovve giogo del Signore, e dal-gione per un grave delitto, ma che per l'ubbidienza della sua Chiesa.

uso della Scomunica?

no di Cristo 57.

dal vedersi in queste angustie, entrò in se stesso, e licenziata l'incestuosa Principesfa, paísò con un' altra a legittime nozze.

Scomunica?

R. Senza dubbio. Imperocché è pur una gran difgrazia l'effer privato per fua colpa de' beni che provengono dalla Comunione de' Santi cioè del frutto delle Orazioni . de' Suffragi, de'Sacramenti, d'effer abbandonato da Dio, e confegnato al potere, ed alla tivale contro di noi, che quando ci vede fuomentare questitali anche nel corpo, co. me racconta Paolino nella Vita di Sant' Ambrogio -

munica ? .....

altro era molto famofo nel fuo efercizio.e ibbidienza della fua Chiefa. A trafficialiro erà molto tamoto nei tuo etercizio, e D. E'poi molto antico nella Chiefa quest' perciò molto stimato si e desiderato in quest la occasione! Nego il Governatore di libe-R. Antichissimo. La posero in pratica rarlo, e perche alla ripulsa aggiunse parogli Appostoli : Vedete l'Appostolo nella 1. a' le arroganti, e villane, passando il Popo-Cor. cap. 5, e nella 1. a Timot. cap. 1, Do-lo dalle preghière alle minaccie; e dalle poessi Concili, edi Prelati in ogni tempo, minaccie all' armi; finalmente concitato a Leggete il Baronio ne suoi Annali nell'an-sedizione l'uccise: Saputosi il fatto dall' Imperadore, fe ne idegno altamente, e ben-D. Vorrei che mi raccontalte qualche che dalle preghiere di Sant' Ambrogio, e esempio, da cui si vedesse, che Dio ap- di altri Vescovi parve piegato alla clemenpruova in Cielo la Scomunica proferita in za, ed al perdono, pure isligato occulta-Terra da Prelati della sua Chiesa . mente da Cortigiani, precipito senza ter-Ri Eccolo. Roberto Re di Francia con- mine, nè forma di giudizio alla vendetta, traffe matrimonio con una fua Parente, da la quale fu da fuoi Soldati efeguita con tancui ebbe un figlio mostruoso. Per rimedia-ito rigore, che ben sette mila persone in re a questo disordine i Vescovi della Fran- quella Città, senza distinzione ne di età, cia di comune parere fulminarono la Sco- ne di sesso, grandi, e piccoli, vecchi, e munica contro ambidue questi Principi, con giovani, cittadini, e forattieri, colpevoli, tanto terrore de' Sudditi, che in breve si vi- ed innocenti, mentre disarmati, o stanno inde il Re abbandonato da tutti, fuorche da tentia' publici spettacoli, o scorrono incandue Paggi, li quali lo fervivano con tanto ti le strade, caddeto svenati dal ferro con orrore, che levata la mensa gettavano al iscandalo di tutto il Mondo, per una crufuoco come immondi, ed abbominevoli i deltàsì grande. Pianfe lungamente la feiavafi di essa. Finalmente il Re, mortificato gura di quello sventurato Popolo S. Ambrogio, indi acceso di lanto zelo, rappresento con lettere l'enormità del fuo peccato all'Imperadore, e gli rimproverò la gran cru-D. Si deve adunque tar gran caso della deltà commessa, per la quale lo teneva per somunica?

Scomunicato, ed indegno di entrare in Chicfa. Ed in fatti quando già pentito del suo peccato pensò di entrarvi, si trovò incontro l'infrepido Prelato, che con fanta libertà gli vietò l'ingresso, ne pria l'ammesse, finche con otto mesi di pubblica penitenza, e di amarissime lagrime non ebbe rannia di Satanasso, che non mai tanto pre-llavato l'Anima sua. Volle di più il Santo, ed ottenne; che l'Imperadore pubblicasse ri del grembo della Chiefa nostra Madre, in una legge, per la quale dal giorno della segno di che, altre volte era solito di tor-sentza di morte, e consisca de beni sino all'esecuzione di essa, dovesse darsi a' Rei una dilazione di trenta giorni. Questo farto si racconta da molti Scrittori Ecclesialli-D. Non avreste esempio di persona, che ci, Russino, Teodoreto, Paolino, Sozo-abbia insegnato come debba stimarsi la Sco-meno, Sant Agostino, Sant Ambrogio, e lo riferifce il Baronio ne' fuoi Annali all' R. Eccone uno nella Persona del grande anno 390. Aggiunge Paolino una celebre Imperadore Teodolio . Devendoli fare nel risposta data da Sant'Ambrogio all' Impera-

gli rispose: Qui secuius es errantem, seque-pesantissimi fassi. Tutto in vano, perchè se panitenzem. Risposta tanto utile, e gra-ii giorno seguente su trovato come prima ta a Teodofio, che (al riferire di Teodore-gettato fuori del luogo sacro, senza alcuna to) quando poi su ammesso, ed introdotto lesione della tomba. Così avvenne per cinnella Chiefa, non ritto, ne genufiesso ma que volte. Finalmente attoniti per la mabondantissime lagrime il perdono de' suoi fano la sepoltura degli Asini . Finito che ebpeccati da Dio; dicendogli col Profeta a be il Vescovo il suo racconto, così rispole Adhasit pavimento Anima mea, vivifica me il Concilio : Ha voluto il Signore con quefecundum verbum tuum . Plal. 118.

effer affolti da' loro peccati?

morte, nel quale permette la Chiefa, che Ecclefiastica, ed i suffragi della Chiefa a' qualunque Sacerdote possa assolvere qual-mal viventi Cristiani, perchè l'attendere sivoglia Penitente da' peccati, e dalle cen- alle estorsioni, ed alle rapine, come sece cofure. Trid. Sell. 14. c. 17.

D. Che devono dunque fare i Scomunicati, quando essendo sani desiderano di esser Sepoltura Ecclesiastica coloro, che muojo-

affolti da' loro peccati.

R. Devono umiliarsi, ed ubbidire alla Chiefa, dar foddisfazione alla Parte offe-lluogo facro a quello fine, acciocche fiano sa, chiedere l'assoluzione dalla Scomuni-partecipi delle orazioni, o de' sustragi che ea da chi può darla, e poi confessare i suoi si fanno nella Chiesa; e perciò si nega a' Scopeccati col dovuto pentimento ad un Sa-lmunicati, perchè e in vita, e dopo morte ancerdote approvato.

32 D. Come tratta la Chiefa con i Scomu-ti veramente contriti. nicati, quando muojono non ancora scioltil. D. Con la Scomunica adunque si coope-

dalla Scomunica?

Defonti .

Burges un Cavaliere della nostra Diocesi in 6. Scomunidato su ucciso, il quale io mai volli D. Masse un Cristiano Scomunicato moassolvere , ne alle preghiere de' miei Amici, risse veramente contrito, non passerebbe ne de' suoi Parenti, e ciò per intimorire gli egli liberamente al Cielo? altri; perchè avea commesso molte rapine. R. Non vi passerebbe finchè non sosse Fu adunque sepolto, senza mia saputa, e assolto dalla Scomunica. Così afferma il Siconsen o , senza pompe , e senza esequie da gnore in S. Matteo Quodeunque ligaveris su-. alcuni Soldati. La mattina leguente fu tro-per terram, erit ligatup C in Calis, Massh. 16, vato il fuo corpo lungi dal Cimitero, nudo in terra, e pure il Sepolero pareva intatto. nica, pollono effer affolti da essa ancor do-L'aprirono i Soldati, e non vi trovarono al- poi morte do ...

dore, cioè, che mentre genufiesso, penti-tro che i panni, ne quali era stato involto. to chiede l'affoluzione dal Santo, dieen-Ripofero di nuovo il corpo nel luogo di pridogli, che anche David era stato omicida, ma, e per maggior sicurezza lo coprirono e pure Iddio gli avea perdonato, il Santo di maggior quantità di terra, e di molti, e profleso sul pavimento implorava con ab-ravialia del caso, gli diedero in luogo prosto caso maraviglioso autenticare, e far co-D. Non possono adunque i Scomunicati noscere visibilmente al Mondo l'autorità che ha dato alla sua Chiesa, e la ragione R. No, eccetto che nell'articolo della che anno i Vescovi di negare la Sepoltura stui, è mestiero da Ateitta, non da Cristiano.

D. Per qual cagione sono privati della

no Scomunicati?

R. Perchè a' Cristiani si dà Sepoltura ia cora ne sono privi, quantunque fossero mor-

ra alla dannazione eterna dell'Anime?

R. Non si seppelliscono in luogo sacro, R. Anzi per ridurle più facilmente sulla come gli altri Cristiani, e restano privi di strada del Ciclo, essendochè la Chiesa altro tutti li suffragi, e di tutti li beni spirituali, non intende di sare colla Scomunica, che che la Chiefa è solita applicare a' Fedeli di ridurre i suoi Fedeli all'ubbidienza, ed umiltà primiera, e dovuta, ed alla Comu-Nel Concilio Lemovicense un Vescovo nione de Santi: Medicinalis enim est excomraccontò il seguente esempio a questo pro- municatio, non mertalis: disciplinans, non polito: Qalche tempo dopo il Concilio di eradicans c. Cum medicinalis de Sent. Excom.

R. Sen-

R. Senza dubbio. C. A nobis de Sent. Idisfazioni foprabbondanti de' Santi. Or # vanni Vigerio, che a' suoi tempi morì un sogno, per le pene che gli restanto da patire Chierico scomunicato dal Vescovo di Ro-dopo la colpa perdonatagli nel Sacramento. fati due anni comparve il Defonto ad un rie fi concedono da' Sommi Pontefici per suo Amico, e lo pregò a sar dissotterrare il la soddistazione de' peccati. din. v. 16.

Racconta un'altro efempio S. Gregorio. te conforme il solito nella Chiesa. Or av-

## LEZIONE UNDECIMA.

Delle Indulgenze .

D. C Ofa fono le Indulgenze?
R. I Teologi intendono per I Teologi intendono per Indul- re questo Tesoro? genza un certo Teloro, il qual si trova nel-

Excomm. Pessunt excommunicati absolui a concedere l'Indulgenze non è altro, che l' censura etiam post mortem. Racconta Gio-applicar queste soddisfazioni a chi ne ha bis

dez; e dal Parroco, non consapevole della D. Bisogna ben dire; che questo Tesoro Scomunica, su sepolto in luogo sacro. Pas sisagrande, mentre tante Indulgenze plena-

fuo cadavero, e porlo in luogo profano,ne R. Così è. Egli è inefausto, perchè i me-pria riporverlo, finchè ottenuta non gli riti, e le soddisfazioni di Gesù Cristo sa-avesse l'assoluzione dalla Scomunica. As rebbero sufficienti a soddisfare per i peccati folto che fu, mentre di nuovo lo seppelliva- di tutti gli Uomini, tanto per la pena, cono in Chiefa, fu udita una voce che li rin- me per la colpa, purche fe gli applicatiero, graziava del beneficio, e diceva, che allora come avviene ne Battezzati; e veramente le ne andava al Cielo . Viguer. de Sac. Or- se tutti credessero, e sossero battezzati. tutti farebbero egualmente liberi dalla colpa, e dalla pena . Sicchè i foli meriti, e le sole sod-Vivendo S. Benedetto, alcune Monache del disfazioni di Gesù Cristo, le di cui perfeziofuo Ordine, di lingua mordace, erano foli- ni fono infinite in ogni genere, formano un te sparlare di un certo Religioso. Lo seppe Tesoro grandissimo, e del tutto inesausto. il Santo, e per correggerle intimò loro la Nè è poco il capitale delle foddisfazioni de' Scomunica se non si emendavano. E per- Santi, perche quantunque alli per quanto chè vana, ed infruttuosa fu la minaccia, appartiene al merito siano pienamente, ed pose Dio mano al gastigo; Nello spazio di labbondantemente ricompensati con l'eterpochi giorni morirono tutte, e furono sepol- na gloria, non è già così in ordine alle soddisfazioni, le quali in molti Santi eccedono venne, che al tempo del Divino Sacrificio la partita del debito. Imperocchè non è crevide una Persona divota, che ogni volta dibile. che la Beatissima Vergine che mai che il Diacono, secondo l'uso di quei tempi peccò : che San Giovanni Battista prima gridava : Si quis non communicat , det locum penitente che in età di peccare : che gli esse uscivano dal Sepolero, e se n'andavano Appostoli, che i Martiri, e tanti altri gran fuori di Chiefa. Il che veduto da quella Santi, che tanto fecero, e tanto patirono Persona più volte, finalmente le venne in per amor di Gesù Cristo, abbiano solo pamente la minaccia del Santo, e s'accorfe, gato a derrata del debito. Per questa consiche per non aver voluto emendarfi, ed ob- derazione si dà ragione al Santo Profeta bedire al Santo, erano incorse nella Scomu-Giob, quando diceva: Utinam appenderennica. Narrò al Serve di Dio quello che ve- tur peccata mea, quibus iram merui: O ealaduto avez, il quale fatta orazione per esse, mitas, quam patior in flatera. Quasi avena le prosciolse dalle censure, e d'allora in poi maris hac gravior appareret, c. 6. Queste ripofarono in pace, e non furono più vedute. soddisfazioni de' Santi aggiunte a quelle di Gesù Cristo, compongono, come abbiamo detto, il Tesoro della Chiesa. In questo fenso parlò Origene quando dise : Sanctorum etiam Sanguis effususest ad expianda. peccata populi .

D. Dove fi truova l'autorità di dispensa-

R. Non altrove che nella Chiefa Cattola Chiesa formato in primo luogo, e primie-lica, postochè le Indulgenze anno il suo. ramente de' meriti, e delle foddisfazioni di fondamento nella Comunione de' Santi, Sen Crifto, ed in fecondo luogo delle fed- qual non fi trova altrove che nella Chiefa . D. Cosa vi sia una tale possanza, ed autorità di Regno de' Cieli. dispensare questo Tesoro, o sia di concedere

Indulgenze ? . 1

R. Perchè in qualunque Repubblica vi è ti, e le sue soddisfazioni a pro de' suoi amici per la remissione della pena temporale?

D. Questa Dottrina è poi essa fondata nel.

le Scritture?

R. Sì; perchè il nostro Salvatore disse a' Prelati per mezzo dell'Indulgenze. fuoi Appoltoli, ed in essi a tutti i Prelati della sua Chiesa: Quecunque solveritis super dulgenza? terram, erune foluta O' in Coelis; Matth. 16. Et quorum remiseritis peccata, remittuntur parla l'Appostolo nella 2. a'Corinti c. 2. Cui eis Oc. Jo: 20. Quello adunque propriamen- aliquid donastis, O ego: nam O ego qued dote è sciolto dal peccato, il qual è assoluto dal navi si quid donavi , propter vos in persona debito della pena temporale; tanto più che Christi. Nel qual luogo l'Appostolo in persola Scrittura, quando parla della remissione na, cioè con l'autorità di Gesù Cristo, assolve de' peccati, intende non solo la remissione il Corintio incessuoso dalla Scomunica, ed della colpa, ma ancora della pena tempora- insieme gli concede la plenaria Indulgenza, le, e però diceva il coronato Profeta: Am- cioè la remissione di tutta la pena dovutagli pliùs lava me ab iniquitate mea. Aggiungete, per quel peccato. Abb. Theodor. O. Th. che le chiavi del Regno del Cielo furono date a S. Pietro, e nella persona di lui a tut- tico nella Chiesa? ti i fuoi Succeffori, per aprirlo, cioè per ridopo esfergli stata rimessa la colpa .

tenziale.

menti, il quale vien rimosso da' Prelati in

D. Come intendete voi, che nella Chie- virtù delle Chiavi che anno per aprirci il

D. Tutto và bene. Ma vorrei sapere, come ciò possa farsi senza il Sacramento

R. V'intendo. Voi desiderate sapere, d' la possanza di dispensare i beni comuni : po- onde avvenga che la pena possa rimettersi . sto adunque che il nostro Redentore ha la- ed esser perdonata senza il Sacramento, e sciato alla sua Chiesa la potestà di dispensa- pure lo itesso non possa farsi in riguardo alla re i suoi meriti per la remissione della col-colpa. Or udite. La cagione è questa. La pa, e della pena eterna, mediante i Sacra- colpa è una macchia, ed una difformità inmenti, e ciò a pro de'suoi nemici, con quan-teriore dell' Anima, la quale non può toto maggior ragione, e fondamento si dee gliersi senza una interna rinovazione, il che credere, che abbia lasciato la potestà alla si fa mediante la grazia di Dio, e questa non medesima Chiesa di dispensare i suoi meri- può introdursi nell' Anima senza il Sacramento, perchè Gesù Cristo così ha disposto ed ordinato; ma per togliere il debito della pena, non si ricerca alcuna mutazione interna, ma basta il solo perdono conferitori da'

D. Gli Appoltoli concedettero mai l' In-

R. St. Dell' Indulgenza da se conceduta

D. Quest'uso delle Indulgenze è egli an-

R. Voi lo scorgete dal fatto di S. Paolo, muovere ogni impedimento che ne contra- e meglio ancora ne farete perfuafo dall' an-stasse l'ingresso, e tale è l'obbligazione del- tica consuetudine, di cui parla Tertulliano la pena, di cui resta debitore il Peccatore ad Mart. l. 1. e S Cipriano nell' Ep. 11. 21. 22. qual'era tale . Nel tempo che la Chiefa D. Io ho creduto sempre, che nelle chia- era perseguitata da' Firanni, molti Cristiani vi date da Gesù Cristo a' Prelati della caduti in qualche grave peccato, ricorreva-Chiesa, fosse significata, e data la pote- no a'Martiri nelle prigioni, per aver da essi stà di assolvere dalla colpa nel soro peni-lettere di raccomandazione dirette a' Vescovi, li quali poi a riguardo di tanti Illustri R. Questo è vero, ma vi è qualche cosa Intetcessori gli perdonassero o in tutto, o in di più; Concioliacche la pena eterna per lo parte la pena dovuta a' loro peccati. Legge-più non del tutto resti abolita dal Sacra-te il Baronio nell'anno di Cristo 253. n.x. & mento, ma solamente, di eterna che era; si x11. ed il Conc. Nic.al c.11. e 12. dove si muti in temporale, questa ancor ci trattie-llascia all'arbitrio de'Vescovi il diminuire, o ne dall'entrare liberamente in Cielo, finche moderare le penitenze ingionte a coloro, non abbiamo intieramente dato soddisfa- che già avessero per qualche tempo perse-zione a Dio, e questo è uno degl'impedi- verato con servore nella penitenza.

S. Silvestro confacrò in Roma la Cappel-

la detta di S. Croce in Gerusalemme, e l'Iralmente i suoi Tesori, per allettate con adornò di molte insigni Reliquie, e d'In-cssi issuoi Fedelia frequentare più spesso i dulgenze.

venendo in Francia, ed in Alemagna con crefic, e a pregare per li Detonti.

P Imperadore Carlo Magno, diede molte D. Vorrei sapere, quali siano coloro che Indulgenze, confacrò Chiefe, ed Altari in anno questa autorità di concedere le Indulvari luoghi, come scrive S. Lutgero primo genze? Vescovo di Munster, e lo riferisce il Surio al primo di Marzo nell'aggiunta che fece autorità datagli da Dio di conceder le In-

alla Vita di S. Svitberto al c. 9.

liquie, egli concedette molte Indulgenze, come si vede ancora a giorni nostri dall' Iscrizione scolpita nel Marmo in detta autorità di conceder le Indulgenze nelle lo-Chiefa. Queste Indulgenze sono di tre anni, ro Diocesi, abbenche questa autorità sia loe d'altrettante quarantene per quelli, che a ro limitata dal Sommo Pontefice, più,o mecertigiorni determinati viliteranno divota- no, come a lui pare opportuno, o necessario. mente la detta Chiefa . Bellar. 1. de Indulg.

Giovanni VIII. scriffe l'anno 878. lettere a' Vescovi della Francia, per le quali o in forma di Giubileo medesimo, le quali

difesa della Chiesa.

monte concede Indulgenza plenaria a tutti rie, per le quali si condona solamente qualgli Crocesegnati per l'impresa di Terra che parte della pena.

Santa, circa l'anno 1095.

anno 1145, concedette di nuovo l'istesse In- medesima cosa; mentre veggiamo, che i dulgenze per l'iltessa Causa, e comandò a Fedeli sanno più stima del Giubileo, che S. Bernardo, che dovesse predicarle a' Po-|dell' Indulgenza plenaria? poli, per eccitarli a quella fanta spedizione,

n' è continuato l' uso sino a' nostri tempi.

intepidito quel fervore, con cui altre vol trovano fempre nelle altre Indulgenze.

Sacramenti, a visitare i luoghi Sacri, ad Leone III. nell'anno del Signore 803. onorare le Reliquie de' Santi, a detestar l'

R. Il Papa ha una piena, ed affoluta dulgenze, come, e quando a lui piace. Il Sergio II. circa l'anno del Signore 844. Conc. Generale può anche egli conceder dopo aver riedificato la Chiefa de Santi Sil-Indulgenza plenaria, perchè l'autorità del veltro, e Martino, vi pose molte infigni Re-Conc. dopo quella del Papa, è la maggiore

D. Quante sorte d'Indulgenze vi sono? R. Due. Altra plenaria, o pienissima, concede Indulgenza a tutti quelli che già in fostanza sono una medesima cosa. In virerano morti, e per l'avvenire morissero in tù di queste si condona tutta la pena, la quale fecondo il giudizio di Dio, dovevasi scon-Urbano Secondo nel Conc. di Chiara- tare nel Purgatorio. Altre fono non plena-

D. Come potete voi dire, che l' Indul-Eugenio II. che resse il Pontificato nell' genza plenaria, ed il Giubileo sieno una

R. E' vero, che il Giubileo, quanto alla Molte altre Indulgenze sono state conce- remissione della pena, non reca maggior dute da altri sommi Pontefici, come da vantaggio di quello che ci vien conferito Alellandro III. Bonifacio VIII. Clemen-dall' Indulgenza plenaria, tuttavia perchè te VI.ed altri fino alli giorni nostri. Dal che ha seco annessi alcuni savori, e grazie, le si conosce chiaramente, non esser l'Indul-quali non sogliono concedersi coll' Indulgenze un' invenzione nuova introdotta da' genza plenaria ordinaria, come farebbe a di-Cattolici nella Chiefa da quattrocent' anni re, di eleggerfi un Confessore che gli assolva fa, come vogliono gli Eretici,mentre l'ori-|da'casi riservati, e dalle censure, commuti i gine si riserisce al tempo degli Appostoli, e se voti già fatti, per questo i Fedeli con ragione fanno maggior conto del Giubileo, che Veroè, che solamente da pochi secoli dell'altre Indulgenze. Aggiungete, che nel in qua si è praticato il distribuirle e più am- Giubileo concorrono certe eause gravistipie, e più frequenti, mercecche essendosi me, e di beneficio pubblico, le quali non si

te spontaneamente abbracciavano i Cri D. Come và inteso il Sommo Pontefice, stiani il rigore della penitenza, ha la Chie- quando concede un' Indulgenza di cento, o sa stimato opportuno di spander più libe- di mille anni, o di sei, o sette quarantene?

R. Il Sommo Pontefice intende, median-te l'applicazione de meriti, e delle soddissa-Navar, Comm.de Indulg 201.22 in.5. 7.5. avellero fatto cento, e mille anni, o fei lo lette quarantene di penitenza Canonica. te.

D. Qual tra' Pontefici è stato il primo a

stabilir l'anno del Giubileo?

trav. com. c. Antiquorum. Ma Clemente VI. fe ad anni 50. e fu celebrato l'anno 1350.co. chè fiano applicate per effi, e ciò in virtù me si legge nel c. Unigenitus. Finalmente della Comunione de' Santi, come si è det-Paolo II. lo ridusse al termine di anni 25. Extrav. Et si Dominici, la quale Costituzio- zioni, anzi devono esser applicate per essi, ne fu confermata ed approvata da Silto V. c. Quemadmodum:

#### LEZIONE XII.

Della Differenza dell' Indulgenza per i Vi- consuerudine di conceder le Indulgenze per vi, e per Morti.

D. TI è qualche differenza dalle Indulgenze che si concedono per il fonti?

R. Sì.

si applica a Vivi per modum absolutionis, quale vi è un Altare privilegiato da S. Sil-per forma, e maniera d'assolutione, in veltro, nel quale per ogni volta che si celeapplica non per modo di affoluzione, come fima fede. a Viventi, perchè, come abbiamo detto, D. Le Indulgenze che si concedono per i questa forma di applicar l' Indulgenza per Desonti, ottengono poi esse il loro essetto, modo d'assoluzione, suppone giurisdizione e fine, qual è di giovare a quell' Anime? in quello che l'applica. Or il Papa non ha giuri (dizione fopra il Purgatorio, e perciò) foddisfazioni di Gesù Crifto applicate da' applica l'Indulgenza all'Anime de Fedeli Sommi Pontefici a quell'Anime, lono di va-Defonti per modo di pagamento, o di suf-fragio, come si fuol dire, pagando i loro de-operano infallibilmente il suo effetto. biti, e soddissacendo per la pena che de-vono patire, col Tesoro della Chiesa, co-sato, chi proccura di acquistare molte Indulme Tesoriero, e dispensatore di esso. In-genze?

zioni di Gesù Cristo, e de Santi, di rimettere in 4. dift. 45. 9. 2. art. 3. 5. Bonac. d. 20. p. a' Fedeli tutta quella pena dovuta a' loro 2. a. 1. 9. 3. Durand 1. 4. Suarez dis. 53. sect. peccati, che loro sarebbe stata rimessa, se 2. n. 4.

D. Dichiaratemi questo più diffusamen-

R. Le orazioni, i suffragi, le Messe, i digiuni, e le altre opere pie giovano a' De-R. Bonifacio VIII. nell' anno 1295. pro- fonti, purchè fiano applicate a loro prò, coclamo il Giubileo per l'anno 1300. in Ex- me fi legge nel primo de Maccabei c.12. e fi diffinisce nel Conc.di Trento alla Sess. 25. e considerando, che per la brevità della vita dal Conc.di Fior.nel Decreto dell' Unione. umana pochi de' Fedeli allora viventi go- E perciò i meriti, e le soddissazioni di Gesà duto avrebbono un tanto beneficio, lo riduf- Cristo giovano loro; e gli suffragano, purto di sopra. Possono dunque queste soddisfaperchè ne sono capaci, come membri di un medesimo Corpo, e Membri grandemente bisognosi di un tale ajuto . Leggete S. Agost. nel I. 20.de Civ. c. g.

D. E' poi ella antica nella Chiefa questa:

i Fedeli defonti?

R. Sì. Imperocchè Pasquale I. di questo nome circa l'anno 912. ed altri dopo lui anno conceduto diverse Indulgenze per i Vivi, a quelle che si concedono per i De- Desonti . Rileggete ciò che di Giovanni VIII. abbiamo detto nella precedente Lezione. Oltreche in Roma si vede anche a' D. In che consiste questa differenza? R. Consiste in questo che l' Indulgenza Liberatrice, vicina al Campidoglio, nella quanto che il Sommo Pontefice esercita co bra la S. Messa, vien liberata un' Anima dal essi la sua potestà, e giurisdizione che ha di Purgatorio; E di ciò se antiche memorie, sciogliere ciò che trova legato spiritualme- che ivi ancora vi sono, e la comune tradite in terra, ma a' Defonti l'Indulgenza si zione del Popolo Romano ne fanno amplis-

R. Senza dubbio, perche i meriti, e le

R.Sen-

R. Senza dubbio; e quelli che a questo, corfe, con qual' umiltà, e sommissione l'adofine si fanno ascrivere in qualche Confra- ro. L'accolse il benignissimo Signore con ternità, mostrano di aver a cuore la loro lieta faccia, e gli disse: Chiedimi, o Franceeterna salute.

D. Non avreste voi un esempio in pronto, per dimostrare l'ajuto che ci porgono le Indulgenze per giungere più presto alla

falute eterna?

R. Sì. Comandò Dio a S. Brigida l'andare in pellegrinaggio a Roma, le di cui strade erano bagnate del sangue de' Martiri, dicendole, che per mezzo delle Indulgenze fi correva più speditamente al Cielo.Sur.tom.

trascurano d'acquistare l'Indulgenze, quan-

do gli si offerisce l'occasione.

tutto ciò trascurano di farlo.

D. E come?

re nel Purgatorio, come si è detto di sopra. si diminuisse a cagion d'essa il concorso a'

foddisfacciamo a Dio rigorofamente nelle & feq. fiamme atrocissime del Purgatorio.

D. Quali Indulgenze sono più da sti-sù Cristo si rimettesse per questo fatto al suo

R. Le plenarie, e principalmente quelle del Giubileo, per le ragioni addotte nel-

la precedente Lezione.

del che mi stupisco grandemente.

fco, qual grazia tu vuoi a beneficio dell'Anime, e non chiederai a vuoto. Ricorfo egli allora per configlio, e per aju to a Nostra Signora: placciavi, diste, o mio Dio, di concedere la plenaria Indulgenza delle lor colpe a quelli, che veramente contriti, e confessati entreranno in questa Chiefa. Approvò il Signore la dimanda, e gl'impose, che dovesse in nome suo farne richiesta al Sommo Pontefice suo Vicario. Il giorno seguente S. Francesco preso in sua compagnia Fra 4. S. Anton. 3. p. tit. 24. c. 11. te S. Francesco preso in sua compagnia Fra D. A chi si rassomigliano quelli, che Masseo, s'incamino verso Perugia, dove allora, trovavasi con la Corte Romana Onorio Terzo. Colà arrivato, ed ottenuta R. Sono similia coloro, che avendo in l'udienza espose al Papa la causa della sua fuo potere il Tesoro Reale con piena facol- venuta ed il comando del Signore. Contratà di servirsene per pagare i suoi debiti, con disse il Sommo Pontefice da principio a questa dimanda, e non solo egli, ma quanti era-no allora in Concistoro. Pareva loro quest' R. Perchè, chi acquista l'indulgenza, Indulgenza troppo larga, troppo libera, e foddisfa alla giustizia di Dio col Tesoro contraria allo stile ordinario della Curia. della Chiefa per le pene, che dovrebbe pati- Aggiungevasi la considerazione, non forse D. Farebbe ben dunque da pazzo, chi Luogi Santi di Gerusalemme, e di Roma. fi lasciasse suggir di mano sì belle occa-Finalmente il Papa persuaso, che tale era il voler di Dio, concedette a S. Francesco l'In-R. Al certo, perchè se noi non soddisfac- dulgenza plenaria per un giorno solo per ciamo a Dio in quelto Mondo per i nostri cialcun' anno a'due del mese d' Agosto, giorpeccati con quella pena leggiera, che s' in- no anniversario della Dedicazione di questa contra nel far quell' opera pia, la qual'è con- Chiesa. Croniche de Minori l. 2. c. 12.3. S. Ant. dizione dell'Indulgenza, bifognera poi, che 3.p. tit. 24. c. 7. Spec. vita S. Franc. cap. 88.

D. Mi maraviglio grandemente, che Ge-

Vicario.

R. Il fece per autenticare la potestà del Sommo Pontefice, e per dimothrarci che quanto egli opera in materia d' Indulgenze. D. Ho inteso dire che Gesù Cristo ha tutto è ben fatto. Voi vedete adunque quanuna volta di bocca propria conceduto a S. to sia vero ciò che vi ho detto di sopra, che Francesco d' Assis un' Indulgenza plenaria, le Indulgenze plenarie quanto alla sostanza fono tutte di ugual valore, o vengano esse R. Orando S. Francesco nella sua povera immediatamente da Dio, o pure dal Sommo Cella contigua alla Chiefa di S. Maria degli Pontefice suo Vicario. Vi concedo però, che Angioli,o fia di Portiuncula, feppe per rive- in questa Indulgenza della Portiuncula vi lazione, che Gesù Cristo colla Sua Santissi- cocorrono certe notabili circostanze, le qua. ma Madre, ed una moltitudine d' An-lli, benchè nulla aggiungano di peso al valogioli era nella Chiefa. Pensate, se udì tal re dell' Indulgenza, vagliono però molto per auova con giubilo, con qual prontezza vilconciliarle maggior divozione de' Fedeli.

D. Qual disposizione si ricerca in quello , scrocissso, ed ha abbondantemente soddische intende acquiftar l'Indulgenza?

to nella Bolla della Indulgenza.

peccato?

tenza, o nel Purgatorio.

#### CONTROVERSIA Degli Eretici

Circa le Indulgenze.

nelle loro Bolle.

stanza nella Lezione precedente, dove an-che abbiamo provato, che l'uso delle In-dulgenze è antichissimo nella Chiesa. Ri-Capitani col deputargli al governo delle ti. Questa seconda conchiusione l'abbia. Chiesa, cioè tra noi, ed i Santi passasse una mo anche sufficientemente provata di so- persetta corrispondenza, e comunicaziopra, parlando della Comunione de' Santi. ne de' beni, come tra' Cittadini d'una me-

pra le parole dell' Appoitolo da effi mal in-mente si può dire, che i Santi concorratese al solito: Nunquid Paulus erucifixus no a supplire ciò che manca al Tesoro deleft pro vobis? 1. Cor. 1. Dunque, dicono la Chicfa, e per conseguenza a' patimeneffi, non Paolo, non gli Appostoli, non i ti di Cristo, perchè senza le soddissa-Santi, ma Gesù Cristo solo ha soddisfatto zioni de Santi, i patimenti di Cristo non per il debito de'nostri peccati . Dunque compirebbono questo Tesoro nella manie-

che mere finzioni.

dentore (non Paolo, valtri Santi) è stato sù Cristo, ma insieme de' meriti, e

fatto per noi; ma le sue soddisfazioni però R. Si ricerca che sia in grazia di Dio, non impediscono, che i Giusti colle loro e adempisca tutto ciò che gli vien prescrit- buone opere non soddisfacciano e per loro medesimi, e per gli altri loro simili; non D. Come dite voi, che debba esser in perchè la Passione, e la soddisfazione di Gegrazia di Dio, cioè senza peccato, chi vuol sù Cristo non sia più che sufficiente per noi. guadagnar l'Indulgenza; mentre l'Indul- ma affinchè le foddisfazioni de' Giulti, e le eenza medesima è l'istessa remissione del nostre ci servano di mezzo, col quale si applichi a noi il frutto delle foddisfazioni di R. Già vi ho detto di sopra più volte, Gesù Cristo. In quetto senso scriveva a'Coche l'Indulgenza non rimette la colpa, lossensi l'Appostolo: Nune gaudeo in passioma solamente la pena, la qual restava da nibus pro vobis, O adimpleo ea que desunt scontarsi, o in questo Mondo con la peni- passionum Christi, in carne mea, pro corpore eius quod eft Ecclesia; c. 1. v. 24. Co' patimenti che tollero nella mia carne, adempisco ciò che manca a'patimenti che Cristo ha tollerati nella sua. Così spiegano questo passo Sant' Ambrogio, San Gio: Grisostomo, Teofilato, Ecumenio, S. Anselmo, e molti altri . Nè fuor di ragione penfano i Icono gli Eretici, non effer altro Dottori Cattolici, additarsi con queste pale Indulgenze che una frodolen-role generali dell'Appostolo il Tesoro della ta Invenzione de' Papi; e perciò esser muti- Chiesa, dal quale provengono le Indulgenli sì a' Vivi, che a' Defonti: E che i Papi ze: Tesoro, in cui per sormarlo ha volupretendono di rinchiudere la grazia di Dio to Iddio, che vi concorressero non solo i meriti, e le soddissazioni di Gesù Cristo, R. Rispondo, e dico in primo luogo, ma insieme quelle degli Appostoli, e di tutti esser veramente nella Chiesa questa pote-gli altri Santi, come disfinisce Clemente stà di conferir le Indulgenze, cioè di rimet-VI. Extrav. Unigenitus, e ciò per de ratere suori del Sacramento le pene dovute gioni: La prima, per onorare i suoi Santi, per i peccati. Questo già s' è provato abba- mentre li sa in certo modo compagni di Gespondo, e dico in secondo luogo: Esser le Provincie, e partecipar loro la spa autorità. Indulgenze utili sì a' Vivi, come a' Defon- La feconda, affinchè tra i membri della sua Reltami qui folamente a confutare quel- desima Repubblica, e fratelli d'una mede-la trita objezione degli Eretici, sondata so ssima samiglia. In questo senso propriale Indulgenze de' Papisti non sono altro ra ch' egli n' è stato instituito da Dio, cioè, ch' egli fia formato non folo de E' vero, che Gesù Cristo nostro Re-Imeriti, e delle soddisfazioni di Gedelle soddisfazioni degli altri Santi . Questa esposizione è molto conforme al testo Gre- sondo luogo di questo Mondo, cioè nel cenco della Scrittura.

#### LEZIONE XIII.

Del Purgatorio .

D. V I è dunque il Purgatorio? gna per indubitato. Così si diffinisce nel alla sola prigione delle Anime dannate e-Concilio di Trento Sess. 7. c. 3. & \$. 25. init. ternamente, a cui veramente conviene quee nel Concilio di Firenze Sell'ultima, dove sto titolo per esser ancora più profonda di i Greci confessano di aver sempre eredututte l'altre, nella quale dalla Giustizia di to il Purgatorio. Provasi anche chiaramen-Dio sono rilegati, e puniti i superbi Demote dalla Scrittura . 2. Machab. 12. Matth. nj, e le Anime de' Peccatori impenitenti 12. 1. Cor. 3., Philip. 2., Apoc. 5. Leggete loro feguaci, i quali perciò fono puniti da il Bellarmino nelle sue Controversie.

D. Cofa è il Purgatorio?

lacu . Vedete l' Apoc.c. 5. e S. Gregorio nel e nobilissimo. lib. 4. de' fuoi Dialoghi c. 42.

Notate, che vi sono quattro luoghi dove Purgatorio?

si patisce dopo questa vita.

quellische muojono in peccato mortale, no insieme la pena del Senso, cioè di patiscono la pena del Danno, e del Sen-lardere nel suoco. fo per tutta l'eternità,

in questo luogo, dove quegli che sono morti

del Danno, e del Senso.

fenza Battesimo, i quali non soggiacciono mentosa come si dice? ad altra pena, che a quella del Danno.

sione di Dio per sempre.

nostro Salvatore al Mondo, e queste prova- ziale. Beda sopra il Salmo 37. vano ivi la sola pena del Danno . Leggete il Potrebbe farvene sede quel Soldato . di

basto, e profondo?

R. Per esser situato nel più basso, e protro di esto, di cui non v' ha luogo in terra più distante dal Cielo Empireo, e perciò la Scrittura in molti luoghi contrapone il Cielo all' Inferno, come luogo altiffimo

ad un luogo infimo.

Con questo nome d' Inferno comprende la Scrittura queste quattro prigioni dell' Sì. E la Fede Cattolica l'infe- Anime, benche comunemente si attribuisca Dio per mezzo delle creature in quell'abiflo profondissimo, per aver essi posto il loro R. E' un luogo fotterraneo vicino all' In-jultimo fine nelle creature, oggetti vilififerno de'Dannati. Così l'intende la Chiesa, mi, come per l'isses aragione ha Dio sta-mentre pregando per i Desonti dice al Si-bilito la beatitudine de Giusti nella Visio-Enore: Libera animas omnium fidelium de- ne di se stelso, per aver essi riposto il lofunctorum de panis Inferni, O de profundo ro ultimo fine in Lui, oggetto altissimo.

D. Qual pena patiscono le Anime del

R. Oltre la pena del Danno, cioè d' Il primo è l'Inferno de' Dannati, dove esser prive della Visione di Dio, patisco-

per tutta l'eternità, D. La pena del Danno quale esse pa-Il secondo è il Purgatorio, di cui si parla tiscono, è ella grave?

R. Si: Ella è gravissima. Consideratela in grazia di Dio, ma non anno intieramen- con la proporzione della pena che foffriva te foddisfatto per lepene che loro reitava- Afsalonne, nel vederfi allotanato dalla facno, sono puniti temporalmente con la pena cia del Re David suo Padre . 2. Reg. 14. 32.

D. La pena del Senso patita da que-Il terzo è il Limbo de' Fanciulli morti ste Anime, è poi ella tanto grave, e tor-

R. Eccede nella gravezza qualfivoglia la quale confilte nell'effer privi della vi- pena di questo Mondo. E'sentenza comune de' Santi Padri . Leggete S. Agostino sopra Il quarto è il Limbo de' Santi Padri, luo- il Salmo 37. Il libro de vera, & falsa poenigo destinato all' Anime di quelli che mori-tentia c. 17. del medesimo. Enchir, c. 112. vano in grazia di Dio avanti la venuta del S. Gregorio sopra il primo Salmo Peniten-

Supplemento di S. Tommaso alla q. 69. a. 7. cui racconta S. Antonino nella quarta parte D. Per qual ragione ciascuno di que-tit. 4. c. 10. §. 4. delle sue Opere, che per un Ai luoghi fi chiama Inferno, cioè luogo ora fola che dimord in Purgatorio, pensò di esservi stato molti anni. E ben avea ra-

gione di dolersene, perchè affermano co-sendo però l'Anima del Purgatorio senza munemente i Sacri Dottori, che le Anime questi organi corporei, ne segue che ella del Purgatorio patifcono il medefimo fuo- sia anche perfettamente libera nelle sue co, e le medesime pene del Senso che pati- operazioni. In prova di questo. Quell' inscono i Dannati nell'Inferno. Due mirabili felice Ricco, di cui parla San Luca a' 16. esempi raccontansi a questo proposito dal ardeva nell'Inferno, e contuttociò parla-· Venerabil Beda nel libro 5. della sua Isto- va da senno con Abramo. ria d'Inghilterra al cap. 13. e dal Surio nel- D. Le Anime nel Purgatorio fono effe . la Vita di Santa Cristina detta l' Ammi- certe, e sicure della loro eterna salute? rabile al c. 3. a' quali vi rimetto.

di Danno, e di Senso?

ce l'insegna, ed il consenso della Chie-Gesù Cristo, come sicure dell'eterna salufa che l'approva; Notate, che nel pecca-te, a cui aspirano dopo le pene del Purgato commello da quell' Anima che si trova torio. Leggasi Gabriele sopra il Can alla in Purgatorio, vi sono due cose da conside-Lezion. 36. rare. L'una si è l'avversione, con la quale. D. Posso essa ha, per così dire, voltato le spalle al meritare, o demeritare? • fuo Dio, ed a questa avversione corrispon- R. No; perchè sono nel termine, e sotde la pena del Danno; L'altra si è la con- to la protezione di Dio: Justorum anima in versione alle Creature, allorche l'Anima manu Dei sune, & non tanget illos tormencol suo peccato si rivolge alle Creature per tum mortis. Sap. 3. Leggete S. Agost.nel tratt. abusarne, come l' Avaro all' oro, ed il de Prædestinat. Sanct c. 14. Sono adunque Goloso al mangiare, ed al bere soverchio, impeccabili, non per necessità come i Beafuoco sua Creatura, acciocche quell' Ani- privilegio di Dio, come si è detto di sopra. me, che per le creature abbandonarono il fuo Creatore, sieno altresì punite per mezzo delle Creature : Per qua peccat quis, per hec O' torquetur . Sap. 11.

D. Qual' è lo stato, e la condizione delle Anime nel Purgatorio, e qual è il loro.

efercizio?

R. L'Anime nel Purgatorio anno in fe l'amore di carità, e perciò amano, e loda-no Dio, e sopportano pazientemente le lo R. Non vi è dubbio, che le Anime del di loro natura anno una gran propensione Santi. a produrre i loro atti . Non le impedifcono i tormenti eccessivi che tollerano, perchè dite?

R. Sì: Perchè nel punto della morte ri-D. Qual ragione avete voi di ammette- cevettero la loro sentenza: In fine hominis re nel Purgatorio queile due forte di pene denudatio operum illius . Ecclef. 11. E di efse ci afficura la Chiesa nel Canone, che R. Oltre l'autorità della Scrittura che dormono un fonno in pace, e ripofano in

D. Possono le Anime nel Purgatorio

ed a questa conversione corrisponde la pena ti, perchè esse non veggono Dio, ma sono del Senso esercitata da Dio per mezzo del impeccabili per una speciale protezione, e

#### LEZIONE XIV.

De' Suffragi, che s'applicano all' Anime del Purpatorio.

D. P Offono le Anime del Purgatorio ricever sollievo, ed ajuto dalle Ora-

ro pene. Leggafi il caso sopracitato dell' Purgatorio non ricevano sollievo, ed ajuto Apocalisse, e S. Agostino nel lib. 21. de Ci-dalle orazioni, dalle limosine, dai digiuvit cap. 16. La ragione si è, perchè le vit-ini, dalle opere penali, e soddissattorie de' tù non possono restar oziose nell'Anima, Viventi, e massimamente dal Sacrosanquando è separata dal corpo, mentre non to Sacrificio della Messa, come si è detto anno alcun' impedimento che la ritardi, e di sopra parlando della Comunione de'

D. E' poi questo tanto certo, come voi

questi non ponno turbare le funzioni dell' R. Certissimo. Di questa verità leggasi Anima, se non mediante l'alterazione che un autorevole esempio nel 2. de' Maccabei producono negli organi corporei, da' quali a' 12. nella persona di quel fortissimo Caessa dipende quando è unita al corpo Es-spitano Giuda, il quale con gran sollecitudine ,

dine, e divozione offerì a Dio non sola-le Anime de Fedeli desenti, non ricevano sollemme . E con quanto fondamento il faces- teffero loro giovare . In Enchir. ad Laur. cafe lo dimostra il Sacro Testo: Sancta ergo, pit. 110. O falubiis est copitatio pro defunctis exera-

re, ut à peccatis solvantur. rità, nel Conc. 15. Cartaginese c.76. e 95. ferm. 34. vel fecundim alios 32. nel Conc. Tolet. 11. can. 22. nel Tiburt. Di questo sentimento ft S. Cipriano can. 31. nel Braccar. 1. can. 34. e nel Fio come li raccoglie da una delle sue lettere. rentino, e Tridentino allegati di sopra. E Con religioso avvedimento, e con utile confe ciò non vi basta, leggete di più S. Cipria- figlio ( dice questo gran Dottore ) ordinavo-no nell'Epist. 52. e 66. Origene nell'Omi-Gerarchia Ecclessattica al c.7. S. Clemente re, o Curatore de Juoi figliuoli veruno de nell'Epist.1.e lib.9.delle Costituzioni Appo-Chierici. Mase pure taluno il sacesse, per costoliche al c. 30: Tertull. de Corona Militis, stui non si offerisce il Santo Sacrificio . Impe-S. Agostino in vari luoghi , S. Gio. Grisost. roche non merita di aver luogo nelle preci de nell'Omil. 2. fopra l'Epist. ad Philipp.

questo proposito.

R. Volentieri . Sentite S. Agostino . Noi leggiamo (dice il Sato) ne'libri de' Mac- addurre a centinaja, ma per brevità le tracaber, che su offerto Sacrificio a Dio per i De- lascio. fenti: Ma postechè l'antico. Testamento non ne facesse mencione, non è già da tenersi in poco Inella Chiesa questa pia usanza di pregare conto l'autorità della Chiefa universale, la per i Fedeli Defonti nella Santa Messa? quale per antica consuetudine ha sempre pra- R. Furono senza dubbio gli Appostoli. E' ticato di pregare per elli, inferendone la me- S. Gio: Grifostomo che l'afferma. Non fenmoria rel Canone della Mella lib de cura pro za razione anno ordinato eli Appolloli, che Mortuis gerenda cap. 1. Ed altrove: Ne può nella celebrazione de Divini Milleri fi facesse

mente le preghiere per i suoi Soldati deson- lievo sì da' Santi sacrifici, sì delle limosine ti, ma anche ordinò, che si offerissero Sa- offerte per essi dalla Chiesa. Ben però è vero, crifici a Dio per effi, mandando a quest'ef- che folamente tocca il follievo a quelle Anime fetto una gran somma di denari in Gerusa- le quali vivendo meritarono che tali opere po-

Conferma il Santo questo suo sentimento in un altro luogo, dicendo: La pompa, Ma se quett'esempio vi sembrasse troppo le comitive, il sasto si de' Funerali, che de antico, che direte voi della consuetudine Sepoleri, vagliono più a consolar i Vivi, che della Chiefa, che per tradizione avuta fin a suffragare i Desonti. Non però così avviedal tempo degli Appoltoli ha no solamente ne delle orazioni, delle Messe, e delle limo-insegnato, ma praticato in ogni tempo di sine, che si applicano per le Anime, acciocofferire il Santo Sacrificio della Messa per chè il Signore usi con esse la sua misericordia l'Anime del Purgatorio? Che se di questa più largamente di quello che per i loro peccatradizione voi deliderate sicurezza maggio. ti anno meritato. In pruova di ciò, hà semre di quella possono darvi e i riti de' funera- pre praticato la Chiesa, non solo di pregare li, che vedete ogni giorno, e l'esequie, e per i Desonti nel Sacrificio della Messa ma le Messe anniversarie, e cotidiane, ed i insieme ha voluto, che espressamente si faccia canti lugubri, co' quali sono accompagnati menzione, che il Sacrificio si offerisce per essi. dalla Chiefa i suoi Desonti alla Tomba , Se adunque noi sappiamo di certo dalla Scritleggete i Sacri Concilj, ed ivi vedrete, co-me di comune sentimento, e consenso ab-ssoni giovano loro, qual ragione avremo di biano sempre i Santi Padri, e Dottori della dubitare, che altrettanto utili non siano le Chiefa, confessata, e soitenuta quelta ve- opere della Misericordia? ec. de Verb. Apost.

lia 1 2. sopra Geremia. S. Dionisio nella sua Fedeli morendo avesse, da eleggere per Tuto-Sacerdoti al Sacro altare chi proccurò distrar-D. Riferitemi, se vi piace, una, o più re da quello i Sacerdoti, e Ministri di Dio:l. I. testimonianze de' Santi Padri, e Dottori a Ep.st. o. Leggete di più il lib. 4. ed Epist. z. del medesimo Santo, e credetemi, che di queste testimonianze de Santi ve ne potrei

D. Chi è stato il primo ad introdurre

negarsi (loggiunse il Santo Dottore) che commemorazione de Fedeli desonti Omil.3...

in Ep. ad Phil. Si sottoscrivono a questo che pensando al numero de'giorni, trovò parere S. Clemente al l. 6. Constitut. Apost, che per tanti appunto non avea offerto per c. 30. & Ep. ad Jacobum fratrem Domini S. essa il Pane degli Angioli. Onde egli, che Dionisio Areopag. I. Eccl. hierarch. cap. 7. nella Sorella non odiava altro che il peccae S. Isidoro nel lib. 1. de offic. Eccles. c. 18. to, ripigliò l'intermessa consuetudine di ce-Sacrificium pro desunctorum sidelium requie lebrare per quell'Anima. Ne in vano; perofferre, vel pro eis orare, quia per totum che indi a pochi giorni gli si se vedere in
bunc orbem custoditur, credimus quod ab ipsis abito da lutto, ma più vicina alla Chiesa, Apostolis traditum sit. Leggete Rabano cioè sulla soglia di essa. E perseverando egli

che vivendo abbia proccurato che fi cele-in Chiefa; main atto come se volendo acbraffero le Messe per l'Anima sua dopo la costarsi al Sacro Altare, non potesse. Fi-

morte? Agostino, e lo racconta Sant' Agostino me-imolti altri trionsante al Cielo. S. Bern. in desimo nel lib. 6. delle sue Confessioni al vita S. Malach.c. 6. apud Sur. 5. Novembr. to.

cap. 11. a cui vi rimetto.

qual maniera le Anime de' Fedeli sieno li- gete i Dialoghi di S. Gregorio al l. 4. c. 55. berate dal Purgatorio in virtù del Sacrificio

della Santa Messa.

orava in Parigi, apparve una sua Sorella in comune? defonta: gli diffe, che pativa nel Purgato- R. Ciò si fa per porgere ajuto alle Aniall' eterno riposo del Ciclo. Interrogata dal suffragi comuni della Chiesa. Santo in quale stato fossero due suoi Fratel era compagno nella gloria : Indi foggiunfe : fine , 'e con altre opere di pietà? Tu ancora, o Fratello, verrai in breve colassù, ma la gloria che ivi ti aspetta, è c. 2. che racconta un fatto mirabile a questo molto maggiore della nostra, mercè la gra- proposito. vi fatiche che hai sofferto a beneficio del-

rella, fece voto a Dio di non vederla in tamente risposero : Amen questa vita. Morta che fu, parve al Santo di sentirsi chiamare in sogno da una voce, esempio, per dichiararmi il gran giovamenche l'avvifava, che sua Sorella era nell' A- to che ricevono le Anime del Purgatorio trio della Chiefa, dove per trenta giorni non dal Santo Sacrifizio della Messa? aveva gustato: cosa veruna. Intese egli su L. R. St. San Niccolò da Tolentino dopo

Mauro nel lib. 2. de Instit. Cleric. c. 44. | nel celebrare ogni giorno, la vide di nuovo
D. Non vi fovviene di qualche Santo, in abito men lugubre del primo, già entrata nalmente la vide la terza volta, che vestita R. Così fece Santa Monica Madre di S. di veste candidissima incamminavasi con

6. Da queito fatto cavatene di quanta forza D. Dichiaratemi anche, se vi piace, in sieno le continuate preghiere de Giusti. Leg-D. A qual fine si celebrano le Messe a

certi giorni determinati, come farebbe a R. A San Tommafo d'Aquino, mentre dire nel Lunedì, per tutti li Fedeli defonti

rio, e lo pregò a volerla foccorrere colle fue me de' Sacerdoti, e de' Prelati, che sono r preghiere, e Sacrifici. Fecelo il Santo, e nostri Padri Spirituali, a' nostri Antecessonon solamente prego per essa, ma proccuro ri, e parenti secondo la carne, a' nostri Annche lo stesso facessero molti Religiosi del ci, e Benefattori, e generalmente a tutti i suo Ordine, e ben se sae vide il frutto, per-Fedeli desonti, e particolarmente a quelli chè indi a poco apparendogli di nuovo, l'af- che non avendo alcuno che preghi per esti, sicurò, che libera da quelle pene era giunta anno più degli altri bisogno degli ajuti, e

D. E' poi questa un'opera di gran merito li defonti, rispose, che Landolfo ancorsi di suffragare le Anime de Fedeli desonti trovava nel Purgatorio, ma Arnoldo gli con le orazioni, co Sacrifici, con le limo-

R. Certiffimo. Leggete Cesario al l. 24

Passando una volta S. Lietberto Vescovo di Cambrai per il Cimitero di San Nicla Chiefa. Sur: 7. Martii. vo di Cambrai per il Cimitero di San Nic-Nella Vita di San Malachia Vescovo d' colò di quella Città, si pose ad orare per l'A-Ibernia fi legge, che non potendo foffrire nime de' Fedeli ivi sepolti. Finita l'oraziola vita licenziola, e dissoluta di una sua So- ne udironsi più voci, che chiara, ed uni-

D. Non avrette voi in pronto qualche

bito di qual cibo: avesse, bisogno, tanto più essere stato ordinato Sacerdote, su man-

vore, e divozione celebrava ogni giorno la genti nel pregare per i Defonti, sono tal Santa Messa. Avvenne, che essenzia di monta programa di la supra dell' Ordine di sun giorno di Domenica la Messa Convensiale, ebbe la notte antecedente questa via pra quasi ogni giorno la Santa Messa per i sone. Parvegli di essenzia di anna Peccatori. Interrogato da Fra Benedetto, gran voce, che con tuono lugubre lo chia- Uomo savio, e prudente, della cagione mò dicendo : Fra Niccolò Uomo di Dio, ri- perchè sì di raro per i Defonti, e sì fremiratemi. Apre il Santo gli occhi, e si ve-quentemente offerisse a Dio il Santo Sacride avanti una grand' Ombra, ma per molficio per i Peccatori, rispose : Le Anime to che si siudialle di riconoscerla, non pote, del Purgatorio sono certe della loro salure, Allora quello Spirito: Io fono diffe, l'Ani-| ma noi peccatori fiamo in pericolo. Tutto ma di quel Pellegrino da Osmo, già vostro và bene, soggiunse Fra Benedetto, ma di-Amico in vita. Deh piacciavi di celebrare temi un poco: Se venissero da voi per liper me la Santa Messa, acciocchè io sia li- mosina due Mendichi, l'uno sano, e l'alberato dal Purgatorio, a cui mi ha destinato tro infermo, ed attratto di tutti i suoi mem-Iddio per sua misericordia, con la quale ha bri, a chi la dareste più volentieri? Senza zicevuto la mia contrizione, e penitenza dubbio, rispose il Santo, all' Infermo, co-A cui il Santo: Vi ajuti pure quel benignis me incapace di ajutar se stesso. Siete dunsimo Signore, che si degnò di riscattarvi que nel caso, ripigliò quegli. Le Anime dall' Interno col suo preziosissimo Sangue, de' Fedeli desonti non anno mani per ajuperchè io non posso di raltra Messa, come tarsi; ma aspettano il nostro ajuto, e la deputato dal mio Superiore per la Messa nostra assistenza, dove i Peccatori viventi Conventuale : Si: Padre voi non potete, anno bocca per invocar il Signore, e mani ch! rispose quegli. Or venite dunque me-co, e vediamo se vi darà il cuore di fare il Non mutandosi egli d'opinione per tutte fordo alle preghiere mie, e di quella gran queste ragioni, gli apparve la notte seguen-moltitudine d'Anime che vedrete, la qua-te un Uomo orribile con un gran sascio di le per mio mezzo vi supplica. Ciò detto lo legna in spalla, col quale si abbandono soconduce all'altra parte dell'Eremo, e gli pra il Santo, mostrando di volerlo opprime-mostra una piccola pianura che di là si sten-re col peso, e più di dieci volte lo sveglio de verso la Città di Pisa. Ed ecco compari- quella notte con grandissimo terrore. Onde re una gran moltitudine di persone d'ogni venuta l'Aurora, raccontò a Fra Benedetetà, condizione, e fesso, la quale ad alta to il successo, indi celebrò con molte lagri-voce gridava. Padre, abbiate pietà di noi: me la Santa Messa per i Desonti, come sesoccorreteci : celebrate la Santa Messa per ce poi molto più frequentemente per l' noi, e faremo libere. Svegliato il buon Ser-vo di Dio, buttossi dirottamente piangendo D. Voi a' piedi del Crocifisso, e la mattina seguen- mente d'intendere qual sia l'origine della sote raccontò il fatto al Priore, e lo pregò a lennità de' Fedeli desonti in generale, qual volergli dar licenza di celebrare per tutta si celebra dalla Chiesa ogni anno a' 2' Noquella Settimana la Santa Messa per i De- vembre immediatamente dopo quella di fonti, il che gli fu conceduto con grandissi- tutti i Santi. mo beneficio di quelle Anime, delle quali R. Di questa solennità ne su l'Autore il la maggior parte volossene al Ciclo, come Santo Abate di Clugni Odilone, il qual siopoi seppe il Santo da quell' Anima medesi- ri in gran Santità circa l'anno del Signore ma, la quale apparendogli di nuovo verso so40. e volossene al Cielo il primo di Genil fine di quella Settimana, gli refe infinite najo dell'anno 1048. fotto il Pontificato di grazie sì della fua liberazione, che degli Clemente II. L' fitoria è tale : Essendo altri.

dato dal suo Provinciale all'Eremo di Val- D. Raccontatemi ancora un esempio per manente vicino a Pisa, dove con gran ser-dichiararmi come coloro che sono negli-

D. Voi dite benissimo; Restami sola-

stato rivelato a molti Servi di Dio, che

mol-

molte Anime restavano liberate dal Purga-1 R. Rappresenterei loro, che le Anitorio, merce delle orazioni de' Monaci di me del Purgatorio sono membri, come Clueni, che più di tutti gli altri Fedeli f noi, di un medesimo Corpo, cioè della fegnalavano in questo santo esercizio; Vo- Chiesa, e pereiò gli esorterei a concore glioso il loro Santo Abate Odilone di pro- rere all'ajuto de' Membri del Corpo Mimuovere un'opera si pia, e si fruttuofa, fiico con quella diligenza, e simpatia comando, che oltre i suffragi, e le orazio che viene loro infegnata dalla Natura nel-ni ordinarie che si offerivano ogni giorno lo scambievole ajuto, che si somminida' fuoi Monacia questo effetto, si dovesse strano l'un l'altro i membri del corpo maogni anno celebrar la Santa Messa in un teriale. giorno determinato per quelle Anime in 2. Rappresenterei loro quanto sieno gra-tutti i Monasteri del suo Ordine il qual vi, quanto atroci i tormenti del Purgatorito fu poi abbracciato dalla Chiefa; istituen- rio, il minimo de'quali eccede qualsivoglia done la Commemorazione a' due di No-miseria, e tormento di questa vita, al dire vembre, come si è detto di sopra. Baron. in di Sant' Agostino, di San Tommaso, e di Not. ad Martyrol. 2. Novembr. O in annos. molti altri gravissimi Autori. Direi, che ad ann. 1048.

nità de Defonti sì celebri immediatamente netrante, il quale se tanto è temuto nelle dopo quella de' Santi, io vi dirò, che al buon mani della Natura, o della Giustizia terreordine dell' Ufficio Ecclesiastico così con- na, quanto più sarà efficace, e formidabiveniva: Imperocche Amalario Fortunato le nelle mani della Giustizia vendicatrice Vescovodi Treveri, il qual viveva già più di Dio? E per ultimo ricorderei loro il debidi dugent'anni prima affermò nel fuo libro to della Carità, che anno col Proffimo, de Officiis Ecclefiafticis di aver recitato ogni e gli sgriderei colle parole di San Giovanni anno l'Ufficio de' Defonti nel giorno le Appoltolo: Qui viderit fratrem suum neceffiguente a quello de' Santi, fopra questa con- tatem habere, O clauferit vifcera fua ab liderazione che molte Anime paffano da co, quomodo Charitas Dei manet in co ? questa vita, le quali non fono subito ag- Ep. 1. c. 3.

fegnalata nel pregare per effi?

Purgatorio, ne vide una gran moltitudine ne mai si parti da esti, finche non gli che uscissero dalla fornace.

Anime ?

l'oggetto, e l'istromento delle lor pene è il Se poi voleste la ragione, perchèla solen- suoco, di cui non v'è cosa più attiva, e pe-

gregate alla Compagnia de' Santi, e pur 3. Vorrei eccitar in essi il rossore, col di esse deve farsi l'Ussicio secondo il so-rimproverargli con S. Agostino la diligenza, colla quale corrono all'ajuto delle be-D. Oltre ciò che si è detto de' Monaci di stie irragionevoli, mentre fanno del sordo Clugni, non avreste voi altro esempio di alle voci dell' Anime de' Fedeti costituite qualche Persona, che in questo giorno della in tanti tormenti, ed in tanta necessità. Commemorazione de' Fedeli Defonti si sia Clamat Porcus, & cum eo clamare alii non ceffant . Cadit Afinus , O' omnes eum fub-R. Soleva Fra Giovanni d'Alvernia dell'Itevare fessionan; se de clamat in tormenis. Ordine de Minori celebrare in questo gior. Fideis, O non est qui respondeat. Serm.44. no la Santa Mella per l'Anima de' Fedeli ad Fratres in Eremo d'inter opera Augu-Desonti con tanto servore, che parea vo-lesse struggersi in lagrime. Una volta, figliuoli del Patriarca Giacobbe per avet mentre alzando il Santissimo Corpo del Si-abbandonato nella Cisterna il Fratello gnore l'offeriva all' Eterno Padre, pregan-dolo che per i meriri del luo Unigenito figli-uolo fi degnalle liberare quell' Anime dal Quello rimorfo li fegui per ogni luogo, falire al Paradiso a guisa di tante scintille cavò di bocca la sentenza registrata nella Genesi a' 42. Merito hac patimur , D. Di quai ragioni vi servireste voi, per quia percavimus in fratrem nostrum, viden-indurre i Fedeli a porgere soccosso a quell' ses angustiam anima illius, dum deprecaretur nos , O non audivimus , ideired venit super nos ista tribulatio. Ma non sarà Idunque gl'invito. Prendano in mano l'Enicosì fia.

### CONTROVERSIA Degli Eretici

Del Purgatorio, e de Suffragi per Defonti .

della Chiesa di pregare per i De-

nel Canone de Giudei.

quel libro per Canonico. Noi non siamo compensa di ciò che anno operato in vita, retici nell'allontanarsi dal sentimento della venti potessero loro giovare. E perchè le Chiesa universale, per aderire a' Giudei ? . Si faccia però avanti Calvino, o alcuno de' bilmente al nostro proposito, piacemi di remato. Noi sì che possiamo annoverare , sententia, qua dictum est: Omnes enim stabi-e mostrare a dito gli Autori, che in ogni mus ante tribunal O's, quia etiam hoc monitempo di comune accordo con la Chiesa tum fibi quisque cum in corpore viveret comanno riconosciuto questo libro per Scrittu- paravit, ut ei possent illa prodesse. Non quella della Scrittura Sacra . Alla Scrittura mortuorum , qualefeumque confolationes vi-

maggior crudeltà quella de' Cristiani, che stole di San Paolo, e provino di spiegarmi udendo le voci de' Parenti, e degli Amici, quelle parole dell' Epistola prima a' Corinti che in mezzo a quella voragine di fiamme al c. 2. Si quis superadificat super fundamenatrocissime gridano foccorlo; Miferemini tum hoc, Oc. unicufcujusque opus quale sit. mei, Misermini mei saltem vos amici mei, ignis probabis; o pure come si debba intennon ne sanno altro conto ? Proccuriamo dere quel Bapinari pro mortuis al cap. 15. adunque noi, che ancora viviamo in questa Mi dicano il loro sentimento sopra quel valle di lagrime, di vivere in modo, che passo di S.Matt. al c.12. n.32. Ma a quel che non abbiamo a provare dopo questa vita le veggo, vengono ancor essi avanti con la fiamme, ed i tormenti del Purgatorio. E Scrittura, da cui pensano altresì di esser favoriti. Sentiamoli adunque.

D. La prima objezione loro fi fonda fonra le parole dell'Appostolo. Omnes nos manife-Stari oportet ante tribunal Ch ifti, ut referat unufquifque propria corporis , prout geffit, five bonum , five malum . 2. Cor. 5. Dunque . dicono essi, al Tribunale di Cristo non v' à luogo che per i meriti propri di ciascheduno A consuetudine, e pratica antica o buoni, o rei immediatamente; dunque non v'è luogo di mezzo; dunque fono fuperfonti, fondata nel Testo sopracitato nel li-flue le orazioni, e le opere pie, che si kanno bro secondo de'Maccabei, non piace agli da' Fedeli viventi per suffragio de' Desonti. Eretici, a cagione che quel libro non el R. Risponde S. Agostino, seguendo il parere del grande Areopagita, che questo passo R. Nulla di pio piace agli Empi. Tutta dell'Appostolo ci è savorevole, perchè i Fela Chiesa di Cristo ha in ogni tempo tenuto deli, che sono nel Purgatorio, ricevono la ri-Giudei, ma Cristiani . Ma che prò pergli E- nella quale meritarono che i suffragi de' viparole di questo Santo Dottore fanno mirafuoi discepoli, e seguaci, e mi dica se può, gistrarle in questo luogo. Non ista, dice il chi sia l'Autore di questo Canone, in qual Santo, qua pro desunctis commendandis fretempo abbia vissuto, e chi l'abbia confer. quentat Ecclefia, illi Apostolica sunt adversa ra Santa, e Canonica. Ma che? Mancano enim omuibus profunt. Et quare non omnibus forse a noi altr' armi, per combatter contro prosunt, nisi propter differentiam vita, quant costoro ? Leggano un poco la Lezione quisque gessit in corpore? Cum ergo Sacrificia precedente, e veggano come sa sostenato sive Altaris (Notino quì i Moderni Novel-il nostro partito da Padri antichi . So però , lissi, se il Santo parla del Sacrificio in senso che in vano mi affaticherei, quando entrassi proprio, o no , mentre degli altri , che tali si in campo contro di essi col solo ajuto che chiamano in senso metaforico, così segue à dar mi potessero, o l'autorità de' Santi Pa- discorrere ) sive quarum cum que elecmos ynadri , o l'unanime consenso de' Sacri Dot- rum pro baptizatis defunctis omnibus offeruntori, o i Decreti de' Concilj, o l'autorità tur, pro valde bonis gratiarum actiones sunt : della Chiesa. Sono Eretici, e non vorran- pro non valde malis propitiationes sunt : pro no umiliarsi a verun' altra autorità, che a valde malis, etsi nulla sunt adjumenta

tolerabilier fat ipfa purgatio. Ench. c. 10. mittendi, fed cum spe recipiendi; inde trista-

de Civ. c. 24.

D. La seconda objezione si deduce dal bine sanat Divina promissio. Salmo 126. Cum dederit dilectis fuis fomnum, esce hareditas Domini, filii, merces sposta di S. Basilio. Avvisa i Fedeli l'Appogatorio.

ficano folamente che l'eterna eredità debba D. L'Ecclesiaite non fa menzione che di voi, o Giulti, sarete morti nel Signore, an. Cielo, e l'Inferno: dunque non v'è luogo derete all'eredità di Dio, qual'è la mercede di mezzo, cioè il Purgatorio. titoli farà vostra.

qui spem non habent.

quali (come esso dice) non anno speran- me passano al Cielo. Leggete il Bellar, al 7a. Così l'intende S. Agostino. E'vero l. del Purgatorio al c. 8. (dice il Santo) che noi ci attrissiamo nella D. Che che sia di quanto avete detto, morte de' nostri amici, per la neceffità di'l' Evangelio non fa menzione che di due bolezza della natura nostra ci debilita, ma dannazione nell' Inferno: Ibunt hi in supla Fede ci conforta ; e se l'uniana condizio- plicium aternum, Justi autem in vitam aterne ci porta a dolerci, l'infallibilità della Di- nam. Matt. 25.

Torum funt . Quibus autem profunt , aut ad vina promessa c'invita a consolarci. Contrihoc profunt, ut sit plena remissio, aut certe stamur in nostrorum mortibus necessitate a-Ed in fenso simile parla di nuovo nel l. 21. mur, bine confolamur, inde infirmitas afficit, hi ic fides reficit :inde dolet humana conditio,

Poco differente dalla sopradetta è la rifructus ventris. Dunque, dicono effi, i di- ttolo, dic' egli, a non affliggerfi foverchialetti di Dio entrano in possesso dell'eredita mente per la morte de loro amici, e conimmediatamente dopo il fonno, cioè dopo giunti, come fanno i Gentili che non ispela morte; dunque è falfo, che vi sia il Pur- rano la risurrezione, e perciò con canti lugubri fi studiano, il più che possono, d'ecci-R. Queste parole del Real Profeta signi- tar la malinconia negli animi degli uditori.

esser aspettata da' Giusti dopo la morte, ma due luoghi dopo la caduta, cioè dopo la mornon già che subito dopo la morte debba lo- te. Si ecciderit liguum ad Austrum, aut ad Aro darli, come pretendono gli Eretici. Il sen- quilonem, ibi erit. Ecel. 11. Per questi due so adunque della Scrittura è questo Quando luoghi non si ponno intendere altri, che il

del Figliuolo di Dio , come acquistata a voi R. Nego la confeguenza. Imperocchè con i meriti di esso, pertanto voi entrerete non è già vero, che dal nominarsi i due luoin possesso di esta, come di grazia promessa- ghi estreni ne segua l'esclusione de' luoghi vi per misericordia di Gesù Cristo (come di mezzo: anzi più tosto ne segue il contraparla il Trident. alla sess. 6. c. 16.) Questa rio. Ne già pretese l'Ecclessaste, col parlaeredità farà ancora frutto del vostro ventre re solamente dell'Autro, e dell'Aquilone, di cioè frutto,e provento di quella fatica,colla escludere l'Oriente,e l'Occidente, che sono quale avete partorito a voi lo Spirito della i luoghi di mezzo, ma folamente parlo de' falute, ed a Criflo, ed alla fua Chiefa molti due primi, a cagion che l'uno di essi mira il figliuoli per la vita eterna. Per quelle due Polo Artico, e l'altro l' Antartico. Che ragioni l'eredità del Signore si chiama mer- però dell'Anime del Purgatorio si può dire, cede delle vostre fatiche, e per questi duc che cadettero all'Austro, come sicure che coli farà vostra.

D. La terza objezione si deduce dall' gate che siano da' loro peccati. Cadute pa Ep. 1. dell'Appostolo a' Tessalonicensi al 4. rimente erano all'Austro quelle SS. Anime, Nolumus vos ignorare fratres de dormienti- che nel Limbo aspettavano la venuta del bus; ut non contristemmi, sicut O' cateri, Salvatore. Di più per l'Austro e per l'Aquilone s'intendono i due luoghi ultimi affe-R. Non proibifce l'Appostolo ogni sorta gnati all'Anime dopo la morte, per restardi triffezza nella morte de' nostri Amici vi eternamente. Tali fono il Ciclo, el'Indefonti, perchè questa ci è naturale, ma ferno: perchè il Purgatorio non è luogo ulquella solamente de' Gentili, e degli Empi, i timo, ma mediato, perchè da esso le Ani-

perderli , ma con ifperanza di riacquistarli - luoghi assegnati all'Anime dopo questa vi-Quella ci attrilta, quelta ci confola; la de- ta, uno di beatitudine in Cielo, e l'altro di

R. E' vero, che dopo il giorno del Giudizio non vi faranno più che questi due luoghi per gli Adulti, come si legge nel Testo iopracitato; ma di presente, come pure nell'Antico Testamento, si sà, che ve n'erano, e fono altri. Che se gli Avversari volessero negarmelo, mi dicano di grazia, dove fossero le Anime di coloro che essendo morti, furono o da Gesù Cristo, o da' suoi Santi richiamati alla vita? Da Elia fu pur rifuscitato il figlio della Vedova Sarettana: da Elifeo il tiglio della Sunamitide : da Gesù Cristo il figlio della Vedova di Naim, la figlia di Giairo Principe della Sinagoga: Lazza-1 ro in Betania: e dall'Appoltolo Pietro Ta- D. bitta? dove, dove stavano queste Anime prima che foffero richiamate a' loro corpi ?

D. E pure, senza far menzione del Pur- bus ab Hierosolyma. Luc. 24. gatorio, la Scrittura infegna, che i Giusti : D. Che ci propone dunque questo Arti-. dopo questa vita fono subito ammessi nella colo a credere?

fo . Luc. 23.

con S. Agostino. Nè osta la Scrittura allega- mente. ta di fopra, per effer questo un privilegio speciale, un' Indulgenza plenaria, ed un peccati? Giubileo amplissimo conceduto da Gesù Crifto al buonLadrone nell'ultimo atto dell' umana Redenzione; Ma fe fu conceduto a questi, non su però conceduto, ne si conderà a tutti .

DEL X. ARTICOLO DEL SIMBOLO.

Credo remissionem peccatorum.

LEZIONE PRIMA.

Cofa sia remissione de' Peccati, e dove fi trovi .

L credere quest'Articolo, è forse cosa necessaria per la salute eterna?

R. Senza dubbio . E perciò i Parrochi fo-Nell'Inferno forse' Ma se colaggiù non vi è no tenuti di spiegare chiara, e diligentetirada per la speranza del perdono, non che mente al Popolo, non meno guerto Mittero per il perdono, o per la redenzione? In Cie- che gli altri tutti del Simbolo. S. Th. 2. 2. q. lo forle? Ma che beneficio farebbe stato co- 20. art. 2. in C.& ad 3. Sentano come ne partesto, il togliere la celeste beatitudine a la il sacro Testo. Oportebas Christum pati, quelle anime, per restituirle ad una vita ca- O' resurgere a mortuis tertia die : O' predieaduca, e miserabile? Bisogna dunque, che ri in nomine ejus pænitensiam, O remissioflaffero in altro luogo diffinto da questi due. nem peccatorum in omnes gentes, incipienti-

Gloria celeste. Hodie mecum eris in Paradi- R. Due cose principalmente. L'una si è . Luc. 23. R. La Scrittura non parla di tutti i Giu-missione de' peccati , l'altra , che l'autorità sti, ma solamente di alcuni, a' quali nulla e potestà di rimettere i peccati si trova paresta da purgare dopo morte. A questi subi- rimente in essa : e questa adoperata da' Sato si apre il Cielo. Non così a coloro, a' quali cerdoti nella forma, e maniera instituita da resta qualche colpa da purgare. Per cotesti Gesù Cristo, opera infallibilmente quanto si aprirà a suo tempo, ma prima bisognerà è in se il suo effetto, cioè la remissione passare quasi per il suoco, come si è detto de' peccati, e così deve credersi ferma-

D. Cosa è adunque questa remissione de'

R. E' il perdono, o sia la condonazione de' nostri peccati, meritatoci da Gesà Crifto nostro Salvatore colla sua Passione, e morte; e questo perdono ci viene applicato ordinariamente mediante i Sacramenti, che egli ha instituito, e lasciato nella sua Chiefa, e particolarmente medianti i Sacramenti del Battesimo, e della Penitenza.

D. Perchè dite voi, che Gesà Cristo ci . ha meritato la remissione de' peccati con la fua passione, e morte? Non poteva

dunque l'Uomo caduto nel peccato liberar-t fi e rialzarfi da fe medefimo?

precedente.

D. Di quai peccati credete voi effervi la foffero? remissione della Chiesa?

R. Di tutti affatto.

D. Anche dell'Originale?

R. Senza dubbio.

fione del peccato Originale?

R. Mediante il Battesimo; e per questa ragione il Concilio di Costantinopoli ag- di certo, di aver ottenuto la remissione de' giunse al Simbolo quelle parole : Confiteor suoi peccati? unum Baptisma in remissionem peccatorum, non folo il peccato originale, ma infieme i versali, qual'è il Sacramento della Peni- remissa, anathema sit . Sess. 6. c. 16. tenza ec.

D. In qual maniera si ottiene la remissio- avergli perdonato i suoi peccati?

ne de' peccati attuali?

mo, vengono rimessi mediante il Sacrame- buon Ladrone, in S. Luca a' 23. to della Penitenza

la remissione del peccato originale?

mo, il quale non può riceversi la seconda colà con stimoli più acuti il rimorso di un volta senza sacrilegio. Dell'efficacia di que grave peccato da lui commesso dopo il Batsto Sacramento ci afficura l'Appostolo. Ad tesimo the ricevuto avea da S. Remigio, co Rom. Nihil enim damnationis est iis, qui ve- disegno di confessarsene. Trattenevali il rè consepulti sunt cum Christo per Baptisma Re a udire le prediche dell'Uomo di Dio. in mortem, qui non secundum carnem ambu- ma non sapeva pel gran rossore risolversi lant, fed veterem hominem exuentes, O' no- di palesargli il suo peccato. Lo seppe il Sanvum . qui secundum Deum creatus est , in- to per Divina rivelazione , e fu il primo a duentes, innocentes, immaculati, puri, in- dirglielo, e co questo avviso gli cavo il pecnoxii , & Deo dilecti effecti funt .

dopo il Battefimo?

ta si pentirà il Peccatore, e farà penitenza continua orazione offerì nello spuntar del non se gli deve negare il perdono. Così in- giorno l'incruento Sacrificio a Dio. Ed ecfegnò il Salvatore al Principe degli Appo- co comparire un'Angiolo tutto sfavillante stoli, che di ciò l'interrogava, col dargli di luce celeste col fortunato annunzio, che quella celebre risposta; Non septies (come le preghiere erano state esaudite da Dio, ed pensava S. Pietro) sed usque septuagies se- il peccato cancellato, e rimesso; Onde il pries. Matt. 19.

D. Può egli un nomo nella Chiefa Cattolica, mediante il Sacramento della Pe-R. No. Leggete la Lez. 3. del Cap. 4. nitenza, sperare il perdono, e la remissione de' fuoi peccati, per gravi, ed erribili che

R. Non fi dà peccato al Mondo sì grave. ed enorme, che la Chiesa non abbia autorità di rimettere, ficcome non vi può effere alcuno tanto trillo , e scelerato , il quale fa-D. In qual maniera si ottiene la remis- cendo vera penitenza non possa concepire certa speranza del perdono.

D. Può alcuno afficurarfi, e prometterfi-

R. Non pub in verun'altra maniera, fe intendendo fotto il Sacramento del Batte- non per Divina rivelazione. Udite come fimo (per il quale si cancellano del tutto, ne parla il Sac.Conc. di Trento: Si quis dixerit omni homini ad remissionem peccatopeccati attuali, e d'ommissione commessi rum assequendam necessarium esse, ut eredat prima di riceverlo, e si rimette la pena per certà. O absque ulla hasitatione proprie inessi dovuta) tutti gli altri rimedi meno uni- firmitatis. O indispositionis peccata sibi esse

D. Ha mai Iddio rivelato ad alcuno di

R. Si. Nel numero di questi furono S. R. I peccati commessi dopo il Battesi- Maria Maddalena, in S. Luca al c. 7. Ed il

Andò Clodoveo Re di Francia a Tor-D. Quante volte si ottiene nella Chiesa nai, chiamatovi dalla sama della Santità. e del zelo di S. Eleuterio. Non era però R. Una volta fola mediante il Battefi- quello il più efficace motivo. Lo spingeva cato dal cuore, e lagrime abbondantissime D. Quante volte si ottiene nella Chiesa di compunzione dagli occhi, con le quali la remissione del peccato attuale commesso pregò il Santo a fare orazione, e ad offerire il Santo Sacrificio della Messa per lui. Pro-R. In ogni tempo, ed in qualunque vol- mile egli di farlo, e spesa tutta la notte in Re, moltrandosi grato a Dio, ed al Santo

la sua Reggia.

Elemofinario, scritta da Leonzio. D. Chiè, che rimette i peccati?

nostra. Dunque a me, e non ad altri toc-ca il perdonarvi i vostri peccati. Nè v'è e pure non avesse a chi consessarsi, non po-di che maravigliars, perchè se al dire di trebbe ottenere la remissione de suoi pec-S. Agostino è opera di maggior beneficio cati? il giustificare un Peccatore, che il creare nipotenza che di niente ha creato il tut- cramento della Penitenza nel Tomo 2.

D. La potestà di rimettere i peccati non cavare da questo Articolo?

è ella de' Sacerdoti della Chiefa? 20. 2. ad Cor. 3. v. 5. & 6. e questo è un be-nesseio, che non può spiegarsi, e supera l' umano intendimento, come notano i Santi di verun'altra materia, di cui io più goda,

Ambrog. lib. 1. de pœn. c. 2. Bern. l. 2. de di questo. Ditemi di grazia quanto sia granconfid. cap. 8. D. Questa potestà di rimetteri peccati,

è commessa solamente a' Sacerdoti? te di fopra.

ne farebbe?

per un tanto beneficio diede ricchissimi do- chonulla gli gioverebbe . Nemo sibi dicat : ni a quella Chiefa, ed al suo Benefattore, e occulie pantemiam ago; apud Deum ago, con gran consolazione, e giubilo ritornò al- novit Deus, qui omnia agnoscit, quid in corde ago : ergo fine caufa dictum est : que folve-Un bellissimo esempio si riferisce dal Su- ritis interra, soluta erunt O in Calo: ergo sirio a' 23. Gennajo nella vita di S. Giovanni ne cauja funt data claves Ecclesia Dei; Frus stramus Evangelium Dei, frustramus verba Christi: promittimus , quod ille negat . Non R. Iddio solo, e non altri, è quello che vi sia chi dica: Io so in secreto la mia pcrimette i peccati all'Uomo, e quelta è ope- nitenza. Me la intendo con Dio, che il tutra della sua somma bontà, e potenza. E o to vede, e conosce. Dunque senza causa fum (dice il Signore per Isaia) Ego sum ip ci è stato detto : Ciò che voi sciolgerete in Je, qui deleo iniquitates tuas. c.43. 25. come terra, farà altresi sciolto in Cielo. Dunse dicesse : Siccome tocca al creditore il ri- que senza causa sono state date le Chiavi mettere il debito al debitore, così tocca a della Chiesa di Dio : facciamo contro il me il perdonare i peccati, che sono il debi- Vangelo di Dio : contro le parole di Cristo to, di cui parlate ogni giorno recitando l' promettiamo ciò ch' ei niega. Leggafi, il Orazione Dominicale: Dimitte nobis debita Catechilmo Romano.

R. L'otterrebbe senza dubbio; perché in di niente il Mondo, forza è ancora il tal caso un atto di vera contrizione supplidire, che il rimetter i peccati sia opera rebbe il disetto del Sacramento. Leggete solamente propria di quella medesima On-ciò che diremo, quando si tratterà del Sa-

D. Qual'è il frutto, che noi dobbiamo

R. Dobbiamo concepire una gran confi-R. Sì; ma non è loro propria, nè l'an- denza nella misericordia di Dio, poichè ha no da se, ma da Dio, che l'ha commessa voluto lasciar il rimedio, e la remissione di loro come a suoi Ministri : Qui dedit talem tutti i peccati nella sua Chiesa, e di tanto potestatem homimbus. Matth. 16. & 18. Jo. beneficio dobbiamo rendergliene grazie

Cipriano al l. 1. Ep. 1. Grif. l. 2. de facer. e non v'è discorso più grato a noi miserabili

de la misericordia di Dio?

R. Vi risponda per me l'Ecclesiastico. Secundum magnitudinem illins , fic O' mife-R. Sì. Esti foli sono deputati a questo ricordia illius cum ipso est. Eccl. c. 2. Voi santo ufficio : essi soli sono i ministri, e cercate da me, quanta sia la Miscricordia Dispensatori de' Misteri di Dio, e solamen- di Dio; ed io cerco da voi quanta sia la sua te ad essi appartengono le Scritture allega- grandezza, la sua Potenza, la sua Immendi fopra. | lità , e la fua Maestà , perchè gli attribu-D. Ma se alcuno volesse sar penitenza ti di Dio sono uguali . Anzi dalla grandezsenza ricorrere al Sacramento, o senza za della Maestà, e potenza Divina, nasce confessare i suoi peccati al Sacerdote, che la grandezza della Divina Misericordia, Beneficenza, e Clemenza, mentre il raffre-R. A tal dimanda risponde S. Agostino, nar lo sdegno, lo star saldo contro le ingiu-

tie,e gli affronti,ed il perdonare, anzi il ren- mo a disporci per riceverli degnamente, e der bene per male a chi ci offende, non è al- frequentarli, mentre sappiamo, che sono tro che segno manisesto, ed essetto d'una medicine celesti della Divina Onnipotenfomma grandezza d'animo, e d'un'indole za, per le quali il Sangue di Gesù Cristo generola; e però Iddio, come infinitamente opera nell'Anime nostre il suo efficace, cd potente, e grande ch'egli è, dimostra la sua infallibile effetto, scacciandone i peccati, Onnipotenza, e Grandezza per mezzo della che sono le infermità spirituali di esse. fua infinita Clemenza, dal che prende motivo la Chiesa di supplicarlo in questa for-militudine. ma: Deus qui omni potentiam tuam parcendo Sapienza al c. 11. v. 24. Misereris omnium, biamo detto di sopra. quia omnia potes , O dissimulas peccara hominum propter panitentiam; come se dices-ssa l'onore che Dio ha fatto alla sua Chiesa se : La vostra Onnipotenza,o Signore, è la nel commetterle la potestà di rimettere i vera forgente della voltra Mifericordia; nè peccati. io saprei conchiudere altrimenti, mentre afferma S. Agostino, e con lui l'Angelico, che lando della penitenza, se è grande . Ha pre-Iddio nel perdonare al Peccatore penitente ferito la Chiesa a' Monachi, e Principi, e fa un opera, la qual più dimostra la sua Ondella Terra. S. Th. 1. 2. 9. 113. art. 9.

tar tanto la Misericordia di Dio al Popolo, tem Vinculi, verum corporum selum; id auche poi abbia a rendersi o più facile al pec-tem quod dico, Sacerdotum vinculum, ipsam care,o più offinato all'emendarsi. Della Mi-letiam animam contineit, atque ad Calos uffericordia fi tratterà di nuovo in quello 1.

Tom. cioè nella p. 2. c. t.

vare da quello Articolo?

R. Che noi dobbiamo far opere degne della nostra vocazione alla Chiesa di Dio nella quale folamente si trova la remissione de' peccati, la fantità, e la giustizia. Ed ancora si ha da portare un sommo rispetto a' Sacerdoti, come a Persone, cui Iddio ha date le chiavi del Cielo, per aprirlo a coloro che ne son degni, mediante i Sacramenti, e D. massime di quello della Penitenza.

D. Non vi resta altro da considerare?

D. Dichiaratemi questo con qualche si-

R. Se il desiderio di guarire dalle nostre maxime, O' miserando manisestas, O'c. Orat. infermità corporali ci fa parere grate, e soa-Eccl. Del medesimo parere è S. Fulgenzio vi le medicine per altro amare, e fastidionell'Ep.7.ad Venantium c.4. Deus, dice egli se apprestate da' Medici, perchè non domultus est ad ignoscendum, in hoc multo nihit vremo correre con maggior impazienza a' deest , in quo est omnipotens misericordia, O' rimedi temprati dalla Divina Sapienza per emuipotentia misericors. Tanta est autem be- curar l'Anime, e rimetterle nella vita della nignitas omnipotentia.O omnipotentia beni-| Grazia , tanto più che quelle non fempre gnitatis in Deo, ut nibil sit quod nolit, aut non giovano a' corpi, laddove questi infallibilpossit relaxare converso. E prima di lui avea mente recano, purchè veramente il vogliadiffinito il medefimo lo Spirito Santo nella mo, la falute all'Anime nostre, come ab-

D. Bisogna ben dunque dire, che grande

R. Pensate, dice S.Gio: Grisostomo, parpur ciò non basta. L'ha di più preferita agli nipotenza, che la Creazione del Cielo, e Angeli, ed agli Arcangeli, e si contenta di sottoscrivera la sentenza data da' suoi Vada però cauto il Parroco a non often-Servi. Habent O'scrrestres Principes potestaque pervadit; ufque aded ut quecunque infernè Sacerdotes confecerint, illa eadem Deus D. Qual'altro frutto potreffimo noi ca- [uperne rata habeat, ac servorum sententiam . Deus confirmet , 1. 3. de Sacerdotio .

# CONTROVERSIA.

Della Fede Speciale .

Ice l'Eretico : Niuno può effer compreso nell'aureo numero de' Fedeli, che anno a salvarsi, se non R. Dal rispetto, che devesi a' Sacerdoti, crede certamente, e senza dubitare in considerate la stima, in cui anno a tenersi modo alcuno di aver per i meriti di Gei Sacramenti della Chiefa, e come abbia-sù Cristo ottenuto il perdono de' suoi pec-

dunque nessuno è certo della sua eterna sal-

vezza, o predestinazione.

bligato a credere di efferlo?

4. L'afficurare alcuno, che egli sia in- maso 1. 2. 9.71. fallibilmente predestinato, non è forse lo D. Per qual ragione dite voi . Dictum, stesso, che il dirli, e persuaderlo, che factum, vel concupitum? pud liberamente sfogare le sue passioni, e R. Per comprendere in genere ogni sor-

infallibilmente si salverà?

mai ha sentito dottrina più sciocca?

6. Se noi fiamo ficuri della nostra prede-ftinazione, per qual fine la Scrittura ne'luo ghi fovracitati ci avvisa a vegliare sopra le D. Qual dunque è questa Legge, e perchè nostre azioni? Per qual fine ei avvisa l'Ap-la chiamate voi Legge Eterna più toito, che postolo a guardarci di non cadere? Qui stat, Legge Divina? videat ne cadat. 1. Corinth. 10. E S. Giovanba sediziosa, che chiama i sensi alla libertà della Carne, non ostante il divieto delle dono il contrario.

# LEZIONE SECONDA.

#### De' Peccati.

beneficio fattoci da Dio, nel commet-clinazione a seguir questa regola. tere alla Chiesa la potestà di rimettere D. Qual differenza vi è tra il Vizio, ed i peccati?

R. Non si può comprendere meglio, che R. Il Vizio è un abito, ed il Peccato è col considerare la natura, e condizione un atto prodotto dall'abito. Qui si diffini-

tale.

D. Cofa è dunque il Peccato?

R. Lo diffinisce Sant'Agostino : Dictum, 3. Quando alcuno della Religione rifor- factum, vel concupitum contra legem Dei mata si fa Cattolico, o egli era del numero aternam . Contra Faustum cap. 17. Ciò che de' Predestinati, o no; Se era de' Predesti- si dice, si fa, o si desidera contro la Legge nati, in qual maniera ha perduta la sua se- Eterna di Dio. E S. Ambrogio. Peccatum de? E se non l'era, come poteva esser ob- est legis Divine pravaricatio, & calestium inobedientia praceptorum . Veggali S. Tom-

con tuttociò staradi buon animo, perchè te di peccati, essendochè questi si commettono, o dal cuore col pensiero, o dalla lin-5. E' lo stesso che dirgli: Brami tu di vi- gua con le parole, o dalla mano con l'opever sempre? Ecco il Segreto: Proccura di ra, che sono le cause istrumentali del pecvivere sempre in peccato mortale, perchè cato; nelle quali parole della diffinizione s' celi è impossibile, che un prede:tinato, co- esprime il materiale del peccato,e con quelme sei tu, muoja in peccato mortale. Chi le che seguono: Contra legem aternam, si dichiara il formale di ello, qual'è la traf-

R. Perchè la Legge Eterna, è la radice ni : Tene quod habes , ut nemo accipiat coro- e la regola di tutte le altre Leggi , e da efnam tuam . Apoc. 3. Che pretende il Reale sa, come rivi dal sonte, derivano le altre Profeta col dirci : Servite Domino in timo-Profeta col dirci : Servite Domino in timo-re, O exultate ei cum tremore? Pfalm. 2.0 ed Ecclefiastica. Imperocche, dice San Eretici, andatevene ora con la vostra sede Tommaso, la Legge Eterna è un persetisspeciale. Io ben v'intendo. E'una trom- simo Modello esistente nella Mente Divina, secondo il quale egli indrizza tutte le azioni, e movimenti delle Creature a' Scritture, i consigli de' Santi Padri, ed il suoi fini. Siccome adunque si dà in Dio il buon dettame della ragione, che persua-modello delle cose creabili, che chiamasi Idea, così anche fi dà la regola per ben governarle, e questa chiamasi Legge Eterna. Quella è un atto della Mente Divina, col quale concepisce le cose, e giudica come debbano farli; e questa è quell'atto, col quale concepifce, e giudica in qual maniera abbia a regolarle, ed a questo atto va Ome fareste voi a sarmi meglio sempre unita la Volonta Divina, per oba comprendere la grandezza del bligar la Creatura, ad imprimer in essa l'in-

il Peccato?

del Peccato, ed in particolare del mor-sce il peccato, ma non già il vizio.

D. Il Peccato, è egli una fostanza,

tà non è altro, che una privazione della quam nulla mala effe permittere. E' ragione rettitudine conforme alla Legge : e perciò di S. Agostino. Ench. c. 27. il peccato chiama ancora un atto morale pravo, presa l'etimologia dalla privazione congiunta all'atto. Sicchè il Peccato non è cosa sussistente, ma una mera privazione, ed un niente. Quindi prese occasione San Pier Damiano di dire, che il Peccato. D. Fin'ora avete diffinito il peccato, re, ancorchè vivente, è in certo modo privo dell'effere, per la fua gran lontananza dal vero estere, che è Dio, e da cui tutte te in Peccato originale, ed in Peccato le Creature ricevono il suo esfere. La ragione si è, perchè è più lontano il Peccatore da Dio, di quello che sia l'essere dal non effere, per effere tra questi finita la distanza, e tra quelli infinita.

i Calvinitti, che Dio sia Autore del pec- ne umana.

cato?

R. Cotesta è un'orribile bestemmia, ed sione del peccato originale? un perniciofissimo errore, peggiore assai di quello degli antichi Eretici Gnostici, el precedente di questo Capitolo, che si ri-Marcionilli , li quali supponendo esservi mette per il Battesimo . due Dei, uno Autore del bene, e l'altro del male, non ammettevano almeno, che diffusamente. l'ultimo per autore del peccato.

D. Qual è il sentimento de'Cattolici? pto del Simbolo, che Dio è il Creatore, el teva la mano: e non ci riconditava col fuo la causa efficiente di tutte le cose visibili, Eterno Padre a prezzo del suo Sangue, col ed invisibili, e che tutte le Creature sono quale si tece nostra Giustizia, nostra Santibuone. Ma perchè le Creature ragione-ficazione, o Redenzione, mediante i suoi voli non fono buone immutabilmente, per-[meriti, che ci vengono applicati per mezciò anno potuto errare, ed in fatti an- zo del Battesimo, conferito, indifferenteno errato, il qual errore è lo stesso pecca- mente sì agli adulti, che a' bambini, perto , di cui la causa, non efficiente, ma de | chè nella forma solita della Chiesa la sua ficiente, è l'istessa volontà della Creatura efficacia viene immediatamente da' meriti ragionevole. Ed in fatti, se non può cader di Gesà Cristo. Non est aliud nomen sub Cadifetto in Dio, essendo egli un pelago ine- lo datum hominibus, in quo oporteat nos salsauso di persezioni, come può egli esser l' vos fieri. E perciò il Precursore lo salutò autore del peccato? Ma lasciamo queste di- con quelle parole: Ecce Agnus Dei, ecce qui foute a' Controversisti.

D. Di grazia chiaritemi ancora di un dubbio. Come si contiene Dio verso il pec- Peccato originale? cato quando si commette? Voi sapete pure, R. Tutti gli Uomini, che discendono

spettatore ozioso.

R. Iddio lo permette, per i giusti, e buoin fini che ha, e la sua infinita Provviden- zione?

una qualità, o pure qualche altra cosas za, e Sapienza giudica esser meglio il cavar il male dal bene, che il non permettere il R. No, perchè quanto alla sua formali- male . Melius judicans de malis bene facere ;

#### LEZIONE TERZA.

Del Peccato Originale.

fatene adesso le divisioni.

R. Il Peccato si divide primieramenattuale.

D. Cosa è il Peccato originale?

R. Egli è il peccato di disubbidienza commeilo da Adamo, il quale da lui passa successivamente negli Uomini suoi po-D. Con qual fondamento possono dire steri, per mezzo dell'ordinaria generazio-

D. In qual maniera si ottiene la remis-

R. Già vi ho detto nella prima Lezione

D. Dichiaratemelo, se vi piace, pià

R. La natura umana non avea forze, nè vi era rimedio alcuno efficace per cancellar R. Noi abbiamo infegnato nel princi- questo peccato, se Gesà Cristo non vi mettollit peccata Mundi . Jo: 1.

D. Nascono forse tutti gli Uomininel

che i Calvinisti vogliono, che ei ne sia uno da Adamoper umana generazione, nascono, e contraggono il Peccato originale.

D. Perche dite voi: per umana genera-

R. Pe-

PARTE PRIMA.

R. Per eccettuarne Gesù Cristo Nostro! Salvatore, che su conceputo per opera del- rare questo stato dell' Innocenza originalo Spirito fanto.

D. Edella SS. Vergine fua Madre, che

ne dite?

R. Dico non efferyi regola alcuna tanto Decreti de Pecc. originali

no dal Peccato originale ?

questa vita : altri eterni , per l'altra vita .

D. Quali fono i mali temporali per que-

R. Il principale si è, il privarci della giuflizia originale.

D. Che intendete voi per giustizia originale?

R. La giustizia originale è un dono sopranaturale, che Dio aveva conceduto al primo Padre Adamo, ed a' fuoi posteri, per il quale la parte inferiore dell'uomo reftava foggetta, ed ubbidiente alla superiore, e la superiore a Dio, dal che ne nasceva una perfetta armonia di buon governo. Fu sconcertata dal peccato quell'armonia, e perciò nacque la discordia, e la guerra intestina, che ancor dura tra questi due partiti, con la to vina, e depressione il più delle volre della parte più nobile.

D. Commesso ch'ebbe Adamo il suo peccato, s'accorfe egli d'aver perduto la giusti-

zia originale? Gen. 3.

R. Sì, perchè vide di subito che era nu-

do, e fi coprì di roffore.

D. Tutti i discendenti di Adamo anno ancor essi perduta la giustizia origina-

R. Il perdere suppone l'avere, e però in questo fenso non si può dire che l'abbiano perduta, perchè mai non l'ebbero; ma in tanto fi dice che l'abbiano perduta, in quamo altrove .

D. Non si potrebbe da veruno ricupe-

R. No, e chi vi aspirasse saticherebbe a vuoto .

Aspirava, mosso da zelo indiscreto, a generale, che non abbia la sua eccezzione, questo stato d'innocenza un Monacodell' e però accostandomi al parere più comune Ordine Cisterciense. Affliggeva il suo de Dottori Cattolici, tengo con esti, che corpo con lunghi digiuni, passava i giorla Madre di Dio non contrasse la colpa ori ni , e le notti in Orazioni pressochè contiginale, ma fu preservata da essa per privi- nue. Pretendeva cibarsi, ma non sentirlegio particolare di Dio a lei conceduto. ne il guito. Pretendeva non folo di repri-Leggete il Conc. di Trento fest. 5. in fine mere i primi moti dal Senso, ma di estinguergli affatto. Pretendeva di andar esen-D. Quali fono i mali, che ci provengo- te da qualunque minimo peccato veniale. Sciocco, che non rifletteva al detto dell' R. Due : Gli uni sono temporali , e per Eccl. Noli esse justus multum , c. 7. Che maraviglia poi, se affaticavasi senza frutto, e se, senza accorgersene, giunse al varco dove l'attendeva l'aftuto suo tentatore, che gli aveva tefo il laccio coll'iftigarlo a tetar l'impossibile? Imperocchè vedendo di non poter giungere al pretefo stato, cadette in una gran malinconia, indi nell'accidia, e finalmente nella disperazione, persuadendosi che in vano sperava di salvarsi, mentre non poteva allenersi da quelle sue imperfezioni, e da' veniali difetti, che a lui parevano peccati gravistimi. Cominciò per questo a tenersi lontano dalla Santissima Comunione, anche ne' giorni prescritti dalla sua Regola, tenendosi per più infermo degli altri, con tutto ciò abborriva la medicina salutare dell'Anima, e avendo rinonciato alla propria volontà, ricalcitrava contro l'ubbidienza. Era per lui spedito il caso, se l'Abate del Monaitero no ne intraprendeva la cura col porcere incessanti preghiere al Signore per quell' Anima. Ciò però non fu bastante; onde l' Abate, che era grande Amico di quella gran Serva di Dio Maria Ogniacenfe, e consapevole delle molte sue virtù per l' esperienze, e pruove fatte nella sua propria persona, fatto venire il Monaco lo presentò alla Santa. Ed essa postasi ad orare per esso con gran copia di lagrime, su osservato che il Monaco che in quel punto celeto Il peccato di Adamo fu cagione che non | brava la S. Messa, giunto a recitar il Conl'avessero. Salvo in tutto, e per tutto il sitteor, per ogni parola, gettava dalla bocprivilegio della B. Vergine, di cui parlere- ca altrettante pietruccie nere. Allora essa venuta in cognizione, che Dio con quel fegno esterno gli manifestava di aver tolto la [nes homines mors pertransivit, in quo omnes durezza del cuore, e la malinconia a quell' peccaverunt c. 5. ES. Agostino : Post pecca-Ostinato, rese le dovute grazie al Signore, tum exul effectus ( parla di Adamo ) sirpeme che non vuol la morte del Peccatore, ma quoque suam, quam peccando in se,tanquam che si converta, e viva, ed il Monaco comu- in radice vitinverat, pana mortis, O damnicatoli, e finito il Sacrificio, ritornò, per nationis obstrinxit, ut quidquid prolis ex ilvirtù di quella medicina celeste, perfetta- lo, O simul damnata, per quam peccaverat, mente nell'effer fuo .

per il fuo peccato?

nella necessità di morire, e di soffrire le in- mum cum desertoribus Angelis vitiatoribus, comodità di questa nostra misera vita.

per il suo peccato?

dell' eterna morte. Resto sottoposto al po- humanum. In simil guisa parla questo Santo tere del Demonio, che da quel punto s'inve- Dottore in diversi altri luoghi : sti della giurisdizione della morte. Grandispeccato?

del fuo peccato

ne fece . E S. Agostino nell'Ep. 99. seriven- tum intravit in Mundum . do ad Evodio, che il sentimento comune della Chiesa a' suoi tempi era, che Adamo si dio bambini, devono dopo la morte portar tosse salvato. De illo primo homine patre ge- la pena del peccato del loro primo Paneris humani , quod Christus , cum descendit dre? ad inseros, inde eum liberaverit, Ecclesia serè Sacri Dottori.

originale?

nacque non folo a se stesso, ma ancora a tut- rit. O' remiss. ta la sua discendenza, e posterità, come abbiamo detto di fopra, lasciando loro per in- soggetti all'eterna dannazione? sclice eredità, non solo le pene, e la morte!

conjuge per carnalem concupifcentiam in qua D. Pati Adamo altri mali in questa vita inobedientie poena similis est, nasceretur, traheret originale peccatum, quo traheretur per R. Si; Fu cacciato dal Paradifo. Incorfe errores, dolorefque diverfos ad illud extrepossessions, O confortibus fuis fine fine sup-D. E per l'altra vita, che mali incontro plicium, sic per unum hominem peccatum intravit in Mundum O'c. Mundum quippe ap-R. Incorfe nell'ira di Dio, e nel reato pellavit eo loco Apostelus universum genus

Confermali la verità di quella Dottrina simi finalmente furono i danni che Adamo dal secondo Conc. Arausicano . Si quis soli patl, e nell'Anima, e nel corpo per il suo Ada pravaricationem suam, non & ejus propagini afferit nocuisse, aut certi mortem tan. D. Ottenne poi Adamo la remissione tum corporis, qua pæna peccati est, non autem O peccatum, quod mors est anima, per unum R. Si. Leggasi nella Sapienza, che Iddio hominem in omne genus humanum transiisse lo cavò dal suo peccato. Eduxit illum à de- testatur, injustitiam Deo dabit contradicens licto suo , c. 10. mediante la penitenza che Apostolo dicenti : per unum hominem pecca-

D. Dunque i Figliuoli di Adamo, ezian-

R. Senza dubbio . Se non fono rigeneratota confentit; quod eam non inaniter credi- ti a Cristo per il Battesimo, nascono figliuodiffe, credendum eft undecunque boc tradi- li d'ira, ed incortono l'eterna dannazione. tum sit, etiamsi Canonicarum Scripturarum Sentité di nuovo S. Agostino . Ex bac in-hic expressa mon proseratur aucsoritas . Lo obedientia carnis, ex hac lege peccati, & morstesso affermano dopo lui comunemente i tis quisque carnaliter, regenerari spiritualiter opus habet, ut non solum ad Regnum Dei D. I discendenti di Adamo sono anche perduentus, verum etiam ut à peccati damna-essi incorsi nella pena della morte, e nelle tione liberetur. Simul itaque peccato of morincomodità di questa vita per il peccato ti primi obnozii nascumtur in carne, & simuljustitie, vitaque aterna fecundi hominis fo-R. Pur troppo. Adamo col suo peccato ciati renascuntur in Baptismo l. de pecc. ma-

D. Per qual ragione restano questi tali

R. Perchè non anno (mediante il Batdel corpo, ma insieme quella dell'Anima tesimo, ricevuto la grazia di Gesù Cristo, cioè il peccato, come nota l'Appostolo. Per senza la quale non si può entrare in Cielo. unum hominem peccatum in hane Mundum Chi non ha Gesd Cristo, non pud aver vita intravit, O' per peccatam mors, O' ita in om- (dice S. Agostino) e per averlo, bisogna

# PARTE PRIMA.

vestirsi di lui nella maniera suggerita dall' cheduno di noi resto impressa la macchia Appostolo: Quicunque in Christo baptizati abituale del peccato di Adamo.

ellis, Christum industris. Ad Gal. 3. Non D. Se il Battesimo toglie da noi il pecca-v'è altro mezzo di questo, soggiunse S.Gio-to originale, perchè non toglie insieme i vanni. Qui habet Filium, habet vitam; qui suoi effetti, cioè dire la privazione della non habet Filium, vitam non habet, Ep. 1.c.8, Giuffizia originale, le malattie, la mor-E seGesù Cristo mort per darci la vita, dun- te? ec. que tutti nasciamo rei di morte . Unus enim qui S. Agostino.

denza di Adamo pagar le pene del peccato Coronabitur qui legitime certaverit .

da lui commesso?

to in Adamo.

D. Come mai può effere?

R. Perchè Adamo era il Capo, ed il Rapla fua discendenza.

diffusamente;

R. Il peccato di difubbidienza commesso da Adamo col mangiare il pomo vietato ful in parte personale, e tutto proprio di Ada- mo con la nostra propria volontà, ed opemo,e di questo ne ottenne il perdono da Dio razione. per la penitenza che ne fece, come si legge nel Testimonio della Sapienza allegato di LEZIONE QUARTA. fopra, e fu ancora generale, e comune a l tutta la Natura umaña, ed alla discendenza di esso. Conciosiacche essendo questa compresa in Adamo, come nella sua origi- D. ne, concorfe con lui parimente a commettere quel peccato, che qual veleno mortifero si diffuse per tutto il Genere umano. Que- do luogo in Peccato mortale, ed in Peccasto peccato, che procedette dalla voletà di to veniale. Adamo, fu ancora non folo a noi volonta-l rio, ma infieme nostro proprio, sì perchè a- fione? vendo Dio posto la nostra volontà in quella di Adamo, ne fegue, che la volontà di Ada- comune della Chiefa. mo era la nostra propria; si perchè in cias-

R. Non v'è dubbio, che per il Battefimo pro omnibus mortuus est, ergo omnes mortui si toglie dall'Anima il peccato, perche: Nifunt , 2, Cor. s. Ne solumente volle morire hil damnationis eft iis, qui vere consepulti Gesù Crifto per darci la vita, ma per vin- funt cum Chrifto per baptisma in mortem. cere colla sua morte colui che aveva la po- Che se con tutto ciò restano ne' Battezzati testà della morte, cioè il Diavolo. Us per il fomite della concupifcenza, e le altre mimortem ejus evacuaret eum, qui potestatem serie di questa vita, che sono l'infelice fahabebat mortis. Che maraviglia adunque, miglia, el'equipaggio del peccato originafe i hambini che non sono vivificati da Cri-lle, no vi restano che per esercizio della nofto per il Battefimo, reftano nella morte ilra virtà, con la quale virilmente combatspirituale, e nell'eterna dannazione? Sin tendo, e con l'ajuto della Divina Grazia, che mai non manca, otterremo la vittoria D. Per qual ragione deve tutta la discen- de? nostri nemici, e dipoi l'eterna corona.

D. Non è dunque peccato il sentire in R. Perchè in effetto tutti anno pecca-se le ribellioni, ed i movimenti disordinati della parte inferiore contro la superiore

dell'uomo?

R. No, fe la volontà non vi consente, presentante del Genere umano, a cui Iddio o non vi concorre la negligenza : perchè la avea fatto il precetto da offervarfi per lui, e concupifcenza non è peccato, e non resta per tutti i fuoi posteri, o da trasgredirs, co- per altro fine che di eccitare i Fedeli batme in fatti lo trafgredì, per se, e per tutta tezzati a cercar con maggior diligenza la grazia del Signore, e l'acquisto delle virtù. R. Dichiaratemi questo, se vi piace, più onde poi vengano a guadagnarsi maggior gloria in Cielo.

D. Cosa è il Peccato attuale?

R. E' quel peccato che noi commettia-

Del Peccato mortale .

TOn avete voi altre divisioni del Peccato? R. Il Peccato attuale si divide in secon-

D. Chi v' ha insegnato questa divi-

R. La Sacra Scrittura, ed il fentimento

D. Vorrei che mi allegaste alcuni di quei

mortale, dice, che la Morte è lo stipendio o minore loro gravezza. del peccato. Stipendia peccati, mors. Kom. 6. Iniqui Regnum Dei non possidebunt . 1. Cor. 6. Leggete di più come ne parla scri- per la morte spirituale che cagiona nell'adicono, che chiunque lo commette, incor- spirituale dell'Anima, e ci condanna alla re nella morte dell'anima, viene escluso dal morte eterna. Regno de' Cieli, e condannato per sempre all' Inferno.

la quale se ne ottiene il perdono) diversa- trario nell'eller privo della Grazia conssita mente ne parlano le Scritture, ed in tal gui- la morte spirituale di quella. sa, che manisestamente si scorge la differenpostoli, quantunque per esser consermati in Dio trattando del sommo negozio dell' tutti confessa l'Appostolo S. Giacomo al c. nelle buone opere, si mostra robusta, e sor-3. della sua Ep, in multis offendimus omnes . te col pugnar virilmente contro i suoi ne-3. della lua Ep. in mutiti offenamino omnes. Ile coi puguat vitilinata control luoi ne-E l'Eccl. al c.7. Non est somo justus in Terra, qui faciat bonum & non peccet. Ne' Prov. a alla prefenza del Signore, e de' suoi Ange-24. 16. Septice cadet justus, & refunget. E finalmente il Salvatore parlado a' suoi Appo- la Divina Grazia dall'Anima, muojono. foli, e co essa a tutti i Giusti, incegnò loro a parimente in essa tutte le sopradette opera-orare in questa guusa: Dimutte nobis debita zioni, e quel ch'è peggio, se non vien ravnostra, Matt. 6. come per insinuargli, che vivata dalla penitenza, passa alla morte. cotidiani, e frequenti erano i loro debiti, feconda, di cui parla S. Giovanni nell' A-

luoghi della Scrittura, che fanno a questo sfa menzione, che distinguesse l'Irain tre R. L'Appostolo parlando del peccato più, e meno leggieri secondo la maggiore,

D. Cosa è il Peccato mortale?

R. Il Peccato mortale, così chiamato vendo a' Galati al 5. n.20. 21. L'Apoc. a 21. nima : Anima qua peccaverit, ipsa morienu. 8. La Sap. al l. 1. n. 15. 16. Tutte que- 1ur ; è un peccato, che ci sa inimici di Dio, ste Scritture parlando del peccato mortale, privandoci della sua grazia, qual'è la vita

D. Vorrei che mi spiegaste più diffusa-Del veniale (così detto per la facilità, co la vita spirituale dell'Anima, e per il conmente, come nella Grazia di Dio consista

za che passa tra questo, cd, il mortale. Tale Anima quello, che l'Anima opera natural-R. La Grazia opera spiritualmente nell' è il passo di S. Giovanni: Si dixerimus que mente nel corpo. Finchè l' Uomo vive, niam peccatum non habemus, ipsi nos sedu-vivono altresi i suoi sentimenti; Vede cimus, & veritas in nobis non eff . Ep.1. c.1. ode, parla, passeggia, e fi ferma quando Questa Scrittura, senza dubbio alcuno non vuole: è robusto, e vigoroso, bello, ed pub verificars, ne intendersi del mortale, amabile, merce dell'Anima a lui unita. perchè ne seguirebbe, che il peccato morta-Ma se egli muore, voi vedete, che più non le sosse generalmente, ed in particolare co-vede, non ode, non parla, non si muove mune a tutti, senza eccezzione di veruno, e più, ma sen giace distorme, inutil, ed pure egli è certo, che molti in ogni tempo abborrito. E perchè mai? Se non perchè per ajuto speciale di Dio sono andati esenti l'Anima partendosi ha seco condotti i suoi da questa peste, e tra gli altri più d'uno influss, dalli quali procedevano coteste seta gli Appofoli, e S. Giovanni medelimo parazioni. Or fate conto che il fimile succe-Deve dunque intenders, come la intendoda nell'Anima. Quando la Grazia abita in no la Chiesa, ed i Santi Padri, del peccato essa, segue col lume di essa gli oggetti delveniale di cui non vanno esenti in questo la sede, ode le parole, e le inspirazioni di Mondo iSanti medesimi,e solo ne su intatta Dio, e per la strada de Divini Precetti s' la Santissima Madre di Dio. Anzi gli Ap- incammina alla celeste Patria; parla con portoniquamentale per ener comerciale in 1210 trattanno dei ionimo negozio delle grazia non peccaffero mortalmente, poteeterna falute nell'orazione, e col Profilmo per mezzo de buoni configli, ed ammaene volte peccareno venialmente, come per l'aramenti. Si ferma con la perfeveranza che no la sciavano di esser tali per esser legpocalisse: morte eterna, da cui mai più se gieri, e nel c. 5. antecedente di S. Matteo si risorge.

D. A quel che fento, non v. è cosa che meriti maggiore stima, o che debba esser cuta, e sollecitudine dal peccato mo reale? cuttodita con maggior cautela, che la Gra-R. Senza dubbio, poichè egli è pe ggiore

zia di Dio.

fermereste a rimirarla, tuttochè animasse morte, cioè dell'eterna. uno de' più bei Composti della Natura, e D. La peste, la fame, la guerra, i torproporvi motivo veruno, che fosse valevole sima, non sono forse peggiori del'peccato a trattenervi in un tale stato per breve tepo. mortale?

D. Chi può ravvivar le Anime morte

per il peccato?

R. Gesù Cristo, venuto al Mondo per questo fine . Surge qui dormis, & exurge à ranno qualche cosa di più orribile ?. mortuis . O' illuminabit te Christus . Eph. s.

D. Cofa è il Peccato veniale?

R. E' un peccato, il quale benchè non ci renda nemici di Dio, nè ci privi affatto del Diavoli non fiano peggiori del peccato? la sua grazia, contuttoció dispiace a Dio, e diminuisce il fervore della carità in chi lo peggior cosa che tutti i Diavoli insieme ... commette, e lo condanna a qualche pena temporale.

passa tra'l peccato mortale, ed il veniale? Diavoli, come sono al presente.

R. Imperversano alle volte gli umori nel al principio della vita lo distruggono total- no, e Diavoli, non formerebbono qualche mente, onde poi ne segue di necessità la cosa peggiore del peccato? morte. Altre volte la loro furia è più rimessa, e non sale più in su a produrre effet- male. to così funesto, ma solo lascia per contrassegno della fua rabbia una certa naufea,e lan-lall' Uomo provengono dal peccato morguidezza nel corpo, che curata a tempo fa- tale. cilmente si sana. Con questa differenza opra- R. 1. Il peccato mortale caccia dall' Ano nell'Anima i due peccati, mortale, e nima la SS. Trinità, Padre, Figliuolo, meniale. Quello cagiona la morte all' Ani- e Spirito santo, e ne mette il Diavolo in ma: questi la rende inferma, e languente . possesso.

di tutti i mali. Sapete che mal è il peccato R. Voi dite benissimo; Ma ne sareste mag Imortale? Egli è in poche parole, dice il Sagiormente persuaso, se poteste vedere la vio la morte dell'Anima. Homo per malitiam gran bellezza d'un anima che sia in grazia occidet animam suam . Sap. 16. Morte, sodi Dio come di lei si compiaccia l'Altistimo pra ogn' altra morte la più infelice, e terriquai benigli (tia apparecchiando, e con qual bile, che esclude l' Uomo dalla compagnia ardore di desiderio sia aspettata dagli An- degli Angioli, e de Santi, dal gaudio inefgeli per conipagna in Cielo. Son ben certo, fabile del Paradifo, e dal fommo, ed eterche non vi darebbe il cuore di vederla im- no Bene, nella di cui cognizione, e nel cui brattata da qualunque minimo neo di col-godimento confifte la falute, e la beatitu-pa. E per il contrario, fe poteste vedere la dine dell' Uomo. Nè solamente ci esclude bruttezza di un Anima peccatrice , come il peccato da Dio, dalla sua Grazia, e dalpuzza avanti Dio, ed i fuoi Angeli più at-la fua Gloria, ma di più ci confegna al potefai, e senza paragone alcuno, di un putre- re de' Spiriti Infernali per esser soro compafatto cadavero, e come l'abbino in orrore, gni nell'abifio de' mali, e del fuoco ineffinal certo, che nè pure per un momento vi guibile, dove si muore della vera, e seconda

non potrebbono i nemici dell'Anima vostra menti di questo Mondo, e la morte mede-

R. No . Tutte queste cose insieme sono un niente a paragone del peccato mortale i D. L' Interno però, ed il fuoco eterno fa-

R. No; perchè questi sono effetti, mail

peccato è la loro caufa.

D. Almeno non mi potrete negare che i

R. Appunto. Un folo peccato mortale è

D. Come può effer questo?

R. Non v'è di che dubitame. Mentre il D. Non avreste voi qualche similitudine, peccato mortale, di bellissimi Angioli ché che mi facesse conoscere la disserenza che erano, gli ha trasformati in orribilissimi

D. E se noi mettessimo infieme tutte le corpo in sì fatta guila, che avventandoli cole fopradette, pelle, fame, morte, Infer-

R. Il peccato ancora è molto maggior

D. Dichiaratemi adunque i mali, che

2. Pri-

2. Priva P Uomo della Grazia di Dio, che è più preziosa di tutti i beni di questo per un solo peccato mortale? Mondo posti insieme; uccide: l' Anima per

del corpe .

3. Di figliuolo di Dio ch' era l' Uomo, lo nità. fa figlio del Demonio fimile a lui, lordo, fetente, e più orribile di qualfivoglia mostro . questa vita : In una parola, il Salvator medesimo par che non distingua più l' Uomo dal Demonio plaristimi registrati nelle Sacre Carte. quando il peccato è entrato in un Anima, e però parlando di Giuda disse: Ex vebis unus della disubbidienza cacciandoli dal Paradi-Diabolus est. Jo. 6. tenendolo per tale a ca so, e togliendo loro l'immortalità del corpo. gione del suo orribile tradimento. Un solo Gen. peccato mortale è tanto brutto, ed orribinecessità avesse dovuto eleggere, o il pec-la lusturia. Gen. 19. cato, o l'Inferno, fenza dubbio veruno fi fa passa più oltre, e dice che amerebbe più to- dienza. Ibid. Ro di piombar nell' Inferno fenza peccato, intrare, quam peccati forde pollutus Calo- Num. 16. rum Regna tenere. 1. de simil. 190.

buone opere fatte da lui prima che peccasse. nel Sacco di Gerico Jos. 7. Qui in uno peccaverit, multa bona perdet . E orazioni, limofine, penitenze, fono affatto Reg. 6. vuote di merito, e sterili per la vita eterna, fopra nell' Articolo della Comunione de' Santi, e ciò che dice l'Appollolo nella 1. a'

rità,

- s. Il peccato mortale cancella l' Uomo

de' Reprobi . Exod. 38. n. 33.

6. Il peccato mortale bandisce l' Uomo dalla fua Patria,qual'e il Paradifo, e lo condanna all'Inferno con fentenza, da cui non porali? si può appellare che al Tribunale della vera penitenza.

7. Il peccato è la vera caufa di tutti il mali di questa, e dell'altra vita, guerra, rali, altri con le infermità, altri ancora con peste, carestia, infermità, perdite di roba, morte repentina, e con diverse altre sciamorte, Diavolo, Inferno, e dannazione gure più, o meno fecondo la diversità, ed

eterna,

D. Va mai dannato veruno eternamente

R. Anzi molti. Lucifero, ed i suoi comla ragione addotta di fopra, che la Grazia pagni non commifero che un fol peccato di è vita dell' Anima, come l'Anima è vita superbia col pensiero, e per questo bastò per condannarli all' Inferno per tutta l'eter-

D. Non punisce mai Iddio i Peccatori in

R. Sì, e con fupplici gravissimì, ed esem-

Punì i nottri primi Padri per il peccato

Sommerse il Mondo col diluvio, Gen.7. le, che S. Anselmo ebbe a dire: Che se di e distrusse col fuoco l'infame Pentapoli per

Tolse la vita alla Moglie di Lot, e la con--rebbe eletto l'Inferno. Ne di ciò contento vertì in Statuardi Sale per la sua disubbi-

Per suo comando s'apri la terra, ed ingojo che di volarsene al Cielo col peccato nell' vivi i tre Principi d'Israele, Core, Datan, Anima. Mallem purus à peccato gehennam ed Abiron, che mormoravano contro Mosè.

Volle che fosse lapidato il Vecchio, che 4. Il peccato mortale spoglia l' Uomo di raccoglieva legna nel giorno di Sabato, Nu. tutti i meriti, che si avea acquistati colle 15. e l'infelice Acan per il surto commesso.

Percosse Oza di morte subitanea, per tutte le opere che fa in questo stato, digiuni , aver toccato temerariamente l'Arca . 2.

Quanti gastighi non mando contros Dasimile in tutto ad un cadavero incapace di vide per l'adulterio commesso, e per la vanutrimento. Rileggete ciò che si è detto di nagloria del numerare il Popolo? 2. Reg. 12. 6 24.

Quanti sopra gli Egizi, Exed. 7. 8. 9. e. Corint, al c. 13. dell' Uomo privo della Ca- quanti fopra gl' Ifraeliti? Deut. 31, n. 16,

E nel nuovo Testamento non furono fordal Libro della Vita, e lo pone nel numero se Anania, e Safira percossi da lui di morte subitanea per una bugia? Act. 5.

> D. Ma non fono ancora i peccatori puniti da Dio con gastighi, e con pene tem-

R. Sì, ebene spesso ancora,

D. In quante, ed in quali maniere?

R. Alcuni con la perdita de' beni tempol'il numero de' misfatti. E finalmente si ve-

rifica pur troppo a nostro costo il detto del ibito gettarla in Mare, ma pensai di rimetter

Cielo, la qual mi disse. Manda fuori Maquindici. ria, e anderai felicemente al tuo viaggio. D. Il tu Restai perplesso a cotal avviso, non sapen- dovrebbe suggire dal peccato con sommo do cofa Iddio pretendesse da me,ne chi tol-fe cotella Maria; e stando irrisoluto udii re-plicarmi un'altra volta. Già ti ho detto, che de lo Spirito santo nel paragonarlo ad un e poi rimali vedova con due figliuoli,uno di Eccl. 21. nove anni, e l'altro di cinque. Invaghitami D. Stupisco, come possa l'uomo arrivare di un Soldato mio vicino gli fece sapere la la commetterne nè pure un solo. mi di giungere più facilmente al mio inten-to. Ma egli faputo il cafo, abborrendomi D. Credo che il fatto passerebbe altripiù che prima, disse: Guardimi Iddio da mente, se il Peccatore considerasse atten-femina si crudele, ed inumana; perlo-tamente i quattro Novissimi: Morte, Giu-chè vedendomi risutata, temendo dica-dizio, Inserno, e Paradiso. Non è vero? dere nelle mani della Giustizia, feci un far- R. Voi non siete primo a dirlo. Egli Udita l'orribile istoria, non volli così di su- cabis.

Real Profeta: Multa flagella peccatoris. me stesso, e lei al giusto giudizio del Signo-Pf. 31.

D. Raccontatemi adello qualche miralio peccatore, o Sorella, e giuitamente po-R. Udite un caso memorabile riferito da go sopra cotesta Nave per i miei peccati. Palladio, che intefe dalla bocca propria di Rimettiamone adunque a lui la decifione. un Nocchiero a cui avvenne. Mi posi una Ecco io entro nello Schiso, e se la Naverivolta in viaggio (diceva quell'uomo) con piglierà il fuo coffo, farà fegno infallibile. la mia Nave carica di palleggieri in com- che per i miei peccati,e non per i tuoi ci fia pagnia di molte Navi incaminate, altre accaduta questa difgrazia. V'entrai di super Alessandria, altre per Costantinopoli, e bito, ma non perciò la Nave si mosse; onde navigando con vento prospero la mia Na- lo ritornando sopra la Nave, feci ch'ella vi ve all'improvviso si fermo e l'altre prosegui l'entrasse in mia vece. Mirabil cosa! Apperono l'incominciato viaggio. Stetti in que- na vi ebbe polto il piede, che lo Schifo, co-fte angustie quindici giorni continui, non me da impetuoso turbine rapito, aggiranfapendo a qual partito appigliarmi, tentati dosi per cinque volte trasse seco l'intelice in vano tutti gli sforzi dell'arte. Vedendo Donna a sommergersi nel prosondo del finalmente che vani erano gli ajuti umani, Mare, e la Nave sciolta da ogni impediricorfi ai Divini con l'Orazione, e perfeve-mento termino in poco più di tre giorni il rando in essa udii un giorno una voce dal viaggio, che appena avrebbe terminato in

D. Il tutto adunque ben confiderato, fi

mandi fuori Maria, e farete falvi. Chiamai Serpente, ad un Leone, ad una spada di due allora Maria ad alta voce, ed essa venne da tagli? Fili peccasti? non adjicias iterim: me , e tiratala in disparte le dissi: Tu vedi , fed & de pristinis deprecare , ut tibi dimito Sorella, che per i tuoi peccati noi siamo tantur. Quasi à facie colubri supe peccata, O in pericolo; e rispondendo esta, che pur si accesseris ad illa, suscipient te Dentes troppo era vero, l'interrogai della lua condi- Leonis, dentes ejus, interficientes animas zione, e del luo peccaso: onde essa così prese hominum. Quasi romphaa bis acuta oma narrarmi . Io, o Signor mio, fui maritata, nis iniquitas, plaga illius non est fanitas.

mia intenzione di passare con esso al secon- R. Voi dite bene, ma datene la coipa al do Matrimonio, ma egli rispose di non voler poco pensiero che generalmente si prendo-Donna che avelle figliuoli d'altro Marito: no gli uomini de' pessimi effetti di questa Spinta dalla mia strenata concupiscenza peste dell'Anima Credete voi che se vi penuccifi di mia mano i figliuoli, perfuadendo-faffero bene, fi addomelticaffero con lui, o

dello delle mie cose più care, e m'imbarcai è oracolo della Divina Scrittura: Momosopra questa Nave per suggirmene altrove. rare novissima tua, O' in aternum non pec-

D. Pen-

migliari col peccato, come siam noi?

era il nemico, da cui folo voleva la Regina cato. Bianca di Francia, che si guardasse il Sanbara senza peccato, che nel trono col pec- a Ruffino suo Favorito, che si offeriva di

bono abitato in un ovile di Serpenti, che in gio, che di nulla teme, fuorche di offendere un letto agiato con la colpa mortale nell' il Signore . Anima. E S. Giovanni Grifoltomo scrivendo a un Monaco invafato dal Demonio, dise, che una tal compagnia era più chio degli Esempj q. 8. 9. 12. 26.

peccato mortale, che tutti gli altri mali da | 5. 107.

voi nominati?

R. Perchè dal peccato in poi non v'è co- sti dell'odio sommo, che porta al pecfa che possa nuocere all'Anima. Se questa cato? flà bene con Dio, tutti i mali da noi descritfermar questa verità offervate, che delle Isa. 53. disgrazie ne tocca in questo Mondo a' Giufti la maggior parte. Se n'affliggono però commettono un peccato mortale? csi? Appunto . Anzi se ne rallegrano , confiderandole come altrettanti sproni dati loro per correr più speditamente la cared invisibili, cantando loro in faccia con Christi? tribulatio? an angustia? an sames? an nuditas? an periculum? an perfecutio? an gladius? Ibid.

D. Sicche veramente null'altro dee temersi da un Cristiano, se non il pec-

R. Così veramente, e di questo genio era

D. Pensate voi che i Santi fossero così fa- S. Gio: Grisostomo, e per tale era conosciuto da tutti. Quindi è, che avendolo Eudos-R. No. S. Edmondo era folito dire, che fia Moglie dell'Imperadore Arcadio manpiù tosto che commettere un peccato mor-idato a minacciare per la costanza con la tale, sarebbe entrato in una fornace arden- quale si opponeva a di lei ingiusti disegni, te, come riferisce il Surio nella sua vita a'ili convinse talmente col suo intrepido cuo-16. di Novembre . Ed i Santi Martiri elef-re, che deposta ogni speranza di ottenere sero più tosto la perdita de beni di questo da lui ciò che pretendevano, riferirono all' Mondo, i tormenti, e la morte medelima, Imperadrice, esser fatica vana il tentar un che acconsentire ad un solo peccato. Questo uomo, che non temeva altro che il pec-

Una più illustre testimonianza della sua to Re Lodovico suo figliuolo, e però eral virtù ricevette il Grande Arcivescovo di solita dirgli cordialmente, che più volen- Milano S. Ambrogio dalla bocca propria tieri l'avrebbe veduto preda di morte nella del piissimo Imperadore Teodosio, mentre indurre il Santo a riconciliarfi con lui, rif-Altri protestarono, che più tosto avreb- pose; Sò di che tempra è il cuore d'Ambro-

D. Il Peccato induce poi egli veramente una gran difformità nell'anima?

R. Sì; ed all'Anima peccatrice contollerabile del peccato. Leggete lo Spec- viene il detto di Geremia, Denigrata est facies ejus super carbones. Thren. cap. 4. D. Per qual ragione è più da temersi il Leggete lo Specchio degli Esempi alla q. 5.

D. Ha mai Iddio dato fegni manife-

R. Poteva egli forse darne un segno ti non passano più oltre che ad affliggere il più evidente, ed efficace, che col dare a corpo per maggior bene di essa. Omnia coo- morte il suo Unigenito Figliuolo, non per perantur in bonum, iis, qui secundum propo- altro fine, che di fradicare il peccato? situm vocati sunt Sancti. Ad Rom. 8. Per con- Propter scelus populi mei percussi eum .

D. Cofa fanno in fomma coloro, che

R. Crocifiggono di nuovo il Figlio di Dio, come fu dichiarato a S. Brigida, e l' abbiamo riferito di fopra nel quarto Artiriera de Precetti Divini, dal che ne nasce colo del Simbolo al paragraso Crucifixus quel burlarsi che fanno de Nemici visibili, Onde non è maraviglia, se i Proseti, gli Appostoli, e i Santi tutti, e tanti Predicatori l' Appostolo: Quis nos separabit à charitate relanti gli sieno scagliati contro, perseguitandolo in ogni tempo,ed in ogni luogo per esterminarlo, e ridurre i Peccatori a vera penitenza.

D. Poichè mi avete fatto toccar con mano quanto il peccato mortale sia abbominevole, e pernicioso all'Anima nostra, vorrei che m'insegnaste, come abbia da fare a pre-

dervi mai più se fia possibile?

Con l'ajuto della Divina Grazia; e lo do- re, e dtegli: vete fare in ogni modo. Anzi se vi scolpirete ben addentro nel cuore questa risoluzioil peccato.

chiedetene a Dio umilmente la grazia.

le cattive compagnie ec.

Dominicale.

spiace infinitamente.

ftri estremi avvenimenti,

7. Proccurate di relittere al peccato nel fervigio ; E così fia . fuo principio, in quella guifa che voi correte ad estinguere una scintilla, acciocchè non cresca a formare un grande incendio. Veggafi S. Ambrogio fopra il Salmo 1. San

re al peccato nel fuo principio?

la vostra grazia. O pure fate un' atto di con- o Dio mio, ed ogni cosa. trizione, se ne avete qualche pratica, perchè vi sò dire, non effervi alcun rimedio più esfiace, e più facile di questo contro il peccato.

D. Vorrei che m'insegnaste il modo di tutto il mio cuore, e di tutto il mio amore. fare quest' atto, e di metterlo in pratica.

R. Noi ne tratteremo diffusamente quando discorreremo della Carità nella terza parte, e della Penitenza nella quarta, cioè nel Tomo secondo. Frattanto servitevi del

ervarmi da esso, perchè desidero di non ca- i presente, che sono per insegnarvi. Im maginatevi di effere alla prefenza di Gesù Cri-R. Sì, che è possibile di astenersene i. sto Crocesisso, e piangente per voltro a mo-

Signor mio Gesù Cristo, vero Dio, e vero ne, essa vi servirà di primo rimedio contro Uomo, Creatore, e Salvator mio, io mi dolpo con tutto il cuore di avervi offeso, perchè voi 2. Proponete fermamente la mattina, e fiete il mio Dio, e perchè vi amo fopra opni cola. la sera di non peccar più per l'avvenire, e Risolvo, e propongo fermamente di non peccaremai più per l'avvenire, e di schivare tutte 3. Schivate diligentemente tutte le oc- le occasioni del peccato. Propongo di confessarcasioni del peccato, come sarebbe a dire, mi, e di fare la penitenza che mi sarà data, ed eleguire fedelmente ciò che mi farà prescritto 4. Ricordatevi sempre di essere alla pre- dal Confessore. Perdono per vostro amore a tutfenza di Dio, che vede tutte le voltre azio- ti co loro che mi anno offeso. Offerisco alla Maeni. Leggete ciò che diremo nella Part.2. di Ità Vostra la mia vita, i mici travagli, e tutquesto Tomo , trattando deil' Orazione te le mie buone opere in foddisfazione de' miei peccati, de quali siccome ve ne chiedo umilisti-5. Conservate sempre un grande orrore mamente perdono, così confido di ottenerlo per al peccato, sì per le ragioni addotte di fo-la vostra infinita bontà, per i meriti del vostro pra, sì perchè è contrario a Dio, e gli "di-preziofissimo Sangue, della vostra Santissima Passione, e Morte, e che di più mi concedere-6. Scolpitevi bene nella memoria i vo- te la vostra sama Grazia-per emendar la mia vita, e perseverare sino al fine nel vostro santo

#### Overo.

O benignissimo Iddio, io vi amo sopra tutte Gio: Grisost nel lib. cont. Gent. S. Girola-le cose S: lo vi amo con tutto il cuore, con mo in cap: 9. Eccles. D. Come devo io regolarmi per reliste - mamente propongo di offervare con l'ajino della vojtra grazia tutti i vostri santi precetti e di R. Fate in questa manicra: Subito che astenermi da' peccati per l'avvenire, e ciò non scoprite la tentazione, immaginatevi di es- per altra causa, se non per la vostra immensa fere alla presenza di Gesù Cristo Crocifisto perfezione, incomprensibile potenza, per l'altutto piagato, e grondante di sangue, il tissima sapienza, ed infinita boni à vostra, e quale vi rimiri con occhi piangenti , e a lui finalmente per amor vostroze perchè siete degno rivolto ditegli di cuore ; No, mio Signore, di effer amato infinitamente . O Padre, o Fino, che non voglio offendervi; affiftetemi col-1glinolo, o Spirito, o Santiffinia Trinità,

O in altro modo più breve.

Vi amo o Dio mio, perche fiete degno di

O pure.

Dio mio, Amor mio, io amo voi per voi son tutto il cuor mio...

### LEZIONE QUINTA.

Del Peccato veniale.

fuggirfi ?

R. Al certo. D. E perche?

R. Perchè, quantunque non costituiscano l'Uomo nemico di Dio, non lascia- per i soli peccati veniali? no perciò di dispiacergli, e per servirmi della frase dell' Appostolo, contristano lo Spi- consapevoli a se stessi di veruna colpa morrito Santo : Contristant Spiritum Sanctum . tale . Ne vi parerà strano , se considerere-Ephef. 4. offuscano la coscienza, intiepidi- te sì le ragioni addotte di sopra, sì la conscono il servore della Carità, indebolisco- suetudine delle Persone giuste, e timorate no le virtù, aggiungono maggior pese alle di Dio, che gelose della purità del cuore, ree inclinazioni, onde più facilmente pie- non lasciano di confessarsi frequentemenghiamo alle mortali cadute. Qui spernit mo- te, abbenchè la coscienza non le accusi di dica, paulatim decidet . Eccl. 19.

morte?

sime nel fuoco del Purgatorio, come pote- faccia da questa misera creta. te vedere nel Capitolo precedente, alla

D. Tutti, e ciascheduno de' peccati ve- de' peccati veniali. nialifaranno forse puniti con uguale sup-

plicio?

a proporzione della maggior, o minor gra- no potè notare in lei un minimo difetto di vezza de' peccati.

scovo, e con le opere di misericordia, e con le penali fatte volontariamente, purche dimorava nella Casa Materna, cominciò a questi mezzi vadano accompagnati da qual-che movimento di penitenza attuale, o vir-fo giungeva sin' alle quattro, e persevero in tuale, impetrato dalla Chiesa a coloro quelta pia usanza fin' al fine della sua vita.

che piamente si servono di essi. Veggasi S. Tommaso alla 3.p.q.87.art.3. ad 1. & 3. e S. Agostino nell' epist. 108.

D. Quare il più sicuro, e più efficace rimedio per cancellare i peccati veniali?

R. Il Sacramento della Penitenza.

D. E per qual ragione?

R. Perchè i Sacramenti operano sempre infallibilmente il suo effetto nell' Uomo, che è disposto a riceverli; ed essendo D. T Peccati veniali sono ancor essi da effetto proprio di questo Sacramento il cancellare i peccati, e conferire la Grazia, ne segue altresì, che sia il più efficace, e sicuro rimedio.

D. E' poi ella cosa lodevole il confessarsi

R. Si; parlando di coloro, che non sono colpa grave; anzi i Sacerdoti di miglior in-D. Ci restano forse assegnate alcune tendimento non mai s'accostano al facro. pene per i peccati veniali dopo la nostra Altare, che prima con una diligente Confessione non abbiano mondata l'anima dal-R. Sì, e queste gravissime, ed acerbis-le macchie benchè minime, buttatele in

D. Suggeritemi, se vi piace, qualche esempio di persone sante solite a confessarsi

R. Racconta Giacomo da Vitriaco, che la Beata Maria d'Ognies custodiva con tal R. No; ma con maggior, o minor pena rigore, e gelolia i fuoi fenfi, che mai veruleggerezza. Ma perchè il giubilo del cuore D. Non vi è alcun mezzo di foddisfa- talvolta le inondava il volto, onde era core a Dio in questa vita per i peccati ve-streta sfogarsi con qualche modesto sorrifo, ritornata in se, esaminava le sue anio-R. Molti fono i mezzi, e facilissimi in-lni con tanto rigore, che sospettando bene fieme. Si cancellano col recitare l'Orazio-Ifpesso di colpa dove nè pur scorgevasi neo d' ne Dominicale, col battersi il petto, con impersezione, correva a confessarsone, aspergersi con l'acqua Santa, con le Indul-struggendosi in amarissime lagrime di congenze, con udire divotamente la Santa trizione, alle quali poi fuccedevano aspris-Messa, col ricevere la benedizione dal Ve-ssime penitenze.

S. Caterina di Svezia fin dal tempo che

PARTE PRIMA.

in questa vita i suoi Servi , per qualche col- che in otto giorni cadde vittima della peni-

pa veniale?

pungente che proferi contro l'Abate Ma- in questa materia, leggete le Vite di Santa cario in occasione di una non sò qual dispu- Teresa, del B. Luigi Gonzaga, e quella di ta fu subito dato in potere del Demonio, da S. Elzeario Conte d' Ariano riserita dal Sucui era costretto a divorare gli umani ef- rio a' 27. Settembre, orementi . Volle Iddio correggerlo col ri- D. Donde avviene, che comunemente gor della pena, e dimostrare insieme che si commettono i peccati veniali con sì poco non volea soffrire in lui la permanenza del- riguardo? la colpa, mentre gli assegnò un pronto, e facile rimedio; Imperocche per le Orazioni che nessuno soffrirebbe di aver altrettante dell' Abate Macario incontinente fu libe- piccole ferite nel suo corpo, o altrettante rato.

Bernardo, che un Monaco per aver reci- sua; e pure, che proporzione vi è fra il dantato le Preci con distrazione alquanto col- no dell' anima, e quello del corpo? pevole, fu parimente tormentato dal De- D.Molti peccati veniali posti insieme, ar-

monio.

Un Monaco per nome Eusebio, perchè mentre leggevasi la Divina Scrittura si di- renti di specie, egli è però vero, che chi strasse alquanto a mirare certi Contadini, si avvezza a commettere i peccati veniache aravano in un Campo vicino, diede a li a poco a poco precipita ne mortali, se stesso quest'orribile castigo. Postosi al col- come nota San Gregorio . Si curare parlo un collore di ferro, l'uni alla catena con va negligimus, insensibiliter seducti, etiana cui cingevasi i sanchi, per mezzo di un' al- majora perpetramus. iib. 10. Mor. cap. 14. tro serro più corto, in sì satta guisa che non E la Scrittura: Qui spernie modica, paupoteva alzar il capo, ma era costretto a mi- latim decidet . In quelto senso parlava S. rar la Terra, ed in questa positura perseve-rò per lo spazio di quarant' anni continui. Li veniali radunati insieme equivalevano Interrogato per qual causa punisse un fallo ad un peccato grave nell'opprimere l'Anicosì leggiero con supplicio sì aspro, diede ma, in quella guisa che l'acqua entranquesta meravigliosa risposta. Acció il mio do per molte piccole fissure in una Nave, nemico no mi teri di cose maggiori,io proc- arriva finalmente a sommergerla. Come curo di tenerlo occupato inqueste di mi- poi i peccati veniali dispongano l' Anima nor importanza; volendo dire, che escreita- per il mortale, vedete S. Tommaso 1. 2.qu. vasi a resistere al suo Nemico nelle cose per 88. art. 3. altro lecite, per acquistar vigore, e forza di refillere nelle illecite .

Riferifce S. Giovanni Climaco, che uno di quegli antichi Monaci, per un peccatol folo che avea commesso, chiedette licenza cioè dire, la priva della grazia di Dio e dial suo Abate di rinchiudersi nel luogo det- trugge la Carità; il veniale ne impedisce to comunemente La Prigione de Penitenti Solamente il fervore. per farvi la condegna, e meritata penitenza (come egli diceva) del suo peccato. In va- eterna: il veniale non merita che la pena no proccuro l'Abate, che giudicava quella temperale. colpa per leggiera, e degna di perdono, di diffuaderlo, e non gliela dicde, se non vinto macchia che la rende bruttissima, ed abbodalle di lui importune preghiere. Colà giun- minevole agli occhi di Dio, c fimile al De-

D. Ha mai Iddio gassigato severamente aver offeso un Dio sì Santo, e sì grande, tenza. Ecco in quale stima tenevasi da'San-R. Si . L' Abate Mose per un motto ti il peccato veniale . Se volete altri esempi

R. Cotesta è una gran cecità. Son certo, macchie nelle sue vesti, quanti sono i pec-Leggesi parimente nella Vita di San-cati veniali, con i quali imbratta l'Anima

tivano mai a coltituirne un mortale?

R. No: stantechè sono fra di loro diffe-

D. Qual differenza vi è dal peccato mortale al veniale, ed in che confifte?

R. Le differenze sono molte, e grandi. 1. Il peccato mortale uccide l' Anima,

2. Il peccato mortale merita una pena

3. Il mortale imprime nell' Anima una to, concepl tanta veemenza di dolore per monio; il veniale ne appanna il lustro.

240

ta con la Grazia.

buone opere; non così il veniale. 6. Dei peccati mortali non può rimettersene uno, che insieme non siano perdonati, e rimesti tutti gli altri; i peccati vegli uni dagli altri.

7. Il mortale ci fa nemici di Dio: il ve-

niale no.

8. Il mortale ci rende schiavi del Demo-

nio: non così il veniale.

9. Il veniale vien paragonato da Gesù Cristo ad una sestuca; il mortale ad un grosfo trave.

10. Il mortale, quanto alla colpa, non Grimette nell'altra vita; il veniale sì.

11. Il mortale di legge ordinaria non si bile . rimette che col Sacramento della Penitentre maniere, come si è detto di sopra.

D. In qual maniera si può conoscere, e

le?

R.E' cosa cettissima esservi peccati mor-tali, e peccati veniali, come si è detto di sta il rappresentante a' Penitenti la gravezfopra; ma il decidere, se questo, o quel za acciò le detestino, e poi ingiongerli la della Città d'Iddio al capit. 27. effendo già de' Penitenti, ed avverta di non fecondarli nell' Enchir. al cap. 98. ne da la ragione alla salute delle loro Anime. dicendo: Sunt quedam, que levissima putarentur, niss in scriptura demonstrarentur opitri suo, fatue, reum gekenna putaret, nisi ti. Altri sono peccati veniali di loro natura, tura apertamente non dichiarasse il con-dell'avvertenza, e deliberazione. Ciò suptrario. Imperocche chi mai stimerebbe poito, io stabilisco tre regole; La prima in reo della geenna colui che chiama sciocco ordine all'obbligazione del precetto; La seil suo fratello, se nol dicesse il Signore me- conda in ordine alla quantità della materia, desimo? E però conchiude il Santo Dotto La terza in ordine alla deliberazione perre, che tal decisione è propria solamente di fetta, o imperfetta. Dio: Que sent erço levia, O que gravia La prima regola. L'obbligazione del pre-peccata, non lumano, sed Divino sunt pensan cetto, contro ci cui si pecca, può conoscersi da judicio . Leggete per maggior chiarezza in due maniere .

4. Il mortale accieca l'Intelletto, e in- il Ser. 4. De Sanctis del medesimo Santo. dura la Volontà, il veniale no, perchè abi- Per ispiegarvi questa Dottrina io direi, che in questa materia accade a' Teologi ciò 5. Il mortale impedifce il merito delle che accade a' Medici nella loro proteffione. Arrivano talora questi a conoscere e distinguere le qualità di alcuni membri, quali liano gravi, e mortali, e quai leggieri, e facili a curarfi, e con quai rimedi, ed niali possono esser rimessi separatamente antidoti;ma non già di tutti, perchè le congetture della loro arte non penetrano tanto avanti. Così i Teologi ben possono rendere ragione della qualità, e differenza di molti peccati, ma il giudicare di tutti in particolare qual fia mortale, e qual veniale, è loro troppo difficile.

> D. Avete ragione. E' contuttociò necessario, che il Confessore abbia in pronto alcune regole per discernere il pecca-. to mortale dal veniale, quanto è possi-

R. Io m'accingo ad infegnarvene alcune. za, il veniale si rimette ancora in molte al- Frattanto ricordatevi, che un Confessore non deve effer precipitoso nel diffinire, e decidere, se questo, o quel peccato sia mordiscernere il peccato mortale dal venia- tale, o veniale, perchè verrebbe ad intricar le coscienze; attesochè le circostanze molpeccato sia mottale, o veniale, più grave, penitenza a proporzione delle colpe, e con o più leggiero, non è impresa facile, an-zi molto pericolosa. S. Agostino nel 1. 21. tranquillità, ed in poche parole a quesiti vecchio, protesta di non saperlo. Ego cer- nelle dimande curiose che fanno, con le te usque ad hoc tempus cum inde satagerem, quali tentano la pazienza del Consessore, e ad carum indaginem pervenire non potui. È passano inutilmente quel tempo destinato.

D. Quali sono coteste regole?

R. Ora le sentirete: Ma notate primienionitus graviorum. Quis enim dicentem fra- ramente, che il peccato veniale è di tre forveritas diceret? Vi sono alcuni peccati che e di loro genere, altri in ordine alla matesi terrebbono per leggierissimi, se la Scrit-ria; altri-per difetto, e per mancamento

Scrittura non ne parla,

talia agunt, regnum Dei non consequentur: Ad del fatto. Galat. 5. Omnis fornicator, aut immundus, non habet bereditatem in reguo Dei. Ad Ephelis, to pena di peccato mortale, e la materia è Molte altre simili sentenze leggoni nella notabile, allora si deve ristettere, e conscrittura. Ne Prov. al 6. In Ezechiele a' 18. si derare se il consenso di chi peced su deli-Nel Levit. a'24. In S. Matteo a'24. ed altro- berato con piena avvertenza, o no . Quinve in più luoghi. Ma quando la Scrittura di nasce il terzo genere de' peccati veniali usa parole più miti; dà legno, che il peccato li quali non per altro son tali, che per il di cui parla, non è che veniale. In questo mancamento dell'avvertenza, e deliberasenso s'intendono quelle parole del Salva- zione, che si ricerca nell' atto per esser tore in S. Matteo a' 12. Omne verbum otio- mortale. Questo è il peccato più difficile fum, quod locuti fuerint bomines, reddent ra- a diftinguerfi di tutti gli altri, ed in parno nel suo Enchiridio a' c. 78, e 79.

gion naturale, e considerarsi l'importanza, e al di lui giudizio. dignità della materia che vien o comandata, o proibita, fe influisce malto, o poco al conservare, e mantenere la Carin di Dio, LEZIONE SESTA. o del Prossimo. Dipoi devesi aver riguardo ; fe col contravenire a questo precetto fi pregiudica gravemente alcuna di quelle virtù, che più fono necessarie all' Uomo. Se D. la materia non è di tanta importanza, nè il pregiudizio della virtu è notabile, potete rei che ora mi proponelle i rimedi conconchiudere, che il peccato non sia che ve- tro i veniali. niale, e di quella sorta che si chiama veniale in genere, qual'è la prima.

portanza in cola di poco momento, fem mente? bra il medefimo, che il contravenire ad 2. I peccati leggieri, cotidiani, o veniali

ido nel genere de' peccati veniali, essendo 2. Dalla ragione naturale, quando la tale per la picciolezza della materia.

Quindi ne segue che quando la Scrittu-In primo luogo adunque devono ben ra denomina, e qualifica alcuni peccati ponderarsi le parole della Scrittura . Impe- per mortali, tali peccati sono veramente rocche se parlando di qualche peccato, dice tali, cioè mortali nel loro genere, benche ch'egli è degno di morte, che esclude dal anche in questi abbia tal volta luogo il ri-Regno di Dio, che egli è abbominevole, in- guardo alla picciolezza della materia ; qual dica sufficientemente di qualificarlo per sia poi la materia grave, o leggiera, devesi mortale. Tali sono i luoghi seguenti : Qui prudentemente considerare col dovuto ritalia agunt digni sunt morre. Ad Rom. 1. Qui guardo alla qualità, ed alle circostanze

Terza regola. Se il precetto obbliga fottionem de eo in die judicii. E quelle dell'Apticolare quando và accompagnato da que, poitolo dove parla delle parole da burla, e due requisiti che richiedono per costituidelle facezie. Questa Regola è di S. Agosti-re il peccato mortale, l'obbligazione speciali processi delle secondo delle second cifica del precetto, e la materia notabi-Che fe il precetta, contro di cui si pecca, le : In questi casi il più sicuro partito per non contiensi in alcuna Scrittura, o Divina, i Penitenti è di esporre i loro peccati ta-o Umana, allora si deve ricorrere alla ra-li, e quali sono, al Coasessor, e starne

De rimedi contro i Peccati veniali.

Vendomi voi infegnato i rimedi A Vendomi voi insegnato i rimedi contro il peccato mortale, vor-

R. Eccoli, r. Confiderate che il peccato. benchè veniale, non lascia di dispiacere a. La feconda regola. Se dalla Scrittura, o Dio, e d'offenderlo. Inmultis, dice l'Apdalla ragione naturale vi consta, che il pre- postolo S. Giacomo, effendimus omnes. Or cetto obblighi fotto pena di peccato morta, chi farà colui, a cui non debba spiacer somle, allora voi pallate avanti a considerare la mamente di aver offeso un Dio d'infinita; quantità della materia, perchè il contrave. Maestà, e d'infinito potere, suo Creanire ad un precetto grave, e di grande im, re, e suo Redentore, ancorche leggiera

un precetto leggiero, E questo è il secon dome vogliamo dire, devono scantarsi col

fuoco del Purgatorio. Così spiegano quelt Proibì il mirar curiofamente le Dorne, per passo dell' Appostolo: Si quis superadificat togliere dal Mondo l' adulterio nella sua Super sundamentum hoe &c. t. Cor. 3. S.Am- origine : Proibl il giuramento , sapendo brogio, nel fer. 20, in pfal, v18. S. Girol. Lz. quanto sia facile il passare dal giuramento cont. Jovin. S. Agost. L. 21 de Givit, cap. 26, allo spergiuro.
S. Greg, nel l. 4, de Dial, c. 39. A chi darà l' 5. Usate frequentemente i rimedi pre-

animo di tollerare per un ora fola il tor-foritti a quello fine da' Santi Padri, e dagli

biamo detto?

mo, che essendo grave di sua natura spin- c. 35. Gen, ge le nostre melinazioni al precipizio delli 6. Gioverà molto il seguire l'esempio de' Mor. c. 12,

mento di quel fuoco, che supera tutti i tor- altri Dotrori della Chiesa. Se vorrete sementi di questa vita posti insieme, come ab- guire il loro consiglio, reciterete spesse volte l'Orazione Dominicale, infiftendo fopra 3: Ciò non basta. Avverute, e consi-quelle parole: Dim tie nobis debita nostra derate, che se con gran diligenza non vi Dubirate voi forse della loro efficacia. Le guarderete da' peccati veniali, correrete ha infegnate Gesù Crifto, e tanto basti : pericolo d'incorrer ne' mortali, perchè non Leggete S. Agostino nell' Ep. 108. e nel ser. fenza giusta ragione ci avvisa lo Spirito 421 de Sanctis, Battetevi il petto, e dite a Santo ; Qui amat periculum, in illo peribit, Dio col Pubblicano : Deus propitius esto mibi Eccl. 3. Questo pericolo proviene da due percasori. Luc. 18. Le limoline, gli atti di eause. La prima è la consuetudine del pec-carità, i digiuni, le macerazioni della carcare: Qui formit modica, pau aim decider, le, e, ell attl di compunzione, le Confellio-c. 19, la qual ci conduce infensibilimente al ni, l'esame della coscienza, l'aspergersi precipizio, come nota S. Gregorio nel l. to, coll' Acqua Santa, la benedizione data da' de' suoi Morali al cap, 14. e nella 3, p. delle Vescovi, e altri simili cose, sono tutti rifue Pastorali Ammonizioni cap. 34. La sc- medi efficacissimi contro i peccati veniali. conda caula fi scuopre nel peccato medest- Veggasi San Gio: Grisost nell'omit, oo. in

che dolendosi Davide ebbe a dire ; Ini- Santi con asteriersi al possibile da percati quitates mea supergresse sune caput meun; veniali, e gastigatsi severamente quando vi O sient onus grave gravate funt super me . siamo incorsi, come abbiamo notato nella Pf. 37. a cui foggiunge S' Gregorio, che Lezione antecedente. E se gli esempi ivi il peccato qualora non si cancelli subito addotti non bastano, ricordatevi che Santa con la penitenza, ci tira col suo peso in un Paola piangeva tanto amaramente per i altro, e così di mano in mano fino al preci- percati veniali, che al vederla avrelle giupizio. Peccatum, quod pantiemia non diluit, dicato, che tante lagrithe non toffero che mox ipfo suo pondere ad aliud trahit, 1. 25. per molte, e gravissime colpe mortali. Solevà dire altresi, effere un gravissmio delitto 4. Custodite con gran cautela i vostri ne' Monasterj', ciò che tra' secolari passa sensi, perche bene spesso i danni più gravi per leggiero, e per cosa da nulla. Notate nascono da deboli principi, in quella guisal però, che lei parla delle cofe simate come che da una scintilla trascurata divampano lievì, e da nilla, ma non dice già che sieno i grandi incendi. Da una parola inconfide-tali, perche il peccato veniale, ordinariarata, chi può mai penfarfi quai difordini mente parlando; tanto è grave nella Perfo-avvengano al Mondo? L'Appostolo San na religiosa; come nella secolare; il che av-Giacomo, che conosceva questa verità me- verto qui di passaggio per togliere il fondaglio di noi, lascio scritto e Lingua modi mento de serupoli ad alcune Persone Rego-cum quidon membrum est. O magna exal-lari, e particolarmente alle Monache, che tat : Ecco quantus igmis quam magnam fil- per aver tal volta letto, o udito da Pergavam incendit? Et lingua ignes eft ; univer fi- mv, efempi limili, si pensano che il peccato, tas iniquitation Jacob. 3: Per quella ragione qual none più che veniale ne Secolari, polla proibl il Signore il dar nel cuore ricetto eller mortale ne Regolari, per la maggiori all'ira per timore che non ilvapori al l'ao obbligazione che anno d'attendero alla per-folito nelle contumelle paragli omicidi. I fezione a il che; alloluramente parlando, è

fallo, attesochè il peccato veniale non cane tunque non tolga la Carità, e la vita dell' gia natura per la differenza de Soggetti, ed è Grazia all'Anima, non lascia però di dispiafempre differente nella specie dal mortale cere veramente a Dio, in quella guisa che Dico, affolmamente parlando, porche po lad un Padre dispiacerebbe, seil figlio cortrebbono aggiungervisi tali circottanze,on- relle senza riguardo ad imbrattar su gli ocde ne avelle veramente a succedere, che il chi suoi una veste candidissima, sapendo especcato medelimo, che ne' Secolari folle fer egli ichivo al fommo delle immondezveniale, contraesse la malizia del mortale ze ; ciò considerato. 

contrizione de' peccati veniali?

affetto al peccato se mai ne aveile, e troncatene le occasioni, indi invocate in ajuto il voitro benigno Salvatore, acciocchè v'affista colla sua grazia a fradicare intigramente dal voltro cuore tutti i rei affetti alle Creature, per mezzo d'un vero dolore delle voitra eterna salute per l'avvenire; Ricorvollre, colpe , e v'illumini per iscoprire gli agguari, e le infidie del Mondo, del Demo-Ide Santi voltri Protettori. Proponete di nio, e della Carne.

Salvatore Gesù Cristo come limpidissimo te di questo Capitolo. specchio d'infinira purità, e santità, a cui dispiace tanto il peccato, eziandio veniale, cherò di ricordarmene nelle occasioni di che per cancellarlo ha versato il suo San- confessarmi, e nelle altre ancora. Ma pergue, affinche nella Chiefa fua Spola non restaffe macchia; o neo d'imperfezione. Ut exhiberet iple fibi ploriofam Ecclefiam, non habentem maculam, aut rugam . Ephel. 4.

2. Entrate di poi in voi stesso, e riconoscetevi, qual siete, per quella sorgente torbida di vizi, e d'impetfezioni, e per voi, e per gh altri ancora, merce de cattivi efempi, e pernicioli configli ... Riflettete feriamente alla trascuraggine usata sin' ora nel guardat vi dalle cotidiane cadute; anzi con quanta temerità vi fiare addomesticato con esse le; e si pecca ancora nel mangiare e nel bere a dispetto della coscienza, che gridava con- più di quello che la necessità richiede. Cotro di voi, delle inspirazioni Divine, d'esempi di Persone Sante, di tante prediche, e di non già più leggieri, per esser in gran numetante ammonizioni particolari, eco

4. Mettete al confronto da una parte l' infinita Maettà, e grandezza del vostro Dio, e Creatore, la sua infinita misericordia, e gl' infiniti benefici che v'ha fatto; e dall'altra le miserie, e la viltà della vostra condizione : e poi confondetevi di avere voi schiavo vilissimo voltate la spalle tante volte al voltro Padrone, le pospostolo a cose da non si digiuna, potendo, ad esempio degli alnulla con tanta imprudenza, e in faccia sua . tri ; e quando vinti dal fonno ci alziamo tar-Considerate che il peccato veniale, quan- di dal letto per andar alla Chiesa. Si pecca

Rivolgete di nuovo gli occhi al vostro D. In qual maniera potrei eccitarmi alla Salvatore con gran rollore, e confulione per il poco profitto fatto nelle virtù. Acculate R. 1. Spogliatevi in primo luogo d'ogni la vottra negligenza, ed ingratitudine. Chicdetegli di cuore perdono delle voitre coipe, con le quali avete dato esempio di peccare agli altri, ed avete offelo la Divina Maeità. Pregatelo, che vi dia grazia di emendar la voltra vita, e di esser più sollecito della rete alla intercellione della SS. Vergine, e emendarvi, e recitate l'Atto di Contrizione 2. Rivolgetevi a confiderare il Nostro infegnatovi nel fine della Lez.4. anteceden-

> D. Tutto quello mi piace, e non manchè non da tutti sono conosciuti i veniali difetti, e appena si giugne a scoprirne due o tre, anche dopo un diligente clame, perciò vorrei che ne accennaste alcuni sopra

> diverse materie. R. S. Agostino insegna, che il più facile strumento de' precati veniali, è la lingua, cioè nel parlare con troppa asprezza, o nel ridere dissoluto, e cole simili. Si pecca venialmente da' Maritati nell' usare il matrimonio per il solo motivo del diletto sensuatelli fono peccati cotidiani (dice il Santo)e ro. E nel Ser. 4 delle Anime de' Fedeli defonti, così discorre : Si pecca venialmente per ogni volta che si eccede nel mangiare, e nel bere più di quello che è necessario. Quando si parla più che non è necessario, o si tace più che non si deve. Quando si rimanda mal contento, e si licenzia con asprezza il Mendico importuno. Quando

# TOMOPRIMO.

oltre ciò, fe non fovveniamo i Poveri quan- morsuis, vivificabis O mortalia corpora vedo il possiamo sare con sacilità, e se cerchia-stra, propeer inhabitantem Spiritum ejus in mo cibi dilicati per soddissare al gusto; se subis. Ad Rom. 8. ci tratteniamo dentro, o fuori della Chie-l sa in ragionamenti vani, ed oziosi. Se per che per coloro, ne quali avrà abitato le impeto di collera malediciamo il Proffimo, Spirito fanto? ma non con volontà deliberata, e quando teria leggiera.

DEL XI. ARTICOLO DEL SIMBOLO.

## XII.

#### LEZIONE PRIMA.

Carnis Resurrectionem,

4 ticolo?

anno a risorgere nel giorno del Giudizio geremo, ma che il risorgere a vita migliocol proprio loro corpo, per comparire al re, non farà che per quei ben avventura-Tribunale di Gesù Cristo a ricevere la sen-ti, li quali avendo ricevuto la remissione tenza, che colle foro opere avranno meri- delle lor colpe avranno dato in questa vita tata. Ut referat unufquifque propria corpo- ricetto allo Spirito fanto: Omnes quidem vis , prout geffit , five bonum , five malum , refurgemus , fed non omnes immutabimur . 2. Cor. 5.

poi egli ben collocato questo Articolo in quello luogo, come confecurivo dottrina, e la fede di quello Articolo?

dell'altro?

qui della rifurrezione della Carne.

del corpo, e dell' Anima ; così la Grazia, la Cap. 6. Lez. 2, q. 3, p. 115.
Redenzione, e la Rifurrezione di Gesì D. Qual tenor di vita offervano poi que-Eristo ci anno apportato primieramente gli, che non credono di aver una volta a la rifurrezione dell' Anima mediante la re- riforgere? miffione de' peccati, di cui tratta l'Articolo precedente, e poi la rifurrezione del cor-dendofi a tutti gl'inviti del Senfo. Udite po, di cui trattiamo al presente.

dell'altra risurrezione è Autore lo Spirito fira, Ga Sap. 2. Santo, come nota l'Appost Quod si Spiritus D. Per qual causa il Simbolo non sa menejus, qui sufcitavit Jesum à mortuis, habitat zione che della risurrezione della Carne .

D. La rifurrezione adunque non farà

R. Tutti anno da risorgere, e buonise di lui sospettiamo semerariamente in ma- rei, niuno eccettuato, alla vita naturale; ma non tutti correranno la medefima forte. Risorgeranno i Giusti per entrar nella credità eterna de beni celefti, e questa fi chiama rifurrezione di vita, e vera rifurrezione laddove la rifurrezione de' Reprobi. confiderandofi come un passaggio a' mali eterni, merita più tosto il nome di morte, che di rifurrezione : Procedent qui bona fecerunt , in rejurrectionem vita , qui verd mala eperunt, in resurrectionem judicii. Io. c. Si. si, ripiglia il Profeta Daniele, si sveglieranno i Reprobi dal fonno della morte, ma Osa ci propone a credere quest'Ar- per menar una vita piena d'obbrobri, e di confusioni : Et vigilabunt in opprobrium . R. Che tutti gli Uomini, e buoni, e rei Dan. 12. E l'Appostolo dice, che tutti risor-1. Cor. 15.

D. E' poi ella di grande importanza la

R. Anzi di somma importanza; perchè R. Si : perchè avendo nell' Articolo pre- la risurrezione de' Morti è la speranza de' cedente trattato della remiffione de' pecca- Cristiani; ed è come la base, ed il sondamenti,qual' è la rifurrezione spirituale dell'Ani-lto della nostra Religione, e perciò la Scritma, non è che molto a proposito il trattar tura non solamente ci propone questo Arricolo a credere, ma infieme lo prova, e lo Notate però, che ficcome il peccaro di conferma con diverse ragioni. Tertull. l. de Adamo ci ha recato una doppia morte, cioè refur. Leggete cio che si è detto di sopra al

R. Menano una vita da bestia; arrenle loro pazze ragioni riferite dal Savio : Notate in secondo luogo, che dell'una, e Exiguum, O vum tadio ast tempus vita no-

in vobis ; qui susentavn Jesum Christum à non risorgera forie tutto l'Uomo?

R. An-

nendosi l'Anima al suo corpo.

D. E perchè diciame più tofto rifurrezio- sono ridotti in cenere dal succo, e poi getne della Carne, che rifurrezione dell'Uomo? tati al vento?

R. Affinche sappiamo che il corpo solamente, e non l'Anima, è corruttibile, e carne non è opera umana, ma dell'Onnidetto: Io credo la risurrezione dell' Uomo; nel terzo capo dell'Epistola a' Filippensi potea taluno dubitare, che l'Anima moris-e S. Agostino nel l. 22. de Civit. c. 20. Onde esso nell'estremo giorno. Vollero ancora colo del Simbolo, in cui s'insegna, che Dio gli Appostoli, col parlare espressamente del-creò di niente, e senza fatica, ed ajuto il la risurrezione della Carne, convincere l'Cielo, e la Terra, molto meno deve parerdel peccato alla vita della Grazia. Voi ve- le da Ruffino. dete adunque con quanta ragione parlaro- D. Non ha mai Iddio operato miracoli no della rifurrezione del corpo. Leggete per dimostrar possibile la rifurrezione? l'Ep. 1. dell'Appostolo a Timot. e la seconda a Timot. c. 2.

ne che abbiamo al prefente?

vo questa medesima carne, le medesime of negavano la risurrezione de' Corpi, onde sa, ed i medesimi membri, de' quali siamo ne nacque un gran contrasto tra i Cattolici, composti al presente. E' dottrina dell'Ap-postolo: Oportet corruptibile hoc induere in-della sua Chiesa col sar vedere al Mondo corruptionem . 1. Cor. 15. additando aperta- sette fratelli, i quali ricoveratis in una detto il pazientissimo Giobbe: In carne mea un continuo sonno per lo spazio di cento lib. 4. de Fide Orthod. c. 28.

Jo: Jerof.

R. Anzi tutto l' Uomo riforgerà, riu- | D. Come può effer possibile, che ritornino nell'intiero fuo effere i corpi che talora

R. Ricordatevi che la risurrezione della mortale. Perchè se gli Appostoli avessero potenza Divina, come insegna l'Appostolo fe insieme col corpo, e poi risuscitasse con se a voi parve giusto credere il primo Artierrore nascente di alcuni Eretici di que' vi impossibile ch'ei possa ridurre le cose già tempi, i quali infegnavano che la rifurre- fatte nel primo loro effere, e stato. Leggezione non farebbe corporea, ma spirituale, te l'esposizione de' primi versetti del capo cioè un passaggio dell'Anima dalla morte diciottesimo di Geremia, fatta da S. Ilario.

R. Sì, ed in ogni tempo: In primo luogo l'ha dimostrata possibile col preservare D. Risorgeremo poi noi con questo me- diversi Corpi de' suoi Santi dalla corruziodesimo Corpo, e con questa medesima Car- ne: Nel tempo che l'Imperadore Teodosio il minore regnava in Oriente, si scoprirono R. Sì; L'Anima nostra ripiglierà di nuo- in Costantinopoli alcuni Eretici, li qualitamente nella parola Hoc, il suo medesimo grotta per suggire la persecuzione di Decio. Corpo; il che molto prima di lui aveva pre- Imperadore Idolatra, vi avevano dormito videbo Deum meum, quem visurus sum ego ottant'un anno, che tanti ne scorsero da ipse & oculi mei conspecturi sunt, & non a- Decio sin a Teodosio. Volle l'Imperadore lius. Job. 19. Equesta verità si accorda con chiarirsi del fatto. Andò in Eseso, dove la diffinizione della rifurrezione affegnata gli vide, e parlò con essi. Il Martirolodal Damasceno. Resurrectio est ad eum sta-zum, unde cecideris, revocatio. Damasc. di Luglio.

Il Corpo di S. Edmondo Re d'Inghilter-Confermali ancora questa verità dal fine ra, e Martire, su trovato molti anni dopo medesimo, per cui è istituita la risurrezione la sua morte, non solo fresco, ma insieme cioè per dare a ciascheduno il premio, o la lintiero, e con la testa riunita al busto. Nel pena delle opere buone,o ree che avrà fatto collo folamente restò una sottilissima, e ruvivendo nel suo corpo, dunque la medesima biconda riga per segno del suo Martirio, e carne, ed il medelimo individuo ha da ri- per maggior pruova del miracolo . Gli creforgere, per effergli compagno dell'Anima scevano altresì le ugne, ed i capelli, i quali nella ricompenfa, di cui fu înstromento, e venivano tagliati ogn'anno da una divota Ministro nell'operare. E ragione di S. Gi- Matrona solita a visitarne il di lui Sepolrolamo. In Ep. ad Pammach, cont. error. [cro - Aggiunge di più l'Abate-Floriacense Scrittore della Vita di questo santo

la fua Chiefa. Morto costui tre annni dopo, vamente consutati, e convinti da' Santi gli Eredi del Detonto pretesero di riaverio, Padri? marono il Vescovo in giudizio avanti il prima Epistola dell' Appostolo a' Corinti, Re. Trovossi il Santo in grande angustia, dove tratta espressamente della verità di poiche non avea scritture per provar la queito Articolo, contro alcuni che la necompra; ed i Testimoni, consapévoli del-l'odio che il Regli prosessava, non ardifendere la causa della sua Chiesa. Il vedre vorrete concedermi, e Pietro verrà in per- Brev. Rom, a' 12. di Marzo. sona a sottener la giuttizia della mia causa. Fu accordata la dimanda, perchè creduta impossibile. Frattanto Stanislao spese il tempo concedutogli in continue orazioni, ed in continui digiuni; indi pieno di fanta confidenza ito al Sepolero di Pietro, lo chiama con le parole già dette dal Salvato D. re al morto Lazzaro. Sorge egli, ed accompagnatofi con Stanislao, fi presenta con modo della risurrezione? esso davanti al Regio Tribunale, dove con insieme ripresse acremente i suoi Parenti,ed rinascere del Sole. Greg. 14. mor. c.30. il Re medesimo per le molestie date al Santo contro ogni ragione; il che fatto ritornò al Sepolcro, e di nuovo riposò nel Signore,

medefimo capo lo portò per lo spazio di due stiffimi frutti. miglia. E lo stesso si legge di S. Albano for-

gli Arriani .

Martirio fotto Daciano nell'anno del Si-ne precedente de' femi: Nifi granum frumengnore 306. si racconta, che portò la sua te-ticadens in terram, mortuum suerit, ipsum sta lungi dal luogo del suo Martirio ben solum manet: si autem mortuum suerit, mulquattro miglia, e giunto in parte dove erano tum fructum affert . Jo. 12. Argomentate ora sepolti molti Santi Martiri, quivi pronun- voi, e dite con l'Apportolo: Se Vio pu) agziando egli quelle parole del Reale Profe- giungere al seme ciò che non avea, molto ta: Exultabunt Santte in gloria, risposero più potrà nella risurrezione restituire all' quegli con le seguenti: Latabuntur in cubi- Uomo tutto ciò che già aveva. Quod selibus, fuis; cost il Vafco.

come se so le stato loro usurpato; e chia- R. Sì . Leggete il Capitolo 15. della

S. Gregorio il Grande in Costantinopoli vano palefarfi, ne parlare in fuo favore con ragioni sì forti, ed efficaci convinte il Vedendo perciò disperati per se gli ajuti Patriarca Eutichio, che avea scritto contro umani, imploro i Divini, ed accelo di fan-lla reale, e palpabile rifurrezione della Carto zelo: Giacche, diffe, è spenta per me ne, che l'Imperadore gettò nel suoco quel la verità, cla giuttizia negli Uomini, sa-libro, ed il Patriarca caduto indi a pochi prò ben lo richiamarla dall'altra vita, è non giorni nella fua ultima infermità i mostrava mancheranno mezzi a Gesù Cristo per di la circostanti la pelle della fua mano, dicendo : Io confesso, che noi tutti abbiamo a rite fra tre giorni, se tanto intervallo di tempo sorgere in questa medesima carne. Così il

#### LEZIONE SECONDA.

Similitudini espressive della Risurrezione .

T On avreste voi alcune similitudini per rappresentare, ed esprimere it

R. Sì. Ancora la luce del Sole muore in issupore di tutti e giustificò il contratto, ed certa maniera nel tramontare, e risorge col

Anche gli Alberi patiscono nel Verno la lor morte, maneando in elli, e la fostanza de' trutti, e l'ornamento delle foglie, e pur di nuovo rifuscitando nella Primavera si ve-San Dionisio Areopagita già decapitato ilono di nuove foglie, si adornano di nuovi alzossi in piedi, e preso nelle mani il suo fiori, e concepiscono nuovi parti di pregia-

Finalmente noi vediamo, che la Natura tissimo difensor della Fede Cattolica contro non intraprende la generazione de' vegetabili, che per mezzo di una tal morte di que-Di S. Lamberto pure, che sostenne il gli, mediante la putrefazione, e corruziominas non vivificatur, nist prius moriatur, D. Gli Eretici, che vollero negare la ri- O quod seminas, non corpus quod suturum furrezione della carne, furono poi effi vi- eft, seminas, sed nudum granum, ut puta tritici , aut alicujus caterorum ; Deus autem | che i Cristiani sarebbero i più infelici di tutdat illi corpus ficut vult . 1. Cor. 25.

questo poposito?

che S. Severino paffando a cavallo per una Secolo: Si in hac vita tantum in Christo spepossessione resto offeso da un ramo di Ne- rantes sumus, miserabiliores sumus omnibus fpolo, onde rivoltosi maledisse l'albero, hominibus: Nunc autem & c. il quale immediatamente s'inaridì. Ripassando di la pochi giorni dopo, e vedutolo e perfetta, ed intiera felicità, quando l'Aniin quello stato, pregò il Signore a voler ri- ma è separata dal corpo; e la ragione si è . durlo nello stato di prima, dicendogli: Tu, perchè le parti ogni qual volta non sono Signore, per la di cui Onnipotenza an- unite all'astre, sono in illato imperfetto, ed no a risorgere i nostri corpi, fa che quest' albero di nuovo rinverdisca, e viva. Ciò può esser in istato perfetto, finchè non è riudetto, l'albero riacquilto il primiero vigo- nita al corpo che n'è l'altra parte, dunque re, estato.

ni per provar quella verità?

R. Sì. ù. Essendo l'Anima immortale, corpi anno da risorgere. Di questo argo- Qui manducat hunc panem, vivet in atermortalità dell' Anima. Matth. 3.

Giudice ha da ricompensare ognuno tecon Pammach. Il Damasc. lib. 4. cap. 18. do le sue opere, gastigando i Rei,e premiando i Buoni; e pure noi vediamo, che bene spesso i spassi, ed i beni di questa vita sono Cristo citerà tutti i Morti con la tromba al per i Peccatori, ed i Giusti menano la vita giudizio. in continui travagli, e miferies dunque bifogna conchiudere, che Dio nfervi agli uni, e agli altri la ricompensa nell'altra Adamo risorgeremo per mezzo di Gesti vita, di cui se ha da essere adequata, e per- Cristo . Sieut in Adam omnes moriuntur, fetta, deve effer partecipe ancora il corpo, ita & in Cristo omnes vivificabuntur. 1. come compagno dell' Anima, ed iltrumen- Cor. 15. to delle sue operazioni; dunque i corpi anno da riforgere. La ragione è di S.Gio Gri-di condizione e di forte nella rifurrezione? foltomo nell' Omil. 1. al Popolo d' Antio- R. No; Perchè come di fopra abbiamo chia, ed il conseguente dedotto dall'Appo-fiolonel cap. 15 della sua prima Epistola a' ma non tutti cangeremo in meglio il nostro Corinti, dove parlando della rifurrezione, stato : Omnes quidem refurgemus, fed non: dice, the fe ella non vi fosse, ne seguirebbe omnes immutabimur.

ti gli Uomini, e con ragione, mentre fenza D. Non avreste voi ancora un esempio a profitto alcuno eleggerebbono per se medefimi le miferie di quetta vita,e le penitenze, R. Racconta San Gregorio Turonense, lasciando a Peccatori le soddisfazioni del-

3. Non può l'Uomo godere d'una piena, essendo l' Anima una parte dell' Domo non. fe l' Anima deve effere in istato intieramen-D. E non vi sarebbero forse anche ragio- re felice deve riunirsi al corpo, dunque è necessaria la risurrezione de' corpi-

4. Finalmente i nostri corpi essende ale parte dell' Uomo, ha una propensione, ed trettanti membri del Corpo Missico di Geinclinazione naturale al fuo corpo, onde ne sù Cristo, anno una volta ad effer configufegue, che quando è separata dal corpo sia in rati al suo Capo nella risurrezione, ed a queistato violento, e contrario alla sua inclina sto fine, dice l'Appostolo, siamo sepolti con zione naturale . Questo itato violento come [lui per il Battesimo : Confepulti enim sumus contrario alla natura, non può esser dure- cum illo per baptisma in mortem, Ge. Ad vole; dunque è da crederli, che l'Anima Rom. 6. Per questo siamo pasciuti del suo debba una volta riunirsi al corpo, dunque i prezioso Corpo nella Santa Comunione: mento pare che si valesse il Salvatore quan- num. Jo. 6. Per questo abita in noi lo Spirido disputando contro i Sadducei, provo la risurrezione de' corpi per mezzo dell' im- Lezione precedente. Veggasi S.Dionis.lib. de Eccles. Hier. c. 7. Item l. 5. cont. hæres. 2. Egli è di fede, che Iddio come giusto c. ult. San Girol. nell' Epist. sopracitata ad

D. Quando mai si farà la risurrezione? R. Nell' ultimo giorno, quando Gesà

D. Risusciteremo poi tutti affatto?

R. Senza dubbio, e noi tutti morti in

D. I Giusti, ed i Rei saranno poi simili

LE<sub>3</sub>

#### EZIONE III.

Condizioni de' Corpi de' Giusti dopo la rifurrezione ..

D. Questa chiarezza, e gloria sarà poi qual condizione saranno i Corpi uguale in tutti i Corpi de' Beati? de' Giusti dopo la risurrezione?

ma differenti nelle qualità, perchè faranno

D. In che confisterà poi questa gloria? cipali che dall'Appottolo,e da'Padri fi chiamano doti, e sono queste : Impassibilità, Chiarezza, Agilità, e Sottigliezza. Ibid.

D. Donde avranno i Corpi de' Santi que-

ste belle qualità, e doti?

municherà loro, in quella guifa che la luce alcuna i movimenti dell'Anima con l'istef penetrando i cristalli comunica loro la sua sa velocità di essa. L'attesta S. Agostino chiarezza.

D. Che cofa è l'Impaffibilità?

R. E' la prima dote del Corpo gloriofo, per la quale egli vien refo incapace di qualunque alterazione, o patimento: Semina- discurrent; e l'Appoitolo: Seminatur in intur, dice l'Appostolo, in corruptione, sur- firmitate, surget in virtute. 1. Cor. 15. get in incorruptione .

D. Per qual ragione questa dote fi chiamada' Santi Padri, e da' Teologi, più tosto col nome d'impassibilità, che d'incor-

ruzione?

R. Perchè l'impaffibilità è folamente propria de' Corpi gloriosi, laddove l'incorruttibilità è comune anche a' Dannati, i corpi de' quali tuttoche incorrutibili , non la- [urrezione i corpi de' Dannati? fciano di effer fottopotti a molte alterazioni di fuoco, di freddo, ec.

 D. Qual è la seconda dote de' Corpi gloriofi?

R. E' la Chiarezza, per la quale i Cor- ne' corpi de' Reprobi? pi de' Giusti risplenderanno come tanti Soli nella Patria celeste. Di questa dote ne patiranno, ed in parte dalle loro Anime fatpostolo . Seminatur , dice egli, in ignobilita- ventosa .. te , surget in ploria : Ed altrove : Resormabit corpus humilitatis nostra, configuratum per formare di nuovo i corpi? corpore claritatis fue , Ad Phil. z:

R. St. Figura di questa gloria su Mosè nel Deferto, la di cui faccia, per il colloquio che egli aveva con Dio, risplendeva di tanta luce, che i figliuoli d'Ifraele non potevano fiffarvi fopra lo fguardo. Exod. 34.

R. No; perchè procedendo dalla gloria R. Saranno i medefimi nella fostanza, dell'Anima, sarà anche proporzionata alla maggior, o minor gloria di quella. Ne fa fede l'Appostolo: Alia clar tas Solis, alia claritas Lune, O alia claritas Stellarum . R. Confiftera ne' quattro ornamenti prin- Stella enim a Stella differt in claritate, fic O resurrectio mortuorum .

D. Qual'è la terza dote de corpi elo-

riofi?

R. La terza dote è l'Agilità, per la quale il Corpo, libero dal pelo che ora l'aggra-R. Dalla gloria dell'Anima, che fi co- va, feguirà fenza difficoltà, o refistenza nel l. 20. de Civit. c. 4. & l.13. c.18. & 20. e. S. Girolamo scrivendo sopra il c.40. d'Haia. De' Corpi de' Giusti, dice la Sapienza al c. 3. Justi tanguam scintille in arundineto, D. Qual' è la quarta dote?

R. E'la Sottigliezza, per la quale il Corpo farà totalmente fottoposto al comando. dell' Anima, servendola a cenni come se fosse trasformato nella medesima di lei natura: Seminatur corpus animale, surget cor-

pus spiritnale . Ibid.

D. Di qual condizione faranno nella ri-

R. Difformi, e bruttissimi, e di qualità affatto contrarie a quelle de' Corpi gloriofi.

D. Donde provenirà questa difformità

R. Provenirà in parte da' tormenti chediede già un faggio il Salvatore nella fual te ricetto de' Diavoli, de' quali non fi può Trasfigurazione, e ne fa menzione l'Ap-limmaginar cosa più abbominevole, e spa-

D. In che modo si raduneranno le ossa.

R. Per ministero degli Angioli, che rac-D. Non vi è forse qualche immagi-coglieranno le ossa, e le ceneri, e ne sorne, o figura di questa gloria nelle Scrit-Imeranno i corpi, a' quali per virtà Divina. si riuniranno le Anime ...

D. Dir

D. Ditemi di grazia, se i corpi risorge- nulla provano contro questa Dottrina, poironno differenti di fesso come sono il pre- chè s'intendono dell'Uomo in genere, cofente ?

dati sopra le parole dell'Appostolo agli Efe- anno a risorgere gli Uomini, quali ora fi fini al 4. In virum perfectum: Argomentan- trovano, Maschi, e Femmine, per ricedo, che tutti debbano risorgere di sesso vi- vere la ricompensa, o il gastigo delle opere rile, perche tale fu creato il primo Uomo efercitate da ciascheduno nel proprio sesso: da Dio nel principio del Mondo, oltreche onde se nel Cielo faranno di se gloriosa mola generazione allora avra fine, e tutti fa- stra i Martiri, ed i Confessori, non sarà già remo conformi all'immagine del Figlio di inferiore quella delle Sante Vergini, anzi Dio: Erunt omnes conformes imagini Filii, maeitolissima sopra ogni credere; come Dei . Ad Rom. 8. S. Agottino però, e con maggiore di tutte l'altre fart la gloria della lui comunes ente i Santi Padri, ed i Teo- Santissima Vergine, e Madre di Dio Malogi tengono, che cia scun' Uomo debba ri- ria, di cui si potrà dire col Poeta: fulcitare in quel modefimo deffo, di cui era in questa vita; poiche il fesso temminile non è difetto, o vizio, ma condizione di natura. Nè vale il dire, che que la differenza per effer superflua dopo la risurrezione, statura abbiamo a risorgere, essendoche aldebba perciò escluderci, perchè dovendo tri muojono nella fanciullezza, altri nella ciarcun' Uomo rilorgere il medesimo si nel- gioventà, altri nella vecchiaja. la natura, che nell'individuo, ne segue, che debba altresì riforgere con la medefima litatura che avranno avuta, o erano per proprietà, e differenze fue naturali.

il virile come più perfetto dell'altro.

R. Rispondo, e dico, che Gesà Cristo dando i difetti della natura. affermo che non vi farebbero più nozze, ma non negò già, che non vi dovesse esser sesso desima statura, in cui risorse Nostro Signor femminile dopo la rifurrezione. Anzi, ri- Gesù Cristo? piglia S. Girolamo, dalle parole di Cristo R. No. Ma ognuno risorgerà in quella si pruova più tosto il contrario, e la distin- statura, che aveva, o doveva avere nell'età zione ne' corpi risuscitati, mentre negando di trentatre anni; Imperocche avendo Dio l'at'o, parve che supponesse la potenza. promesso a suoi Eletti, che non caderebbe Dalle parole adunque di Gesù Crifto non s' un capello dalla loro tetta, non si verifiche-interisce, che l'Uomo debba essere simile rebbe questa promessa, se tutti risorgessero agli Angeli nella fimplicità della natura, di una uguale, e medefima statura, mentre ma bea i nella purità, e nello stato di una molti di effi vi furono, e fono di itatura vita (prituale, immortale, e beata. Le più, o meno grande di quella di Gesù Cri-parole dell'Appostolo, In wirum perfectum, sto. Ma perche, come abbiamo detto, Id-

me vuole S. Agostino al I. 18. della Città di R. Il negarono alcuni, malamente fon- Dio c. 22. Conchiudo però, e dico, che fale

Micat inter omnes Virginia Sidus, velut inter ignes -Luna minores .

D. Seguite ora a dirmi in quale età, e

R. Tutti risusciteranno in quella età, e avere nell'età di trentatre, o di trentaquat-D. Par che a quetta dottrina apportino tro anni; in cui rifuscitò Gesà Critto Siqualche difficoltà le parole di Gesù Critto gnor nottro. Onde i Fanciulli riforgeranno in San Matteo a' 22. In resurrectione neque in quella statura, a cui sarebbero pervenunube t, neque nubensur; fed erunt ficut An- ti nel trentesimo terzo anno della loro età, geli Dei in Calo. Dunque si potrebbe infe- e i Vecchi parimente risorgeranno di quelrire, se dopo la risurrezione ha da cessare la statura, che in questa età ebbero. E di la propagazione della specie, e di più dob- più tutti quelli che in quetta vita saranno biamo essere come gli Angeli di Dio inCie-litati ciechi, zoppi, nani, o dissormi in qua-lo, non vi sara più tra gli Uomini la disse-lunque altro modo, risorgeranno sani, intierenza del fesso, siccome ne meno vi è tra gli ri, e perfetti, poiche Dio le di cui opera sono Angeli; dunque tutti abbiamo a riforgere fempre perfette, si mostrerà tale nell'opera in un folo, e medefimo festo, e questo sarà [della rifurrezione, per esfere opera totalmente sua propria, riformando, ed emen-

D. Risorgeremo noi tutti in quella me-

die.

emendare i difetti della Natura, ridurra grediatur putredo in offibus meis, O' fubter ancora i corpi troppo imiturati, come an- me feateat : ut requiefeam in die tribulatioche i troppo piccoli ad una decente gran- nis; us afcendam ad populum accinctum , nodezza, ma non già uguale, moderando in firam, 6.3. Leggali l'Appostolo nella 1.2 quelli la materia in modo, che senza per- [Cor. c. 15. in fine. derlene punto occupi minor estensione, e fupplendo in quetti colla sua Onnipotenza proposito. ciò che loro manca.

D. In qual fembianza riforgeremo?

R. In quella medesima che ora abbiamo, e per tali saremo da tutti conosciuti.

mo della rifurrezione?

R. Nol può sapere altri che Dio. Leggete ciò che si è detto nel Cap. 8. e Lezione 2. precedente.

D. Qual frutto proviene a' Fedeli da quefto undecimo Articolo: Carnis resurrectio-

R. 1. In virtù della fede di quest' Articole s'inducono volentieri a seppellire onorevolmente i cadaveri de' Fedeli Defonti, sapendo, che ancora un giorno anno a riforzere gloriofi. Rileggete ciò che abbiamo inlegnato di fopra, parlando del rito di seppellire i cadaveri al Cap. s. Lez. 8. o. 10.

2. Imparano per l'istessa ragione ad onorare, e riverire le Reliquie de Santi.

3. Intendono quanto convenga il mondare questo corpo dalle lordure del vizio, essendo egli un vaso rifervato per la beata immortalità.

4. Imparano a confolar se stessi, e gli al-

re ancora noi l'Appottolo S. Giacomo, dicendo: Patientes estote gratres, usque ad ad- mo Articolo? ventum Domini . Ecce agricola expectat presiolum fruttum terra, patienter ferens do refta un'altra immortale, e beata, promeffa nee accipiat temporaneum, O ferotinum. la coloro che offervano la Legge del Signore. propinquavit Oc. c. s. Con questa speranza Eterna?

dio nella universale risurrezione ha da animava se stesso il Proseta Abacuc : In-

D. Avete voi qualche esompio a quelto

R. Maraviglioso è l'esempio che in se stello ne diede il Santo Giobbe, il quale nel colmo delle sue afflizioni consolavasi dicen. do : Scio quod Redempter meus vivit, O'c. D. Quando mai verrà quel giorno estre- Di questa speranza pure si municono Eleazaro ed i Maccabei, e dopo essi tutti i Santi Martiri della nuova Legge, onde non è maraviglia, se lieti correllero incontro a' tormenti più atroci, ed alla morte, poiche fapevano, che chi perde la vita temporale pet l'onor di Dio, rilorge all'eterna.

> DEL XII. ARTICOLO DEL SIMBOLO.

#### XIII. P.O EZIONE PRIMA

Vitam eternam

TEr qual ragione anno gli Appostoli dato a quest' Articolo l'ultimo luogo?

R. Perchè la Vita Eterna è l'ultimo fine tri ancora nella morte degl'Amici, e de' dell'Uomo, a cui deve indrizzare tutte le Congiunti, sapendo che queste malinconie sue operazioni, e tutti i suoi pensieri . Per non fanno per i buoni Cattolici, e che que questa sa l'Uomo creato da Dio, per questa sta separazione non durerà che per poco su redento dal Figlio, e per questa su santificato dallo Spirito Santo; tantochè tutte, e 5. Dalla speranza della risurrezione qualsivoglia delle opere della Santissima prendono coraggio a sopportare paziente l'Trinità, delle quali si è parlato negli Artimente i travagli di quella vita, e la morte coli precedenti, fono indrizzate fingolarmedefima, così fi legge che facessero i va mense al solo fine di condur l'Uomo alla loroti Fratelli Maccabei, e così esorta a fa Vita Ererna.

D. Cola ci propone a credere quest'ulti-

R. Che dopo questa vita temporale ve ne

Patientes igitur estore & vos, confirmate D. Non potra dunque più morire, chi corda veftra; quoniam adventus Domini ap- una volta avrà cominciato a godere la Vita

v' è titolo, che meglio esprima di questo la purissima, e che l'allegrezza vi passeggienatura del bene immenso, chi ci aspetta, e rebbe per le strade. Luce splendida fulgebis la stima che dobbiamo tarne, posciache se Oc. PorteJerusalem ex Saphiro, O Smaragdo la vita nostra naturale piena di tante mise-adificabuntur : O ex lapide pretioso omnis rie, che con ragione potrebbe chiamarsi circuitus murorum ejus. Ex lapide candiuna morte continua pur si desidera, contut- do, O mundo omnes platea ejus sternentur, tocio, si antepone a tutti i beni di questo O per vicos ejus Alleluja cantabitur. Tob. 13. Mondo, con qual fervore, e follecitudine La vide altresi dall'Ifola di Patmos l'Appodobbiamo noi correre all'acquitto di quel-stolo S. Giovanni, e lasciò scritto, che le la Vita intieramente beata; stabile, gio- mura erano composte di Giaspido, alzate conda, ed eterna?

Scritture?

za di tutti i beni, di cui goderanno i Beati te, Civitas Dei . Pf. 86. in Cielo a guisa di Regi, e figliuoli del Re de' Regi, liberi da ogni sospetto, e timore Beatitudine, ed il fine dell' Uomo? de' suoi nemici, essendoche la Carne allora ubbidirà perfettamente allo Spirito, il male, e colmo d'ogni forta di bene: Ibi nul-Mondo sarà sotto de'loro piedi, ed il De- um ern malum: nullum tatebit bonum l. 12. monio già precipitato nell' Inserno, non de Civir. c. 10. romperà mai più quelle eterne catene. Del Regno de' Cieli ne parleremo di nuovo, e ta Eterna non vi farà male di forta verupiù diffusamente nella Parte 2. Cap. 5.

Si chiama ancora la beatitudine Regno trionfo i nemici depreifi a' fuoi piedi d

effer l'abitazione conceduta a foli figliuoli. ma abierum . c. 21. Altre volte si chiama Paradiso, e Cielo, per la sua incomparabile amemità, e va-logni abbondanza di bene? ghezza e per effer la Corre del Monarca

de' trionfi de' Santi.

Santità de' fuoi Cittadini: Nuova Ge ula- ditando con quelte parole l'immensità di lemme fabbricata, e composta di pietre pre- quella gloria, comechè per esfer tale, non ziose: cioè d' Abitatori passati colà dalla potendo entrar nell' Anima, necessiti l' Chiesa militante, e rinovati nel corpo, e Anima ad entrare, ed ingolfarsi in lei per nello spirito. Tobia ne vide il disegno, c ri- saziarsene appieno, in questa guisa appunferì, che la luce non tramonterebbe mai da to, chi è invitato alle nozze dell' Amico, essa: che i Smeraldi, ed i Zaffiri sarebbero la entra in certo modo nell'allegrezza medesimateria delle sue porte, e le altre gemme ne ma nell'entrare che sa nella Sala del bancomporrebbero le mura. Che le piazze fa- chetto ornato d'arazzi superbiffimi, spruz-

sopra la fondamenta ornate di pietre pre-D. La Beatitudine non chiamasi forse ziose d'ogni sorta, e il restante della Città con altro nome, che di Vita Eterna nelle era fabbricato d'oro purissimo, e trasparente come vetro: Erat structura muri ejus R. Con molti altri nomi ancora, perchè ex lapide Jaspide : ipsa verò Civitas, nurum un sol nome non pud abbastanza esprimere mundum simile vitro mundo. Es fundameni beni della Vita Eterna. Si chiama però al- ta muri Civitatis, omni lapide pretiofo ornale volte Regno de' Cieli, per significare la ta Oc. Apoc. 21. E perciò ebbe ragione di gloria, Ta libertà, la potenza, e l'abbondan- esclamare il Salmista: Gloriosa di Eta sunt de D. Cofa è adunque la Vita Eterna, la

R. Ella è uno flato affatto efente da ogni

D. Chi v'ha infegnato, che nella Vi-

na?

R. La Scrittura . Non efurient , neque di Dio, e Regno di Crifto, per la somma tran- sitiem ampliùs, neque cadet super illos Sol, quillità, e pace, con la quale Iddio regnerà neque ullus aftus. Apoc. 7. Ed altrove; Abne' suoi Eletti, tenendo in segno di eterno sterget Deus omnem lachymam ab oculis eorum, O' mors ultra non erit, neque luclus,ne-Altre volte si chiama Cafa del Padre, per que clamor, neque dolor crie ultrà, quia pri-

D. Chi v'ha fatto sapere, che ivi sarà

R. Gesà Cristo medefimo, il qual invidell' Universo, ed il Teatro delle glorie, e ta l'Anime de' suoi Eletti ad entrare nella Beatitudine dicendo : Serve bone, O fidelis, Altre volte si chiama Città Santa, per la intra in gaudium Domini tui. Matth. 25. Adi rebbero lastricate di pietra bianchissima, e zata d'odori, risuonante di mu'ici strumen-

ti, e delle congratulazioni degli Amici ivi E che sarebbe poi se non cento, ma cento adunati, per felleggiarvi.

D. In che modo si farà questo?

videbimus eum ficuti est . 1.Cor.13.

na, se sosti ben conosciuta da noi!

mo, in cui si trovassero unite tutte queile ogni bene? Certo che sì. un' altro mi venisse avanti cento volte più clefiast. 9. Erit enim merces opere vestre . 2. bello, più forte, più saggio, e più santo, Paral. 15. forse che non rivolgerei in questo solo og- Santa Liduvina, la di cui vita su una segetto tutti i mici fguardi, e la mia curiofità? rie continuata di patimenti al folo vedere il

mille volte superasse i primi nelle sopradette perfezioni? Non vi parrebbe quello un'og-R. Colla visione, e fruizione di Dio getto, che solo meritasse la mia consideraquando i Beati vedranno Dio a faccia a fac- zione, ed i miei flupori? Certo, che vi volle cia, cioè nella fua natura, e fostanza: Non molto di meno per fare che la Regina. aba per speculum in anigmate, sed facie ad faciem abbandonasse la Patria, ed il Regno, e dasse per ben impiegati i stenti, e le spese eccessi-Esclami qui il Catechista, e dica: O figli- ve di un lungo viaggio. Che se tanto sece uoli cariffimi, che bene fara mai questo di per udire la Sapienza di un Salomone, cofa veder Dio, di goderlo, di amarlo, e di ef-non avrebbe fatto per udire, e veder un' fer amati da lui per sempre! O Vita Eter- Uomo tanto a lui superiore, qual sarebbe il supposto da noi?' Ma che sarebbe con tutto D. Non sapreste voi almeno con qualche ciò un'Uomo così persetto? Infinitamente perfetto paragone mostrarmi, come la vi- meno afronte di Dio, di quello che siasi un sione beatifica sia per esses si gloriosa, atomo rispetto al luminoso corpo del Sole, sì gioconda, e sì ineffabile, che i Santi perchè dal finito all'infinito non v'è proporabbiano a restare ebbri, e soprafatti, co- zione ; e pure questo medesimo Dio infinito me inondati da un torrente di gaudio, e nella bellezza, infinito nella potenza, e fortezza, infinito nella sapienza, ed in tutte le R. Sì. Io vi farò in qualche modo cono perfezioni, pelago immenfo d'ogni bene, scere i mirabili effetti della Visione beatifi- questo Dio sarà l'oggetto, e la forma della ca, dagli effetti della visione corporea. Ap-plicate poi voi il mio discorso agli altri sen-to, cui toccherà il contemplarlo a saccia a timenti con la debita, e competente pro-faccia, il conoscerlo qual egli è nella sua naporzione. Il diletto delle potenze nasce dal-l'unione di esse con l'oggetto conveniente, se fostanza! Vedranno allora, e cono-l'unione di esse con l'oggetto conveniente, se fostanza! Vedranno allora, e cono-l'eranno, che quanto sapevano prima delle e proporzionato, tantochè il diletto si sa di lui persezioni, era come un nulla. Ma noi, più grande, ed intenfo, quanto più conve- che facciamo frattanto? perchè non affretniente, e proporzionato lara l'oggetto al-tiamo il passo a quella immensa selicità per la potenza. L'oggetto, per esempio, del la strada de meriti, e delle buone opere? vedere è la bellezza; dell'udire , la musica ; Quale scusa avremo per non istaccarci dall' del guito il mangiare, ed il bere,ec. Ciò sup-posto, così discorrete : Se io vedessi un'As c'impediscono di giungere a veder Dio nel salonne tanto celebre nelle Divine Scrittu- suo essere, ed a possederlo, se Mosè per solo re per la sua bellezza, quanto mi appaghe- vederlo in figura nel Rovo ardente, ebbe rei di contemplarlo? Così se un Sansone sa- comando d'accostarvisi a piedi ignudi? Non moso per la Fortezza, se un Salomone per importerebbe sorse il tollerare qualunque la Sapienza, se un S. Pietro per la Santità sciagura per grave che fosse, il rinunciare della vita, e per il dono de' miracoli. Or a tutte le comodità, e dilizie di quelto Monandiamo più avanti. E che sarebbe mai, se do, per cambiarle con la Visione beara, e tutto infieme mi avvenisse di veder un' Uo-con quel Bene infinito, che contiene in se

perfezioni, la bellezza d'Affalonne, la for-rezza di Sanfone, la Sapienza di Salomone, sollecitudine, conchiude lo Spirito santo, la Santità di S. Pietro, o come crescereb- perchè la mercede, ed il premio è grande sobe la maraviglia, ed il diletto! Che ogget- pramodo. E' Dio medesimo: Quodeunque to desiderabile farebbe mai cotesto! Ma se facere potest manus tua instanter operare. Ec-

fuo Angiolo Custode, se ne scordava affatto. O che felicità, o che diletto farà mai il vedere non folo un'Angiolo, ma tutti i nove Cori degli Angioli infieme, anzi lo stesso Re degli Angioli nella fua maestà, e gloria!

dio qual egli è nella sua propria natura,

e folfanza

R. Iddio medefimo gliene fomministrerà il modo, conforterà in tal maniera l'intel-l'fono effenziali, altri accessori. letto umano col lume della gloria, che franeamente potrà contemplare la Divina Maestà, tuttochè sia oggetto a lei infinitamente superiore. Quello è il lume di cui parlava il Salmista: In lumine tuo videbimus lumen. Pfalm. 35- E dopo lui S. Giovancioè la celeste Gerusalemme,

D. Qual farà dunque l'operazione che

R. Il disporre l'intelletto umano alla Vi- Oftendam omne bonum tibi. c. 19. fione beata, come già si è detto, per la quale l' Uomo goderà tanto di Dio, e si unirà rio, e principale oggetto della beatitudine? ta nto con lui, che parerà in certa maniera trasformato nella Divina Natura, Non ve titudine ha un altro oggetto secondario, ne stupite. E'penstero dell' Appostolo: Nos cioè l'Umanità Santissima di Gesù Cristo verdomnes, revelata facie gloriam Domini Signor Nostro : Hac est vita aterna,ut cornospeculantes, in eandem imaginem transforma- scant te, O quem missifi , Je'um Christum . mur à claritate in claritatem, tanquam à Do- Io. 17. Nella di cui contemplazione, e nella mini Spiritu, 2. Cor. 3. Così è, foggiunge S. cognizione del gran dono, e beneficio fatto Giovanni : Similes ei erimus, queniam vide- al Mondo da Dio nell' Incarnazione, trovebimus eum ficuti eft , Ep, 1,c. 3. Simili a Dio ranno i Santi un Teforo inefaulto di giubinon solamente per essere stati creati a sua lo, di gloria, e lodi, e di maraviglie inestabiimmagine, e similitudine, ma simili a li Il Principe degli Appostoli, che mirò per lui nella gloria, nella chiarezza, e nella breve tempo quell'ammirabile oggetto nelbeatitudine .

qualche similitudine, come i Beati parteci-[dall'allegrezza, che non sapendosi immagipino tanto di Dio per mezzo del lume della nare una felicità maggiore, avrebbe voluto gloria che sembrino trasformati in lui?

R. P Beati fi uniranno a Dio per mezzo in quelle parole: Domine bonum est nos hic del lume della gloria, più firettamente di esse. Ora giudicate voi qual sia lo siupore, e quello fi unisca il raggio del Sole alla Lu-quanto grande la gloria di S. Pietro, e degli na, ed allo Specchio, e più che il ferro altri Santi nel rimirare che ora fanno chianon si unisca al suoco nella sornace; e pu-ra e persettamente tutte le bellezze delle re si la Luna, che lo Specchio, illumina- due Nature, Divina, ed Umana. ti dal raggio di quel Pianeta, pajono altret- D. Oltre la chara visione di Dio, che tanti Soli, ed il ferro rovente ha più dell' voi dite effere la beatitudine effenziale de' apparenza del fuoco, che del ferro.

### LEZIONE SECONDA.

Beni della Vita Eterna.

D. Ma come potrà un' Uomo veder Id-D. R Accontatemi ora in particolare, o qual egli è nella sua propria natura, Eterna

R. Questi beni sono di due sorte. Altri

D. Quali sono i beni essenziali?

. R. Sotto il nome de' beni estenziali della Vita Eterna io intendo lo stesso Dio, la Santissima Trinità, Padre, Figliuolo, e Spirito Santo, qual' è il primario, e principale oggetto della gloria de' Beati, nella ni : Claritas Dei illuminavit eam . Apoc. 21. Idi cui visione, e nel di cui amore, e possedimento consiste tutto il bene, e tutta la loro felicità al dire di Dio medefimo: Epo questo lume della gloria fara nell' Uomo? [sum merces tua magna nimis . E nell' Esodo:

D. Perchè dite voi, che Dio è il prima-R. Per infegnarvi, che dopo Dio la beala Trasfigurazione del Signore ful Monte D. Non mi potrelle voi dimostrare con Tabor, resto si soprafatto dallo stupore, e

Santi, di quali altri beni goderanno essi

dimorar ivi continuamente; oude proruppe

nel Paradifo?

R, Benchè fia impossibile a lingua umana lo spiegare con termini degni, e propor-

nioni la natura di questi beni affatto inco- lutraque parte suminis lignumi vita, affereas gniti à lepsi, come ci avvisa l'Appostolo: fruesus duodecim, per menses singulos reddens iis qui diligunt illum . 1. Cor. 2. Non per tan- dere che la beatitudine che ci ha preparata to lascierò di parlarne, mercecchè il parago. sarà perfetta, e compita per ogni parte la more di forta veruna, ne caldo, ne fred- Beati fervi illi,quos com veneris Dominus, indell'aria, o del corpo, ne penuria di cofa cinges fe O faciet illos discumbere. O tranalcuna desiderabile, ec.

In secondo luogo per affermazione, Ciò che si desidera da noi in questa vita è, di lo infinitamente più di ciò che mai veruno avere un corpo ben organizzato, bello, agi- buon Padrone onoraffe in questo Mondo i le, robulto, e sano, Tutte queste perfezio- suoi servi, anzi li tratterà quasi da Padroni ni, e prerogative faranno eminentemente con ammettergli al pieno, e affoluto dominel corpo de Beati. Se parlate della fanità, nio delle fue Divine perfezioni, e bellezze. Se della bellezza, egli risplenderà qual So-verranno a nausea, e la fame di esse sele: Justi fulgebunt sieut Sol, Matt. 13. Se dell' pre sarà paga e non sazia.

della felicità di questo Mondo, ne pur in Regno Dei, Luc. 14. Ciolo gli Eletti ne faranno manchevoli,

Oculus nontvidit, nec auris audivit, nec in fructum fuum, O folia ligni ad fanitatem cor hominis ascendit, que praparavit Deus Gentium . Apoc. 22. Anzi per darci ad intenne, e la similitudine delle cose temporali ci propone sotto la similitudine di un Convito portano ad una tal cognizione delle celefti. in cui sededo i suoi Eletti, egli si dichiara di Per dirne adunque ciò che si può, entro voler servirli, e di provvederli di quanto saa ragionarne in primo luogo per negazio- ra loro di mestieri, al qual fine vuol accorne. Non vi farà in Cielo guerra, ne ti- ciarfi le vesti, e girar intorno alla menfa. do, ne qualunque altro stemperamento venerit vigilantes, amen dico vobis, qued prasiens ministrabit illis . Jo. 12. E vuol dire .

1. Che egli onorerà i suoi Eletti in Cic-

egli sarà immortale, ed impassibile, tapto-chè senza mai più prender alcun ristoro di al corpo, ed a' sensi, delizie sempre nuove, cibo temporale, o di fonno, e fenza mai più e fempre durevoli proporzionate all'imstancarsi servirà per tutta l'eternità allo mortal loro stato, e luogo, le quali saranno spirito in tutto ciò che gli sarà necessario, di tal natura, che col durar sempre, mai

agilità, egli sarà si rapido, e veloce, che in an momento, e senza satica, e dissiocità ciascun Beato a misura de propri meriti, il potrà passare dal Cielo alla Terra: Tan-che vien significato in quella parola Tranquam scintilla in arundineto discurrent . In siens . Che l'onore farà grande oltre misura; una parola; I Beati saranno simili agli An- Ministrabit, e che l'abbondanza, ed il gogioli: Similes eruns angelis Dei . Rileggete dimento di tutti i beni farà pienistimo, ed la Lezione terza del Capitolo precedente. eterno; Faciet illes discumbere. Beato dun-Se l'allegrezza de' conviti, e l'isquisita que chi potrà esser chiamato ad una taldilicatezza de cibi formano una gran parte mensa : Beatus, qui manducabit panem in

Il nottro Salvatore volendo confolare, Non cesserà mai di scorrere per essi quel una volta i suoi Discepoli, si lasciò intende-Nettare spirituale, ed invisibile, che di tan-re, che gli aveva destinati per suoi compato supera le dolcezze, ed i sapori materiali , gni a quella mensa celeste. Ego dispono vobis, di quanto le cole spirituali superano le ma- Regnum, ut edatis, O bibatis super mensanteriali nella dignità della natura. Non ci mean in Regno meo; c. 22, ed il Real Salmigiunge nuova tal verità. L'apprese Tobia sta, che con occhio prosettico la vide da lundall'Angiolo Raffacle : Ego cibo invisibili , gi,non potè contenersi di esclamare . Quam O potu, qui ab hominibus videri non posest , magna multitudo dulcedinis tua Domine , nto. Tob. 12.La manifesto il Signore al suo quam absignalisti timentibus te! Ps. 30. Ine-diletto Discepolo nell'Isola di Patmos; Es briabuntur ab ubertate domus tua, & toroftendit mihi fluvium aque vive, splendidum rente voluptatis tue potabis cos: quoniam sanquam Crystallum, procedeniem de Sedel apud te est sons virs, O in lumine tuo vide-Dei, O Agni. In medio platea ejus, O ex himus lumen. 35. Se al solo pensarvi restò il

Profeta soprafatto dalla dolcezza, che sa-maturali, temporali, ed eterni ricevuti da rà il goderla, e goderla con fazictà, e per Dio in quelta vita, li rappresenterà all' sempre ? Satiaber cum apparaerit gloria Anima per materia inesaulta di sempiterne

tua. 16.

Che diremo poi delle ammirabili foggie suo Signore. delle vesti, e degli ornamenti de' Corpi gloriosi ? Uno splendore ineffabile sarà la loro Le ricchezze de' Beati saranno di aver biso-

dema immortale sul capo.

deliziofi giardini? Per questo capo ancora la re a parte della sua gloria come altrettanti beatitudine degli Eletti farà compitissima: Re, e Colleghi di Gesù Cristo, che è un' Chi può immaginafi la vaghezza, l'ampiez-onore, ed un privilegio, di cui non finice za, e la bellezza del Cielo Empireo fabbri-eato dall'immenso sapere di Dio, per abi-farvi eternamente co suoi Amici? Non se mis honorificati sun amici sui, Deus; ni-tarvi eternamente co suoi Amici? Non se mis confortatus est Principatus corum. Ps. egli è da mente mortale. Il Profeta Reale messa dalla bocca propria del Signore: Verio di giungervi . Quam dilecta tabernacula sto Regno pure tratto San Giacomo nella tua Domine Virtutum; concupiseit, & deficit sua Epistola, dicendo che Dio lo riservava anima mea in Atria Domini ; Cor meum, O per i Poveri di spirito, ma ricchi di sede, caro mea exultaverunt in Deum vivum. Pfal. che l'amassero con tutto il cuore : Deus ele-83. Edopo lui un' altro Profeta loggiunge : git pauperes in hoc mundo, drvites fide, O' O Ifrael, quam magna est Domus Dei, O' in- hæredes regni, quod repromists Deus diligengens locus possessionis ejus! Baruch. 3. É Sant' tibus se. J'acob. 2. Agostino ne compose il modello materia- Finalmente il le ne' versi seguenti.

illic faviunt:

tuum:

lamum . influunt.

matum.

picno di sapienza, poichè vedrà manisesta-imai quella di trovarsi fra gli eccelsi Cori mente la Causa di tutte le cose che è Dio: degli Angeli, in compagnia de' Patriar-La Volontà farà dotata di tanta carità, e chi, e de' Profeti, degli Appostoli, e de' di tanta giustizia, che non potrà ne pur com- Martiri, de' Consessori, e delle Vergi-mettere un solo peccato veniale; onde di ni, e della Santissima Vergine Madre di un'Anima tale ben potrà dirsi: Tota pulchra Dio Signora nostra, esaltata sopra tutti i es amica mea, O macula non est in te. Cant. 4. Cori degli Angeli, ed ivi trattar familiar-E la Memoria ricordandosi de' benesici mente con essi, e non solamente con essi, ma spirituali, e corporali, e naturali, e sopra-col medesimo Dio, e con terma sicurezza

allegrezze, e di una infinita gratitudine al

Se poi vogliamo parlare de'beni esterni; veste; Amillus lumine sieut vestimento. Pf. gno di nulla, mentre in Dio possederanno 103. ed avranno l'onore, e la glora per dia- ogni bene. Il loro onore farà, di effere chiamati Fratelli, e Figliuoli di Dio, di esse-Desideriamo noi vasti, e sontuosi palagi,o re coronati da Dio medesimo, e di entrane può veramente concepire il difegno qual 138, e pur è così, e ne abbiamo la properò, che l'intendeva meglio di noi , confef nite benedicti Patris mei , possidete paratum sò, che veniva meno per l'ardente deside- vobis regnum a constitutione Mundi. Di que-

Finalmente il gaudio, ed il piacere de' Beati sarà grandissimo, ed inessabile per-Hyems horrens , Æstas correns , nunquam chè le potenze sì dell' Anima , che del Corpo goderanno d'oggetti loro intieramente Flos perpetuus rosarum Ver agit perpe-convenienti, dal che ne nascerà un contento perfettissimo, una pace, e tranquil-Candent lilia, rubescit crocus, sudat bal-lità inesplicabile, ed un allegrezza perpetua. Aggiungete, per colmo di un vero, e Virent prata, vernant sata, rivi mellis giocondissimo piacere, la compagnia de' Santi, che faranno ivi come tanti Principi Pigmentorum fpirat odor, liquor & aro- nobiliffimi, fapientiffimi, fantiffimi, e di più congiunti a noi di cordialissimo affet-Pendent poma floridorum non lapfura ne- to, che si rallegreranno del nostro bene,e della nostra felicità, come della loro pro-Quanto all' Anima. L' intelletto farà pria. O che gioconda conversazione farà di non dover mai perdere una tal compa-!

gnia ed un tanto bene.

In fomma i beni eterni preparati da Dio a' suoi Eletti, sono di tal natura, che per quanto ci sforzassimo, mai ci verrebbe fatto di comprenderli, o spiegarli, mercecche Dei cap. 30. nelle Medit. al cap. 25. troppo eccedono l'umano intendimento, E però ci avvisa Sant' Agostino a non andar di loro nella gloria? più oltre, ma a contentarsi di riflettere, incomprensibile, infinito nella sapienza, tenti,mercecchè la Visione beatifica di Dio nella potenza, nella bellezza, ed in tutti farà comune a tutti, contuttociò la ricomgli altri suoi attributi, sarà il nostro Rimu- pensa di ciascheduno sarà maggiore, o mifutura, O quibus divitiis floreat, laudare coglie manifestamente dalle parole del Salpossumus, explicarenon possumus, quia le-vatore. In domo Patris mei mansiones multa gimus: Nes oculus vidit, nec auris audi-sunt. Jo. 14. Edell' Appostolo; Qui parcè vit, nec in cor hominis ascendit, qua pra- seminat, parce O' metet : O' qui seminat in paravit Dominus diligentibus fe . Quis est benedictionibus , de benedictionibus O' metet. igitur ipfe Deus, qui talia, O tanta prapa- 2. Cor.9. Perchè alla misura del merito ( noravit! Quid? nist inestimabilis, inessabili ta S. Agostino) corrisponderà la retribuzio-lis, incomprehensibilis, ultra omnia, extra ne del premio. Etst alius alio sortior, alius omnia, prater omnia? Si quaras magnitu- alio sapientior, alius alio justior, alius alio dinem , major est ; Si pulchritudinem , pul- fanctior, in domo Patris mei mansiones multa chrior; Si dulcedinem, dulcior; Si splendo- sunt . Nullus alienabitur ab illa domo, ubi rem, Splendidior; Si justiciam, justior; Si mansionem pro suo quisque accepturus est mefortitudinem, fortior ; Si pietatem, clemen- rito, tract. 65. in Jo: Ne perciò regnerà tra tior; in Caloergo, us ait Isaias; Erit tibi essi l'invidia, mentre ognuno sarà ricom-Dominus in lucem sempiternam, O' Deus pensato secondo la sua capacità, la quale tuus in gloriam tuam . August. Serm. 1. de effendo più grande in coloro che più avranver. Apolt.

ta l'eternità? così l'esercizio de' Beati consiste nel lodar- tro, come se sosse toccata a se medesimo. escreizio. Beati, qui habitant in domo tua erit retributionum diversitas concors: quia tanbant viveniem in sacula saculorum, & quidem apud Patrem mansiones multa sunt : mittebant coronas suas ante thronum, di- & tamen eundem denarium dispares laboracipere gloriam, O' honorem, O' untutem. titudo latitia, quamvis non una omnium E'nel Cap. 15. Vidi tanquam mare vittenm, fublimitas vita .lib. 4. Moral. cap.31, Questa O cantantes canticum Moysi Servi Dei, O diversità di stati nell'eterna beatitudine su canticum Agni. Dal che ammacstrata la mostrata ad un certo Stefano, come riferi-Zione .

Illa fedes calitum Semper refultat laudibus, Denmque Trinum, O unicum Jugi canore pradicat.

Veggasi S. Agostino nel lib. 22. de Civit.

D. Saranno poi tutti i Santi eguali tra

R. No; perchè quantunque tutti abbiache Iddio medesimo immenso, inestabile, no a esser ivi persettamente beati, e conneratore, ed il premio. Qualis sit gloria nore a proporzione del merito, il che si racno meritato, perciò questi otterranno mag-D. Ma qual farà il trattenimento de'San- gior gloria. Non folo adunque non entrerà ti, e qual farà la loro occupazione per tut- l'invidia a turbare il ripolo degli Eletti in Ciclo, ma si ameranno vicendevolmenre R. Siccome la beatitudine essenziale de' con amore tanto intenso, e persetto, che Santi consiste nel veder ed amare Iddio ; un Beato si rallegrerà della felicità dell' allo: e questo è, e sarà eternamente il loro Udite San Gregorio. In multis mansionibus Domine: in sacula seculorum laudabunt te . ta vis amoris in illa pace nos sociat, ut quod Plal. 83. Procidebant, dice San Giovanni in se quisque non acceperit, hoc se accepisse in nella sua Apoc. cap. 4. vigintiquatuor Se- also exultet. Unde & non aque laborantes in niores ante sedentem in throno, & adura- vinea, aquè cuncti denarium sortiuntur. Et centes; Dignus es Domine Deus noster actores sortiuntur, quia una cunctis erit bea-Chiefa canta nell'. Ufficio della Dedica sce quello Santo Dettore al lib. 4. de' li oi -Dialoghi al cap. 67. D. Vor-

D. Vorrei che mi dichiaraste con qual-1 che similitudine, come possano i Santi di R. Vi sono altrettante Aureole, quanti

gior gloria de' Santi maggiori?

tutti differenti di statura, e d'età, donasse cerii. à ciascheduno di essi una veste di tela d'oro D. Quali sono i combattimenti, e le vitproporzionata alla loro statura, non v'è torie, in premio di cui si concedono da Dio dubbio, che la veste de più grandi sarebbe le Aureole? più grande', e più preziola di quella de'pic-coli, e contuttociò tutti sarebber egualmen-sstanza, e sortezza mostrata da essi nel tôlveniente alla loro statura.

anche conviene al dito

d'invidia per la Mitra del Fratello concio-la, o sia quella dote eccellente, e gloria spefiacche ne è affatto incapace.

D. Non fapreste voi qualche esempio per vinto il Mondo, ed i suoi tormenti? dichiararmi che i Santi di maggior merito, godano maggior ricompensa in Cielo?

gm di giungere al possedimento delle sue quella parte, in cui patirono, come nota eterne promeffe .

tui amoris affectum ; ut te in omnibus, & trici gloriose del Salvatore. Nell' Anima super omnia diligentes promissiones tuas, poi averanno una gloria propria, e particoquæ omne desideriu superant, consequamur. lare, per la qual saranno ravvisati da tutti

## LEZIONE III. e morire per amor suo.

R. Le Aurcole sono certe doti di beati-tudine accidentale date a' Martiri, a' Dot-tori, alle Vergini in premio, ed in contrasi risplendenti come il Firmamento. Qui dolegno della loro particolare, ed eroica vir- eti fuerint fulgebunt quasi splendor Firmatu, con la quale virilmente combattendo menti, O qui ad justitiam eru diunt multos, vinsero il Diavolo, il Mondo, e la Car-quasi Stella in perpetuas aternitates. Quelta ne, che sono tre nemici del genere u nano, chiarezza, vuole il Soto, che sia di color

D Vi fono adunque tre Aureole?

minor merito veder senza invidia la mag- sono i nemici che si anno da vincere, o per meglio dire quante sono le maniere più in-R. Se un Padre avendo molti figliuoli figni, e più eroiche che fi adoprano nel vin-

te contenti, perchè i piccoli non desidera-llerar le persecuzioni ; i tormenti, e la morte rebbono la veste de grandi, come non con- per il Nome, e per la Fede di Gesù Cristo.

A' Dottori, per la dottrina, col lume di 2. Il dito d'un Re quando è ornato d'un cui purgano il Mondo dalla caligine" dell' vago anello d'oro non porta punto d'invi-Ignoranza, e dell' Eresie : Alle Vergini, dia al capo per vederlo fregiato di nobiliffi- per quell'invitto, e fingolar valore, col mo diadema, ne il capo invidia al dito l'or-quale resistendo agli allettamenti del Sennamento dell'anello, perche l'anello non lo, per amor di Dio, e delle virtù, custodiconviene al capo, ficcome il diadema nè rono intatta la purità de loro cuori, e de' corpi al celeste Sposo.

3. La Sorella d'un Vescovo non è tocca D. Qual pensate voi che sia quell'Aureociale conceduta a' Martiri in premio di aver.

R. S. Agostino nel Serm. 1. de Sanctis lice che avranno in capo una Corona d'oro R. A questa dimanda soddistaro nella e la Chiesa lo canta nel loro Ufficio; e di Lezione seguente refrattanto sotto la scorta più saranno vestiti nel corpo di un lume di Chiefa Santa invocate meco il Signore, particolare, ed ineffabile, di color porpoacciocche per sua misericordia ci faccia de- rino, o pur di rosa, e massimamente in Sant' Agostino nel lib. 22. della Città di Lus, qui diligentibus to bona invisibilia Dio cap. 20. e come noi abbiamo detto di præparafti, infunde cordibus nostris sopra al Cap. 6. Lez. 2. parlando delle cica-Per Christum Dominum nottrum. Amen. per vincitori del Mondo, e per veri imita-. tori di Gesù Cristo nel portar la sua Croce,

Delle Aureole. Qua vox, qua poterit lingua resexere,

Ual fignificazione ha questa paro-la di Aureole? Rubin nan fluido sanguine sullo su

verde, ed in fatti l'uso comune attribuisce) per divifa le rofe a' Martiri, i gigli alle Ver-

voi parlate al presente?

di Trento; Plebes sibi commissas pro sua, O corum capacitate pascunt salutaribus verbis, te, O facilitate sermonis vitia, que eos declinare, O virtutes quas fectari oporteat, ut confequi valeant .

D. Ma non vi è forse luogo fra questi, a'

nostri Dottori Accademici?

R. Vi è al certo; perchè questi primieramente congiungendo alla forza della Dottrina la pratica, e l'osservanza della Legge di Dio, istruiscono il Popolo non solo con la dottrina, ma insieme con l'esempio.

Chiefa di Dio sì nel bandirne l'ignoranza, sì pi, cioè dalle novità delle opinioni profane l seminate da' Maestri Eretici fra la plebe credúla, e leggiera; oltrecchè i Dottori Accademici fono i fonti,da' quali derivano i rivi di sana dottrina ne' Vescovi, e ne' Parrochi, in fegno di che, è loro commesso l'esaabilità dal Sacro Concilio di Trento.

D. Qual' è l'Aureola delle Vergini? R. L'Aureola delle Vergini, in quanto gini , e gli allori a'Dottori. Nell'Anima poi, al Corpo, sarà uno splendore purissimo, e l' Aureola di loro confisterà in un certo candido come di color del giglio, che sarà splendore particolare, che gli darà a cono-loro di grandissimo onore, ed in quanto all' scere per quei gran Lumi di Dottrina, che Anima, sarà una gloria particolare, ed ecgià furono al Mondo, per cavarlo dalle te- cellente, che farà spiccare mirabilmente la nebre dell'ignoranza, e del peccato. purità e le virtù delle Vergini che per amor D. Quali fono quei Dottori, de' quali di Gesà Critto avranno rinonziato, a' diletti fenfuali . Per queil' Aureola faliranno effe in R. Tutti quelli che attendono ad istruire grande sima, non solamente appresso tutti i Popoli nella scienza dell'eterna salute;nel gli altri Sauti, ma insieme appresso nostro qual numero assegno il primo luogo a' Signore, Agnello senza macchia, qual'esse Vescovi, come a' primi obbligati a predica-seguiranno dovunque anderà, cantando in re la parola di Dio: Quorum pracipuum mu- suo onore un nuovo Cantico, Isa. 59. cioè dinus est docere; e però nell'ordinarli alla di- re rallegrandosi, e lodando il Signore per la gnità Episcopale si dà loro in mano il libro doppia integrità conceduta loro dell' Anidegli Evangeli coi dirgli : Accipe Evangeli- ma, e dello Spirito . Apoc. 14. Ha dunque um, vade, predica populo tibi commisso. Igran ragione la Santa Chiesa di congratu-Dipoi a' Parrochi di qualunque grado, o di-liarsi con le Vergini, ed invitarse con le pagnità, che soddisfacendo alla loro obbliga- | role del celeste Sposo a ricevere l'Aureola; zione insegnano al Popolo la Dottrina Cri- | Veni Sponsa Christi, accipe coronam, quam tistiana, ammaestrandolo diligentemente co- bi Dominus preparavit in aternum. Gloss. me abbia a fare per fuggire il vizio, ed ab- interl. Parole in vero di degnazione increbracciare la virtù, e come dice il Concilio dibile, e che esaltano più che dir si possa lo stato Verginale, a cui, per così dire, non truova Iddio altra mercede condegna, che docendo ea , que feire omnibus neceffarium e/t | il farlo quafi uguale a fe col chiamar queste ad falutem : annunciandoque eis cum brevita- Anime non ferve, non amiche, familiari, che pur sarebbe un segnalatissimo savore, non fue Figliuole, e Sorelle di Gesù Cristo panam aternam evadere, & calestem gloriam | ma Spose sue, cioè Consorti del Trono, del Talamo, della Corona, e finalmente di tutti i suoi Titoli, e di tutti i suoi beni . O quanto merita questo gran privilegio, che le Vergini vi pensino attentamente, e quelle principalmente che già nello stato religioso si sono dedicate a Dio. Ascoltino almeno l' avviso del gran Tertulliano. Nupsisti Christo, illi tradidisti carnem tuam, illi despen-Secondariamente. Grandistima è l'utili- fasti Virginitatem tuam, incede secundum tà e lo splendore, che da questi proviene alla Sponsi tui voluntatem ; de Vel. Virg. cap. 16. D. Non avrestė voi esempi della gloria nel purgarla dal fiato dell' Idra di molti ca-l speciale, o sia Aureola conceduta alle Vergini, ed a' Martiri?

R. Racconta Eusebio che Potamio Vergine,e Martire illustre, mentre era condotta al luogo del supplicio fu da Basilide Ministro del Tiranno difesa dagli insulti del Popolo, del qual beneficio essa promise di otme de' Velcovi, e l'approvazione della loro tenergliene la mercede da Dio ... Bar. to. 8. ann. 205. Non fu vana la promessa, perchè

in fogno, gli pofe in capo una corona, e gli Valeriano fuo Spofo due Corone, una di diffe, che già avea ottenuta la grazia dal gigli, e l'altra di rofe, invitandoli a cuito-Signore di averlo compagno in Cielo tra dirfi Vergini e ad abbracciar generofamenbreve tempo : A quett'avviso illuminato te il martirio, come fecero. Basilide abbracciò la Fede di Gesù Critto, Un simile invito su fatto da Sant' Agata e ricevuto il Santo Battefimo, fu il giorno a Santa Digna, nè più vi volle per fare che feguente fatto degno del Martirio. Marty andasse da se stessa ad offerirsi a carnefici rol. Rom. 28. Jun.

Leggali nel Brev. Rom. il Martirio de' quaranta Soldati Martiri li q. di Marzo.

to con animo invitto il tormento delle ver- funt. Certent finguli ad utrofque honores, am-ghe, e de' nervi, del fuoco, del tumo, e dell' plissimas accipere dignitatum coronas (aureacqua bollente, al vederli versar sul capo las) vel de Virginitate candidas, vel de pafcarboni accesi ringraziava Iddio con tene- sione purpureas, in celestibus castris pax, & rissimo affetto per averlo satto degno di pa- acies, suos habent stores, quibus milites Chritire per amor suo, e ricordandosi del premio li coronantur . che gli era apparecchiato: Non è gran cofa, A quelle Aureole Verginali leggiadradiceva egli, l'esporre il capo alle fiamme, ed mente alluse un Poeta, parlando di Sant' il corpo a' flagelli, e tormenti, mentre a chi Orfola, e delle sue Compagne. patifice per Gesù Critto, è rifervata sì gran corona di gloria nel Cielo. Sostenne il martirio nell'anno del Signore 275, in età di quindeci anni, imperando Aureliano .-

Andava alla morte la Santa Vergine, el tori? Martire Dorotea di Cesarea in Cappadocia ma con quel giubilo che suole inspirare Giovanni vide in ispirito una Donna con la cerrezza de premi eterni a chi muore per luna corona di dodici stelle in capo, in cui Gesù Cristo. I suoi discorsi, ed i su i affetti rappresentavasi la Chiesa con i dodici Apdifo, a cui incamminavali. Teofilo Dottor la raccontarvi il seguente esempio. di Leggi, al solito degli Idolatri, stimandola Desiderava già da gran tempo F. Alberpazza l'interrogò per ischernirla (era allora to da Brescia, gran Servo di Dio dell'Ordia il mese di Febbrajo) se di quei frutti voleva ne de' Predicatori, di sapere qual sosse la con alcuni suoi Amici ridevasi) un bellisti- chiedeva istantissimamete la grazia dal Siodorolistime, dicendogli che quello era il del solito orava avanti l'Altare della Verdono di Dorotea venuto dal Cielo, e ciò gine,gli comparvero due Venerabili Perfodetto disparve. Fu questa per lui una capar- naggi circodati di mirabile splendore l'uno ra de'beni eterni, perchè mutato in un trat- de'quali era vettito Pontificalmete, ed aveto nell'animo si convertì a Cristo, escla- va una Mitra in capo, e l'altro in abito di mando che eglize non altri era il vero Dio, Frate Predicatore con una Corona d'oro in per la qual cagione fu posto in prigione, e capo, composta di pietre preziose, con due firaziato con diversi tormenti, e finalmente | Aureole al collo in foggia di collane, una d' decapitato paísò al godimento di quelle de- argento, e l'altra d'oro. Nel petto gli sfa-

tre giorni dopo il Martirio, comparendoglii Cecilia, che un Angiolo recò alei, ed a

ed a' tormenti .

Dalle quali Ittorie chiaramente scorgesi quanto fia vero ciò che predicavaS. Agotti-S. Agapito Martire, dopo aver foltenu- no : Floribus Cali, nec rofa, nee lilia de-

Urfula nectendis pro teque, tuifque corollis Crediderim Angelicas obriguiffe manus. D. Non avrette voi altresì alcuni esempi de' Santi, ornati con l'Aureola de' Dot-

R. Lasciando da parte il dirvi, che San tutti erano indrizzati al suo eterno Sposo, postoli Maestri, e-Dottori principali del ed a' fiori, e trutti immarcescibili del Para- Mondo, m'accingo per più chiara pruova

a lui farne parte. Morta che fu, comparve gloria che in Cielo godeva il Gran Dottor a Teofilo (che delle promesse della Santa della Chiesa S. Tommaso d'Aquino, e ne mo fanciullo con un cestello di mele, e rofe gnore. Un giorno che con maggior fervore lizie, che prima avea desiderate per burla. villava un non sò che, a modo di pietra pre-Mar. Rom. O alii, die 6. Febr. anud Sur. to. 1. 21012, ma di tanto fplendore che illumina-Leggesi parimente nella Vita di Santa va tutta la Chiesa. La cappa parimente era

tutta tempestata di gioje, e la tonaca, e lo lipp. 1. nu. 23. 2. Cor. 5. n. 8. Apoc. 14. ed scapolare vibravano raggi d'infolita luce . fin altri luoghi .

Attonito egli a sì grande spettacolo si gettò!

a' loro piedi; supplicandoli a voler dichia-questa Dottrina Dottor della Chicía, venuto a te per di-sopra quel Versetto del Salmo 110. Heu michiararti la gloria di S. Tommaso. Egli è si, quia incolatus meus prolongatus est. E quello che tu vedi meco presente, il quale nella questione sopra la Genesi q. 118. San Chiesa di Dio colla sua dottrina. Quella mortis. pietra preziosa, che di tanto splendore gli D. Vi su mai alcun Santo, che ancor tenzione ch'egli ebbe nel dichiarare, edi-tria che gli era apparecchiata in Cielo? fendere la nostra Fede; e quegl'altri giojel | R. La vide S. Stefano Protomartire, e li sparsi nel suo abito rappresentano i vari, se ne dichiard esclamando: Ecce video cae dottissimi Libri che diede alla luce; però los apertos; & Filium hominis stantem à sappi, che la sua gloria è eguale alla mia, dextris Dei.

dist. 49. q. 8. art. 4. S. Antonin. 3. p. tit. 30. che mirava il suo Signore, e ciò detto pas-c. 8. S. Bonav. in Breviloq. c. ult. Henri- sò da que da vita l'anno del Signore 1231. quez nel tratt. de sine hominis cap. 7. §. 8. Comparve Gesù Cristo a S. Elisabetta

Major in 4. dift. 49. q. 23. in fin. "

tonin. 3. p. Chron. tit, 23. c. 3. 6. 12.

#### LEZIONE QUARTA.

Quando anderanno gli Eletti alla Vita Eterna .

Uando anderanno gli Eletti alla Spensa, calesti thalamo potire. Vita Eterna?

mente purgate volcranno subito al Cielo, giunta all'estremo vide il suo Gesù che gli ma quelle, cui reflerà qualche cosa da pur- veniva incontro, perlochè rivolta in sreita gare, anderanno al Purgatorio, finchè sie la circostanti : Ritiratevi, ritiratevi, diste, no pienamente purgate. Nel generale Giu che Gesù viene; indi fermatafi a mirarlo dizio, le Anime de' Giult fi riuniranno al attentamente, spiro l'Anima avventurata suo corpo per averlo compagno nella glo- negli ampletti dell'Eterno suo Sposo, e ben ria, come l'ebbero nelle fatiche.

D. E' poi ella cosa certa, ed indubitata granza, che in quella stanza si diffuse. che l'Anime de'Giusti saranno beate prima A un altro gran Servo di Dio per nome ed anche prima di riunirsi al corpo?

rargli chi fossero. Allora colui che avea la R. Al certo. S. Gio: Grifost. nel fer. 3. Mitra in capo : Io fono, diffe, Agostino e 4. sopra l'Ep. a' Filippensi. S. Agostino

D. I Santi Padri infegnarono anch' effi

ha tenuto in tutto, e per tutto la Dottrina Bernardo nel serm. 4. de omnibus Sanctis. degli Appottoli, e mia, ed la illustrato la Sant' Ambrogio nel cap. 11. e 12. de bono

brilla nel petto, fignifica la rettissima in- vivendo in questo Mondo vedesse la glo-

perchè quanto egli mi avanza nell'effer . La vide S. Antonio da Padova moribon-Vergine, altrettanto io avanzo lui per ef-ido, e faluto la Gran Madre di Dio con l' fer Vescovo: e ciò detto disparvero. An- Inno; O gloriosa Domina, excelsa super Sidera Oc. Dipoi si pose a mirare fissamente Delle Aureole ne trattano il Palud. in 4. lil Cielo. Interrogato cofa miraffe, rispofe.

> figlia del Re d'Ungheria, dicendogli : Stà di buon animo, o figlia, perchè io son te-co; a cui ella: Voi meco, o mio Signore, ed io con voi; e giunta al fine della fua Santiffima Vita meritò di vederlo un'altra volta, e di sentirsi invitare da lui alle nozze celetti con queste dolcissime parole: Veni

S. Tarfilla Zia di S. Gregorio, come ci R. Le Anime Sante, e perfetta- riferisce nel l.4. de' suoi Dialoghi al c. 17. ne diede chiaro indizio la maravigliofa fra-

della comune, e universale risurrezione, Merulo, racconta S. Gregorio nel 1.4. de fuoi Dialoghi c.49.che fu mandata dal Cie-R. Senza dubbio, e quello è un punto lo una candida corona che gli si fermò sul certo, ed indubitato di fede diffinito nel capo per argomento manifesto che Iddio lo Concilio di Firenze fotto Eugenio IV. e chiamava a fe, come avvenne morendo sendato chiaramente nelle Scritture, Phi-segli fra pochi giorni co gran giubilo. Quat-

PARTEPRIMA.

tordici anni dopo scavandosi la terra at- ciato per amore di Gesù Cristo; e l'altra, torno il suo Sepolero, ne usci un odore così che porto in capo, è quella che suol dare foave, che pareva vi si tosse raccolta tutta Iddio a ciascheduno de' suoi Santi in Cielo; la quintessenza de' fiori, e degli aromati. ed affinchè non abbi a dubitare della veri-Ne vide qualche raggio di questa gloria tà della visione, vanne che da qui avanti

S. Dunstano ancor vivente, e ne concept farai libero dalla tua infermica, e così av-

tant'ardore di carità, che non pensò più ad venne.

altro nel corfo della fua vita, che alla ma-niera di condurvi quante più anime potesse. Corone, ed i beni di questo Mondo abban-D. Dichiararono mai i Beati a' Viventi donate per amor di Gesù Crifto, non si di esser in Cielo a godere la gioria eterna? | perdono, ma ci vengono duplicatamente R. Sl. Leggete ciò che di S. Acholio Ve-restituite nell'altra vita.

scovo di Telialonica narra S. Ambrogio D. Che frutto ne cavate voi da quest' nel l. 3. ep.2. Due Monaci parimente vide- Articolo? ro l'Anima del glorioso Patriarca S. Bene- R. Che essendo tale, e tanta la gloria detto irfene al Cielo ornata d'un mantello che nel Cielo ci aspetta, non dobbiamo lapreziofissimo con lumi, e lampane risplen- sciare alcun mezzo intentato per arrivarci. dentissime attorno, accompagnata da un. D. Quali sono i mezzi più sicuri per ar-Personaggio di gravissima presenza, che rivare al Cielo?

di quegli, che in terra fu l'oggetto di tutto Romani, ed il c. 21. dell'Apocalisse. il mio amore.

la salute di Hosio Baccilliere, gravemen-mente qualsivoglia pena, purche serva per te infermo, vide che quell'Anima già era agevolarci il cammino del Paradifo?

come egli poi rifer).

stata data da Dio in cambio della corona D. Credete voi che il pensiero della Glotemporale del mio Regno, a cui ho rinon-l ria eterna fervisse di stimole a' Sati per tol-

stando in alto verio il capo del Santo, disse | R. Il primo si è l'attenersi fermamente loro: Questa è la strada, per eui Benedet-alla Santa Fede Cattolica, Appostolica, e to, amato da Dio, ascende al Cielo. . Romana, e dipoi l'esercitarsi continua-Oravano i Parenti di S. Agnese giorno, mente nelle opere della carità, e della giue notte al suo Sepolcro, quando esta appa-stizia, non meno necessarie al Cristiano di rendogli accompagnata da un Coro di Ver- quello che sieno l'armi ad un Soldato. Imginelle, disse loro: Non vogliate, o miei perocchè a dir il vero, è troppo temeraria Parenti, piangermi come morta, perchè la presonzione di chi spera salvarsi senza io vivo in Cielo con queste Vergini, pressolmerito. Leggete il c. 15. dell'Epistola a'

D. Voi volete dir dunque, che si deve S. Ignazio di Lojola, mentre orava per fuggire il peccato, e sopportare allegra-

portata dagli Angeli al Cielo, e di Ma po-co celebrando il Santo la Messa, gli si sè to qual dee cavarsi dell'ultimo Articolo del vedere di nuovo quell'Anima in mezzo a Simbolo che tratta della Vita Eterna, Udimolti altri Santi, ma molto più risplen-dente di essi, non perchè sosse più Santo di chrisudo justicia, tanta jucunditas lucis aterquelli, ma perche Dio voleva in quella na, hoc est incommutabilis veritatis, atque forma manifestarne la gloria al suo servo, sapientia, ut etiamsi non liceret amplius in ea manere, quam unius diei mora, propter Non è qui da tralasciarsi un insigne esem- poe solum innumerabiles anni buius vita plepio di Alessandro fratello di Santa Matil- ni deliciis, O circumfluemia bonorum temde, e figliuolo del Re di Scozia. Apparve povalium reste, meritoque comemnerentur. egli con una corona in capo, ed un'altra Non enim falso, aut pravo affectu distium est: nelle mani ad un Monaco, che infermo d' Quoniam melior est dies una in atriis tuis suun'ulcera maligna fiel petto orava al fuo per millia. Leggete il Sermone del Vene-Sepolcro. Richiesto dal Monaco della ca-rabil Beda nel Breviario Romano alli 4 di gione, per cui portava quelle due corone: Novembre, ed il cap. 14. e 15. del Manua-Quella che ho nelle mani, rispose, mi è le di S. Agostino.

lerare virilmente i tormenti , e per eccitar- O linguis , stantes ante thronum , O in conh ad opere eroiche di carità.

que revelabitur in nobis . Ad Rom. c. 8.

nobis. Servemus hac : aspiremus ad illa.

Voluptas brevis : pæna perpetua. Modica paffio : gloria infinita . Multorum vo: atto : paucorum electio .

Omnium retributio .

irlene al Cielo.

quelle ineffabili melodie.

ed al 24. del Manuale di S. Agoltino .

#### LEZIONE QUINTA.

Del numero di coloro che anno. a lalvarli.

che anno a salvarsi?

la fua Apocalisse al c. 7, il quale avendone de' Martiri è grandissimo, e finalmente nel annoverati 144. mila del Popolo Ebreo, le 35 conchiude, che a ciaschedun giorno fogginnee di averne veduto dopo que il una dell'anno ne toccano trentatre mila, che turva innumerabile: Post hee vist turbam moltiplicati per sedeci secoli in circa formagnam, quam dinumerare nemo poterat, mano il numero di undeci milioni;e del meex omnibus gentibus, O tribubus, O populis desimo parere è Genebrardo con molti al-

Speciu Agni , amicti stelis albis , O' palma in R. Certamente. Leggete il Martirio di manibus corum. Ma se volete meglio com-S. Adriano alli 8. di Settembre, di S. Sin-prendere queita verità, metterevi a caleo-foriano a' 22. di Agotto, e di molti altri lare il numero de'Martiri, che di molto non Martiri, e l'Ittoria de' Sette Fratelli Mac-larriva al numero degli altri Santi. Al dire cabei. Sottofcriffero tutti col fangue la fen-ld'Eufebio folamente a' tempi di Diocleziatenza dell' Appostolo : Non funt condigna no ogni mese non ne contava meno di ciepassiones hujus temporis ad surram gloriam, cifette mila. Moltiplicate questo numero per dieci anni che durò quella persecuzione Con quello stimolo altresì sollecitava i e troverete due milioni di Martiri sotto un suoi Frati S. Francesco d'Assis, dicendo: solo Imperadore. E che sarà poi, se vi Magna tromisimus: majora promissa sunt aggiungerete tanti altri che patirono sotto diversi Tiranni? E che sarcbbe poi se vi aggiungeste il numero molto più grande de' Contellori? Penferefte torfe di capirlo meglio di Santa Brigida ammae trata dalle Divine rivelazioni? e pur ella dicendone cose ammirabili, protesta di dirne meno del S. Martino, ellendo moribondo, stava vero, benche non parli che de' Santi Marsupino con gli occhi fissi nel Cielo; e tiri, e Consessori, che vissero in Roma pregato da' fuoi discepoli a rivolgersi al-|da' tempi di S.Pietro sino a quelli di Celestiquanto per minor pena : Lasciatemi pur, no allor vivente. E che sarebbe l'aggiundiffe, in quetta positura, in cui a dirittura gervi tutti i Santi dal tempo di Adamo sino vergo la itrada deitinata al mio spirito per al fine del Mondo? Non sarebbe questa impresa più agevole al certo, che il nume-Di Santa Maria Maddalena si legge, rar le Stelle, e l'arene del Mare; e pure Id-che sette volte per ogni giorno era dagli dio protesto ad Abramo: Suspice Cælum, O Angioli elevata al Ciclo, dove godeva di numera Stellas, si potes, sic erit somen tuum. Gen. c. 15. Benedicam tibi, O multiplicabo. Potrà qui il Catechilla esclamare : O Fi-1 semen tuum sicut Stellas Cali, & velut aregliuoli mici, fapete voi co'a fia il Paradifo, nam, que est inlittore maris, c. 22. il qual la Vita E:erna, il Ciclo, il fine dell'Uomo Iluogo della Scrittura, secondo S. Agostino, E per trovar materia abbondante per ecci- non tanto dec intenderii della propagaziotar gli affetti ricorra al cap.35.de'Soliloqui, ne degl'Ifraeliti fecondo la carne, quanto della spirituale degliEletti secondo lo spiri-. to Illa enim repetita comparatione sæleftium Rellarum, mihi maps promifia videtur pofteritas cœlefti felicitate sublimis .

Il Padre Francesco Arias della Compagnia di Gesà al l. 3. dell'imitazione di Gesà Critto al c. 32. e seguenti, investigando di-A I sapreste voi dire, se grande ab-l ligentemente il numero de'Martiri per ciabia ad ester il numero di quei schedun secolo, per ciascheduna Provincia, per ciascheduna persecuzione, mo-R. Si. E ve n'afficura S. Giovanni nel- ttra evidentemente, che il solo numero tri gravi Autori, scrivendo sopra il Sal-scole? Chi non risolverà di mutar vita, e mo 78. Dal che si può facilmente arguire, di provveder meglio all'interesse dell' Ani-che nel sine del Mondo il numero di tutti i ma sua, calla sia eterna salure? udendo Santi, e di tutti gli Eletti raccolto da tutti massimamente le parole di Gesù Cristo che i secoli, e da tutte le Provincie del Mondo ci avvisa : Intrate per angustam portam ; ascenderà a molte centinaja di milioni , quia lata porta , O spatiosa via est , que dunumero veramente grandissimo, ed innu en ad perdicionem, O multi sunt, qui inmerabile.

de. Imperocché bene spesso di mille, anzi cti, cap. 20. di dieci mila appena uno fi falva,

welazione?

R. St. Nell'ora che morì San Bernar- do de' foli Cattolici, non debba effer magdo, il che succedette nell'anno del Signo- giore di quello de' Reprobi? pena una si falvi.

parole a tanta compunzione una Donna famiglia tufalvo, e tutti gli altri perirono peccatrice, che di pura contrizione morì. nell' universale diluvio. Costei, risuscitata per le di lui orazioni, ri neve nel Verno precipitare nell' Interno.

trant per eam . Quam angulta porta, O ar-D. Il numero de' Reprobi farà ancor egli cha via eft, que ducit ad vitam, O pauci funt qui inveniunt cam . Matth. c. 17. Ed R. Sara incomparabilmente più gran- altrove. Mulei sunt vocati, pauci verò ele-

D. Vorrei con vostra buona pace, che D. Potrette provarmelo con qualche ri- rispondette ancora ad un quesito che son per farvi: Se il numero degli Eletti, parlan-

re 1153, mort parimente un Santo Ere- R. Il voltro questo non è meno utile, mita, il quale per timor di Dio, e per che curioso. E veramente, lasciando da afficurar meglio la fua eterna falute avea parte i tanciulli Cattolici, de quali non rinonziato alla dignità di Diacono, e ad v'è dubbio, che la maggior parte si falvi, un pingue Benefizio, per servir a Dio poiche quasi tutti ricevono il Santo Battenella Solitudine. Comparve quetti la not- simo, molti sono di parere, che anche de' te seguente al Vescovo di Langres da lui Cattolici adulti la maggior parte si salvi , conolciuto in vita: da cui interrogato del perchè di quetti la maggior parte muorefuo itato, e del rigore de' Divini Giudizi, con i Sacramenti, i quali se mai altra volrispose: Nell'ora della mia morte passaro sta, certamente è credivile, che nel punto. no parimente da quelta vita trentamila per- della morte si ricevano con la dovuta disposone. Di tutti queiti a Bernardo solamen sizione. Questa opinione par favorita dalte ed a me toccò l'andare immediatamente la parabola delle nozze del Regno celeste, al Ciclo, tre altri andarono al Purgatorio, da cui un folo degl' invitati, rapprefentanegli altri tutti per giusta sentenza di Dio te la moltitudine de Reprobi, venne esclu-furono condannati all' Inferno. San Si-so, perche non vestito della veste nuzziameone e dopo lui S. Nilo citati dal Baronio le; contuttoci i Santi Padri comunemennel 10. Tomo nell'anno di Crido 976. so- te tengono il contrario, ed in maggior nuno di parere, che di dieci mila Anime ap-mero, e più forti fono sì le ragioni che fanno per essi, .come le autorità, e le figu-Leggesi negli Annali de' Frati Minori, e re della Scrittura.

lo riferisce il Padre Girolamo Piarti, che un E primieramente di tante persone che vi-Frate di quell'Ordine, infigne Predicatore vevano al Mondo nel tempo di Noè, e per nome Bertoldo, ridusse colle sue zelanti nella I egge naturale, egli solo con la sua

Similmente nelia Legge Mosaica più di ferì, che di sessantamila persone, che in seicento mila persone uscirono con Mosè quell' ora morirono, tre fole andarono al dall'Egitto, e di quello numero due foli me-Purgatorio, e le altre al fuoco eterno; il ritarono di entrare nella Terra promessa, che s'accorda pur troppo con la relazione di le gli altri perirono per i loro peccati nel decolui, che vide l'Anime quasi siocchi di serto, ed i Figliuoli, che vi entrarono, non furono punto migliori de' loro Padri ..

O Figliuoli miei, chi non temerà, chi La teconda ragione si è, perchè la magnon s'inorridirà nell'udire tanto terribili gior parte de' Cristiani vive in illato di pec-

cato mortale . e di questi, rari sono quei ni che indueono al peccato, non proccurafino, che qual si vive, tal si muore.

no che li ricevono con cattiva disposizione? sce, che allora ancor meno vi pensano to, e conferir loro la grazia. Molti per lo-timenti, e le forze gli abbandonano, e perfapere, e di credere, e molti non fanno l' che folevano formare alla Pafqua, e che efficacia de' Sacramenti, e la maniera di ri-, loro vien dettata dall' abito di mai confesceverli degnamente, ed in particolare non farsi, contratto, e radicato per tanti anni. fanno quanto efficace, e risoluto proposito di altenersi da' peccati per l'avvenire si ri-sposizione molti Cattolici avvezzi a menar cerchi al Peccatore, acciocche fia capace una vita licenziofa, e diffoluta, ed in istato dell'affoluzione Sacramentale; e pur que-continuo di peccato mortale s'incamminafla è la pietra dello scandalo, in cui tantil no a quell'ultimo passo tanto importante, urtano fenza penfarvi.

cati, li costringono.

re, di simonie, e di beni acquistati per mezzi ingiusti, senz' alcun pensiero di relti- efficace di emendarsi, che pur manca a moltuirli, come se mai avessero a morire.

Altri dormono soavemente in braccio a' diletti fenfuali ; e questi per l'ordinario tan- fondamento voi giudichiate che molti ne to differiscono lo svegliarsi, che finalmen- siano privi?

te la morte li coglie nel peccato.

che si falvano, secondo la regola di S. Ago- no in verun modo di averlo, ma ingannano volontariamente se stessi col persuadersi di D. Ma frattanto tutti ricevono i Sacra- averlo, e fatto quello, non cercano più oltre, come se l'arrivare ad avere un tal pro-R. Non tutti al certo: Quanti nelle bat- posito non sosse un negozio altrettanto ar-taglie, quanti nel Mare, quanti per le mon- duo, e difficile, quanto necessario, e pur tagne muojono senza i Sacramenti? E par- essi ne abbandonano l'impresa; atterriti lando di coloro che li ricevono, quanti to- dalla fatica che si richiede; dal che ne naperciò li ricevono folo materialmente, e quando più loro importa il cercarlo, cioè non entrano a parte dell'effetto de' Sacra- nell'ultima malattia, e nel punto della menti, che confiste nel purgarli dal pecca-morte, quando la ragione, il giudicio, i fenro mera colpa non fanno gli Articoli della ciò muojono finalmente con quella rifolu-Fede, che pur fono tenuti di necessità di zione superficiale, verbale, ed inefficace,

Con quello apparecehio, e con quella died all' Eternità, come se avessero in mano Altri poi, quantunque istruiti abbastan- un pegno certo, ed una sicurezza infallibile za delle cose necessarie alla salute, vivono dell' eterna salvezza. Miseri, che non s'avfpensierati come se mon le sapesseo, intentiolo a cercar ricchezze, ed onori, a sab renda minaccia. Hac enim justa animadverbricar case, a piantar vigne, e a coltivar sione punitur peccasor, ut qui vivens oblitus giardini, e a Dio, alla Vita Eterna, al est Dei, moriens obliviscatur O sui; e quell' negozio dell' Anima, e della salute rare altra di S. Agostino al I. 3 de libero arbitrio. volte, o non mai vi pensano, se non per Illa est pana peccati justissima, ut aui rectum avventura alla Pasqua, quando il precetto facere cum possit, nolit, amittat posse cum vedella Chiefa, o il timore di effere fcomuni-lit. Ella è pena giustiffima del peccato, che, chi quando poteva operar bene non Altri vivono in continui intrichi di usu- volle, quando poi vuole non possa farlo.

D. A quel che vedo, questo proposito tiè cosa di maggior importanza che io non pensava; e però vorrei sapere, con qual

R. Tre fono gl'indizi che m'inducono a Altri sono immersi nelle liti, e negli af- crederlo. Il primo si è, che a questo propofari di questo Mondo, o nelle risse, e negli sito appena pensano una volta l'anno, e di odi che gli accompagnano fin' al Sepolcro . paffaggio, cioè alla Pafqua, quando i Par-Molti finalmente sapendo benissimo che rochi li sollecitano a consessarsi, e perciò gli per ricevere con frutto il Sacramento della è più tosto sforzato che libero, e volontario, Penitenza, e rimetters in grazia di Dio si onde appena confessati ricadono nelle priricerca nel Penitente un propolito efficace me confuetudini, e ne peccati di prima: di emendarsi, e di abbandonare le occasio-le per la medesima ragione rare sono le emendazioni de' Peccatori di quella fortal tenimento ordinario de' loro penfieri, ap-

famente.

estirpargli assatto, ed in particolare per ifradicare la Superbia, e la Luffuria, che alle Leggi di Dio. siccome sono i due vizi più comuni degli Uomini, così anche tirano maggior quan- dicatori non infiltono particolarmente fo-

sità d' Anime all' Inferno .

Terzo, perchè molti si regolano con certi principi, ed affiomi politici, e viziofi, che che linguaggio parlano cottoro, e poi giupersona disonorata, e vile (dicono esti) il perdonar l'ingiurie: Quando uno è sfidato a duello, dee accettarlo per non perdere l' poi si dee aver l'occhio per sostenere, o innalzare lo tlato proprio, de' figliuoli, e della famiglia, quando anche per giungere a Leggi della Chiefa, o di Dio. Anzi perchè che de Cattolici più sono quei che si danlo splendore della Chiefa, e dello stato Ecclesiastico, è superiore a quello, a cui essi aspirano, si dee tentar ogni strada per deprimerlo, ed abbassarlo col toglierli i privilegi, le immunità, ed esenzioni. Per mantener la vita temporale, ed i beni di fortuna non si dee aver alcun riguardo alle Leggi di Dio, e molto più se si trattasse di dilatare il dominio, ed i confini d'un Regno, il che ha da farfi anche con detrimento della Cattolica Religione.

Queste massime così ree, sono poi il trat-

dopo le confessioni fatte nelle malattie gra- provandole per utili, e buone, e ruminane vi, e pericolofe, dopo le quali ritornano do continuamente come porle ad effetto; e alla folita loro maniera di vivere licenzio- ben lungi dal detettarle le fostengono in faccia de' Confessori quando ne sono interro-Il secondo indizio si è, che molti vivono gati, perchè quando si tratta dell'opore con diversi abiti cattivi, e pessime consue- del guadagno, o del comodo, non v'è nè tudini di' crapule, di diletti sensuali, di rispetto della coscienza, ne timore di Dio. spergiurare, di mormorare, ec. nè mai si nè paura dell' Inferno che vaglia a trattecurano di emendarsene, o se pure il voglio- nerli. Pensate ora voi, se una tal disposino, non vi adoprano quei mezzi, e rimedi zione d'animo può accordarfi con un ferio. potenti, ed efficaci, che si richiedono per e fermo proposito di guardarsi da qualunque peccato, e di obbedire in tutto, e per tutto

D. Mase così è; per qual ragione i Prepra quello punto di tanta importanza?

R. Dal trascurar essi di trattar queste materie così necessarie ne nasce, che le Città. direttamente impedifcono le rifoluzioni di li Popoli, ed i Principi invecchiano in queste mutar vita, ed abbracciati non fi può age- ree confuetudini, ed in questi errori si pervolmente dire di quanto potere siano ap- niciosi. Guai però a quei Predicatori, che preffo di molti, perchè di quetti effendosi di null'altro discorrono co' suoi Uditoriche imbevuti fin dalla fanciullezza, li manten- della Passione del Signore, della Misericorgono poi nella gioventà, e gli difendono dia di Dio, del merito della limofina, della offinatamente nella vecchiaja a riguardo divozione alla Gran Madre di Dio che non de' rispetti umani. Sentite, se vi piace, di lascia perire eternamente i suoi divoti, e di simili materie plausibili, senza mai applicardicate, se è da Cattolico. Egli è cosa da si a scoprire quel vizio più famigliare, e che maggiormente prevale in quel Popolo. Ah non farebbono forse qui meglio impiegati i fulmini del loro zelo Guai però a quei Preonore: e ne conviti, chi è invitato a bere dicatori, torno a dire, fe non mutano stile, deve corrispondere, benche si prevegga e guai a quei Consessori, che scordati di esinevitabile l'ubbriachezza. Sopra il tutto ser Medicidell' Anime per curarle dal peccato, addormentano con dannosa piacevolezza le coscienze de' Penitenti.

D. Avete altre ragioni in pruova della quelto fine fosse necessario di conculeare le vottra proposizione principale, in cui dite,

nano di quei che si salvano?

R.La quarta ragione fi è.che quantunque io vi concedeffi che alcuni di coloro che in vita folevano confessarsi con proposito inefficace, come si è detto, si confessassero poi nell'ultima infermità con le dovute diipolizioni, e con un efficace propolito di emendarli, con tuttociò vi è più da temere, che da sperare per effisperché sopravivendo bene spesso più giorni alla Confessione, tornano loro alla memoria i pallati diletti , da" quali l'Anima già avvezza per il passato à

nio adopra li suoi ultimi,e più terribili stor- Montano, ed altri. catore sì lungamente abulato della di lui Intrate per angujtam portam : quia lata porbontà, ed in pena ancora della negligenza, ta, O spatiosa via ista, Oc. Leggete il Belper la quale, essendo sano e robuito, in ve-llarmino nell'Opuscolo de externa beatituce di mortificare le sue passioni, attete a se-dine l. 3. c. 6. e seg.

onori, e de' piaccri.

D. Ma la grazia di Dio, non è ella for

te. ed efficace?

mo affatto indebolito, e prottrato di forze, funt vocati, pauci vero electi. che appena può rimetterfi; e rimetto tacil- Ma per conchiudere una volta la questicmente ricade. D'onde io conchiudo, effer ne, udite come parla il Grisostomo nell' e difficile il risorgerne per mezzo d'una ve- Ciù che sono per dirvi non vi piacerà punto, ra penitenza, e di un vero, ed efficace pro- non però lascierò di dirvelo. Di tante mife in maggior numero fieno quei che si dan- [ne' Giovani? quanta negligenza ne' Vecchi? nano, o quei che si salvano.

go di produrne le Testimonianze.

molti quei che si dannano. Così Origene, ma. Chi perde l' Anima, perde il tutto, e

pascersi di essi, viene agevolmente indotta Euthimio, Beda, Aimone, S. Tommaso, al confenso, tanto più che allora il Demo fil Lirano, l'Abulense, Dionisio, Arias.

zi, permettendolo Iddio per suo giutto giudi Vien consermata questa opinione dal zio in pena de'peccati, coni quali ha il Pec-Teito soprallegato di San Matteo al 7. Vien confermata quelta opinione dal

condarle a guifa di bettia irragionevole, Veniamo a' Santi Padri. S. Agostino nel perlocchè ne avviene che allora di nuovo ll. 3.contro Crescenzio alic. 66. è (che quancede, e si danna. E di questi esempi molti tunque i buoni Crittiani per se stessi siano se ne leggono appresso gravissimi Autori. molti con tutto che il numero de' Cristiani La 5. virtù , l'eterna salvezza , e la reprobi sia molto maggiore, in quella guisa. Gloria celeste sono cose ardue, e sublimi, che i grani, che formano un granajo, son che eccedono le sorze della natura; e dall' molti, ma a paragone delle paglie son poaltra parte la natura dell' Uomo, corrotta chi ) di parere, che de' Crittiani reprobi fia per il peccato, ed inclinata agli oggetti ter-reni, appena può apprendere, non che ca- Ipst, dice questo Santo, boni, verique Chripire, o innalizatii agli oggetti celeiti, e fiiani, qui per fe ipfos multi funt, cemparatio-molto meno quando ada lua debolezza fi ne malorum, falforumque itidem panci funt: aggiunge il pelo degli affetti terreni, e l' Sic mulea grana, quibus horrea mulea comappetito disordinato delle ricchezze, degli plentur, pauca dicimus, in comparatione palearum . E S. Gregorio nell'omil. 9. fopra il Vangelo: Ad Fidem plures veniunt, fed ad cælessa Regna pauci perducuntur. Molti ven-R. Senza dubbio; ma nell' Uomo indebo- gono alla Fede, ma pochi entrano nel Relito dopo la corruzione generale della natu- gno celeite. Sentenza, che in tutto s' ac-ra essa è a guisa di una medicina in un Uo corda con l'oracolo del Salvatore. Multi

molto facile in quetta corruzione generale, omil. 46. al Popolo: Quanti di quella Città tra tante occasioni, e tentazioni della Cari dice egli, penfate voi che abbiano a falvarne, del Mondo, e del Demonio, il cadere in / le parlava egli col Popolo d'Antio-peccato mortale, ma poi altrettanto arduo, chia, Città popolatissima in quei tempi: ) posito di emendarsi, che sono le due caute, gliaja appena cento si salveranno, e di que-è come i sue poli della presente questione, sti ancora ne dubito. Perchè quanta malizia

Ma perchè ho detto da principio, che la Queste ragioni, e questa formidabile mia opinione è fondata nella Divina Scrit-sentenza dovrebbono produrre nell'animo tura, e ne' Santi Padri, mi stimo in obbli- nostro un santo timore del pericolo della nostra falute, e stamparci nell'animo que-Ci avvisa nostro Signore in S. Matteo che sta considerazione : Oime, se tanto grande

molti sono chiamati, e pochi gli eletti: e il numero de' Cristiani che si dannano, sa-Multi funt vocati, pauci verò electi, sopra il rò mai io un di quelli? E che non doverò qual passo insegnano i Sacri Interpreti, fare per esser compreso fra' pochi eletti? Il neche pochi sono i Crittiani che si salvano, e gozio è sommo. Si tratta della salute dell' Ani-

PRIMA.  $P \mathcal{A} R T E$ 

quel ch' è peggio, per sempre, e per tutta | Nella prima si tratta della prima Per-l'eternità ; e pecil contrario, se l'Anima si sona della Santissima Trinità, e dell'ope-Salva, tutto è sicuro, per sempre. E questa ra ammirabile della Creazione, e ciò nel è l'utilità, ed il frutto che si deve trarre dalla presente questione, come vi ho accennato sin dal principio.

#### LEZIONE SESTA.

Sispicea il significato di questa parolu. Amen .

He fignifica questa parola Amen, e per qual ragione si mette nel fine, e nella conchiusione del Simbolo?

R. Dimostra la certezza infallibile degli dere solamente ciò che si contiene nel Sim-Articoli della nostra Fede, perchè il dire bolo? Amen, vuol dire, questa è verità, cioè tutbitato. Io lo credo, e lo professo.

D.Ditemi in poche parole ciò che si contiene ne' dodici Articoli del Simbolo -

vivere, e contiene tre parti.

Nella prima si tratta della prima Perprimo Articolo.

Nella seconda si tratta della seconda Persona, e del Mittero ineffabile dell' umana Redenzione ne' sei Articoli seguenti.

La terza poi, che si stende sino al fine del Simbolo, tratta della terza Persona della Santissima Trinità, cioè dello Spirito Santo fonte ed origine della Santità, da cui la Chiefa avendo ricevuto la remissione de' peccati, vien fantificata, ed aspetta una risurrezione gloriosa, e la Vita Eterna.

D. Non basta ad un Cristiano il cre-

R. Un vero Cristiano deve non solato ciò che si è detto è vero, certo, ed indu- mente credere, e confessare apertamente ciò che si contiene nel Simbolo, ma insieme molte altre cose insegnate dalla Sacra Scrittura, o che da essa si deducono. . R. Contiene brevemente, e chiara-le di più tutto ciò che lo Spirito Santo ca mente la vera cognizione di Dio, e delle propone a credere per mezzo della Chiefa; cose Divine necessarie all' Uomo per ben sostegno, e colonna della nostra Fede, e della verità.

Fine della Prima Parte del Catechismo.

# PARTE SECONDA

# CATECHISMO

Della Speranza, e dell'Orazione.

P O I.

LEZIONE PRIMA.

Della Speranza, e della Disperazione.

Ual'è la seconda parte della Dottrina Cristiana, o sia del Catechismo?

ranza, e dell' Orazione. D. Qual ordine, e qual connessione ha questa seconda parte con la prima?

zo, e di cui parleremo fra poco.

D. Cosa è la Speranza?

noi aspettiamo i beni della nostra salu-nostro, quod sumus filii Dei. Ad Rom. 8. te, e la vita eterna.

D. Perchè dite voi, che la Speranza per iscuotere quest' anime dalla dannosa

è una virtù?

R. Perchè essa ci dà animo, e forzel Sperazione.

D. Cosa è la presunzione?

gono di emendarsi , ne differiscono E esecuzione da un giorno all'altro, come se sofsero certi di ricevere da Dio il dono della penitenza avanti la morte.

D. E' poi egli grande il peccato della pre-

funzione?

R. Grandissimo; perchè Iddio ètanto infinito nella Giustizia, come nella Misericordia, e Bontà: e perciò gravemente pecca, chi abufando della Mifericordia non teme la Giustizia, che è attributo così essen-R. E' il trattato della Spe- ziale a Dio come la Misericordia.

D. Chi fono coloro che peccano di pre-

funzione?

R. Sono quelli che adulano se stessi per R. Dalla Fede, che ci ha dimottrato la peccare con maggior libertà, dicendo, che nostra debolezza, e l'Onnipotenza, e la la Misericordia di Dio è infinita, che final-Misericordia di Dio, nasce la fiducia, o mente non ha creato l' Uomo per dannarlo. speranza, non nelle nostre proprie sorze, e che il Paradiso non è satto per le bestie . ma in Dio; e per ciò sare, l'Uomo si rivol- In questo linguaggio parlano particolarge a Dio per ottenere ciò che spera, me- mente gli Uomini sensuali, ed i moderni diante l'Orazione, che ne è l'ottimo mez- Eretici, che tra gli altri loro errori sostengono ancor questo, di effere predestinati, e di saperio con certezza, e sicurezza infallibi-R. La Speranza è una virtù dataci da le, applicando a se stessi le parole dell'Ap-Dio, per la quale con certa confidenza postolo: Spiritus testimonium reddit spiritui

D. Di quali argo nenti vi servireste voi . .

lor ficurezza?

R. Ricorderei loro le parole del Savio; per resistere alla presunzione, ed alla di- Ne dixeris: Peccavi, O quid mihi accidit trifte? Altiffimus est enim patiens redditor. De propitiato peccato noli esse sine metu, neque R. E' una temeraria confidenza, per la adjicias peccatum super peccatum. Et ne diquale i Peccatori si persuadono certamente cas: Miseratio Domini magna est, multitudinis di aver a salvarsi , non ostante la gran peccatorum meorum miserebitur. Misericordia moltitudine, e gravezza de' loro peccati, enim, O' ira ab illo citò proximant, O' in senza farne la penitonza; o se pur propon- peccateres respicit ira ilius. Non tardes

# RTE SECONDA.

converti ad Dominum, O' ne differas de die non vuoi la morte del Peccatore, ma che si le dell'Appostolo; An divitias bonitatis ejus, sù Cristo ha volute patir tanto per noi. O' patientia O' longanimitatis contemnis? Che i Sacramenti non fono ord nati ad Ignoras quoniam benignitas Dei ad paniten- altro fine, e che finalmente non v' è pectiam te adducit? Secundum autem duritiam cato più abborrito da Dio di quello deltuam. O impanitens cor, thefaurizas tibi la disperazione. iram in die ira , O tevelationis judicii Dei qui reddet unicuique fecundum opera posito? ejus. Ad Rom. 2.

tenza al punto della morte?

seguente esempio.

un minimo pensiero di emendarsi, perchè pensando perversamente che la sua iniquità per aggiustar i conti con Dio (diceva egli) sia maggiore di quella; onde stando in quenon vi volevano che tre sole parole. Paslan- sto peccato, ed in questa sua perversa opido un giorno a Cavallo sopra un ponte rot-nione, non si duole del suo peccato in quan-to, il Cavallo inciampo, e proccurando egli to è mia offesa, ma in quanto è cagione del co' fproni, ma indarno, di riaverlo, veduta suo male, che apprende per irreparabile. l'irreparabile sua disgrazia, gridò dispera- Che se veramente avesse dolore di avermi to: Portifitutto il Diavolo; e caduto nel offeso, e sprezzato, e sperasse fedelmente fiume annegoffi.

confidenza di salvarsi deve esser certa?

R. Questa certezza non è certezza di Fe-creatura. de, come tengono gli Eretici, ma di Speranzà, cioè congiunta col timore della nostra sto peccato della disperazione? debolezza, e della nostra instabilità, benchèl per parte di Dio ella sia certissima. Vede-già abbiamo detto di sopra) peccano tutti te S. Gregor, nell' Ep. 22, ad Cubic. August, quelli che atterriti dalla gravezza de' loro al l. 6.

D. Cosa è la disperazione?

di Dio, per la quale il Peccatore si persua- ne, e morte di Gesù Cristo non fosse suffide che Dio non gli perdonerà i suoi pecca-ciente a soddissare per essi, nel che si moti; o pur che sieno sì gravi, onde non strano imitatori di Caino fratricida, e di ne possa ottener il perdono.

D. Avete voi esempio di persona che sia-

fi disperata, come voi dite?

men, quim ut veniam merear. Gen. 4.

durgli a sperare?

sericordia di Dio è infinita, per la quale Oc. qui desperantes, semetipsos tradiderunt

in diem : hibito enim veniet ira illius, O' in converta, e viva : Che le Divine Scritture rempore vindicle disperder te . Eccl. s. E quel- non parlano d'altro ; Che a questo fine Ge-

D. Avreste voi un esempio a questo pro-

R. Sì. Parlando un giorno Iddio con . D. Espongono forse l' Anime ad un gran Santa Caterina da Siena , gli disse: I Peccapericolo coloro, che differiscono la peni-tori, che nel punto della morte disperano della mia misericordia, mi offendono più R. Senza dubbio, come intenderete dal gravemente, mi dispiacciono più per queito solo peccato, che per tutti gli altri da Un grande, ed ostinato Peccatore, vissu-loro commessi, Perchè chi dispera della to sempre in continui peccati, non si dava mia misericordia la disprezza apertamente, nella mia misericordia, egli certissimamen-D. Perchè dite voi adunque nella diffini- te la troverebbe, perchè ella è infinitamenzione della Speranza, che questa fiducia, e te maggiore di tutti i peccati già commessi, e che commetter si possono da qualunque

D. Si pecca poi in varie maniere di que-

R. Al certo. Ed in primo luogo (come peccati disperano di ottenerne il perdono, come se la loro iniquità fosse maggiore dell' R. E'una diffidenza della Misericordia immensa bontà di Dio, e come se la Passio-Giuda traditore.

Cadono di più in questo peccato coloro che cofiderando da una parte la forza delle R. Tal fu Caino, che dopo aver uccifo il loro paffioni, e dall'altra la loro debolezza fuo fratello Abele diffe: Major eft iniquitas nell'operar il bene, diffidano di mai più poter una volta seguir costantemente la virtù D. Che suggerireste voi a costoro per in- con l'ajuto di Dio. Di questi parla l'Appostolo: Hoe igitur dico, O teftificor in Domino, ut R. Bisogna rappresentar loro che la Mi- jam non ambuletis, sicut & Gentes ambulant

impudicitia, in operationem immunditia om- torto a mettergli fra disperati, mentre non nis, in avaritiam. Vos autem non ita didici- anno quel buon concetto di Dio, che flis Christum . Ad Ephes.4. Come se dicesse . dovrebbono avere, in cui ei vuole esser Voi non avete già appreso nel Cristianesi- tenuto. mo, che è la Scuola di Cristo, a darvi in preda alla luffuria, come fanno i Gentili, noi facciamo della fua bontà, e mifericorche non isperano, come voi, la vita eterna; dia? ma ben avete appreso da Cristo, e nel Cristianesimo a resistere fortemente alle vostre mista: Quomodo miseretur Pater filiorum, concupiscenze, sapendo che di un Signore misertus est Dominus timentibus se; quoniam di tanta bontà, qual è Dio, si deve prudentemente, e con giusta ragione credere, che non manchera mai di affiltere colla fua grazia a tutti, e massime a quelli che consapevolf della propria debolezza ricorreranno a

lui con umiltà di cuore. In terzo luogo cadono nel peccato della disperazione quelli, che mettendo al con- difetto, e mancamento della Speranza, ma fronto la grandezza, e sublimità della glo- insieme da ignoranza, ed allora i Scrupoloria celeste, con la viltà della nostra natura, si possono esser curati coll'istruirli : alle si perdono d'animo, e più non osano aspi- volte nasce dalla rea disposizione del corrarvi, scordandosi dell'onnipotenza, e dell' po, e degli umori, ed allora si dee ricor-immensa bontà di Dio. Per costoro sa il ri- rere a' Medici. cordo del Savio : Omnis misericordia faciet locum unicuique secundum meritum operum troppo ansiosi seguaci delle cose temporali, suorum, O secundum intellectum peregrina- che con tal sollecitudine attendono a protionis ipsius. Non dicas: A Deo abscondar, cacciarsi ciò che è necessario per il mante-O'ex Jummo quis mei memorabitur? In popu- nimento della vita presente, che ne anchè lo magno non agnofear; qua est enim ani-cessano di temere quando più ne abbonda-

fimil gente per confolarla?

tien conto fin de capegli della lor testa, mol rite primum regnum Dei , & justitiam ejus: to più avrà cura delle lor Anime. Non è & hecomnia adjicientia vobis. Matth. 6. esaggerazione questa, è sentenza del Salva-Ed in S, Luca c. 12. Nolite timere pufillus nano la Speranza che mai conobbero. grex, quia complacuit Patri vestro dare vo-Grisost. sopra S. Matteo.

Fiscale avetsero a trattare. Non se gli fa repronussionem. Heb. 6.

D. Qual è il concetto, che Dio vuol che

R. Quello stesso, che ci descrive il Salipse cognovit figmentum nostrum . Pl. 102.Ed in altro luogo: Tu Domine fuavis, O' mitis, O multe misericordia omnibus invocantibus te . Pf. 85.

D. Da che procedono ordinariamente

gli (crupoli?

R. Questo male nasce non solamente dal

Peccano ancora contro la Speranza i ma mea in tam immensa creatura? Eccl. 16. no: come se in Cielo fosse morta la Provvi-D. In qual maniera parlereste voi con denza, che pur si prende pensiero sin degli nil gente per consolarla?

augelli dell'aria, e delle bestie della terra. R. Direi loro, che Dio molto più pensa Buon per essi, se maggior fede prestassero ala salvarli di quello che essi credono, e che se la promessa infallibile del Salvatore; Qua-

Sogliono ancora cadere nella disperaziotore in S. Matteo c. 10. Nonne due passeres ne certi gran Peccatori immersi del contiaffe vaneunt; O unus ex illis non cadet su- nuo ne' peccati del Senso, o pur in altre gra-per terram sine patre vestro Vestri autem ca- vi scelleratezze, perche di raro, o non mai pilli capitis omnes numerati sunt. Nolite er- pensano alle promesse di Dio: onde non è go timere, multis pafferebus meliores estis vos: maraviglia se giunti all'estremo abbando-

Si contano finalmente fra' disperati quei bis regnum. Leggete l'Omilia di S. Gio: che vedendo che Iddio non esaudisce così di fubito le loro preghiere, si ritirano dall'ora-Non fono lontani da i nominati di fopra i zione, e dagli efercizi di pietà, disperando di Scrupolosi solo a troppo affligersi di certe ottenere ciò che desiderano. A questi si deve minime imperfezioni, e difetti veniali, co- perfuadere la perfeveranza nel bene coll' me se non con un Dio benignissimo, ma con esempio d' Abramo addotto dall' Apostolo; un Tiranno, o con un Sofiftico, e cavilloso Abraham longanimiter ferens, adeptus est L E-

# PARTESECONDA.

Delle buone opere.

Osa ci convien fare per mantener- gnalate in questa vera, e buona speranza. o ci nella buona, e falutare Spe-i Tranza?

e certi della nostra eterna falvezza :-

mi quella verità?

certa Persona combattuta da varie dubbie- Nolite ital qui: quoniam filii Sanctorum sutà, e dal timore della sua salute. Un giorno mus, O vitam illam expectamus, quam Deus che vinta dalla malinconia si proitto nella daturus est his , qui fidem suam nunquam mu-Chiefa avanti l'Altare per far orazione, gli sant ab co. Tob. c. 2. venne questo pensiero: O se sapessi di aver! L'altro è del S. Proseta Giobbe, che in a perseverare sin al sine nel servizio di Dio! mezzo alle tempette delle sue gavissime E subito sentissi interiormente rispondere: tentazioni stette immobile qual scoglio son-Che vorresti fare se lo sapessi ? Fa adesso dato sopra la speranza ; onde diceva che se ciò che vorresti sare allora, e sarai ficuro. Dio dopo averlo percosto di così orribile Non vi volle altro per rimettere la calma infermità e privatolo de' figliuolise delle foin quello spirito, e caociarne la dubbietà, stanze, avelle anche voluto ucciderlo, non ed inquietudine. Lasciò la dannosa curio perciò avrebbe cessato di sperare in lui Er-sità del suturo, e attese a cercar, e metter sam si occiderame, in inso spera i mezzi convenienti per sar la volonta di Dio, e per ben operare. Thom à la questi. Remp. de imit. Christi?

lutate Speranza?

R. Dobbiamo confessarei spesse volte, ben monda da' peccati, e proccurar di andar sempre più avanti nell'acquisto della virtà. disperari tanti, che noi veggiamo abban-E' fentenza di S. Greg. De omniporentis Dei donarsi ad ogni forta di peccati fenza un mimisericordia ordinate confidit, qui hor quod nimo timore di Dio? peccando deliquit, panisendo, O non repetendo corrigit . Inl. 1. Reg. c. 2.

Secondariamente si deve frequentare la con ammonizioni salutevoli, e col nostro fanta Comunione, per avvalorarei colla buon esempio. Così vuole S. Agost. De quovirtu di questo Sacramento a resistere al canque pessime in hac vita constituto, non est male, e ad abbracciare il bene:

ranza, fate voi così spesso menzione delle

buone opere?

R. Perche ( come dice S. Greg. ) la speranza che non va congiunta colle buone vita eterna appartengono gli ajuti, ed i opere, non è buona, e fahrtare speranza, mezzi, che ci sono necessari per conseguir-

The , fed temerisate impelitur . Veggano poi i moder li Eretici, le anno ragione di far fondamento fopra la loro fede speciale.

D. Vorrei che mi raccontatte qualche esempio di Persone Sante, che si sieno se-

R. Il primo esempio è di Tobia il vecchio. Voi fapete quante tribolazioni mandò R. Convien che facciamo tutto ciò che Dio fopra di lui, e quanti infulti, e rimprofaressimo se sossimo infallibilmente sicuri, veri udi da suoi Amici, e Parenti medesimi, che burlandoli della sua semplicità gli dice-D. Non avrette un elempio per provar- vano. Ub: ell spès ma, pro que eleemos ynas, O fepuleuras faciebas . Non fi fmarri egli , ma R. Sl. Viveva in grandi angustie una saldo più che mai nella speranza, rispose:

R. E per questa ragione ancora pochissi-D. Quali sono le opere che dobbiamo fa- mi divengono Santi, perchè rari sono quelli re per aver, e per mantenerci in questa sa- che mantenendosi nella Speranza perseverino nel ben operare fino al fine, e per confeguenza rari sono anche de' Cattolici quei per mantener la coscienza e l'Anima nostra che si falvano, come si è detto di sopra. Annosi dunque da tenere in conto di

R. No: Anzi bisogna far Orazione per esti, e proccurare di ridurli all'emendazione ate, e ad abbracciare il bene: usique desparandum, nec pro illo imprudentor. D. Per qual ragione, parlando della spe-oratur, de quo non desperatur. 1.1. retractic. 19.

D. Possiamo noi sperare altre cose oftre

la vita eterna?

R. Senza dubbio. Alla speranza della ma vana, e temeraria: Quisquis almer, non la, cioè la grazia di Dio, elevirtù.

D. Non

TOMO PRIMO.

temporali?

R. Sì : E' secito sperare le cose necessarie per il sostentamento della vita presente .

che speriamo?

R. Con l'orazione.

#### CAPO 11.

#### LEZIONE PRIMA.

Dell' Orazione . .

D. Cosa è l'Orazione!
R. E' una elevazione della mente a male, o che ci conceda qualche bene,o per benedirlo . S. Th.z. 2. q. 83. art. 3. in c. .. D. In qual manicra l'Orazione appar-

tiene alla Speranza?

ottener da Dio ciò che speriamo.

D. A chi deve indirizzarsi l'Orazione? R. A Dio, riconosciuto da tutti per da- gnore, si serve di queste, o simili formole: tore di ogni vero, e persetto bene, anche Pater de Calis Deus, col lume della natura. Leggete la Profezia Fili Redemptor Mundi Deus, di Giona al c. 1. Egli è il solo, e il supremo Spiritus Sancte Deus, Signore di tutte le cose, che sa tutto ciò che Exaudi nos Domine vuole nel Cielo, e nella Terra, che non ha Libera nos Domine. bisogno di alcuno, e da cui ci vengono unica- Parce nobis Domine. mente tutti i beni sì spirituali, che tempo- Dona nobis pacem Oc. rali, distribuiti da esso con mano liberalissi- Ma quando invoca i Santi muta stile, e ma come onnipotente, e benignissimo Si- dice ; Orate pro nobis , intercedite . adjuvagnore.

procedono tutti i beni , Se lui folo , e non in facula faculorum . altri può affisterci, e promuovere il negozio Dalle quali maniere di pregare voi vededella nostra falute, come nostro Creatore, e te benissimo il diverso sentimento, e la di-Salvatore, perchè vogliamo noi umiliarei, stinzione che sa la Chiesa fra l'invocazione e ricorrere al nostro giurato nemico, i di di Dio, e quella de' Santi. cui benefici sono più da temersi, che tutti il danni che possa inferirci?...

dite?

R. L'invocare i Santi è opera rettissima, anno 636.

D. Non è forse lecito lo sperare le cose Santi si possono invocare, non perchè le grazie che noi chiediamo ci vengano immediatamente da essi, ma per chiamarli in nostro ajuto, come intercessori, acciocche D. Con qual mezzo otterremo noi ciò lle otteniamo più facilmente da Dio; perchè in verità. Dio è quello che concede le grazie. e ci libera dal male, da fe immediatamente, ed indipendentemente da verun'altro, onde se ricorriamo a' Santi, non è per altro, che per ottener ciò che dimandiamo più facilmente per loro mezzo, come di amici, domeltici, e savoriti di Dio.

D. Questa differenza dell' invocazione di Dio da quella de' Santi, non si potrebbe conoscere dallo stile usato dalla Chiesa nelle

fue pubbliche orazioni?

R. Sì. E chiarissimamente; e per non Dio, per pregarlo che ci liberi da qualche moltiplicare le prove, vi ferva per molte l'orazione della Chiesa nella festa di San Giorgio Martire: Deus, qui nos B. Georgii Martyris tui meritis, O interceffione Letificas, concede propitius : ut , qui tua per eum benefi. R. Perchè ci serviamo dell' Orazione per cia poscimus, dono tua gratia consequamar. Per Dominum nostrum ec.

Similmente nelle Litanie pregando il Si-

Miserere

se nos .

D. Non si ha dunque a ricorrere a gl'In- Santja Maria, O omnes Santis intercedant cantatori, a gl'Idoli, o al Diavolo per ajuto ? pro nobis ad Dominum, ut nos mereamur ab R. No.Imperocchè se da Dio solamente eo adjuvari, O salvari, qui vivit, O regnat

D. L'uso di queste Litanie è egli antico

nella Chiesa? D. E del ricorrere a'Santi che regnanol R. Antichissimo, come si scorge dal gloriosi in Cielo con Gesù Cristo, che nel Concilio d'Orleans sotto il Re Clodoveo nell'anno 507. e di Toledo celebrato nell'

ed utilissima, e di questo tra buoni Cristiani D. Sanno poi i Santi, che noi li prenon v'è chi ne dubiti. Notate però, che i ghiamo?

# PARTE SECONDA.

mezzo della chiara, e manifesta visione di do miracolo nella persona di un certo Enri-Dio non fappiano tutto ciò che loro appar-lo abitante in Gorcon Castello d'Olanda -tiene, perche regnano in Cielo con Gesù Protesfava costui singolar divozione a San-Critto, ed anno cura della Chicsa mili- ta Barbara, per aver inteso dire, che non tante, come Vicari, e Vicere del medesi- lasciava morire i suoi Divoti senza i Sacramo. Leggete il prefazio della Chiefa nel menti. Or avvenne che una notte, dormenle Messe degli Appostoli.

D. Ci deliderano poi essi del bene?

mento de' beni celetti?

la Chiefa lo conferma. Leggete di più ciò che ne fu testimonio di veduta.

azione utile, e gradita da Dio?

ria Hallenfi ec.

'R. Non v'è dubbio, che i Santi perifice nell'anno 1428, accadette uno stupendo egli, si appiccò il fuoco alla casa in cui lera, e l'incendio si dilato tanto in un subito R. Senza dubbio; Perchè se quell'infe-lice Ricco, di cui si fa menzione nell Evan-contentarsi l'infelice di esser uscito vivo da gelio di S. Luca, spinto dall'inclinazione, sì evidente pericolo, ma pensando a'suoi dae dall'affetto naturale temeva che i suoi nari rimatti in preda alle fiamme . volle arfratelli non incorrellero con lui l' eterna rischiarsi di nuovo per riaverli, onde fattosi dannazione, che dovremo noi dire de San- il segno della Croce, ed invocando la sua ti già glorificati, che ci amano con perfet- fanta Protettrice rientro in Cafa, da cui tissimo amore di carità, e non desiderano ben ne uscì, ma con un sembiante che facealtro che di averci per compagni nel godi-lya orrore: a vederlo , perchè eccettuati gli occhi, la lingua, e'l cuore, tutto il restante D. E' egli ben fatto di ricorrere all'ajuto [del corpo era arfo, e nero come uno spento de'Santi, ed implorarne il patrocinio? | carbone, in modo che ben si vedeva, che R. Benissimo; perchè con quell'azione senza ajuto specialissimo del Signore un cornoi professiamo di tenerli per amici, e sami po ridotto in tale stato mai pottuto avrebbe gliari di Dio, per nostri intercessori di gran alzarii da terra, non che muoversi, e uscimerito, e di grande efficacia, e per membri re di là . Raccontò poi egli, ricoveratoli in della Chiefa, che formano con noi un cor- casa d'una sua figlia, a' circostanti accorsi po folo fotto un medefimo capo; E e l'Appoda ogni parte a vederlo, che trovandofi in Itolo nelle fue Epittole chiede di effer ajuta-to dalle preghiere, ed orazioni de Romani, za i Sacramenti, avea implorato l'ajuto di degli Efeti, de' Testalonicensi, de' Colossen-S. Barbara, la quale apparendogli l'aveva si, e degli Ebrei ancora viventi, che della preservato dalla morte con dirgli, che per misericordia di Dio avevano bisogno per lua intercessione Iddio gli prolungava il fe medefimi; per qual ragione dubiteremo termine della fua vita fino al giorno fenoi d'invocare l'ajuto de Santi già sicuri guente, acciò si consessasse, e comunicas-della sua immortalità, pieni di carità di glo- le, e ricevesse l'estrema Unzione, come ria, di possanza, e di savori celesti? Tanto avvenne, il che fatto passo selicemente al più, che la Scrittura, i Santi Padri, e la Tra-Signore. Questo fatto su descritto da un dizione l'infegnano, e l'uso antichissimo del- venerabile Sacerdote per nome Teodorico,

che ne diremo alla p. 3.c.2. f. 12. nel tom.2. Morì nella Diocesi di Benevento una D. Anno mai i Santi dimostrato con Donna divota di S. Francesco. Mentre le si qualche miracolo, che l' invocarli fosse cantavano l'esequie ecco si alza dalla bara, e chiamato un Sacerdote gli dice alla pre-R. Non ne mancano esempi presso Teo-senza di tutti: Io, o Padre, dovevo esfere doreto l. 5. c. 4. & l. 8. ad Gracos. S. Ambre eternamente dannata per un peccato taciu-brog. ferm. 60. S. Agott. l. 22. de civit. c. 8. to volontariamente in confessione, ma per S. Greg, l. 31 dialog. l. 14. S. Greg. Turon, le preghiere di S. Francesco, di cui sono l. de gloria Martyr. nelle Vite de Santi, e litata singolarmente divota, mi ha conce-nell' litoria di Loreto satta dal P. Torselli- duto Iddio che ritorni per breve tempo in no, e nell'Istoria di Giusto Lipsio de S. Ma- vita per consessamene, dopo di che men'anderò al Cielo. Confessò con gran do-A' tempi di Martino V. Sommo Ponte-lore i suoi peccati ad uno de'Sacerdoti ivi

cioè per la grazia, e per la falute degli D. Quali sono le cose da chiedersi a Uomini dovutali come prezzo del fuo San- Dio nell' Orazione? gue: nella qual' Orazione egli prega con . R. Tuttociò che è giusto, e convenienquella umiltà, riverenza, e sommissione te, e salutare si può anche desiderare, e che una creatura deve al suo Creatore . chiedere a Dio nell' Orazione . La sen-Così insegna l'Appostolo nella sua Epistola tenza è di S. Tomm. nella q. 83. art. 6. in agli Ebrei c. 9. v. 12. dove dice, che corp. che l' imparò da S. Agostino nell' Gesù Cristo è quel Sommo Pontefice, che Epittola 162. ad Probam. per i meriti del proprio Sangue entrando nel Santuario trovo l'eterna Redenzione : a Dio nell' Orazione vi è molta differenza, Per proprium Sanguinem introivit semel in è perciò molto conveniente, che nel chie-Sancla, sterna redemptione inventa. Encl c. derli fi dia a ciascheduno quel luogo, c 7.v. 25. loggiunge: Semper vivens ad inter-pellandum pro nobis. E nel c. 8. dell'Epi- i primi, ed i più perfetti nel primo luogo. Itola a' Romani. Christus Jesus, & e. qui Tali sono l'onore, e la gloria di Dio, la est ad dexteram Dei, qui ettam interpellat. Santisscazione del suo Nome, il Regno de pro nobis. E prima di lui avea detto il Cicli, come beni spirituali dell'Uomo, e Salvatore medesimo: Egorogabo Patrem, de' quali per esser buoni di loro natura, Or alium, Paraelisum dabit. vobis. Joan non può l'Uomo servirsene male, e però, 14. Con le quali parole manifestamente, si questi si devono chiedere a Dio in primo dimostra, che Gesù Cristo sostiene in Cie- luogo nell'Orazione . Dipoi si devono chielo la nostra causa orando, pregando, in- dere i mezzi ordinati per questo fine, cioè tercedendo per noi , non già con ansietà , la Grazia Divina , l'abito, e l'esercizio delsollecitudine, e lagrime, come faceva le virtù sì sopranaturali ed infuse, che moin questo Mondo, ma con allegrezza, rali, ed acquistate. Ed in terzo luogo i belibertà, e beatitudine : come conviene al ni del corpo interni, ed esterni, la lanità, fuo stato glorioso.

ne in modo particolare?

fa, per sentimento degli Appostoli: Nos gono l'ultimo luogo nell'Orazione, come orationi, O ministerio verbi instantes eri- meglio vedrete nella spiegazione che faremus. Act. 7. E. San Paolo scrivendo a Ti- modell' Orazione Dominicale, che al dire moteo per istruirlo nel suo Ufficio, e Mi- di S.Agostino, è come un elemplare, ed nistero Episcopali, gli raccomanda in pri un compendio di tutte le altre orazioni. mo luogo l' Orazione : Obsecro primum omnium oblecrationes; 1. Timot. 2. come se dicesse; O Timoteo, se vuoi esercita-sto Mondo, in continua battaglia, dovreb-re umilmente il tuo Ufficio per la salute de' be orar sempre, per ottener da Dio nuo-Peccatori ( per la quale già nel Capito- ve forze, e nuovi ajuti per refiltere a' fuoi lo precedente avea detto che era venuto nemici vilibili, ed invilibili . Balla con tut-Gesti Cristo, a cui ancora Timoteo era te-nuto, di cooperare come Vescovo) sappi dersi famigliare l'uso delle Orazioni giacuche la principal cura di un Vescovo si è latorie, che si possono fare in ogni luodi attendere all'Orazione, per dispensa-go, ed in ogni tempo.
re con frutto, e con efficacia la Parola D. Insegnatemi la maniera di metterdi Dio; e poi conchiude, dicendo, che le in pratica, questo è un mezzo utilissimo, e grato a R. Voi sapete che le Orazioni giaculato-Dio per falvare le Anime: Hoc enim bo- rie sono certi brevi, e divoti affetti, o elevanum eft, O acceptum coram Salvatore zioni di spirito a Dio, che nascono dall'abnoftro Deo, que omnes homines vult fal- bondanza, e dall'eccesso di un divoto fervovos fieri.

Ma perchè tra i beni, che si chiedono le ricchezze, gli onori, e le preminenze, D. A chi spetta l'attendere all'orazio- non tanto perche siano buoni in se, ma ia quanto sono istrumenti ordinati all'acqui-R. A' Vescovi, e Prelati della Chie- ito del vero bene, e per questa ragione ten-

D. In qual tempo si deve fare orazione? R. Effendo l'Uomo, finchè vive in que-

re,così dette,perchè co effe i nostri affetti a

Dio. Non è difficile l'acquilto di questa la sera ) in die fiellebat genua sua , & adorapia, ed utiliffima pratica a chi è folito di bat, confitebaturque coram Deo fuo, ficus O far orazione mentale nella mattina, perchè antè facere consucrerat. Dan 16. Davide poi il fervore che allora si concepisce, sollevan- parlando di se medesimo, dice chiaramendosi di tanto in tanto ira'l giorno, suggerit te: Vespere, & mane, & meridie narrafce alla mente questi, o simili sentimenti, bo, & annuntiabo; & exaudiet vocem che dalla Scrittura, o da altri libri divoti s' meam. Pfalm. 34. imparano. Demine Deus! Deus cordis mei O pars mea Deus in eternum! O bone Jesu! O quando Je u bone, diligam te corde perfefo! O Virgo Dei Genitrix Maria! O gloriofa Domina ora pro me . Nonne Deo fubjesta erit anima mea, Oc. Di quelte potete valer- D. 1 vi non solamente in Chiesa, ma nella Villa, e nella Città, ne' viaggi, nelle botteghe, a tavola, e nel letto, ed in qualunque fubito svegliato alzo la mente a Dio, dedi-luogo, e non è necessario il pronunziarle, candogli le primizie di quel giorno con

to l'avevano in uso in mezzo a'loro esercizi Ave Maria, il Credo, la Salve Regina, il indifferenti, Dicuntur fratres in Egypto cre- De profundis, e altre mie folite orazioni, bras quidem habere orationes, sed eas tamen brevillimas, O raptim quodammedò ejacularas, ne illa vigilanter erecla, que oranti pluri- do a' quattro Punti seguenti. mum necessaria est per productiores horas evanescat atque habetetur intentio Atque per hoc etiam ipfi fatis oftendant hanc intentionem fi-

in uso apprello i Santi?

cut non elt obtundenda, si perdurare non pobus agitur , plus fletu , quam afflatu .

tempo principalmente dellinato all'Orazione per qualfivoglia forta di gente?

che il Profeta Daniele in mezzo al Genti- ti alla falute eterna dell' anima mia . lesmo di Babilonia era solito di orare tre volte il giorno: Daniel ingressus est domum volte il giorno: Daniel ingressus est domum Vi supplico, Signore, a custodirmi oggi suam O sanestris apertis in canaculo suo con-con la vostra Santa Grazia, acciò nè con tra Jerufalem tribus ten poribus ( inteli dal peccati di penfiert , ne in parole , o opere ,e

guifa di dardi scoccati dal cuore volano a Lirano per la mattina, il mezzo giorno, e

#### LEZIONE SECONDA.

Dell' Orazione della mattina.

Itemi in qual maniera si debba fare l'orazione della mattina. R. Io fo in queito modo. La mattina D. L'Orazioni giaculatorie furono esse qualche buon pensiero, e se è tempo di levarmi, esco dal letto senza dimora, indi pre-R. Sì. Racconta S. Agostino nell'Ep. sa l'Acqua Santa, fattomi il Segno della 121. Ab Probam c. 9. che i Monaci di Egit- Croce mi vesto, dicendo il Pater Noster, l'

Finito che hodi vettirmi, mi metto in ginocchio, e comincio l' Orazione pensan-

#### Primo Punto.

Rendo grazie al mio Dio e Signore alla sua zell, ita fi perduraverit non sità effe rumpen- SS. Madre, al mio Angiolo Cuftode, a tutti i dam: absite sim ab oratione multa locutio, sed Santi del Paradiso, per avermi conservato non defit multa precatio, fi fervens perfeveres quella notte, per non aver permello chi io mointentio . Ed in un altro luogo: Plerumque riffi quando ero in peccato, e per avermi tenuboc nepotium plus ecmitibus, quan fermoni- to in vita fin a quet girno, affinche efercitandomi nel a Fede,nella penitenza, e nelle buo-D. Diremi più precilamente qual sia il ne opere io potessi acquistarmi la vita eterna.

Secondo Punto.

R. Qualfivoglia tempo é proprio per far In rendimento di grazie, mio Dio, io offeriorazione, ma nessuno dovrebbe scordarsi sco me stesso alla Vostra Divina B. ntà, accioedi farla almeno in quei tre tempi , ne' quali chè disponiate di me , e della m a vita , come col fegno della Campana fi da il fegno a' Fe- di cofa vostra, secondo la vostra votomà a deli di ricordarfi di Dio, e di falutare la B. maggior gloria del vostro Santo Nome. In-Vergine, cioè la mattina, il mezzo giorno, drizzate i miei pensieri, le mie parole, e le e la scra. Nella Divina Scrittura si legge, mie opere per la strada de vostri Santi preces-Terzo Punto.

di ommissione, io ne oggi, ne mai più offen- il cap. 4. della 4. Parte nel 2. Tomo di quest' da la Vostra Divina Macstà. Quarto Punto.

Quanto a me propongo fermamente col voftro aiuto di suppire i peccati, e le occasioni di commetterli, e particolarmente quelli, cui sono più inclinato. di ordinare tutte le mie azioni a mappior ploria voltra, e finalmente diefercitarmi con maggior servore nelle sante D. He intendete voi per l'Orazione virtà; e tutto ciò con fiducia, che mi affiflerete colla vostra Grazia.

Notter, l'Ave Maria, Ave Maris Stel-la Campana dà il fegno dell'Ave Maria; l'

per esempio:

### RAZIONE Alla Beatiffima Vergine.

Stodiam hodie, O' semper, O' in hora mortis le azioni di quel giorno; nel secondo, per mea committo, corpus, & animam, omnem ristorar l'Anime, e nel terzo per l'esame spem, & consolationem, omnes angustias, & della coscienza. Di più si dà il segno dell' mi/erias meas, vitam, O' finem vita mea Ave Maria in questi tre tempi, per falutatibi commendo, ut per tuam fanctam inter- re la Madre di Dio, e pregarla, che per ceffionem, O merita omnia mea dirigantur, quei tre principali Milleri, e fegnalatissimi O disponantur opera secundum tuam, sui- benefic) fatti da Dio al genere umano, ed que Filii voluntatem . Amen .

### RAZI

All'Angiolo Custode.

A commissum pietate superna kodie illu-nisio nel 1.3.c.3.col segno del mezzo giorno

Orazione al Santo Protettore.

Pater nofter &c. Ave Maria Oc.

D. Recitate queste orazioni, cosa mi parve alla sua addolorata Madre. resta a fare?

R. Utilissimo sarebbe sare un poco di questi segni? orazione mentale, se ne aveste il tempo, be per disporvi al ben operare.

udire la Santa Messa?

R. Anzi, per quanto vi fosse possibile, mai dovreste tralasciare di udirla . Leggete O concepit de Spiritu sancto .

Opera, dove si tratta del modo di udire la con frutto.

#### LEZIONE TERZA.

Dell' Orazione del mezzo giorno .

del mezzo giorno?

R. Due cose che devono fare tutti i Dipoi recito un' altra volta il Pater Criftiani. L'una al mezzo giorno; quando la, ed altre Orazioni particolari, come altra la benedizione della Menía, prima di andarvi, ed il rendimento di grazie, che si fa dopo.

D. Per qual causa si dà tre volte il gior-

no il fegno dell' Ave Maria?

R. Per eccitare i Crittiani all' orazione Domina mea Sancta Maria, me in tuam almeno in questi tre tempi, nel primo de' benedictam fidem, ac fingularem cu- quali l'orazione è ordinata per offerir a Dio a cui essa fu presente, voglia impetrarci la misericordia ed il perdono de nostri peccati dal suo Divino Figliuolo.

D. Quali sono questi tre segnalatissi-

mi benefici, o Misteri? R. Col segno della sera si sa memoria Ngele Dei, qui Custos es mei, me tibi della Incarnazione del Signore. Così il Camina, custodi, rege, O guberna. Amen. ci si ricorda, che Gesù Cristo nostro Salvatore foitenne in quell' ora il duro supplicio della Croce alla prefenza della fua benedetta Madre, col fegno della mattina si rinova la memoria della Rifurrezione gloriosa di Cristo, che subito risorto ap-

D. Cofa si deve fare quando si odono

R. Inginocchiatevi, o almeno stando conciofiacche mirabilmente vi giovereb-lin piedi scopritevi il capo, e recitate tre volte l'Ave Maria. Alla fera dite i tre D. Non sarebbe anche ben fatto l' seguenti versetti, e dopo ciascheduno di essi un' Ave Maria.

1. Angelus Domini nunciavit Maria,

2. Ec-

dum Verbum tuum .

vit in nobis.

A mezzo giorno dette le tre Ave Maria aggiungetevi: Qui passus es pro nobis, Do- te, come già lo ricevette il Popolo d'Ifraele. mine Jesu miserere nobis; o pure: Christus factus est pro nobis obediens usque ad mortem: dimostriamo di volerci servire de' doni di mortem autem Crucis; propter quod & Deus Dio ad onore, e gloria fua, e tacitaexaltavit illum . O' donavit illi nomen quod mente glieli offeriamo . eft super omne nomen; e poi il seguente verfetto.

Adoramus te Christe, & benedicimus tibi. R. Quia ber Sanctam Crucem tuam redde-

milli mundum . Orazione.

D Espice, quasumus Domine, super hanc familiam tuam : pro qua Dominus nofter Jefus Christus non dubitavit manibus tradi nocentium, & Crucis lubire tormentum. Qui tecum vivie, Oc.

Alla mattina dite dopo l' Ave Maria. Gande, O' latare Virgo Maria.

Quia surrexit Dominus verd: Aggiungendovi l'Alleluja fuori del tempo quarefimale. O pure dite: Crucifixus furrexit à mortuis O' redemit nos, con l'Orazione seguente.

latificare dignatus es, prasta quasumus; et per omnia implebuntur bonitate . Pf. 103. ejus Genitricem Virginem Mariam, perpetua Dominum nostrum .

D. Ditemi ora ciò che dee farsi nell'

andare, e levarsi dalla mensa?

R. Prima di prendere il cibo si dee benedir la mensa, e cibati che siamo si dec vare il nostro cibo da ogni maleficio, e noi ringraziare il Signore.

benedir la menfa?

El rei; la praticò il Nostro Salvatore, come l ti legge in S. Matteo, in S. Marco, ed in S. molti altri antichi Scrittori.

ma di prender il cibo?

mi sentimenti, e primieramente noi profes- messa il Pater noster, e l' Ave Maria.

2. Ecce Ancilla Domini, fiat mihi fecun- fiamo di riconoscere da Dio il nostro vitto cotidiano, co ifperanza che ci affisterà per l' 3. Verbum care factum est, & babita- avvenire colla fua amorofa, e paterna Provvidenza, e tacitamete lo ringraziamo, come se il cibo ci venisse dal Cielo immediatame-

2. Con questa orazione, c benedizione

3. Preghiamo Dio a benedir noi, ed il cibo, per diftinguerci dagl' Infedeli, e dalle bestie che in quest'azione corrono a seconda del folo appetito naturale, fenza ricordarfi di Dio, da cui vien dato : nel che imitiamo gli Essei, de' quali scrive Giuseppe nel 1.2. della Guerra Giudaica Voce Sacerdos cibum antevertit, neque fas est pustare quidpiam, nift prius Deo celebretur oratio . Post finem quoque prandii vota repetunt, nam O'eum incipiunt, O' cum desinunt , quasi daterem victus Deum laudibus canunt.

4. Con questa benedizione chiediamo, che l'uso del cibo non sia meno profittevole all'Anima, che al corpo. Onde abbia a verificarfi in noi il detto del Real Profeta i Vi-Eus, qui per resurrectionem Filii tui num letificet cor hominis, & panis cor homi-Domini nostri Jesu Christi mundum nis confirmet, nam aper ente te manum tuam

5. Chiediamo da Dio, che mentre noi capiamus gaudia zuta. Per eundem Christum attendiamo a ristorare il corpo, voglia elfo fuggerirci qualche buon pensiero per cibo dell' Anima, da cui essa prenda l'alimento per la beata, ed eterna vita.

6. Chiediamo da Dio, che si degni presermedefimi dall' infidie del Diavolo, affinchè D. E' poi ella antica questa usanza di tentando quello e dalla nostra concupiscenza non trabocchiamo nell'intemperanza, R. Antichissima. Fu in uso appresso gli nell'ubbriachezza, e da questa nelle libidini.

D. In che modo si benedice la mensa? R. Il Sacerdote, o il Padre di famiglia, Luca. Nel miraco'o della moltiplicazio-sfando in piedi col capo scoperto, dice: Benzne del pane, e nella Istituzione del Sacra- dicite. Rispondendo i Circostanti Dominus. mento Eucariffico. Ne fa menzione S.Pao- Profeguisce il Sacerdote, o il Padre di familo, e dopo lui S. Gio: Gris. Prudenzio, e glia, dicendo: Nos, O hac tua dona qua de tua largitate sumus sumpturi, benedicat dex-D. A qual fine si benedice la mensa pri- tera Christi in nomine Patris, 4 @ Filit, O Spiritus sancti, e fa il segno della Croce so-R. In questa benedizione si contengono pra la Mensa. Rispondono i Circostanti : zacitamente molte dimande, e diversi piissi- Amen. Dipoi si dice con voce bassa, e som-D. Qual'

D. Qual'ê la formula di rendere le grazie | eazione, ed alla falute eterna dell'Anima mia; a Dio? . 111

R. Apimus tibi gratias omnipotens Deus me avete futto in questo giorno. pro universis beneficies tuis, qui vivis, @ regnas in facula faculorum . Amen . Kyrie cleison, Christe eleison. Kyrie eleison. Pater con le parole. Notter, Ave Maria.

quelli che offervano que ta pratica di be-

il pallo?

R. Permetterà Iddio, che in questa vita mai loro manchi il necessario soffentamento. e nell' altra li chiamerà all'eterno convito. Menfa (dice S. Gio: Grif. ) ab oratione fumen finitium , O' in orationeni definens , nunafferet bond ...

### LEZIONE QUARTA.

Dell' Orazione della fera.

Osa intendete voi per l'Orazione della fera ?

R. Per Orazione della fera io intendo l' Efercizio spirituale, che ogni Cristiano dovrebbe fare la fera prima di andare a letto.

In primo luogo ii ha da fare efattamente! l'esame della colcienza; e per farlo bene, e prepararvi per l'ora della morte, che potrebbe accadervi in quella notte, penfate colto, ed attento buoni penfieri concepiti a' cinque punti segnenti.

Primo Punto.

Presa l'Acqua Santa, ed inginocchiatovi direbbero l'unirvi con Dios avanti l'Immagine del Crocifillo, o della B.

minciate il vostro esame, dicendo. tutto il cuore di tutti i benefici che fin a quest' Angelo Custode, a' Santi vostri Avvocati Peccatore, di avermi creato a vostra immagine, in questi pensieri proccurate di prender il e similitudine, redento col Sangue del vostro sonno. Unigenito Figliuolo, e conservato fin a quest'ora: di avermi fatto nascere nella veraFede, e chia- sarebbe torse anche per gli Uomini più idiomatomi allo stato di Religioso Secolare, ec. e ti, e più occupati del Volgo? di avermi fatto partecipe de vostri Ss. Sacram. Vi ringrazio di tanti ajuti interni, ed esterni, te per tutti i Cristiani . E veramente non che voi mi date per via della vostra Divina so, come paja negozio sì arduo il render Pavola, e della vostra graz a, di sante ispira-questi due piccoli tributi d'ossequio al Signo-zioni, e di buoni esempì, di letture divote,e di ro per tanti, e sì grandi benesici che ci ha mille altri mezzi tutti diretti alla mia giustifi- satto, e sa, mentre i Signori, ed i Padroni

ed in particolare vi ringrazio per i benefici che

Proccurate di star raccolto in voi stesso, e di orare più colla mente, e col cuore, che

2. Vi chiedo anche umilmente, o mio Dio, D. Qual premio possono sperare da Dio la grazia di poter ri lurmi alla memoria, e conoscere i peccati che ho commesso in tutta la nedire, e ringraziare liddio avanti, e dopo mia vita, per deteftarli, e particolarmente que, li che ha commeffo in questo piorno .

3. Elaminate diligentemente la vostra colcienza, discorrendo sopra i vostri pensieri, parole ed opere, e cavate il conto de'peceati fatti dalla mattina fino alla fera .

4. Rendetevi in colpa de' pereati, che quam deficiet, sed sonte largius omnia nobis troverete di aver commesso, e dimandate-

ne perdono a Dio.

s. Proponete seriamente di astenervene : e di emendar la vostra vita con l'ajuto del Signore, e massime da quei peccati, a'quali vi sentite più inclinato, e ne quali più speffo, o più gravemente sarete incorso in quel

giorno.

Finito l'esame, recitate il Pater Noster, l' Ave Maria, il Credo, il Confiteor, la Salve Regina, l'Orazione all' Angelo Custode, il Salmo De profundis per l'anime de'Defonti, ed altre orazioni secondo la vostra divozione.

Finita l'orazione, state con l'animo racnell'Orazione, senza distrarvi in discorsi inutili, e negli affari temporali, che impe-

Nell' andare a letto, pregate il vostro Re-Vergine, o altra, e dette le Litanie inco-dentore a benedirvi, e difendervi quella notte dall'infidie de' vostri nemici. Racco-Signor mio, e Dio mio, io vi ringrazio con mandatevi alla sua SS. Madre, al vostro ora vi fiete degnato di fare a me indegnissimo come se vi fossero visibilmente presenti, ed

D. L'orare almeno due volte al giorno.

R. Sarebbe molto utile, e convenien-

grandi da' loro Servi per una vile mercede. Ave Maria.

D. Voi dite benissimo ; ma io temo che z. Signore, vi prego a perdonarmi i peccacostoro, dopo aver faticato tutto il giorno, ti che ho commesso in questo giorno. Pater Nonon preferiscano il sonno, ed il riposo alla ster, Ave Maria; e qui potrebbono tar breorazione.

R. Non ho difficoltà a concedervelo; loro capacità. ma non vi pare forse più conveniente, e raper il bene spirituale dell'Anime loro, e ster all'Angelo Custode. per fervizio di Dio?

D. Voi avete ragione, ma essi dicono di foddisfare al loro obbligo col fare orazione

giacendo nel letto.

R. Orare dormendo? Non se ne contenterebbe già l'Appottolo. Orationi, dice D. Ual è il luogo proprio per farvi cgli, instate, vigilantes in ca. Ad Colos.4. E per me non sò, se in tale flato s'arrischiaipati, ed è il seguente.

Metodo più facile di orare la mattina, e la sera.

dicano.

Ave Maria.

Ave Maria.

Nofter all' Angelo Cuftode.

1. Signor Iddio, vi ringrazio dell' aver- Josue.

temporali ne ricevono tanti a difmifura più mi conferuato in questo giorno. Pater Noster

vemente l'esame della coscienza secondo la

3. Signore, vi prego a difendermi questa gionevole, che dopo aver faticato tutto il notte da tutte le infidie del Demonio. Pater giorno per il Mondo, e per il corpo, spen- Noster, Ave Maria, Credo, Salve Regidessero almeno una breve parte della sera na ; Consiteor, e finalmente un Pater no-

### LEZIONE QUINTA.

Del luogo dell' Orazione.

orazione? R. Ogni luogo è atto per l'orazione, consero costoro a porgere i loro memoriali ad ciosiacche Dio sia in ogni luogo. In omni loun Principe terreno. Ma perchè il meto- co, dice Davide, dominationis ejus, benedic do di fare orazione, edi cfaminare la co anima mea Domino. Pf. 102. Dal che prenscienza insegnato di sopra, non sarà per av- de occasione la Glosa di argomentare così: ventura ugualmente facile ad ogni forta di Ubi non dominatur Deus, ibi nec benedicapersone : perciò se n'è formato un più bre- jur, ubique dominatur ubique benedicatur. ve, e più facile per gl'idioti, e più occu-L'infegnarono i Santi col proprio esempio, e con buon successo. Geremia nel fango della fua fossa fece orazione al Signore, e fu esaudito. I tre Fanciulli nella fornace Babilonele . Daniele nel Serraglio de' Leoni : Giona nel ventre della Balena : Giobbe nel mondezzajo: Ezechiele nel letto. Il buon Ladrone nella Croce. S. Paolo nella A mattina subito levati s'inginocchi-prigione : S. Agnese in mezzo alle fiamme, no, e fattosi il segno della Crocele che più molte Sante Verginil'invocarono fin ne' postriboli, e furono esaudite. 1. Signor Iddio mio, io vi ringrazio dell' Con tutto ciò, perche noi, come materiaavermi voi conservato questa notte. Di poi li, e sensibili, siamo soliti di assegnare alle recitino con divozione il Pater Noster, el' nostre azioni distinte un luogo distinto, ha voluto Iddio, per accomodarfi alle nottre 2. Signore, io vi prego a preservarmi in maniere di operare, eleggersi altresì un luoquesto giorno da ogni peccato. Pater Noster, go determinato, in cui i suoi Fedeli lo pregassero, non perchè egli abbia bisogno di 3. Signore, io vi offerisco tutte le mie azio- verun luogo per risiedervi, o per operare, ni, e vi prego ad indirizarle a gloria del voltro ma affinche dalla vilta del luogo facro, in Santo Nome. Pater noster, Ave Maria , cui ogni cosa è ordinata a rappresentarci il Credo, Salve Regina, ed in fine un Pater rispetto che dobbiamo a Dio, imparassimo a lodario, e pregarlo con maggior fervore. La fera poi diranno in questo, o simil Veggasi l'om. 2. di S.Gio: Gris.de natura Dei incomprehensibili, ed Origene nell' om.7. in D. E'

D. E' poi solito Iddio di spandere più li- le preghiere servorose di molti si rinforza beralmente le sue grazie, e di esaudir-col loro vigore, e sopra le loro ali sen pogci più facilmente nel Tempio, che al-gia al Cielo.

D. Si devono dunque frequentare le

R. Si; se ne legge la promessa fatta dal Chiese per farvi orazione?

Signore a Salomone, regultrata nel 3. de Re- R. Si: Ella è cofa utiliffima sì per le ragi al c. 8. e nel 2, de Paralip, a' c. 6, 7. Oculi gioni addotte di fopra, sì per il fervore che mei erunt aperti, O' aures men erecte ud bra- concepir ne possono i tepidi dal buon esemtionem ejus, qui in loco ifto oraverit. Per que- pio de diligenti, e divoti. sta ragione i Fedeli dell'antico Testamento D. Si deve poi star con gran riverenricorrevano con gran fiducia, e frequen za nelle Chiefe? zaal Tabernacolo, e dopo che fu eretto quel . R. Si : Perchè effe sono le Case di Dio, maraviglioso Tempio vi concorsero da ogni led i luoghi della sua residenza tra gli Uomiparce. Anzi Gesù Cristo per darci esempio, ni . Lungi adunque dalle Chiese i vani raed i suoi Appostoli fecero il medesimo. Ma gionamenti, i passeggi, i sguardi, e pensieri incomparabilmente maggiore è la preroga-impuri. Osservate come Gesù Cristo scactiva delle nostre Chiese dedicate a Dio da- ciò dal Tempio quelli che lo profanavano

altrove?

Eucharistia.

R. Senza dubbio. Perchè la Chiesa è il D. Non potreste insegnarmeto con qualluogo deputato fingolarmente da Dio per che esempio? ricevere, ed esaudire le nostre suppliche; R. Anzi con molti. L'Imperadore Teo-ed ancora perche quivi si porgono a Dio dosio il Giovine impose con pubblico Deunitamente da molti, che è una maniera di creto a tutti i suoi Sudditi il rispetto, e la riorare efficacissima secondo la promessa del verenza del Luoghi Sacri. La stabili di più Salvatore; Si duo ex vobis confenferint super col proprio esempio, poiche, come egli atterram, de omni re quecunque petierint, fiet telta, all'entrare nella Chiefa, deponeva illis à Patre meo, qui in calis est. Ubi enim alla porta il diadema, e le armi, ne mai v' funt duo, vel tres congregati in nomine meo, entrò che per il solo fine di adorarvi il Siibi fum in medio corum. Matt. 18. Leggete S. gnore . Conc. Eph. c. 11. Bar. t. 5. ann. 432. Basilio sopra quel versetto del Salm. 28. In S. Gregorio Nazianzeno nell'oraz.19. lotemplo e us omnes discent gloriam: San Gio: da Nonna sua Madre, perchè essendo in Grifost, sopra l'Ep. 1. a' Cor. e nell' om. 3 de Chiesa mai ragiond con veruno, mai volto incomprehensibili natura Dei.S. Agost.nel tr. le spalle all' Altare, e mai sputò sul pavi-1. in Jo: e nell'Ep. 109, e nel Ser. 5. de dedi- mento di effa, cat. Templ. Tra l'orazione di un folo, e quel- S. Martino portava tanto rispetto alla accada con Dio. Quell' orazione, che fattta questo Santo. da un solo tepida, e negligentemente farebbe rifiutata da effo, accompagnata con dero i Goti, nazione barbara. Nel facco

gli A ppostoli, e da' loro Discepoli, e Succes- comprando, e vendendo in esto, come se fori. A queste pi à legittimamente conviene sosse pubblico mercato, tuttoció che asiil titolo di Casa di Dio, e d'Orazione, poi-parteneva a' sagrifici della Legge'; e poi diche in esse realmente, e particolarmente temi se ha ragione S. Agostino di dire, che abita lo stesso Dio nel SS. Sacramento dell' agli Oratori si deve andare per quel solo sine accennato dall' Etimologia del loro no-D. Le orazioni fatte nella Chiefa, an- me, cioè per orarvi . Nemo in Oratorio aliud no elle maggior forza di quelle che si fanno agat , nifi ad quod factum est, unde & nomen bubet : 1 1 Pri ...

la di molti adunati insieme, par che vi sia Chiesa, che mai vi si pose a sedere, ma semquella differenza che tal volta passa fra le pre sava ginocchioni, o ritto con la faccia monete. Una sola moneta scarsa vien risiu- pallida, e dolente. Interrogato della ratata dal creditore, ma se a questa ne aggiun- gione : E non aurò forse ragione, diffe, di gete molte e tre di giusto peso, egli le ac- temere, e tremare, sapendo che sono alla precetta tutte insieme . Non altrimenti par che fenza di Dio ? Così Sulpiz, nella Vita di Più memorabile è l'esempio che ne die-

ent of the section

Fred Services

Commence of the second of the

something a sometime of the extra

and morninghed distributed for the

cle ! Cott, na rouse ' agenta. Por marc

universale che diedero a Roma fotto Alari-] to, a cui non foggiacesse quell'infesice Cit. tà Le Chiefe solamente co suoi preziosissi-mi arredi, e quanti ebbero la sorte di risu mi arredi, e quanti ebbero la torte di ritua giarvifi, non provarono l'iradel Vincitore. D. A Prò di quali perfone deve orare un Criftiano? S. Agost, lib. 1. de Civ. c. 1. 2. ...

forta di gente con le porte aperte, senza algasi S. Tommaso 2. 2. quest. 83. art. 7. cun riparo, o pure le acque non vi entraro e 8. no, ma gonfiandofi alto giunfero a pareg-giare l'altezza delle finestre con issupore a pregar per tutti gli Uomini indisserentedel Popolo, e del Re Antario, che fu pre-fente al fatto. Finalmente l'impeto del fiu-Re Perche avendoci Iddio comandato de, non pati lesione veruna : Pazza adun- esso. que è l'opinione de' moderni Eretici, che D. E'ella opera di gran persezione l'orare tondati sopra le parole del Salvatore in S. per i suoi nemici? um in abscondito , e da esti malintele , teme- citato. Fedeli più alle case, e stanze private, che mici?

R. Si ha da orare per tutti gli Uomini Non solamente le Nazioni più barbare e capaci della misericordia del Signore : send'sumanate, ma gli illessi insensati Ele za riguardo che ci siano siemici, e differen-menti anno dimostrato tal volta come ab-biano a rispettarsi i Luoghi Sacri. Scrive zione di Dio Signor Nostro, che sa nascere S. Greg. (Dialog. 1. 3. c. 19. ) che l'anno 389. il Sole ugualmente fopra i buoni , c fopra i crebbero tanto a Verona l'acque dell'Adige cattivi. Quelta era l'intenzione dell'Appoi che giunfero fino alla Chiefa di S. Zenone dello quando diffe : Obfero fiesi orationes Mirabil cosa! Era la Chiesa piena d'ogni pro omnibus kominibus. 1. Timot. 2. Veg-

me fu sì veemente, che le mura della Cit- d'amare il nostro Prossimo, sotto il qual notà aprendosi andarono a Terra in più luo- me vien compresa ogni sorta di persone, ghi, e pur la Chiefa, che ancor oggidì si ve- ne segue, che abbiamo anche ad orare per

Matt. al 6. directe contro l'Ipocrisia de'Fa- R. E' opera di maggior perfezione, è risei : Tu autem cum oraveris intra in cubi- merito , che non il pregare per i suoi amiculum tuum, O chauso oftio, ora Patrem tu- ci . Vedete S. Tommaso nel luogo sopra

raria, e fallamente pronunziaro eller su- D. Avete voi qualche esempio di Perpefluo l'uso delle Chiese, e l'adunanze de' sone, che abbiano pregato pe i loro ne-

agli Oratori, ed alle pubbliche Chiefe effer | R. Si . Gesù Cristo Signor Nostro, non convenient. Leggete l'esposizione di S.Am- solamente ha voluto comandarcelo; Orate pro brogio sopra questo passo nel l, 1. de Cain, persequentibus vos . Matt. 5. ma insieme & Abel e, 9, verso il fine, do dalla Croce prego per i suoi Crocifissori ; Pater dimitte illis , non enim fciunt quid faciunt . Luc. 2 . E dope lui S. Giacomo Appostolo, detto per sopranome il Giufto, e S. Stefano primo Martire fecero il medefimo ... Att. 7.

D. Abbiamo noi !indifferentemente senza ordine alcuno, a pregare per tutti?

R. Dobbiamo pregare in primo luogo per i Prelati della Chiefa, e per tutti quelli che anno cura dell'Anime, ma principalmente per il Sommo Pontefice, ad imitazione de' Criftiani della primitiva Chiefa, che

volte nelle orazioni che chiamanfi Collet- 1. de Cain, & Abel c. o. te ; e con ragione , perchè egli è l'Atlante

che la regge, e sostiene.

In secondo luogo si dee pregare per i Re, e Principi, e per i Magistrati, affinchè Dio conceda loro la grazia di governare giusta, e pacificamente i loro Stati; onde ne risulti a Lui maggior gloria, ed a Po-D. poli l'abbondanza de beni spirituali, e temporali . 1 . Timoth. 2. Così facevano gli an- zione ? tichi Cristiani, che nella Santa Messa pregavano per i loro Principi, anche Idolatri forte, l'una rimota, e l'altra proffima. (cioè dire per Nerone, Decio , Diocle- La disposizione rimota, non è astro che il ziano ) se vogliamo credere a Giust. nell' retto modo di vivere, o sia la buona vita Apolog. 2. ad Origene nel l. 8. cont. Celf. di chi vuol orare; perchè Dio più confiad Arnobio I. 3. cont. Gentes, ad Eufebio dera Abele, cioè la persona, che i doni nel 1.4. della sua Istoria c. 26. Il glorioso dell'offerente. Percio diceva David : Ocul' Imperadore di que' tempi , liberamente Chariffimi , si cor nostrum non reprehenderit machiniamo contro di Cesare di Religione quid pet erimus, accipiemus ab eo : quoniam nastro Prencipe, e Sovrano eli voeliamo, e placita coram eo, sacimus. A questa dispome della grazia per conoscere i vers beni.

.. In terzo luogo fi dee pregare per i no

fi alla nostra cura

ne del Purgatorio la districti

R. Quetta è opera fanta J'ed utiliffima: e del digiuno. Sancta & Jalufrys eft cogitatio pro defunctis fopra nella-p. I.c. to.

molti?, minore i ou com

uniti, ed inceffantemente pregavano per la pregare per voi. Che fe voi pregate per S. Pietro detenuto (in) prisione da Erode tutti, tutti pregheranno per voi. Si pro te Oratio fiebat fine intermissione ab Ecclesia ad roges tantum, pro te rogabis. Si autem pro Deum pro eo. Act. 12. Il qual nío di pregare omnibus roges, omnes pro te rogabunt . Si per i Sommi Pontefici si è poi sempre man- quidem & tu in omnibus es . Isa magna retenuto nella Chiefa, che di effi fa menforia muneratio eft, ut orationibus singulorum acnel Canone della Santa Mella, e spelle quirantur fingulis totius plebis suffragia . l.

### . LEZIONE SETTIMA.

Della maniera di prepararsi per l' Orazione .

Ual disposizione, o preparazione dee aver chi vuol far Ora-

R. La disposizione ha da essere di due Martire S. Cipriano, calumniato dal suo li Domini super justos & aures ejus in p eces iniquo Giudice di aver conspirato contro corum: Pfal. 33. E S. Giovanni . Ep. r.c. 3. rispole : Tanto è loutano, che noi Cristiani nos, fiduciam habemus ad Deum : O quidtanto differeme dalla nostra, che anzi per esser mandata e jus custodimus, O ea, que sunt preghiam, vent bene da Dro, e maffime, il lu- sizione rimota appartengono ancora il digiuno, e la limofina, per detto dell'Angelo a Tobia: Bona elt oratio magis quam firi Parenti, e per quelli che fono comme [ the fauros auri recondere, c. 12. onde i Magi. con l'Incenso, che è Simbolo dell' Orazio-D. Non si dovrebbe anche pregare per ne, offerirno al Signore l'Oro, e la Miri Defonti, affinche Dio li liberaffe dalle pe lra, Simboli quello della limofina, e quetha della mortificazione, della penitenza

La disposizione prossima per l'Orazione exergre, ut a person's forwarter va. Mach. 12. confifte primieramente nel diffaccare il no-L'infegnò Gesù, Cristo pregando per! il de- stro cuore dalle cose esteriori. Tu autem cum fonto Lazaro. Di quella materia ne trat- oraveris, intra in cubiculum suum, O clause ta S.Agost. nel 1. 18. de Civit. c. 36. e nell' oftio ora Patrem tuum in abscondito : Parole Enchir: ci 110 nel l. de cura pro Mortnis, intese da S. Ambrogio nel nostro senso e ed altrove; già noi ne abbiamo parlato di Questa stanza, dice egli, in cui vuole il nostro Salvatore ch'entriamo non è la stanza fabbri-D. E'ella gola utile il pregare per cata di pietre per noftra abitazione, ma è la Ilanza del cuore, e de' pensieri sempre a noi Ri Rispondo con Si Ambrogio. Se voi preseme, e sempre segreta, ed invisibile agli Pregate solamente per voi, voi larete solo altri, di cui non tien le chiavi altri che

Die

Dio l. de Cain, & Abel c. 9. Ed il Serafico Francesco: Il nostro Corpo è una Cella, l Anima è il Romito, che l'abita per orarvi in solitudine dovunque ella sia, anche in mezzo agli Uomini, pregando il suo Dio, e meditando le sue infinite persezioni.

2. La disposizione prossima per far orazione confifte nella cognizione della nostra propria baffezza, e miferia, e del bifogno Deus propitius esto mibi peccatori.

ducia.

Dio la mondezza del cuore, e la grazia di vi affetti del cuore meritano gastigo; o in far bene quell'orazione a suo onore, e se- segno di pentimento, e di contrizione. Cocondo il suo volere, per utilità nostra, e sì faceva il Pubblicano sopranominato. Si del nostro Prossimo; e per ottener questo; percoteva il petto, e diceva : Signore, siaci gioverà molto l'offerir la nostra orazione te propizio a me peccatore. Così facevano a Dio in unione de' meriti di Gesù Cristo, coloro, che erano stati presenti alla Passioe de' suoi Santi .

miglior modo per far bene l'Orazione.

R. Quel medesimo, che tenne Gesù Cristo nell' Orte prima d'incominciare la grand' opera della nostra Redenzione ..

D. Dichiaratevi meglio. R. Gesù Cristo ord ivi .

1. Con raccoglimento: In horto avulsus

a discipulis suis .. dit in faciem suam .

3. Con fiducia : Pater mi ..

4. Con perseveranza : Oravit tertid, eundem fermonem dicens ..

5. Con raffegnazione: Non ficut epo volo , sed sieut tu , fiat voluntas tua ..

### LEZIONE OTTAVA.

De' Riti, e delle Cerimonie esterne da offerwarfi nell' Orazione.

Ual positura del corpo è più de-

cente per chi ora?

R. Il Rito più comune, e praticato tra' estremo, che abbiamo della Somma Mac- Cristiani è d'inginocchiarsi, e giungere le stà di quel Dio, a cui siamo per ricorrere. Imani a guisa de Rei quando chiedono mise-Vaglia per tutti l'esempio del Pubblicano ricordia, e perdono, come se volcssero dire: in S.Luca a' 18. Publicanus orans in templo, Signore, e Dio mio, che nel voitro Vange-& à longe stans, nolebat nec oculos ad calum lo comandaste a' vostri Ministri di legar le levare : fed percutiebat pectus fuum, dicens : mani, ed i piedi a qualunque Uomo non vestito della veste nuzziale, e gettarlo nelle 3. E' disposizione prossima per l' Orazio- tenebre esteriori; deli non vogliate permetne l'alzar i nostri occhi interiori, cioè dell' tere, che lo corra la medesima sorte, e sia ri-Anima, a Dio, ora confiderando la fua buttato dalla vostra faccia. Ecco che da me Giustizia per concepirne il timor falutare, medesimo mi fon legato, pronto a ricevere ora la sua Misericordia per eccitarci alla si- il gastigo che vi compiacerete di darmi.

Altri si battono il petto, o per dimostra-4. E' disposizione prossima il chiedere a re che per la loro rea volontà, e per i prane del Signore nel Calvario: Omnis turba D. Ditemi ora brevemente qual sia il corum, qui simul aderant ad spectaculum iflud, O' videbant que fiebant , percutientes. pectora sua revertebantur. Luc. 23. Finalmente, dice S. Agostino nel Serm. 8. de Verbis Domini; Tunditur peclus, ut arguatur quod latet in pectore, ut evidenti pullu occultum castigetur peccatum.

Altri orando stendono le mani, o le attraversano al petto in forma di croce, per 2. Con umiltà: Positis genibus, proci- dimostrare di esser puri, e mondi nelle loro opere, e che per i meriti di Gesù Cristo crocefisso sperano di essere esauditi.

D. E' poi egli antico, e frequente tra' primi Cristiani l'uso di orare con le mani

alzate?

R. St. Lo praticarono i Fedeli del vecchio Testamento: Cumque levaret Moyses manus, vincebat Ifrael : Exod. 17: E fu figura delle Vittorie, che i Cristiani dovevano riportare dal Demonio per i meriti del Redentore crocefisso. Ne sa menzione il Real Profeta nel Salmo 122. Extellite manus ve-Stras.

stras in Santla: E nel Salmo 140. Dirigatur | R. Orava genuslesso con la faccia prooratio mea ficut incensum in conspectu tuo: Ele- Itela in Terra. Lo riferisce S. Matteo. Es vatio manuum mearum Sacrificium vesperti- progressus pusislum, procidit in faciem suam, num. Fu in uso tra'primi Cristiani, e lo no- orans, & dicens: Patermi, si possibile est, ta l'Appoltolo: Volo ergo vos orare in omni transeat à me calix iste, Oc. c. 26. E S. Luca: loco, levantes puras manus Oc. 1. ad Ti- Et cum pervenisses ad locum, dixit illis: Oramoth. 2.

ni offervano lo stesso rito nell'orare, cioè d'

inginocchiarsi o di alzar le mani al Cielo .-R. Quantunque ciascheduno de' suddet- situra? ti riti abbia il suo giusto fine, e la sua utilità, non vi è però alcun precetto che ci obblighi portava al fuo Eterno Padre, ed ancora pera feguir più questo, che quello, ed è libero a chè avendo preso sopra di se i nostri peccachi vuol far orazione l'offervar quel rito ti, voleva presentarsi al Padre in forma di che più gli piace. Baita solamente il farla Reo supplichevole. con umiltà, perchè l'orazione di chi s'umilia penetra i Cieli. Così rispose Niccolò Pa- Domeniche del tempo di Pasqua oriamo in pa alle dimande de' Bulgari, come riferisce | piedi? il Baronio ali'anno di Crifto 858,

. D. Non si può però negare, che il pre-

tra' Cristiani .

-: J

dentem adorare, extra disciplinam est.

furrexit de conspectu Altaris Domini: utrum- celesti, che mai non mancano.
que enim genu in terram fixerat, O manus ex- D. Non dobbiamo noi stare col capo panderat in Calum 3. Reg. 8. v. 54.

dixit: Tabitha, furge Oc. Act. 9. 30. 6 Cor. 11. Genustesso orava l'Appostolo S. Paolo D. Qu come si raccoglie dalla sua Epistola agli chi nell'orare?

Efesi al c. 3. e da più altri luoghi.

Appostolo detto per sopranome il Giusto, di del Pubblicano, stimandosi indegni di follecui scrive S. Girolamo; Solus ingrediebatur vargli al Cielo, dove regna quel Dio d'infi-Templum, O flexis genibus pro populo depre- nita maestà che esti offesero. Altri per il cabatur, in tantum, ut Camelorum duritiem contrario gli levano al Cielo, ricordevoli traxisse ejus genua crederentur. De Script, che di lassu dee loro venire il soccorso, che

re?

te ne intretis in sentationem. Et ipfe avulsus D. E' verissimo. Ma non tutti i Cristia est ab eis quantum jactus est lapidis. O positis genibus orabat . c. 2.

D. Per qual cagione orava egli in tal po-

R. Per mostrar la somma riverenza che

D. Per qual cagione noi Cristiani nelle

R. Perchè in quel tempo celebriamo la festa della Risurrezione del Signore, per la gare in ginocchio non sia uso antichissimo quale siamo risorti dal peccato, e dalla morte per grazia di Gesà Critto . Leggete il R. E verissimo . Leggete Tertulliano Can. 2. del Concilio Niceno, S. Ambrogio nel 1. de Corona Militist. 3. dove dice : Se- nel Ser. 62. S. Agost. nell' Ep. 119. c. 15. Oriamo di più in piedi acciocche la nostra D. Non avreste voi esempi di Persone, mente sia più raccolta, ed intenta all'Orache abbiano pregato Dio genufiessi. zione, e per significare che celebrando noi R. Salomone, finito il Tempio, fece genero fomma allegrezza la festa della Risurnuflesso la sua orazione a Dio. Factum est rezione del Signore, dobbiamo altresì solautem, cum complesses Salomon orans Domi- levare i nostri pensieri dalle cose transitorie num omnem orationem, deprecationem hanc, di questa terra alla considerazione de'beni

scoperto, quando oriamo?

Genuflesso ord S. Pietro, quando risuscito R. L'Appostolo comanda che gli Uomi-Tabita. Ejectis amnibus foras, Petrus po- ni orino a capo scoperto, e le Donne no. nens genua oravit : O' conversus ad corpus , E cost si pratica ancora a' giorni nostri . t.

D. Qual deve effer il contegno degli oc-

R. Altri tengono gli occhi fissi alla terra Genuficso parimente orava S. Giacomo per umiltà, e per riverenza, ad imitazione aspettano. Orò in questa maniera il Salva-D. In qual positura orava Gesà Cristo tore, al riferire di S.Giovanni, prima di ri-Nostro Redentore, e nostro Esempla- suscitar Lazaro : Jesus autem elevatis sur-Jum oculis, dixit. Pater, gratias ago tibi quoniam audisti me O'c.c. 11.Ed un'altra volta pure pregando il suo Eterno Padre per la fua esaltazione, e gloria, ord con gli occhi rivolti al Cielo: Hac locutus est Jesus: & Sublevatis oculis in Calum, dixit : Pater venit hora, clarifica Filium tuum, Ov. Jo. 17.

D. Per qual ragione oriamo noi nelle Chiese con la faccia rivolta all' Oriente?

R. Per ridurci alla memoria, che per il D. B Afla forse per orar bene, l'osser-recato di Adamo summo cacciati dal Papeccato di Adamo fummo cacciati' dal Pa-l radiso Terrestre, ed insieme per pregare il tria del Cielo, almeno mediante la peniten-

re ne' modi sopra espressi?

che fin qui si è detto delle maniere, e ceri- mo da lui. monie solite a tenersi nell'orare, si decin-tendere, allora doversi metter in opera, quando l'Orazione si sa in tempo, e luogo R. Ascerto, e sono simili all'ingrato Poproprio, onde se alcuno essendo impedito polo Giudaico, ed a Scribi, e Farisei, rimda malattie, o da qualunque altra cagione proverati quegli dal Signore per Isaia e. 20: non potesse seguir l'uso prescritto di orat Equesti in S. Matteo, e. 15. Populus hie la re in tal positura, e con le sopradescritte bis me honorat : cor autem corum longe est à cerimonie, basta che si umili internamen- me. Che pigrizia è la tua (dice S. Cipriate avanti a Dio, ritirandosi a trattare con no) di far Orazione al Signore con la menlui da folo a folo nella cella del cuore, co- te distratta da pensieri inutili, e profani, me abbiamo detto di sopra.

tro quelli fenza queste non giovano?

ad orare con maggior umiltà, e fervere.

### LEZIONE NONA.

Dell' attenzione che fi ricerca in chi ora, e delle diffrazioni che occorrono nell' Orazione . . . . . .

R. No: Anzi il culto esterno, se non è Signore, che ci faccia degni della beata Pa- accompagnato dall' interno, milla giova. Notate pero che ficcome l'Uomo è comza. Aggiungete, che Gesù Cristo ascese in posto d' Anima ; e di Corpo, così l' Como Cielo verso l'Oriente, come si è motato nel- Cristiano ha la Fede per anima delle operala 1. par. di questo Tomo, col testimonio del zioni della vita sopranaturale; e siccome il Profeta Zaccaria al c. 14. ficcome morì con corpo senza l'Anima resta immobile, ed le spalle rivolte all'Oriente, e la faccia all' inutile, e le dimostrazioni esteriori della Fe-Occidente per invitarci a se. Rileggete ciò de, se non procedono dalla Fede viva, ed inche abbiamo detto nella dichiarazione del terna, restano inutili, e senza effetto. In Simbolo degli Appostoli, il Baron. all' an- simil guisa, il culto esteriore che professiano di Cristo 34.S.Basilio, e S. Gio: Dama-mo a Dio, se non è accompagnato dal cul-sceno da noi ivi citati. D. Se di notte mi venisse voglia di ora- nima delle nostre operazioni sopranaturali, re, son forse obbligato a levarmi, ed ora- è inutile, ed infruttoso. Conviene adunque che noi adoriamo il nostro Dio, e Creato-R. No: Anche David orava tal volta re con l'affetto dell'Anima, e col culto nel letto, e non perciò le sue orazioni la esteriore del corpo, per adorarlo adegua-sciavano di esser gradite da Dio. Ciò però tamente, mentre l'uno e l'altra abbia-

quasi che il pensare che parli con Dio; D. A che servono dunque questi riti debba esser il minimo de' tuoi pensieri? mentre Dio vede, e conosce la nostra vo-Come pretendi di esser udito da Dio, se lontà, e l'intenzione del cuore, se per al tu ne anche odi te stesso ! Vuoi che Dio si ricordi di te quando lo prieghi, mentre R. Servono in quanto a noi per eccitarci su ne anche ti ricordi di te stesso? Cypr. de Orat. Dom.

D. Come adunque si ha da fare, acciò la mente non fi diffragga in penferi nutri li, e vani, e per prepararci ad orare con la dovuta lattenzione per cavar profitto dal-P Orazione?

R. Dob-

scrupoli, le ansietà, e le immaginazioni doci a caso, non le rigettiamo potendo, anzi vane, ed inutili, abbandonar tutti i nostri af- ci tratteniamo in esse con avvertenza; o pufari secolari nelle mani della Divina Prov-videnza, per non pensar ad altro che a Dio, Matt. 6. Questo è, al dire di S. Agostino, o per nostra negligenza, quando intraprenun entrare nel noltro Gabinetto, e pregar diamo di far orazione fenza far prima la doivi il nostro Padre di nascosto, ed a porte vuta preparazione. chiuse, cioè (come spiega il medesimo San- Tutte le distrazioni che procedono da to ) col resittere al nostro Senso, affinche per queste cause, sono colpevoli, e peccaminoesto le cose visibili non penetrino ne nostri se per volontaria, e deliberata irriverenpensieri, e la turba de'vani fantasmi non za; e perciò dobbiamo accusarcene nella diffurbi chi ora, o ne diffrugga i fanti affet- Confessione, massime quando accadono ti , 1. 2. de Ser. Dom. in Monte c. 6.

Orazione.

3. Dobbiamo fupplicare il Signore, che si degni di darci la mondezza del cuore, e la si trattiene nelle distrazioni di questo genegrazia di far bene l'Orazione; come già si re mentre ode la Santa Messa ne' giorni di è detto nella Settima Lezione di questo precetto, orecita il Divino Ufficio, a cui capitolo.

accadesse nondimeno che fossimo distratti Chiesa. nell' Orazione, che avrebbemo a fare?

R. Dobbiamo confonderci avanti a Dio delle distrazioni. della nostra debolezza, e miseria: resistere

cui fono obbligato di dirle?

pa dell' instabilità del vostro cuore, e ne cusi come gli detterà la coscienza. chiediate perdono a Dio recitando il Salmo D. Come posso star attento, quando non Laudate Dominum omnes Gentes, o altre si-intendo l' Ussicio che recito, ne se Orazioni. mili orazioni .

D. Quali sono adunque i pensieri vani, o R. Purchè voi abbiate volontà di progale distrazioni colpevoli della mente, delle re il Signore, e proccuriate di ben pronunquali dobbiamo accularci nella Confessio- ziar le parole che dite, non dubitate. Idnc.

R. Dobbiamo in primo luogo cacciar R. Sono le volontarie, così dette, o per-dal noltro cuore i pensieri del Mondo, i che le cerchiamo da noi medesimi, o venen-

nell' Orazione che ci appartiene d'obbligo, 2. Dobbiamo confiderare con viva fede, e per spazio notabile di tempo, come per con chi, e di che cosa andiamo a trattare nell'elempio nel tempo che si ode la Santa Mes. fa in giorno di Domenica, o di altra Festa di precetto,e per buona parte di ella. Anzi chi è obbligato, non foddisfa in alcun modo D. Ma se con tutte queste preparazioni alla sua obbligazione, ed al precetto della

D. Infegnatemi come ho da confessarmi

R. Dite in questo modo: Padre, ho avuto alle distrazioni ogni volta che ce ne accor- varie distrazioni nel recitare l'Officio Canonigiamo, battendoci il petto, o dando altri fe- co,o nell'udire la Santa Messa, o nelle mie oragni di dispiacere, ad esempio del gran Pa- zioni. Veramente erano contro mia voglia, ma triarca Abramo, che non perdonava a dili- contuttociò me ne accuso, perchè non ho usata genza veruna per cacciar gli uccelli impor- la dovuta diligenza nel prepararni all' Oratuni, che si avventavano alle vittime del zione, e non sono flato follecito a cacciarle con Sacrificio : Descenderuntque volucres super me dovevo. O pure: Mentre orave, sono entrated cadavera, O' abigebat eas Abraham.Gen. 15. in discorsi vanized impertinenti, o pure mi son D. Mi accade bene spesso di orare conti-nuamente distratto, senza potervi sar risses la jone, dalche ne è succeduto che ho satto una sione sino al fine. Hò io da ripeter le mie parte notabile dell'Orazione senza attenzione orazioni, massisse quando sono orazioni, Ovvero: Quantunque mi sossi preparato per l' Orazione, ho patito contuttociò varie distra-R. No, purche prima vi fiate prepara- zioni, ed accortomi di effe fono stato negligento all' Orazione nella maniera che si è detto te a cacciarle , o pure a raccogliermi , e rimetdi sopra; ma basta, che vi rendiate in col- termi ec In poche parole ciascheduno s' ac-

che leggo?

dio v'intende, e vi esaudirà, se la vostra intenintenzione sarà buona. Come il Serpente è pronta al servizio del Signore. non intende, e pur resta incantato dalle pa- D. Non avreste un esempio a questo prorole dell' Incantatore ; in fimil guisa il Dia- posito? volo resta vinto, ed in certa maniera in- R. Sì Recitava il Divino Ufficio S. Gercantato dalle Orazioni degl' Idioti . E' pen-'trude con le sue Suore, e singolarmente susiero dell' Abate Pastore nelle Vite de' diavasi di pronunziarne le parole distinta.

Santi Padri.

Latina, e pure quando cantavasi il Deus rie distrazioni, attristavasi, dicendo tra di se: in adjutorium meum intende, o altri versetti Qual frutto posso io sperare da que ta mia fimili, vedeva il Demonio, tutto spaventa- attenzione congiunta a tanta initabilità? to fuggirlene, e s'accorgeva dell'efficacia Non volle lasciarla lungamente in questo. delle Sacre Preci per cacciar i mostri infer- affanno il Divino suo spolo, ma apparendonali, quantunque quelli che le recitano non le le presentò il proprio suo Cuore, Tesoro. ne sappiano il significato. Tommaso Can-ld' ogni bene e d'ogni consolazione, e beatitip. nella Vita di questa Santa.

un', Idiota , che di un Letterato...

tion abbondi la divozione, e per il con-lobbligo il Divino Ufficio, sapendo la favo-trario più siamo distratti una volta che l'al-revole inclinazione del Cuore di Gesù, potra nell' Orazione. Che si ha dunque da sa-trebbe nel fine di esso pregarlo in quelta, o. re? forse abbandonare i soliti esercizi, fin-simile maniera. Signore mio Gesù Cristo, sia.

zioni?

R. Anzi no : perchè la vera maniera di orazioni , tali quali fono , tepide , e distratte , acquistare la divozione, si è l'orare indefel- al vostro amabilissimo Cuore, affinchè le corfamente, e facendo in questa maniera sap-regga, ed emendi, e le faccia degne della sua piate, che se vi mancherà il gusto, e la divo-Itima . Ve le offeriseo per la salute di tutti in zione fensibile, non vi mancherà certo il unione di quella perfettissima attenzione, con: frutto dell' Orazione. Il Volgo, attribuisce la quale voi lodaste, e pregaste in terra il vostro. falfamente il bel nome di Divozione a quel EternoPadre. Degnatevi, vi prego, di vi ponguito sensibile, che talora si prova da chi dere, seddisfare, e supplire abbondantemente. ora, ma l'Orazione può bene star senza que-l*per. me , e così sià .*flo interessi to compagno, che non gli è ne-l

D. A quel che sento, par che uno possa cessario in modo alcuno, anzi alle volte ne esser veramente divoto in mezzo alle aridi-

diminuisce il merito; e però Iddio lo dà, e lo tà, ed alle distrazioni, toglie, a chi, e quando gli piace. R. Senza dubbio. Se voi avete usata la

D. Mi pare però di non orare con frutto, dovuta diligenza nel prepararvi, e in quanquando provo queste aridità di spirito. | to a voi desiderate d'aver la tenerezza del

R. Voi fete in grande errore. Perche cuore nel Divino fervizio, e se per altro fate: ficcome le diffrazioni, involontarie non im-virilmente le vostre, parti, nel resistere allepedifcono il frutto dell'Orazione, così le distrazioni, al certo voi fiete divoto, perchè aridità, dello spirito, non ne impediscono il la divozione non è altro, che una certa provalore, ed il merito, quando la volontà tezza, ed inclinazione della volontà umana. alle

ed attentamente; ma provando ancora lei

Non intendeva Santa Lutgarde la lingua ( tal è la debolezza dell' umana natura) vatudine, dicendo: Ecco il dolci fimo mio Cuore, Interrogato il Beato Giordano, fe a che io presento agli occhi della tua mente, af-Dio piacevano le preci delle Vergini a lui finche tu con fiducia vicorra a lui, e gli racco-dedicate, che per l'ordinario non ne inten-mandi le tue azioni; egli darà loro quella perdono la significazione, rispose: Non è di mi-sezione che gli manca per renderle gradite a nor prezzo una gemma per esser in mano di miei occhi. Egli sà, e conosce la fragilità, e deun rozzo Contadino, o di un perito Giojel-bolezza dell'umana natura, e sta sempre con liere che ne conosce il valore: Così le Sacre gran desiderio aspettando le suppliche della Preci sono di ugual valore si nella bocca di tua lingua,o del tuo cuore per supplire del suo, ed ajutarti a compire tuttociò che da te fieffa, D. Non potrete però negarmi, che più non puoi. Però chi recita per divozione, o per-

chè la divozione ritorni, o partano le distra- le propizio a questo povero,e miserabile pecca-

tore. Io raccomando, e consegno queste mie

si rende più sincera, e più perfetta, purche tu, o figlia, per qualunque tentazione ch' ei perseveri costantemente nelle buone opere, ti suggerisca, non ti prender fastidio, ma sta ene' fanti efecizi . Vedete ciò che della coffante ne' fanti defideri, e nella buona vo-Carità, cagione prossima della divozione, lontà quanto puoi : poschè il tuo istesso deside-

fto proposito?

alcun pufto, o confolazione ne' loro più eferci- ti fuggerifce . zj, e contuttociò perseverano sedelmente in effi, considerando che la mia bontà sia per gradirli , come è in effetto . Molti vi sono , cui se partir 'confuso? si concedesse il gusto e la consolazione interna. nulla gioverebbe loro per la salute eterna, ed i meriti loro molto si diminuirebbono. Blos. in lunque strepito che sentisse non era bastan-Monil. Sp. c. 3. §. 3.

D. Da che nascono le aridità, e le distrazioni che proviamo nell' Orazione?

R. Dalla debolezza, ed infermità della natura umana, corrotta per il peccato di tissimo sasso alla volta del Santo con tanto Adamo, per il quale di Celeste, e Divina ch' fracasso, che tutta la Chiesa ne stremise quel era secondo lo spirito, è divenuta terrena, e che è più, gli cadde così vicino, che ne tocschiava delle sue passioni, così permetten- cò la veste. Ma vedendo che per tutto ciò do Dio per suo giusto giudizio, che non non si moveva in modo veruno, pieno di avendo voluto ubbidire, e foggettarfi al suo consusione, e di dispetto urlando, e gridan-Creatore restasse per l'avvenire impania- do di là si tolse. The. de ap. 1. 3. 6. 12. ta nel fango della sua corruzione, onde appena, e non senza grandissimi ssorzi potesse mune co Santi Fratelli Lupicino, e Romauscirne una volta. Di là prende l'origine l' no quando da principio si posero a menare incostanza dell' immaginazione nostra, che insieme una vita santissima nel Deserto di a briglia sciolta corre dietro agli ogget. Loreo, vivendo di sole radici d'erbe. Arrabti mondani, e tanto di raro fermali a con-templare i celesti. Di la nasce tanta aridità Campioni di Cristo, penso di atterrarla co' nell'intelletto, che appena sà concepire un sassi . Ed in fatti ogni volta, che i Santi Giobuon pensiero, o formare un sano discorso vanetti piegavano le ginocchia a terra per secondo il dettame della ragione; onde poi far orazione, rovinava loro sopra una furionon è maraviglia, se la volontà guidata da sa tempesta, per la quale bene spesso restavalumi sì scarsi, si muove tanto pigramente no pesti, e seriti con estremo dolore. Final-

ta dal Demonio?

R. Sì,e l'intenderete dal seguente esem- al tom.8. pio. Esfendo un giorno S. Brigida tormentata più del solito dalle distrazioni, appare tar negozi temporali nel tempo dell'Ora-

alle cofe appartenenti al Divino fervizio , spia invidiosa del genere umano adopra ogni e questa in mezzo alle aridità , e distrazioni arte per disturbare i Fedeli quando orano. Ma diremo nella Parte 3. cap. I .Lez. 2. Tom 2 . rio, e la tua diligenza , faranno riputati , co-D. Non avreste anche un esempio a que- me fe in effetto avessi fatto orazione ; e quantunque non pote fi cacciar del tutto le impure - R. Sie non diffimile dal precedente . suggestioniche allora ti occorrono, non perciò Diffe una volta Nostro Signore a Santa lascierai di effere coronata in Ciel o per quella Gertrude : Vorrei she i miei Eletti si persua- resistenza che fai nel rigettarle . In quella madessero che le loro buone opere, ed i fanti eser- niera tu vincerai il nemico con le sue armi, sizi mi sono più cari quando essi mi servono a purche tu non consenta alla tentazione, e veproprie spese. Tali sono coloro che non sentono ramente ti dispiacciano i rei pensieri che

D. Non vi fu mai alcun Santo, che tentato dal Demonio nell' Orazione lo facesse

R. Sì. Era il glorioso Patriarca San Domenico tato intento all' Orazione, che quate a rimoverlo . Volle provare il Demonio se gli veniva fatto di vincerla una volta, ed appostatolo, che di notte orava in Chiesa, gettò dal più alto di essa un grande, e pesan-

dietro i fanti desideri, e le buone opere. mente non desistendo essi dall' Orazione. D. Le distrazioni non procedono tal vol- svani affatto l'impeto del Nemico, nè mai più osò di molestarli. Greg. Tur.cit. dal Lip.

D. Andavano poi cauti iSanti di non tratvele nostra Signora, e gli disse : Il Demonio, zione, per non dar occasione di distraersi?

R. Sì. Orando un giorno S. Ignazio di che Dio è presente, e fatele come se da voi Lojola nella sua Camera venne a cercarlo si vedesse . Non lo perdette mai di vista il nel lib. 5. della Vita di questo Santo.

- D. Quali persone patiscono maggior molestia dal Demonio nelle loro orazioni?

R. Le Persone giuste, e di vita inno-negligentemente come molti fanno cente.

D. Per qual cagione?

nime, come lui, non potrebbe effer favo-Santo cap. de orat. 23. April.

corrono nell' Orazione.

affatto dalle distrazioni, vi sono però al- di raccogliere la vostra mente. cuni rimedi per reprimerle , e moderarle.

di esse a modo di Passeggiero, e Pellegrino, colti nell' orazione. Non avreste alcuncome configlia l'Appoitolo: Reliquem est, motivo per consolarli? bentes sint : O qui emunt, tanquam non va la Santa Madre Tercsa di Gesà, occupapossidentes: O'qui utuntur hoc mundo, tan-ta allora nelle fondazioni de' fuoi Monastequam non utantur . 1. Cor. 7.

il Portinajo, e picchiò per tre,o quattro vol-, Real Profeta, benchè occupato nel govert te la porta, ma non sentendo rispondersi si no di un Regno amplissimo in Oculi mei pose a picchiar più forte, tantochè il Santo semper ad Dominum. Psal. 24. Per conserlevatoli dall'Orazione gli aprì, dicendo: var questa corrispondenza tra Dio, e Vois Che cercate da me? A cui il Portinajo : Vi gioverà molto l'aver in pronto alcune Orareco diste, o Padre, alcune lettere venu zioni giaculatorie, ed il riflettere spesse te dal vostro Paese. Le prese senz' altro di- volte fra'l giorno sopra le vostre operaziore il Santo, ne chiuse di nuovo la porta, e ni, e massime sopra le più gravi, ed imgettatele, fenza aprire, ful fuoco, ripigliò portanti, o che fogliono tenervi occupall'intermessa Orazione. Pietro Ribaden to più lungamente, o distraervi con magà gior facilità.

3. Preparatevi all'orazione seriamente. le con diligenza, e non per consuetudine, e

4. Chiedete a Dio di buon cuore la grav zia di star attenti, e pregate il vostro An-R. Il B. Egidio, uno dei primi Compa- gelo Custode, che voglia difendervi dalle gni di S. Francesco, interrogato per qual tentazioni del Demonio, e dalle distraziocagione il Demonio cerchi più di diffurba-ni. Dopo l'Orazione chiedete perdono a re l'Uomo quando ora, che quando fa qual Dio della negligenza usata; e pregatelo: si sia altra buona opera, rispose. Quando un che non risiuti la vostra orazione, bench? Uomo muove lite ad un altro avanti il Giu-fredda, e piena di molti difetti, e mancadice, colui che vien chiamato in giudizio, menti, ma l'esaudisca per la sua infinita clefa ogni sforzo, affinchè la fentenza non sia menza. In molti le distrazioni si fermano proferita contro di se. Così sa il Demonio. per abito, e perche non le cacciano da prin-Egli citato in giudizio avanti a Dio da chi, cipio, o le trascurano come cose da nulla, ora, o per se stesso, o per altri, teme del- ma quando poi la mente vi è assuesatta; alla sentenza, che per un Assassino delle A- lora s'accorgono se sia facile lo fradicarle :

revole, e perciò adopera mille raggiri per mente a certi luoghi determinati dell'oraannullare il processo, e screditare il suo zione, come per esempio, al fine d'ogni decompetitore. Il Sur. nella Vita di questo cina, se recitate il Rosario, e al fine d'ogni Salmo se recitate l'Ufficio: e per ri cordar-D. Infegnatemi ora, fe vi piace, i ri-lvene inchinatevi quando dite il Glorio Pazmedj opportuni contro le distrazioni che oc- eri, o Per Dominum nostrum, al fine delle Orazioni, o pur giungete le mani, o fate R. Egli è molto difficile ad un Uomo oc- altro fegno di riverenza a vostro piacere, per cupato negli affari del Secolo il liberarfi cui vi venga in mente, i che allora è tempo

D. Molti, impiegati negli affari del Mondo, o negli affari di Stato, o ne' traffi-In primo luogo distaccate il vostro affet- chi , o nel governo della famiglia , soglioto dalle cose di questo Mondo, e servitevi no dolersi di non poter star attenti, e rac-

ut O qui habent uxores; tanguam non ha- R. Si: Considerando io una volta (diceri) con quanta purità, e femplicità d'animo 2. Ricordatevi in tutte le vostre azioni , viva chi si tien lontano dagli affari , le da

nego-

plia: Proccura solamente che la tua intenzione postulatis sia retta in tutte le cose, e rivogli gli occhi a me spelle volte affinche tutte le tue azioni se- l'Orazione sia necessaria? no conformi alle mie .

velontà .

### LEZIONE DECIMA.

Della necessità dell' Orazione, e dell' . eccellenza di esta,

Poi cosa necessaria l'uso dell' Orazione?

R. Non v'è dubbio, che Dio potrebbe perseveranza nel bene per aver abbandoprovvederci abbondantemente d'ogni cofa, nato l'ufo dell'Orazione? fenza effere da noi richiesto, come appunto oportes, che significa necessità.

mezzo dell' Orazione?

negozi, e per il contrario riflettendo alle tionem, O jejunium; Matth. 17. E nel Salmo angustie che provavo come cinta d'ogni in- 104. Et dixit ut disperderet eos : si non Moytorno dal peso di tanti negozi, udii una vo- ses electus ejus sterisses. E nell'Ep. di S. Gia-ce che mi disse: Non si può sar altro; o Fi- como al 4. Non habetis, propter quod non

D. Chi ha infegnato col fuo efempio che

R. Il medesimo Figliuolo di Dio, che Un'altra volta pure; mentre dubitava se orando passava non solamente i giorni, ma fosse cosa migliore, e più grata a Dio l'at eziandio le notti intiere, avvisando nel metendere del continuo all' Orazione, polla desimo tempo i suoi Appostoli dell'imporda parte qualfivoglia occupazione efferio- tanza di farla in ogni luogo, ed in ogni temre , sentì a dirsi : Non pensare che il tuo van- po : Vigilate , omni tempore orantes . Luc. 21. taggio, o profitto in questa vita confista nel Il de fu da esti elattamente posto in praticercarmi, e godermi, ma bensì nel fare la mia ca, ed infegnato con gran premura sì a viva voce a' loro Discepoli, sì a tutti noi ne' loro Scritti . Sine intermissione orate, diceva 1 Appollolo. 1: Theff. S. E.S. Giacomo: Si quis vestrum indiget Sapientia, postulet in fide e. 1. Leggete la fua vita, e l'affiduità che aveva nell' Orazione, nel Brev. Rom. al 1. di Maggio.

D. Non avreste qualch'esempio notabile perdichiararmi, che alcuni perdono la

R. Terribile è l'esempio che si racconta fa verso gli animali irragionevoli; ma ha dal Cantipratense. Ho conosciuto (dice voluto, che noi le preghiamo per nottra quell'Autore)un Uomo il più umile de iuoi utilità, perchè orando li efercità la Fede, tempi, pieno di carità, fobrio ed all'inente, fi fortifica la Speranza, e s'infiamma la Ca-pietoto verso i Peveri, amico della propria rità. È veramente l'ordine della Divina mortificazione nemico ed alieno al fommo Provvidenza vuole, che molte cofe, non d'ogni macchia fenfuale. Ciò quanto a' doni folamente utili, ma eziandio necessarie per gratuiti. Quanto poi a'dom naturali, la bonil conseguimento della nostra eterna salute, tà di Dio l'avea si altamente favorito, che non s'impetrino da Dio se non mediante pareva che nulla di persetto gli mancasse. l'esercizio dell'Orazione. Di questo genere Era egli però per il suo Celibato, e per la sua sono il dono della perseveranza, e la grazia Santità comunemente onorato, e rispettato di vincere le tentazioni : Orate ne intretis da tutti, tatoche parlandomi di lui una volin tentationem, e altre simili . Leggete S. ta un grand'Uomo, ebbe a dire, che qualun-Agost, nel l.2. de bono pensev- c. 16. Ciò sup- que volta lo vedeva, pareagli di vedere non polto,non rimane più luogo di dubitare, che un'Uomo, ma un Angelo. Ma che ne è avl'Orazione non sia solamente utile, ma in-venuto Noi l'abbiamo veduto poi (segue à sieme necessaria secondo la sentenza del dire quest'Autore) à declinare poco a poco. Salvatore in S. Luca a' 18. Oporter femper dal suo primo servore, e cadere in una sì orare, O' non deficere, dove notate la parola grande ingratitudine verso Dio', che più no . | curavafi di udire la S.Messa, e non solo spa-D. Per qual ragione dite voi, effervi mol- rì da lui ogni, vestigio dell'antica pietà, ma te cofe che Dio non concede, se non per non vi su immodezza, o lordura carnale così detestabile, in cui non s'immergesse senza R. Perchè la Scrittura l'insegna : Hoe vergogna, o ritegno . E d'onde mai una mue genus Demoniorum non ejicitur n'ifi per ora- tazione sì funesta? Se non perchè s'aliend

dall'Orazione, e presumendo delle sue sorze tibile, ed immortale? Considerate adunlasciò di ricorrere a Dio, e di chiedergli il que, che l'Anima prende il suo ristoro dall'

Principe degli Appolloli, che dimenticato tre Persone Ecclesiattiche prendono sorze dell'avviso del suo Divino Maestro : Orate per ben condurre i loro negozi, e per assatine intretis in tentationem, giunse a rine-carsi per la salute del Prossimo. lo vi parlo garlo.

terriscono; ma dichiaratemi, se vi piace, tersi da' Prelati, e da' Parrochi esercitare

effere.

litudine : Siccome una Città, che non hat- egli ) quarit charitas veritatis ; negotium jutorniata di muraglie, cade facilmente in flum Juscipis necessitas charitatis; sed nec sic potere del suo nemico: Così un'Anima non omni modo deserenda est veritatis delectatio, dilela dall'Orazione', cade facilmente in ne subtrabatur illa suavitas, & opprimat potere del Demonio, che vi fonda una Co-lista necessicas. Quanto esattamente poi metlonia di vizi d'ogni forta. S. Gio: Grif, l. 2, teffe in opera il luo configlio, ne potrete de orando Deo,

D. A chi appartiche in particolare l'at- Confessioni cap. 40.

tender all'Orazione?

Qui vult cum Deo semper esse, frequenter demus, cum Deo ipso loquimur; cum verè legi- per esortarlo a ciò che diciamo, ma insieme mus, Deus nobiscum loquitur. Omnis prose- per somministrargli materia da escreitarsi Elus ex meditatione, O' lectione procedit. 1. 3. dopo gli affari del fuo governo. Sent, c. 8.

dine a' Prelati, o altri Ufficiali Ecclesiasti- utilità, e necessità? ci, a' quali la moltitudine de' negozi ruba ill. R. Non potevano esortarla di più. Nel

tempo destinato per l'Orazione,

mantenimento delle grazie già ricevute. Orazione, ed il fuo ripofo dalla Contempla-Non andò lontano da simil disgrazia il zione, ed ambedue insieme i Prelati, e le alco' Santi Padri Agollino, Gregorio, e Ber-D. Voi dite cose, che in estremo mi at- nardo, che d'accordo conchiudono, non pocon qualche similitudine, come ero possa degnamente il loro ufficio senza l'ajuto deli' Crazione, e Meditazione . Udite S. Agost.

R. S. Gio: Grif. si spiega con questa simi- all, 19. de Civ. c. 19. Otium fanelum (dice venir in cognizione dal libr. 10, delle fue

Al grande Agoitino fi fottofcrive S. Gre-R. Alle Persone Ecclesiastiche, che sono gorio nel 1. 2. c. 2. de cura Pastor. Sie restor mediatrici tra Dio, e gli Uomini, e stipen-singulis compassione proximus, pre cunctis diate a quello fine per mezzo de Benefie , contemplatione suspensus ut & per pietatis di altre pie fondazioni, e perciò l'Orazione, vilcera in se infirmitatem exterorum transsee. lo Studio dovrebbono essere l'occupazio-ne ordinaria, e continua de Sacerdoti; l'Ora-sum quoque invosibilia appetenda transcen-zione, per trattare con Dio gl'interessi del dat. È per confermare la lua sentenza, ap-Popolo, e lo Studio, per poter infegnar a'Po- porta due esemp. L'uno di Mosè, che enpoli ciò che Dio richiede da essi, In quella trava nel Tabernacolo per trattar con Dio, maniera riesce a' Sacerdoti di non disco-le ne usciva per provedere a' bisogni del suostarsi mai dalla presenza di Dio, perche Popolo. L'altro del Salvatore, che dopo aorando parlano con lui, e studiando, o leg- ver faticato tutto il giorno nel predicare, gendo l'ascoltano come insegna S. Issoro: passava le notti intiere nell'Orazioni.

S. Bernardo scrisse a Papa Eugenio i cinbet orare, frequenter O' legere: nam cum ora- que libri de consideratione, non solamente

D. Anno poi mai la Scrittura, ed i San-D. Tutto va bene, in ordine a' Sacerdo-ti-Padri parlato con lode dell'importanza ti disoccupati, e liberi, ma non già in or-ldell' Orazione, de' fuoi frutti, e della sua

libro di Tobia protetto l'Angelo Rafaele . R. Non vi è anche veruno tanto occu- di aver presentato lui medesimo l'orazione pato negl'affari temporali, che non trovil di quel S. Vecchio al Signore; Quando orain tutto il giorno qualche spazio di tempo bas cum lachrymis ( feeliebas mortuo Cc. per riborare il corpo col cibo. Or ditemi : ego obsuli orationeni suam Domino. Tob. 12. A chi siamo più tenuti? Forse più al corpo Enegli Atti degli Appostoli si riferisce, che fragile, e caduco, che all'Anima incorrut- Cornelio Centurione vide manifettamente

l'An-

con nectu Der. Act.

primo avendone tatto Il quento, per qualife li, ec. ragione il Precurfore Battilta infegnaffe li, ec.

S. Efrem nel Serm de Virgin dice: Dene lasciasse a noi la formula, risponde : sidera l'Orazione, che è un colloquio sami-Che S. Gio: Battilla non volle metter la gliare con Dio: perchè ogni pura, e fanta orafua orazione quali terrena, al confronto zione tratta famigliarmente con Dio. L'oradell'Orazione Dominicale, e compendio zione di coloro che perfettamente defiderano di tutte le altre orazioni, e delle Dottrine Dio, penetra con grand' allegrezza, e fiduceletii. Ideò nec extat, in que verba docue- cia lo stesso Cielo. In essa si rallegrano gli Anvit Joannes adorare, quòd terrena caleflibus sell, e gli Arcangell, e la collocano avanti cesserit, qui de terra est, inquit, terrena sa- il Trono del Santo, ed eccesso Signore di tuttur, O qui de calis a lest, que vidit, ea lo- it. Ed in un altro luogo : L' Orazione è la quitur. Et quid non caleste quod Domini est, guardia della temperanza, il freno dell'ira-Christi est; Ut hac quoque orandi disciplina Rondia, e della superbia, il rimedio dels' E poco appresso: Neque enim propria tan- odio, la possunza del Regno, l'insegna triontun orationis officia complexa est veneratio- fale della guerra , l'Astlo della Pace , il Si-nem Dei, aut hominis petitionem, sed omnem e jillo della Virginità , la sede del Matrimopene fermonem Domini, omnem commemorationem discipline, ut revera in oratione brevi wium totius Evangelii comprehendatur .

S. Cipriano così ne parla: Quali, e quanti fono , o Fratelli carifimi , e quanto grandi Milter; che fe contengono nell'Orazione Dominicale, molto breve veramente, evistretta nelle parole, ma altrettanto più copio fa di virtù, come compendio di celeste dottrina, in cui uulla manca di ciò che noi colle nostre prephiere,ed orazioni dobbiamo chiedere da D.o.

S. Gregorio Nisseno ne discorre con i feguenti Elogi. L'Orazione è la robustezza In tutta la vita umana non v'è cosa più prede corpi , l'abbondanza delle case , la retta ziosa dell'Orazione , costituzione delle Leggi, e della Giustizia nelle Città, la forza de Regni, il trosco della guerra, la ficurezza della pace, la riconciliazione de discordi, la conservazione de Congiunti . L'Orazione è il Sigillo della Virginità, la Fede del Matrimonio, lo Scudo forte nelle trib lazioni? Sii Uomo d'oraziode' Viandanti, la guardia di quei che dormono la fiducia di quei, che vegliano, la fertilità degli Agricoltori , la falute de Navi- scoprire i lacci , e gli iuganni del Demonio , ganti , la condizione d'un medesimo onore ed uscirne libero? Sii Uomo d'orazione .Vuoi con gli Angeli

S. Gio: Grisostomo nel lib. 1. de orando Deum . Chi non istupirà, o non si maravi-

l' Angelo, che l'afficurava dell'efficacia glierà di tanza benevolenza di Dio verso di delle sue orazioni: Oraziones tue, O elee- noi nel farci degui di parlate con lui, o di mosyne tue, ascenderunt in memoriam in esporgli i nostri desideri? Imperocchè tante volte veramente parliamo con Dio, quante Veniamo ora a' Padri Antichi . Tertul- volte attendiamo all'Orazione, per la quale liano, e S. Cipriano, due de' più antichi fiamo fatti compagni degli Angioli, e par che di essì, composero un libro intiero in com- ci folleviamo da tutto ciò che abbiamo di mendazione dell'Orazione Dominicale. Il comune con gli animali irragione voli. Imprimo avendone fatto il quesito, per qual perocche l'Orazione è l'ufficio degli Angio-

nio , la difefa de Viandanti , la feutinella de Dormienti , la fertilità degli Agricoltori , la falute de' Naviganti , l'Avvocata de' Rei, la consolazione degli assutti, l'allegrezza de lieti, il conforto de piangenti. Dipoi passa a confermare il già detto con esempi, dicendo:L'Orazione iprì al Profeta Giona una Cafa nel ventre della Balena; ricondusse il Re Ezechia dalle porte della morte alla vita; e converti le vampe del suoco in venticelli, ed in rugiada foavi a' tre Santi Giovanetti nella foruace di Babilonia . Indi conchiude,

La forza dell' Orazione, dice S. Bona. ventura, è inestimabile per impetrar il bene; P fchivare il male. Vuoi tu sopportar le avverfità con pazienza? Sii Uomo d'orazione .. Vuoi tu vincere le tentazioni, ed esfer ne : Vuoi tu metterti fotto i piedi i tuoi difordinati affetti? Sii Uomo d'orazione. Vuoi tu tu servire virilmente a Dio, e perseverare nel fuo fervizio fino al fine? Sii Umo d'orazione : Vuoi tu finalmente fradicare i vizi dalla tua Anima, ed introdumoi le fante virtù ? Sii Leggete S. Agostino de bono persev. c. 6.

Uomo d'orazione .

L'Orazione, dice S. Giovanni Climaco, se si considera in ordine alla sua natura, e conseguisce con l'Orazione? condizione, è una conversazione famigliare, consiliazione con Dio, è Madre, e figlia in vengono. L'Orazione è quella, che divisio si me delle lagrime, il perdono de peccati, le acque, che risuscitò i Morti, che speciil ponte per valicare il torrente delle tenta se l'ardore della sornace Babilonese, che ni, eflinzione delle guerre, ufficio da Ange-li, alimento dello spirito, allegrezza sutu- de, alla Maddalena, al Pubblicano, e ad avanzamento, e profitto spirituale, nutri- fanità, la quiete, e la tranquillità della mento dell'Anima, illustrazione della mente, vita, l'abbondanza de' frutti della Terra, de' Monaci, Tesoro degli Anacoreti, modera ne o spirituale, o temporale, che da lei zione dell'ira, ec.

### LEZIONE UNDECIMA.

Dell'utilità dell'Orazione .

Uanti, e quali sono i frutti, che ci provengono dall'Orazione ? R. Sono grandissimi, ed innumerabili,

mo folamente alcuni de' principali. Il primo frutto dell'Orazione si è l'ono-.re, che con essa noi diamo a Dio, mercecche l'Orazione è un atto singolarissimo essi, che poi su Priore di Chiaravalle; e di Religione, col quale ci dichiariamo Ser-morì in opinione di santità, su' assalito vi, e Sudditi di Dio, riconoscendolo per da una grandissima tentazione. Dalla manostro supremo Signore, e per Autore, ellinconia, che gli apparve nel volto, se ne Dispensatore di tutti i beni, da cui dipen- accorse uno de Compagni, e l'interrogò de la nostra conservazione, e salute; e della cagione, a cui egli: Mi dice il cuore, Incenso, solito di ardere solamente in osse- allegro. Ciò riferito al Santo, entrò in una quio della Divinità : Dirigatur oratio mea Chiesa che trovò vicina alla strada, e si poficut incensum in conspectuauo. Pfal. 140. Se a far orazione per lui, e trattanto Gos-

& Epist. 105.

D. Qual è l'altro frutto, che da noi si

R. 2. Con l'Orazione noi impetriamo edana unione dell'Uomo con Dio; ma consi-derata in ordine alla sua sorza, ed essicacia, altri; e però è chiamata da S. Agostino, E la conservazione di questo Mondo, la ri- Chiave del Cielo, e di tutti I beni che di là zioni, riparo contro l'impeto delle affizio-domo la fierezza de' Leoni, che impetrò il ra, azione sempiterna, seaturigine di tutte altri molti. Da essa noi dobbiamo riconole virtà , conciliatrice delle grazie Divine, scere la vittoria contra le tentazioni, la sicurezza a disperati, dimostrazione di spe- la serenità dell' Aria, la prosperità degli ranza, rimedio della malinconia, ricchezza affari ed in una parola, non v' è alcun benon ci venga; e se ciò non basta, aggiungete, che porta seco per l'ordinario una dolcezza, ed allegrezza singolare, che è quel frutto, di cui parlava il Salvatore. dicendo : Petite O accipietis, ut gaudium vestrum sit plenum . Jo. 16.

D. Non avreste un esempio a questo

proposito?

R. Avendo S. Bernardo con le sue perma noi per maggior brevità ne accennere- fuafioni, e col fuo esempio indotto diverse Persone nobili, e letterate a rinonziare al Secolo, viaggiava con esse alla volta del fuo Monastero, quando Goffredo, uno diperò la Scrittura paragona l'Orazione all' rispose, che mai più in vita mia ho da esser Questo è il frutto, che da noi pretende il fredo, vinto dal tedio, si addormento so-Signore per bocca del Salmista: Invocame pra d'un sasso, e gli altri Compagni si tratin die tribulationis: eruam te, O' honorifitenevano suori per aspettarlo. Finita l'ora-eabis me. Psalm. 49. Aggiungete, che l'zione, svegliossi altresi Gossfredo, ma tutto Orazione è un contraffegno evidente del mutato da quel di prima ed altrettanto più nostro bisogno, che mantiene continua- allegro di tutti, quanto di tutti era stato mente in noi viva la memoria del nostro più malinconico; onde effendogli dal Fra-Clementissimo Signore, e Benefattore le amichevolmente rimproverata la pri-

miera triftezza, rispole, che se prima gli Adhuc esca corum erans in ore ipsorum, O' pareva di mai più aver ad effer allegro, al-ira Dei afcendu fuper eos. Pl. 77. Non è lora gli pareva impossibile di aver ad effer dunque maraviglia, se Dio non acconsenmalinconico per l'avvenire. Ex vita S. te alle nostre dimande, quando noi lo pre-Bern. 1. 4. c. 3. ghiamo (vogliatamente, ed in certa manie-

D. Esaudice poi sempre Iddio le pie, e ra, che forte di più non faressimo, se vo-

divote preghiere de' fuoi Fedeli ? lettimo obbligarlo a non efaudirci, o pure R. Non v'è dubbio, che il Signore non quando chiediamo ciò che è contrario al esaudisca le orazioni delle Persone pie, e di-stommo negozio della nostra salute. Quali vote, metre ne leggiamo la promessa infalli-però siano le cose, che da noi si devono bile in Isaia. Tune invocabit, & Dominus ex-chiedere nell'Orazione, già si è detto nelaudiet:chamabis, O' dicet : Ecce adfum, c. 58. la prima Lezione di quetto Capitolo. Anzi tanta è la benignità di Dio, e la forza D. Andate ora avanti nel dichiararmi . dell'Orazione, che iddio alle volte non quali siano gli altri frutti dell'Orazione. aspetta che sia finita per esaudirci, e molte R. 3. Con l'Orazione soddisfacciamo per volte la efaudifce prima che lia incomincia- i nostri peccati per quella fatica che ci cotta ta: Eritque antequam clament, ego exaudiam: |nel farla. Quindi è, che le orazioni sono adhuc illis loquentibus, ego audiam, Isa.65. da' Confessori imposte a' Penitenti nella Troppo lungo farei, se volessi qui registrare Confessione Sacramentale, come soddistutte le promesse che intorno a ciò si leggo-sfattorie. In segno di ciò, tra le altre dino nella Scrittura, ficcome non avrei mai mande che facciamo a Dio nell'Orazione fine, se volessi addurre gli esempi delle Per-Dominicale, chiediamo che ci rilasci i no-fone che in virtù dell' Orazione anno ot-stri debiti: dimitte nobis debita nostra, ed il tenuto benefici fegnalatissimi da Dio. Chi Pubblicano, in virtà dell' Orazione, fu però volesse soddisfare abbondantemente giustificato, descendie in domum suam justialla sua curiosità, legga il Marulo al l. 2. e ficatus. Luc. cap. 18.] S. Gregor. al l. 2. de' fuoi Dialoghi c. 33.

te non s' impetra ciò che dimandiamo? mento viene da noi, perchè non chiedia- Exod: 32. come se l'orazione lo costringesmo con le dovute manière: Petitis, O non se a suo malgrado a perdonare. Simili esaccipitis, ed qued male petatis: Jac. 4. Cioè pressioni si leggono ancora in Geremia a c. negligentemente, tepidamente, e fenza la 7, 18.ed in Ezech a' 22. Dalche ammaeliradovuta attenzione. Alle volte poi Dio non ta la Chiefa contrapone nelle fue necessità ci esaudisce per nostro maggior bene o per-ll'orazione, le Litenie, e le pubbliche Prochè vuol darci beni, e grazie molto maggio- ceffioni all' ira di Dio . ri, e di più grande importanza di quelle che 5. L'orazione è non folamente l'oddisfat-dimandiamo; o perchè vede, che ciò che toria, ma infieme meritoria di maggior grario, e forse tal volta ci sarebbe, se lo conce-Tu autem cum oraveris, intra in cubiculum delle, o superfluo o nocivo. Vi sono alcune tuum; O Pater taus, qui videt in abscendito, quando ci è propizio, le quali concede quan-la, Reddet, S. Gio. Grif. e faggiamente ne do è sdegnato con noi . Quadam negat pro- inserisce , esser l'ordzione meritoria , giacpitius Deug, que concedit iratus. Prega l' chè la mercede suppone il merito di chi ope-Appostolo di ester liberato dallo stimolo del- ra: Si ergo sic gras, plurimam projectò accipics la Carne, e-non è esaudito . 2. Cor. 12. Pre- mercedem . Non ait , donabit tibi , sed reddet. gano per il contrario gl' Israeliti per satol- inquit, debisorem quippe se tibi constituit. larsi di carne nel Deserto, el'ottengono, Che poi l'orazione, che talora facciamo ma l'ira di Dio venne immediatamente so- per altri che non ne son degni, sia meritopra di loro dopo la grazia rice vuta. Num. 11. ria, e profittevole per chi ora, appare ma-

4. Con l'Orazione si placa l'ira di Dio. D. Da che avviene dunque, che alle vol- Laiciami gattigare quetto Popolo, diceva Dio a Mose: non mi trattener più, dimit-R. Rispose S. Giacomo, che l'impedi- te me, ut irascatur suror meus contra cos.

dimandiamo non ci è nè utile, nè necessa- zia,e di maggior gloria per le Persone giustet cose (dice S. Agostino) che Dio ci nega reddet sibi. Matt. 6. Fermasi a questa paronisestamente dalle parole del Salvatore illui, eci conduce allo sludio della Sapienza. Si domus non sucrit digna, pax vestra rever-Imperocche se chi tratta frequentemente

tetur ad vos . Matt. 10.

6. Orando esercitiamo la Fede. Quomo qual fine oriamo, se non perchè crediamo, stomo, in Ps. 4. che Dio è Onnipotente, Sapientissimo, ed Ottimo, che la, può, e vuole conce- e nel fanto Timor di Dio, suggerendoci derci ciò che dimandiamo.

7. L' Orazione illumina l' Anima . Acce- in tutto, e per tutto dipendiamo da lui . avuto con Dio . E Nostro Signore dopo sitorie, come avverte S. Agost. nel l. o.delaver orato nel Monte comunicò parte del- le suc Confessioni c. 10. la fua gloria al fuo Corpo nella Trasfigu-Santi ritrassero maggior lume di scienza, dolce, e soave sia il Signore. Ps. 33. Veacquistare le scienze, più de' sudori, e del-notti, ma ancora i giorni. le speculazioni giovato gli avevano le lagrime sparse a' piedi del Redentore.

8. L'Orazione conferifce all' Anima un cnore, ed una dignità incomparabile, introducendola a trattare famigliarmente con Dio, come abbiamo detto di sopra col Gri-

fortomo.

q. L'Orazione dà confidenza di accostarci a Dio, provandosi per isperienza, che que trattare delle sue divisioni . ita confidenza s'accresce nell' anima a proporzione della frequenza, con la quale ri- vi fono? corre a Dio con l'orazione. Quindi ne avviene che le Persone che più dell'altre s'im- pubblica, in vocale, e mentale. E di que-piegano in que so santo esercizio, più dell' ste noi parleremo in questo luogo. altre ancora sospirano ardentemente d'essere sciolte dal corpo per unirsi con Dio.

10. L'Orazione infiamma l' Anima nell' ci con Dio, la quale ci assuesa a parlare con to di sopra.

con qualche grande, e mirabile Personaggio, ne ritrae gran frutto dalla di lui condo ergo invocabunt, in quem non credide- versazione, quanto più chi sta in continua runt? dice l'Appostolo ad Rom. 10. Ed a conversazione con Dio? Fin qui il Griso-

11. L'Orazione ci mantiene nell' umiltà, che non lo dobbiamo offendere, mercecchè

dite ad eum (diceva il Salmila) O'illumina-mini. Pl. 33. Ciò fignificavafi nello fplendo delle cofe terrene, effendochè chi è folito re, che dal volto di Mosè sfavillava a foggia a penfare alle celetti nell' Orazione perde di due corna luminose, dopo il colloquio facilmente la stima delle mondane, e tran-

13 Finalmente l'Orazione genera nell' razione: Facla est, dum oraret, speciessoul- Anima una pace, ed una contentezza in-tus ejus altera. Dall'Orazione pure molti credibile, introducendola a gustar quanto che dallo studio dome di S. Bernardo, di S. dete S. Bernardo al fer. s. della Quaresima, Tommaso d' Aquino, di S. Bernardino, e dove spiega quelle parole del Profeta : Dedi molti altri fi legge. Di S. Bonaventura lectare in Domino, O' dabit tibi petitiones corin particolare raccontali, che effendo in dis tui. Pl. 36. Eben'il sanno gli Antoni, terrogato, donde mai fosse derivata in lui gli Arseni, e tant'altri Santi, che per la tanta Dottrina, mostrava a dito un' imma-dolcezza che provavano nell' Orazione, gine del Crocifisto, confessando che per passavano lietamente in esta, non solo le

### LEZIONE DUODECIMA.

Divisione dell'Orazione, e delle Ore Canoniche.

Ichiarata l'utilità; e la necessità dell' J Orazione in genere, rettami ora a

D. Quante forte, a specie d'Orazioni

R. L'Orazione si divide in privata, e

D. Che intendete voi per Orazione pri-

vata?

R. Intendo quell'orazione, che ciascheamore di Dio, effendo como un fuoco che duno fa a suo nome, e come persona partiaccende la nostra tepidezza: In meditatione colare, e privata, tuttochè gh'altri absiamea exardeseet ignis. Ps. 384 Ne da la ra no parte in essa, non meno che in qualun-gione il Grisostomo, dicendo: Non è l' que altra buona opera permezzo della Co-Orazione un picciol vincolo per reftringer- munione de' Santi , come abbiamo infegna-

D. Che

D. Che cofa intender voi per Orazione, pubblica?

Chiefa, o da' fuoi Mimitri a nome di ef- gasi Beda sopra il c. 18. di S. Luca. fa. Mi spiego con un esempio facilissimo. La notte, prima di andare a letto io to la dariamente io Sacerdote vò à celebrare la de quali or ora entreremo a discorrere. Santa Messa, o ad amministrare qualche Sacramento; Questa è orazione pubblica, tuite & perchè fatta da me in qualità di pubblicol

D. Le Ore Canoniche sono sorse pubbli-

che orazioni della Chiefa?

R. Senza dubbio, perchè si dicono dalla C icla in comune, cioè da' suoi Ufficiali, e Ministri, da lei deputati a questo fine, el stipendiati dal Pubblico, o mantenuti con limofine, o con l'entrate de' Benefici.

ste Ore Canoniche :

del presente Trattato lo richiede.

steri, ed i benefici che abbiamo ricevuti da 71. ed in Bellar. nel tr. de bonis oper bus. Dio, oltreche (come ci avvisa il Salvato) D. Qual è il significato di ciascheduna di re) la nostra giustizia deve ester più abbon-queste Ore Canoniche? ne Domenicale.

che?.

R. La medesima Chiesa co' suoi Canoni ; o Decreti fatti in diversi Concili, dal che R. Intendo quell'orazione che si fadalla queste Ore si chiamano Canoniche: Veg-

D. Quante fono le Ore Canoniche?

R. Sette, in memoria, e ringraziamento mia orazione, il mio esame di coscienza, a Dio dell'aver egli creato il Mondo in setil mio ringraziamento, cc. Questa è ora- te giorni: Gen. 1. Perciò il Real Profeta dizione privata, perche la fo come persona ceva al Signore; Septies in die laudem dixi " privata, ed a mio nome, e non per com- tibi. Pf. 178. O più tosto ad onore de' sette missione, o comando della Chiesa. Secon- principali Misteri della nostra Redenzione

D. In qual tempo sono esse state insti-

R. Gli Appostoli offervavano le Ore di Ministro a ciò deputato specialmente dalla Terza, Sesta, e Nona, al dire di Tertul-Chiesa. liano l. advers. Psychic. c. 10. S. Clemente dice, che la loro instituzione viene dagli Appolloli, e vuole, che i medefimi ve n' aggiungessero tre altre, cioè Prima, o sia l'Orazione della mattina, il Vespero, e l'Orazione notturna verso il canto del Gallo, l. 8. Conft. Apost. c. 34. S. Cipriano fa menzione non solamente all' Ore di Terza R. Ditemi dunque qualche cofa di que- Sesta, e Nona, delle quali parla il sopracitato Tertulliano, ma insieme del Vespero, R. Il farò volentieri, attesochè la serie e del Mattutino, e descrive i Misteri che a ciascheduna di queste Ore appartengono. Notate però, che i Giudei orano tre vol- Serm. de Orat, Dominica. S. Atanasio alle te al giorno, cioè alle ore di Terza, Sesta, cinque Ore nominate da S. Cipriano ne age Nona, ad esempio di Daniello, che forse giunge altre due, per compire il numero come Profeta il faceva ad onore della SS, di fette, I, de Virginit. Finalmente S. Ba-Trinità, cap. 6. il di cui altissimo, ed inef-ssilio, S. Gio. Grisottomo, S. Girolamo, fabile mistero doveva manifestarsi al Mondo Cassiano, S. Isidoro ne parlano frequendo a tempo della Legge Evangelica. Altri temente, Basil. in Reg. 33. Chrys. Hom. 9. dicono, che i Giudei orano all'ora di Torza, ad popul. Hier. ep. 22. ad Eustoch in Dan. 7. per aver in quell'ora ricevuto la Legge nel & ep. 7, 8, 22, 57, Cassan. collat. 7. Ista. de Monte Sinai; a Sesta, perchè in tal ora il offic. e. 19. Tantochè il tutto ben considera-Serpente di Metallo su cretto da Mosè; a to ben si può conchiudere che l'instituzione Nona, in rimembranza dell' acque che sca-delle Ore Canoniche venga dagli Appostoturirono dalla pietra nel Deserto, Ma noi li, mentre questi Padri, e Scrittori tanto an-Cristiani abbiamo più ore, e più tempi de-tichi ne parlano come di cosa già molto flinati all' Orazione, perchè molto più tempo avanti inflituita nella Chiefa. Leg-grandi in numero, ed in qualità sono i Mi-gete il Baronio all'anno 34. del Signore n.

dante di que la de' Scribi, e Farisei. Leg. R. Cominciando dal Mattutino, Noi ci gete S. Cipriano verso il fine dell'Orazio- alziam di notte a recitarlo per imitare il nostro Salvatore, il quale, come si è detto di .D. Chi ha instituito le Ore Canoni- sopra, passava bene spesso le notti in orazione; e per ringraziarlo d'aver voluto ve-

firfi della nostra Carne nel Ventre puriffi- alle altre Donne. Matth. 28. mo di Maria Vergine, e nascer al Mondo Gli Appostoli presero quei gran pesci, siverso la mezza notte. E di più per ringra- gura de' Giusti, per il peso de' quali su per ziarlo d'aver sofferto di esser preso, legato, rompersi la rete. Jo: 21. imprigionato, derifo, battuto, e strapazzato in varie guife per i nostri peccati la tro il primato, ed il governo della sua Chienotte della sua Santissima Passione.

Matutina ligat Christum, qui crimina

A quest Ora alzavasi da letto il Real Profeta per orare: Media nocle surgebam ad confitendum tibi . Pf. 118. Ed a queit' Ora pur S. Paolo, e Sila si mettevano in ora- no della Pentecoste. zione, come si legge negli Atti degli Appoftoli a' 16.

ed i Religiofi, come Ministri della Chiefa, Santte nobis Spiritus O'c. passano quello tempo in orazione per prevenire il Sommo Giudice, esortandosi vi- so. Matt. 27. cendevolmente con le parole: Praoccupemus faciem ejus in confessione.

Mattutino, si cantano in quel tempo, in ed in cui promise il Paradiso al buon Lacui i Pastori trovarono Gesù nel Presepio, drone. Luc. 23. e che è quel medesimo, in cui avendo vinto

l'Inferno, rifucitò da morte.

Di più le lodi instituite dopo il Mattuti- Act. 10. no, fignificano che noi dopo aver foddis- In quell'ora Gesù stanco per il viaggio si tatto alle obbligazioni imposteci da Dio pose a sedere al pozzo, e si manifesto per nella notte di queilo Mondo, arriveremo Messia alla Donna Samaritana. Jo. 4. una volta a ringraziarlo eternamente;

Gloria L'Ora di Prima è come un' orazione per summatum est. Jo: 19. la mattina, perchè in essa noi preghiamo il Signore, che avendoci fatto arrivare al lancia. principio di quel giorno, voglia affisterci! con la sua grazia, e regolare i nostri pensieri, ele nostre azioni, acciocche non l'Angelo a ricorrere a San Pictro per farsi offendiamo, ma facciamo opere degne d'isfruire nella Fede. Act. 10. vita eterna : In quest' ora fu Gesù Cristol traggiato, percosso, e caricato di sputi, Act. 3. c d'ignominie

Prima replet sputis .

Gesù Cristo già risuscitato diede a S. Pie-

fa, Matt. 16. All'Ora di Terza Gesù Cristo su condannaro a morte.

Causam dat Tertia mortis.

In quest' ora discese lo Spirito santo sopra gli Appottoli, e sopra la Chiesa nel gior.

Tre mila persone di quelle che avevano cooperato alla morte del Salvatore, si Molti sono d'opinione, che a quest' Ora convertirono alla Fede, dal che prende abbia Gesù Cristo a venire a giudicare i vi-lgiusto motivo la Chiefa d'implorare l'ajuto vi, ed i morti, fondati fopra quelle paro dello Spirito fanto in quello tempo, preganle di S. Matteo a' 25. Media notte clamor dolo a voler infiammare i nostri cuori nel factus est: Quindi è, che gli Ecclesiastrici, suo amore, e servizio con l'Inno: Nunc

A Sella il nollro Redentore su crocessis-

Sexta cruci nectit .

Questa & l'Ora, in cui egli pregò l'Eter-Le lodi che segono immediatamente al no Padre per quelli che lo crocifiggevano,

S. Pietro ricevette il comando di ammettere i Gentili alla grazia del Vangelo.

All' Ora di Nona Gesì diede la vita al quando spunterà per noi il bel giorno della Mondo con la sua morte, e compì l'opera della nostra Redenzione, dicendo ? Con-

Un Soldato gli aprì il costato con una

Latus ejus Nona bi pertit .

Cornelio Centurione fu avvisato dall'

San Pietro, e San Giovanni andaropresentato al Giudice per esser esaminato, no al Tempio per sarvi orazione, e sana-dopo esser stato per tutta quella notte ol-rono il Zoppo che mendicava alla porta.

A Vespero, mentre il Sole materiale sta per tramontare, noi preghiamo Gesù Cri-In quest' ora apparve Gesti Cristo ri-Ito Sole di Giustizia a restare con noi ; fuscitato alla sua Santissima Madre, ed dicendogli con i Discepoli, che con sui an-

davanoin Emmaus: Mane nobifoum, quo-1 niam advefperafcit, O' inclinata eft jam

dies . Luc. 24.

zione di Dio col genere umano.

con cinque pani d' orzo.

il corpo di Gesù; ed ottenutolo; lo de- nedicite Dominum. Plam. 133. pose dalla Croce, e l'involse in un lenzuofo mondiffimo.

Vespera deponit.

A quest'ora Gesù Cristo rifuscitato ap- ti alle Ore Canoniche? parve a' suoi Discepoli, riempiendoli d' altellà di perdonare i peccari:

no crocifisso Cristo, si convertirono a lui coro, quando senza legittima causa dicono per la predicazione degli Appostoli :

di molti, Gesù Cristo fu conceputo di Spi- esempio seguente. rito Santo nel Ventre purissimo di Maria

Vergine.

posizione delle sue mani.

Instituì il Santissimo Sacramento dell' Altare.

mandar loro lo Spirito Santo.

A questa ora fu sepolto.

Tumulo Completa reponit. più pericolofo cimento contra la Carne, che circa l'anno 1021. e governo quella Chiefa per il ripofo acquistà nuove force, e si col- santamente sedici anni. lega a nostri danni col Demonio, che sa D. A chi rassomigliereste voi coloro che fervirsi nel tempo opportuno per nuocerci; differiscono a dire l'Ossicio, quando anno e però con ragione invochiamo il Signore terminato i negozi temporali? in nostro soccorso con l' Inno.

Te lucis ante terminum, Rerum Creator poscimus, Ut pro tua clementia Sis praful , O vustodia . Procul recedant fomnia, ... Et noctium phantasmata, - Hostemaue nostrum comprime. Ne polluautur corpora.

E perchè i Peccatori col favore della not-La Colomba mandata fuori dell' Arca da te si fanno più arditi ad offendere il Signo-Noè, ritornò da lui col ramo d'ulivo in re, perciò i Ministri della Chiesa, parlanbocea in segno di pace, e della riconcilia- do in persona de' Giusti, s' eccitano vicendevolmente a lodarlo, e benedirlo con mag-Gesù Cristo sazio cinque mila Uoniini gior fervore, dicendo: Ecce nune benedicite Dominum,omnes Servi Domini Oc. In nocti-Giuseppe d'Arimatea dimando a Pilato bus extollite manus vestras in Sancta, O' be-

> D. I Chierici, e tutti quelli che sono deputati a dir l'Officio nel Coro, sono forse tenuti a recitarlo ne' tempi corrisponden-

R. Sì. Per quanto si può. Imperocchè legrezza, e di confolazione, Jo: 20. Luca l'Officio Divino è flato distribuito in que-14. diede loro lo Spirito Santo, l' intelli- lla maniera, acciocchè il Signore sia lodagenza delle Scritture, e l' autorità, e po- to, e benedetto in ogni tempo, ed ancora perchè è giusto, e conveniente, che noi lo Mandò i suoi Appostoli, e Discepoli a ringraziamo de' benefici ricevuti a que'

promulgare il Vangelo per tutto il Mondo. tempi ed a quelle ore, come si è detto. March 28. Marc. 16.

D. Peccano torse i Chierici, e le perso-"Cinque mila Uomini di quei che aveva- ne Ecclesiastiche, anche non obbligate al tutto in una volta il loro Officio?

All'ora di Compieta, secondo l'opinione R. Senza dubbio, come vedrete dall'

Narra S. Pier Damiano nella sua lettera a Desiderio Abate Cassinense : Che S. Il Salvatore sanava gl'infermi con l'im- Severino, o sia Pellegrino Arcivescovo di Colonia, apparve dopo morte ad un certo Chierico, e toccandogli una mano glie la confumò fin all' offa,e poi gli diffe di effer Confold i suoi Discepoli, e promise di condannato alle siamme del Purgatorio per questa fola cagione, che dovendo attendere Sudò Sangue nell' Orto di Getsemani, agl'Affari dell'Imperio, era solito di recitare l' Officio Divino la mattina tutto in una volta, per effer libero il restante del gior-Questa è l'ora, in cui lo Spirito entra nel no. Fu egli creato Arcivescovo di Colonia

D. Io gli assomiglierei a quelli, che dovendo parlare col loro Re trascurassero di andarvi al tempo dell' udienza per aspettare un tempo per loro più comodo, nel quale poi anche trattaffero col Re in fretta, e alla sfuggita, dopo effersi trattenuti un pezzo in ciancie con genti da nulla . O

pure

pure gli rassomiglierci a quelli, che aven-stribuite dalla Chiesa in ore, e tempi dedo per le mani una lite, o processo di gran- terminati, si chiamano Ufficio Divino, de importanza, in cui si trattasse di tutti i ed Ecclesiastico? loro beni, o della vita medesima, si trattenessero a prender mosche, o a contar mezzo de' Ministri della Chiesa quell'ofgranelli d' arena.

D. Avete voi l' esempio di qualcheSanto, che sia stato esatto, e diligente nel re-

ti?

R. Sì. Trattando l'Abate Sabba di al-

che ci fopravenga?

derebbe, e richiamato con più gagliarde stiano. istanze la seconda, e la terza volta, diede D. Ditemi ora per qual ragione debbano sempre la medesima risposta. Termina-li Cristiani far sempre orazione, almeno to finalmente il pio esercizio, presentossi ( come voi dite) per mezzo de' Ministri all' Imperadore, che su le prime lo rim- della Chiesa? pido di volto, e più di cuore: Sacra Mae-stà, e debosezza della propria natura, san-stà, disse, Dio sà quanto mi prema di ubbi-no quanto abbiamo bisogno dell' ajuto, e le preserirò mai a quelli di Dio. Piacque la rono per mezzo dell'Orazione in tutti i lo-

R. Perchè con esse si rende a Dio, per fequio di lode, e di benedizione che gli

è dovuto.

D. Sono forse tenuti i Cristiani di abbancitare il Divino Ufficio a' tempi determina- donare in tutto la cura delle cose tempora-

li per darsi sempre all' Orazione? R. Voi mi fate sovvenire dell' Eresia cuni suoi importanti negozi con l'Impera-degli Euchiti già condannati da S. Agodor Giustiniano, udì suonare l'ora di Ter-Isino, i quali insegnavano, che un Cristiaza, e subito ritirossi per pagar a Dio il de- no non doveva lavorare in modo alcuno, bito di quell' ora: Parve scortese, ed in- nè ingerirsi negli affari di questa vita, ma civile il tratto a Geremia di lui compagno, attendere del continuo all' Orazione. Quee non potè trattenersi di riprenderlo. Al- sta è un opinione pazza, ed impossibile. I lora egli : L' Imperadore , disse , ha i fuoi Cristiani però devono orare sempre , cioè negozi, e noi i nostri. Nella vita di questo assiduamente, e per quanto è loro permes-Santo a' 5. Decembre. [fo da' negozi più necessar), come interpre-D. Voi volete dir dunque, che non si ha ta Sant' Anselmo; ovvero, come intende così di leggieri da interrompere, o differi- Sant' Agostino : I Cristiani devono fare re il Divino Ufficio per qualunque negozio orazione in ogni tempo, cioè in ogni tempo destinato all' Orazione, o dalla Chiesa, R. Senza dubbio. Volendo l'Imperado- o dalla propria divozione, e consuetudire Carlo Magno trattare d' alcuni affari ne di ciascheduno, tantochè in questi dello Stato con San Lutgero Vescovo di tempi determinati l' Orazione mai ven-Munster, lo fece una mattina chiamare a ga ommessa da essi. A questo debito fe : Ma egli, che in quel tempo recitava il soddissa la Chiesa per mezzo de' suoi Mi-Divino ufficio co' suoi Preti, anteponen- nistri, da lei deputati a cantar l'Ore Cado il servizio di Dio a quello del Principe noniche assiduamente nel Coro, o a reciterreno, rispose,, che finito l'Ufficio v' an- tarle privatamente a nome del Popolo Cri-

proverò dell' indugio. Allora egli intre- R. Perchè effi, conoscendo l' infermidire prontamente a' vostri comandi, ma non dell' assistenza di Dio; e perciò a lui ricor-Cristiana risposta al Saggio Monarca, ro bisogni, e nel principio di ciascheduna ed a lui rivolto. Buon Vescovo, disse, ora Canonica: Deus in adjutorium meum Io vi ringrazio dell'utile configlio che mi date, intende : Domine , ad adjuvandum me festie ben conosco per isperienza, che non m'in- na; e ricordevoli de' benefici ricevuti lo gannava nel buon concetto che ho fempre fatto lodano, e benedicono in ogni tempo . Non di voi . Proseguite pure a far liberamente la sanno già così tanti altri Populi differenvolontà del vostro, e mio Signore, come ave- ti di Religione, che non conoscendo la fiacte fatto fin' ora, e pregate per me, e per l' chezza dell' Umana Natura, confidano nelle propric forze, e perciò mai nè ri-D. Per qual cagione queste Orazioni di corrono a Dio, nè lo ringraziano, per-

chè non conoscono i benefici, che da lui juvandum me festina, e proseguirono alanno ricevuti.

### LEZIONE DECIMA TERZA.

Delle parti dell' Ufficio Divino.

ficio?

Canoniche, delle quali si è parlato fin' ora, ed a capo scoperto il suo Ufficio con granma le parti meno principali fono in molto de attenzione, e compostezza, osservata maggior numero, e sono i salmi, gl'Inni, da lui anche quando attualmente era in le Lezioni, i Cantici, le Antifone, i Re-viaggio, e veniva soprafatto dalla pioggia sponsori, i Capitoli, le Collette, le Lita- in mezzo alle strade, nel qual tempo fernie.

D. Che cosa fono i Salmi?

che a noi proviene dal loro ulo?

nome de Compendio della Sacra Scrittura cap. 1. Salmi, come nota il Grisostomo : Ut ex poneva singolar cura di recitar l'Ufficio tas .

cantar i Salmi?

R. Giocondissimo : Tantochè ebbe a dire il fopracitato Grisostomo, che quelli che falmeggiano come si conviene, en miglia Religiosa, per le negligenze usatrano in danza con gli Angeli, e vanno te nel recitar l' Ufficio? con essi a gara nel lodare, ed amare Iddio .

propolito?

Godovalo, che navigando una volta que-frutto delle sue correzioni : Sò, disse, sto Santo si posea recitare l'Ufficio, esche dopo la mia morte Iddio punirà queste pronunziato che ebbe il Versetto Deus in Suore per la loro negligenza, le quali aladjutorium meum intende, immediatamen- lora fi ricorderanno delle mie parole, fi

ternamente a recitarlo con lui fino al fine.

D. Se così è, converrebbe recitarlo con maggior rispetto, e divozione di quel-

lo che facciano molti.

R. Voi avete ragione, e così faceva San Uali sono le parti del Divino Uf- Francesco, che non ostanti le diverse infermità che pativa degli occhi, dello sto-R. Le parti principali sono le sette Ore maco, della milza, ec recitava in piedi, mavasi sinchè terminato l' avesse. Interrogato della cagione, rispondeva : Se il R. Non sono altro, che canti di lode, corpo che deve esser esca de' vermi, preno di preghiere a Dio, o di esortazione a noi de il suo ristoro, ed il cibo con tutta la medefimi a vivere secondo la Legge del Si-Jquiete possibile, perchè non ha da farsene almeno altrettanto per l' Anima, quan-D. Anno i Salmi da tenersi in conto do attende all' Orazione che è il suo ciparticolare per se medesimi, e per l'utilità bo? Quindi nasceva in lui quella sì grande sollecitudine di confessarsi delle distrazioni R.Sì. Perchè tutto ciò che predissero, o se mai gli occorrevano nell'Orazione, beninsegnarono i Profeti, si contiene breve- chè di raro ne sentisse il disturbo per la suamente nel Salterio; chiamato perciò col grande applicazione . S. Bonav. in vita ejus

da San Dionilio Areopagita oltre che l'uso San Domenico recitava altresì con grandel salmeggiare vale mirabilmente per di- de attenzione, e riverenza il Divino Uffistaccare il nostro cuore dagli affetti terreni, cio, e risolvevasi in divote lagrime. Quane sollevarlo all' amore delle cose celesti, do era fuori del Monastero, udito il segno che è il fine preteso da Dio nell'istituire i del Mattutino, svegliava i suoi Frati, e ea re simul caperetur utilitas, O' volup- intieramente, ed a' suoi debiti tempi: Anzi dopo Compieta, essendo in viaggio co' D. Sarà dunque un giocondo Esercizio il suoi Compagni, osservava il silenzio ne più ne meno, che se sosse stato nel Mo-

nastero.

D. Ha mai Iddio gastigato veruna Fa-

R. Si . Avea più volte Santa Lutgarde ripreso alcune Suore deputate al servizio D. Non avreste un elempio a questo dell' Infermeria, per la poca attenzione che avevano nel dir l' Ufficio . Sei me-R. Racconta il Surio nella Vita di San si avanti la sua morte, vedendo il poco te gli Angeli soggiunsero : Domine ad ad- ravvederanno umilmente de loro falli, ed

vendetta. Non fu vana questa predizione. loro Orazione era non solamente va-Morì la Santa, e pochi giorni appresso cua di merito, ma degna di grave gaquattordici Suore delle più infigni tocche stigo, e perciò non curata dagli Angioda pestilenza la seguirono all' altra vita. Io li. medesimo (dice lo Scrittere di questo avvenimento) ne fui testimonio in parte, gono nel Salterio? perchè fui affistente a due Sorelle di Sangue, e di voca zione, che in mia presenza morirono, ed io diedi loro il luogo in un R. Il primo, e principal Autore si di medesimo Scpolcro, e celebrai per esse la essi, che di tutte le altre Scritture Canonila peste subito cessò.

renza, e divozione?

R. Con la considerazione che siamo alla velociter scribentis. presenza di Dio, e de' suoi Angeli che ci ascoltano con gran contentezza . In conspe-tiamo noi i Salmi ne' divini usuci? Elu Angelorum pfallam tibi: adorabo ad templum Sanctum tuum, & confitebor nomini te si muova a compunzione. E' risposta di tuo . Pf. 137. Fa mirabilmente a questo pro- S. Isidoro. de Offic. Eccl. posito ciò che di S. Bernardo si legge nell' D. E' poi ella antica nella Chiesa questa Istoria degli Uomini Illustri dell'Ordine di consuetudine di cantare i Salmi ne' Divini Cistercio. Vide egli una notte mentre can- Uffici? tava l'Ufficio con i suoi Monaci, che gli R. Ebbe principio fin da' primi tempi cre Preci, e però le parole degli uni erano so della Divina Parola. scritte con oro per dinotare la pienezza del loro fervore, d'altri con argento per la purità della divozione, ma congionta a fer-tano nella Chiesa per eccitar gli animi alla vore più rimesso; d'altri con inchiostro divozione. per la buona intenzione che veramente avevano, a cui però non corrispondeva la pietà; d'altri con acqua, perchè lascian-come S. Ilario, e S. Ambrogio, e dopo essi dosi vincere dal fonno, o trattenendosi per Prudenzio, e molti altri. negligenza ne' vani pensieri, lodavano il D.Per qual ragione stiamo in piedi quan-Signore più in apparenza, che di cuore; do li cantiamo? Ma che degli ultimi non si teneva conto, R. Per significare, che noi dobbiamo e le-perchè scordati della prosessione religiosa, vare i nostri cuori a Dio quando lo lodiamo e del timor di Dio, o si davano volontaria-Leggasi il Concilio di Toledo al c. 12. c.l mente in preda al fonno, o rivolgevano Eulebio al lib. 7. c. 26.

il Signore ritirerà la sua mano già stesa alla per la mente pensieri profani, onde la

D. Quanti sono i Salmi, che si conten-

R. Sono cento cinquanta. D. Chi ne ful' Autore?

Santa Messa. Conobbero le afflitte Suore che, si è lo Spirito Santo; il secondario, donde veniva il colpo, si emendarono, e e meno principale si è il Real Proseta Davide, come testifica egli medesimo nel 2. D. Con quai mezzi potressimo noi assue- de' Regi al cap.23. Spiritus Domini locutus farsi a recitar l'Ufficio con la dovuta rive- est super me, O sermo ejus per linguam meam. É nel Salmo 44. Lingua mea calamus (criba,

D. Per qual cagione principalmente can-

R. Affinchè il nostro cuore più facilmen-

Angioli ne registravano esattamente le pa- della Chiesa. Vero è, che non sempre role, senza ometterne una minima sillaba cantavasi con armonia si dolce, e soave eziandio proferita con negligenza. Il mo- come al presente, mercecchè in quei prindo però di scrivere era diverso, conciossa- cipi si cantavano in certa maniera, che di chè altri ferivevano a caratteri d'oro, al-poco diffinguevanfi dal recitar, o dal leg-tri d'argento, altri d'inchioftro, altri d'ac-qua. Alcuni poi non iferivevano cofa veru-ttabilito nella Chiefa, per la ragione addotna. Gli rivelò il Signore, che la diversità di ta da S. Agostino, di muovere con la soave quei caratteri era un ritratto delle varie dif- forza dell' armonia certi cuori più duri, e posizioni di quei Monaci nel cantare le Sa-materiali, che non si compungono al sen-

D. Che cofa fono gl' Inni?

R. Sono certe Poesie Sacre, che si can-

D. Chi gli ha composti?

R. I Santi Padri, e Dottori della Chiefa,

D. Chc.

D. Che cosa sono le Lezioni?

R. Le Lezioni, così dette, perchè non le sia veramente Signore. si cantano come gl'Inni, ed i Salmi, ma solamente si leggono, sono letture cavate o si dice : Tu autem Domine miserere nobis? da'Profeti, o da qualche altro libro della Scrittura Sacra, o dalle Omilie, o Sermoni ti, che forse potressimo aver commessi nel Santi, per istruzione degli Uditori, e si leg- motivi, o forse per la negligenza usata dal gono al fine di ciaschedun Notturno.

D. E' poi egli antico nella Chiesa l' uso di leggere le Lezioni ne' Divini Uffici?

R. Sì. I Giudei leggevano i libri di Mo-Leggete S. Isidoro al c 10.

D. Chi ha dato alle Lezioni del Brevia- zi egli, o si scriva. rio Romano quell' ordine, in cui stanno a'

giorni nostri?

VII. travagliarono a regolare il Breviario pio di Mosè, e dei Profeti. Romano, ed Urbano VIII. emendò gl'Inni. D. E'antico nella Chiefa l'uso de' Can-

D. Per qual ragione le Lezioni si danno tici? bene spesso a cantare a' Fanciulli?

vita fa le nostre orazioni più grate a Dio.

D. Per qual ragione si dice il Pater noster

prima di leggere le Lezioni?

mandi i suoi Operaj a raccoglierla, e si degni Magnificat , Benedictus , ed il Nune dimitaprir l'orecchie, ed i cuori degli Uditori , tis. affinche il seme della parola di Dio cada in terra feconda.

D. Per qual ragione, chi ha da dir la Lezione, chiede prima la benedizione?

R. Perchè nessuno dee presumere di predicare la Parola di Dio, se non vi è legittimamente mandato.

D. Per qual ragione, chi ha da leggere la lli ricevute da Dio.

Lezione, ascende un gradino?

R. Per significare, che chi ha da insegna- tico? re agli altri, deve anche precederli nell' clemplarità, e perfezione de costumi.

R. Perchè non v'è altri che Dio, il qua-

D. Per qual ragione, finita la Lezione,

R. Per chieder perdono a Dio de' peccade' Santi Padri , e Dottori , o dalle Vite de' [dir la Lezione , per vanagloria , o per a ltri Popolo nell'ascoltarla.

D. Per qual ragione il Coro risponde:

Deo gratias?

R. Queste parole, che a' tempi nostri sè, e de' Profeti nella loro Sinagoga, ed il pajono proprie solamente de' Religiosi, Salvatore medesimo ne diede anche lui l'Jerano anticamente il preambolo comune esempio, come si riserisce in S. Luca al 4. de' famigliari discorsi, e delle vicendevoli Intravit secundum consuetudinem suam die salutazioni tra' Cristiani; e con ragione Sabbati in Synagogam, & furrexit legere . (dice Sant' Agostino ) poiche non v'e senti-Et traditus est illi Liber Isaia Propheta. Et mento ne più breve nell'esprimersi , ne più ut revolvit librum, invenit locum, ubi scri- giocondo da udirli, ne più grande, e maptum erat : Spiritus Domini super me Oc. gnifico da intendersi, ne più fruttuoso per Anime nostre di questo, o si pronun-

D. Che cosa sono i Cantici?

R. Sono certe parti della Scrittura a mo-R. Il primo a ordinarle fu Gelasio Papa, do de' Poemi, con le quali la Chiesa ha vodist. o.C. Sancta Romana Esclesia. Dopo lui luto fin da' suoi principi lodar il Signore, e Gregorio VII. Pio V. Sisto V. e Clemente cantar le di lui mirabili orazioni, ad esem-

R. Sì, perchè l'Appostolo esortava i suoi R. Per dinotare, che l'innocenza della Fedeli a lodar il Signore con Inni, con Salmi, e Cantici spirituali : ad Col. 3.

D. Quanti Cantici vi sono nella Chiesa? R. Sono molti, ma i principali, e più R. Per pregare il Padron della messe, che usitati nel Divino Ufficio sono questi tre:

D. Chi ha composto il Cantico Ma-

gnificat ?

R. La gloriosa Madre di Dio . Luc. 1. D. In qual tempo, e con qual occasione?

R. Quando visitò la sua Cugina Elisabetta, e sentì gli encomi, che le dava col ricordarle le grazie incomparabi-

D. Che cosa contiensi in questo Can-

R. Questo Cantico ha tre parti. Nella prima la Beatissima Vergine loda, e rende D. Per qual ragione, quando fi chiama la grezie a Dio per i benefici ricevuti da lui. benedizione fi dice Domne, e non Dominel Nella seconda loda Iddio per i benefici fatti al Popolo d'Ifraele avanti la venuta! cui siamo soliti di alzarci in piedi, quando del Meffia, e specificatamente per aver si legge nella Chiesa. disfatto la potenza, e l'orgoglio di Faraone, e de' Cananei, con esaltare dall' altra parte il Popolo eletto, dandogli l'abbon- dalla Scrittura (Antiphona, quali ante Pialdanza di tutti i beni, e la Manna per cibo. Nella terza loda Iddio per il beneficio ve intuonare il Salmo, ineffabile dell' Incarnazione del Verbo, già promessa a' Patriarchi.

D. Chi è l'Autore del Cantico Bene-

D. Quantlo, ed in quale occasione? R. Quando vide nato il suo figliuolo, renderne grazie a Dio. Luc. 1.

D. Qual è il foggetto di questo Can-

tico?

luogo per l'Incarnazione del Messia, e per tori, e poi il Coro segue a cantare il restanne, Dipoi con Spirito profetico parla con chiamano Responsori, Chiamansi ancora Giovanni suo figliuolo, e con sui si con- con questo nome, perchè si dicono immegratula del sublime ufficio di Precursore, a diatamente dopo le Lezioni, alle quali decui era stato eletto, dicendogli : Et tu vono corrispondere nella qualità della mapuer, Propheta Altissimi vocaberis, praibis teria, di cui trattano, tantochè se nella enim Oc.

dimittis?

ta ogni giorno nell' Ora di compieta? | plorastis. Luc. 7.

R. Per due cagioni, la prima per ravvivare a' Fedeli, e principalmente a' Sa- R. Il Versetto è una breve Sentenza precerdoti, ed Ecclesiastici la memoria della sa per ordinario dalla Scrittura, o ordinata morte, e per avvisarli, che dovrebbono da'Concilj: come il Versetto: Sicut erat Oc. vivere fra'l giorno come se avessero a mori-il quale su composto dal Concilio Niceno re la sera. La seconda, per indurli ad imi-led aggiunto al Gloria Patri, che già era tar Simeone, che nulla più desiderava che in uso avanti il Pontificato di San Damadi uscire da questa vana, e misera vita, per so, se vogliamo credere a Teodoreto, ed arrivare alla vera, e beata, che aspettava a Socrate, i qualiforivono, che a' tempi

R. Perchè sono parti del Vangelo, a Filium. Di questo Versetto sa menzio

D. Che cosa sono le Antisone?

R. E' una Sentenza cavata per lo più mum sonans) secondo il di cui canto side-

D. Chi ha instituito le Antisone?

R. I Greci ne furono i primi Autori. cantandole a due Cori, che rispondevansi l'un l'altro, forse per esprimere i due Sera-R. Zaccaria Padre del Precursore Bat-sini, o pure i due Testamenti Vecchio, e Nuovo. S. Ambrogio poi ne introdusse l' uso nelle Chiese di Milano, dalle quali poi si diffuse per tutte le altre Chiese dell' Ocsecondo la promessa dell' Angelo, e ciò per cidente. Leggete il Durando al lib. 3. e 5. num. 26.

D. Che cosa sono i Responsori?

R. Sono certe Sentenze, che comin-R. Il Profeta benedice Iddio in primo ciano ad esser cantate da uno, o più Canil beneficio fingolarissimo della Redenzio te, come se dasse loro risporta, dal che si Lezione, o nell' Epittola si tratta di conso-D. Chi è l'Autore del Cantico Nune lazione, o di pena, tale ancora deve effere il foggetto de' Responsori, conciosiacchè R. Il Santo Vecchio Simeone nel giorno voglia infegnarci la Chiefa, che noi dobdella Purificazione della Gran Madre di biamo corrifpondere con l'opere alle faluta-Dio, per lodare, e benedire, e glorificare ri iltruzioni, che ci vengo no date nelle Le-Iddio, che gli aveva, secondo la promessa zioni, affinche, facendo altrimenti, non fattagli, dato non solamente a vedere, ma abbiamo una volta a sentire quel rimproinsieme ad abbracciare l'Incarnato Messia vero del Signore: Cantavimus vobis tibiis, D. Per qual cagione la Chiesa lo can- O' non saltastis: lamentavimus, O' non

D. Che cosa sono i Versetti? dell' Imperatore Costanzo i Cattolici si di-D. Per qual ragione stiamo in piedi, stinguevano dagli Arriani per questo, che quando cantiamo qualfivoglia di questi quegli cantando, dicevano: Gloria Patri O Filio Oc. e questi : Gloria Patri pe

San Basilio nel lib.de Spiritu sancto cap. 27. raccontare, che una volta il Diavolo sotto il Concilio Vasense al Can. V.ed il quarto la sembianza di Monaco venne a picchia-a Concilio Toletan. al Can. 14. E l'Abate re alla Cella di un Vecchio Solitario, il Cashano afferma che a' suoi tempi per uso quale senza punto aprire gli comandò che antico i Popoli dell' Occidente erano foliti orasse. Recitò il Diavolo quel Versetto: di cantarlo al fine de' Salmi.

che ci ha creati.

Gioria allo Spirito Santo, che ci ha fanti- ste parole il Diavolo atterrito fuggì, come ficati colla sua grazia.

pure. Glor a al Padre, che ci ha predestinati. Gloria al Figlio, che ci ha giustificati. bestitudine, e la floria. O pure.

Gloria al Padre, da cui procedono tutte

Goria al Figlio, per cui sono tutte le cose. Gloria allo Spirito Santo, in cui fono tutte le coje.

O pure. in Cielo, ed in Terra.

Gloria al Figlio, per cui è ogni Figlia-

Gloria allo Spirito Santo, in cui è ogni

Santità, e Santificazione. O pure. Gloria al Padre, da cui è l'eternità. Gloria al Figlio per cui è ogni bellezza. Gloria allo Spirito Santo, in cui è ogni

felicità, e godimento.

) pure. Gloria al Padre, da cui è ogni unità. Gloria al Fielio, per cui è ogni uguaplianza.

Gloria allo Spirito Santo, in cui 2 ogni amore, e concordia.

O pure. Gloria al Padre, da cui è ogni potenza. Gloria al Figlio, per cui è ogni sapienza. Gloria allo Spirito Sauro, in cui e ogni

D. Ha il Diavolo in orrore quello Verletto Gloria Patri?

Et in facula faculorum, Amen. Ora come D. Che cosa significa questo Versetto: si conviene, diceva il Monaco. Et in sa-Gloria Patri, & Filio, & Spiritui San- cula seculorum, Amen: replicava il Diavolo. Voglio, che tu dica in quello mo-R. Vuol dire : Gloria sia al Padre , do: Gloria Patri , & Filio , & Spritui Sancto: Sicut erat in principio, & nunc, Gloria al Figlio, che ci ha redenti col fuo & fempet, & in facula faculor um, Amen,
mgue.

ripiglio il Vecchio non fenza tedio. A que-

> Soph. cap. 119. D. Che cosa sono i Capitoli?

R. Sono anch' essi alcune brevi Sentenze Gloria allo Spirito Santo, che si darà la prese dalla Scrittura, per istruire, ed eccitare quelli che orano. Leggete il Concilio Agatense al c. 21.

da forza superiore astretto . Ex S. Spir.

D. Che cosa sono le Collette?

R. Sono Orazioni che contengono in se o raccolgono i defideri del Popolo Criftiano adunato insieme, con le quali altre volte si terminavano le congregazioni, e radunanze de'Fedeli . Leggete il Concilio Agatense so-Gloria al Padre, da cui è ogni Paternità pracitato, e Strab. al c.22. Microlog. c. 3.

### LEZIONE XIV.

Delle Litanie, Processioni, ed Orazioni generali.

Oiche a' Divini Uffici vanno bene . spesso congionte le Litanie, e le Processioni, vorreiche ne diceste qualche

cofa. R. Le Processioni furono in uso nella Chiesa fin dal tempo degli Appostoli, ma l'origine loro si riferisce a' tempi della Legge antica, e de' Profeti, perché fin d' allora quando era imminente il pericolo di grave calamità, o si temeva dell'esito di qualche negozio d'importanza, si convocava il Popolo, e si ordinavano le Processioni, ed i digiuni. Veggasi Ivone alla p.3.c. 50. e Giuseppe nel lib. 11. delle sue Antichità Giudaiche al c. 8.

Nell' Esodo a' 15. Mosè col popolo conregato cantò le maraviglie del Signore, R. Si. Era folito l' Abate Eusebio di che gli aveva liberati dal poter di Faraone, e Maria di lui Sorella, fatto un Coro di Donne a parte profeguiva a modo di Erudizioni Teologiche al c. 14. ne sflegna uni che gli altri al suono de' Timpani quel le candele accese nelle mani nel giorno delbel Cantico: Cantemus Domino, gloriose la Purificazione della Madre di Dio, e di enim magnificatus eft, equum, & afcenfo- questa ne parla S. Bernardo nel fermone .

rem ejus dejecit in mare .

Sacerdote Gioachino venne da Gerusalem- to del Decalogo nel Tom. 2. me in Betulia con i suoi Preti, e Leviti a La seconda si fa nella Domenica delcongratularsi con Giuditta, nel qual tempo le Palme. Leggete ciò che delle Palme essa glorificò il Signore col Cantico: Inci- diremo nel luogo sopracitato alla Leziopite Domino tympanis, Cantate Domino in ne Nona. cymbalis; modulamini illi pfalmum novum, exaltate, O invocate nomen ejus Oc. Dipoi nel giorno di S. Marco, e delle Minori Litutto il Popolo andò in Gerusalemme 'ad tanie ne' tre giorni delle Rogazioni avanti adorare il Signore.

Nel c. 4. del libro di Ester si legge, che per la falute di Ester, e del Popolo di Dio ri, che si celebrano nel giorno di S. Marco fi intimarono preghiere generali, ed il di- è ella antica?

giuno di tre giorni.

tromba, e di esortarlo al digiuno, ed alle solamente da lui l'antico, e quasi smarri-O' Sugentes ubera O'c.

mura di Gerico con ottimo successo.

menzione di un' altra, fatta da David quan- ad Martyrol. do levo l' Arca del Testamento dalla Casa

di Obededom Geteo.

Venendo ora alla Legge Evangelica . brano ne' tre giorni precedenti all' Ascen-Gesù Cristo Signor nostro approvò le Pro- sione? cessioni coll'andarvi egli in persona, quandel giorno fopradetto.

ne uscì libero.

Chiesa universale?

processione il suo viaggio cantando sì gli tre. La prima è quella, che si sa portando della medefima folennità, e noi ne discor-Nel libro di Giuditta a' 15. il Sommo reremo quando si parlerà del primo Precet-

La terza è quella delle Litanie Maggiori il giorno dell' Ascensione.

D. L' Istituzione delle Litanie Maggio-

R. Sì. Molti l'attribuiscono a San Gre-In Giocle al 2. si legge, che ebbe coman-do da Dio di congregar il Popolo a suon di re, e vuole, che l'uso di este, pigliasse preghiere pubbliche, e generali . Canite tu- to fervore . E veramente il Decreto del ba in Sion, fanclificate jejunium, vocate ca- Santo Pontefice par che sia favorevole altum, congregate populum, sanclificate Eccle- l'opinione del Baronio, mentre parlando siam, coadunate senes, congregate parvulos, delle Litanie Maggiori le chiama col nome di Annuale Divozione: Solemnitas an-Nel libro di Giosuè si descrive la Proces- nua devotionis nos fratres dilictissimi admosione fatta dal Popolo d'Israele attorno le net, ut Lytaniam, que majer ab omnibus appellatur, follicitis, ac devotis debeamus ( au-Encl lib. I. del Paralipomenon c. 13. si fa xiliante Deo) mentibus celebrare. In Not.

> D.In qual tempo furono instituite le Rogazioni, o le Litanie minori, che si cele-

R. Queste Litanie sono ancora più ando entrò solennemente in Gerusalemme ac- tiche dell'altre. Imperocchè quantunque compagnato da' suoi Discepoli, e dal Popo- siasi perduta la memoria del loro princilo, che con rami di palme in mano, e can- pio, costa però dalle testimonianze di tando l' Osama acclamava al suo trionfo. molti, e gravissimi Scrittori, che San Matth. 21. Vedete S. Bernardo al Serm. 2. Mamerto Vescovo di Vienna in Francia che fiorì circa l'anno del Signore 452. le Quando S. Pietro Capo della Chiesa era ridusse in miglior forma, ed alla prima nelle carceri di Erode, tutti i Fedeli fecero offervanza. Del che se ne congratula Siorazione per lui, e con istupendo miracolo donio Apollinare col medesimo San Mamerto nella sua prima Epistola del lib.7. D. Quali fono le principali, e più so- e nella decimaquarta del libr. 5. diretta ad lenni Processioni che si osservano nella Apro, mettendo al confronto l'intepidita offervanza, con la quale prima si celebra-

per opera di quel Santo Prelato, così discor- lo. re. Erant (dice egli) quidem prius, quod de supplicationes, que semper impellantium appresso secondo il loro grado? prandiorum obicibus hebetabuntur O'e. in his autem quas suprafatus Summus Sacerdos, & Gregorio per quella gran Processione, di cui

pfallitur, & fletur. Sant' Agostino Autor più antico di San Mamerto, parlò delle Rogazioni nel Serm. o 173. de tem. in Vigil. Afcenf. Domini ; il di Croce? cui esordio è tale : Scire debemus , O intelligere fratres chariffimi, quia dies compunctio- portano le Croci, ed i Confaloni. nis, O panitentia eclebramus Oc. E poi foggiunge : Nullus fibi de industria aliquas occu- stume? pationes inquirat, per quas se de Ecclesia conzentu subducat. Sine dubio peccatorum suorum avendo veduto nell' aria una eran Croce rivulnera diligit, qui in istis tribus diebus, jeju- splendente col motto: In hoc signo vinces, nando, orando, O pfallendo medicamenta fibi comando che per l'avvenire la Croce fosse Spritualia non inquirit. Leggete il Can. 29. dipinta nelle sue bandiere sossituita in suo-de Rogat del primo Concilio d'Orleans, il go dell' Aquise Imperiali per consorto de' Can. Rogationes de confect. dist. 3. Celare lluoi soldati, e terrore de Nemici, come af-Arelatense nell'Omil. 23. Greg. Turon. de sterma S. Ambrogio nell'ep. 29. ad Theodo-gessis Francorum 1. 2. cap. 34. il Baron. al stum, e si legge nell'Ist. trip. l. 1. c. 5, & 9. tom. 6. Anno 475. c nelle annot. al Martir. Ed in Eutr. all. 11. Rom. a' 25. d'Aprile.

nome di Maggiori le Litanie, o Processioni, sioni? delle Rogazioni col nome di Minori?

no 589.

D. Qual frutto si pretende da queste Li-

tanie, o Processioni generali?

R. Niente meno, che intiera remissione che se Dio promette di esaudire le preghie-re di due, o tre persone congregate nel di 2. ad Uxor cap. 4. San Girolamo nell'Epist. vorrà negare la sua grazia a migliaja di Divin. Offic. persone di ogni scsto, unite insieme con

vano col servore che a' suoi tempi vedevasi una medesima intenzione a supplicar-

D. E' poi molto antica la consuetudine salva fidei pace dictum sit, vaga, tepentes, di andarvi con ordini Ecclesiastici, e Regoinfrequentesque, & ut sic dixerim , oscitabun- lari separati gli uni dagli altri, ed il popolo

R. Sì. Leggete l'ordine tenuto da San protulit pariter, & contulit, je junatur, oratur, abbiamo parlato di sopra col Baronio al

D. Per qual ragione queste Litanie, Rogazioni fi chiamano col nome di

R. Perchè per costume antichissimo vi si

D. Quando ebbe principio questo co-

R. A' tempi di Costantino , il quale

D. Che cosa fignificano le Croci, ed D. Per qual cagioni chiamate voi colli Confaloni che si portano nelle Proces-

che si fanno nel giorno di S. Marco, e quelle | R. Per le Croci vien significata la Vittoria che Gesù Critto riportò de' suoi nemici D. Perchè quelle del giorno di S. Marco nel giorno della sua gloriosa Resurrezione; furono instituite, o di nuovo poste in uso da le per i Confaloni seguiti dalla moltitudine S. Gregorio, e le altre da qualche Prelato del popolo vien fignificato il trionfo, col di grado inferiore, come da S Mamerto, se quale il medesimo Salvatore salli al Cielo pur è vero ch'egli ne fosse l'autore, come accompagnato dalle Anime de Santi Padri vogliono alcuni, o solamente le riducesse lliberate dalle prigione del Limbo nel giora miglior forma, come noi pensiamo . no della sua Ascensione. Aggiungete, che Leggete il Durando al I. 6. del suo Raziona- la Croce, e l'Orazione de' Santi sono armi le cap. 102. ed il Baronio al tom. 7. nell'an- potentissime per cacciar il Demonio. Vedete il Baronio all'anno 401, n. 8.

D. In qual tempo furono inflituire le Processioni ne giorni delle Domeniche?

R. Agapito Papa ordind, che si celebrasde' peccati; e ne dà la ragione S. Leone al sero ogni Domenica, come riferisce Mar-Serm. 3. de Jejunio feptimi Menfis, dicendo, tin Polono nelle fue Supputazioni all'anno lui nome, molto più è da credersi, che non 12. e 22. S. Basil. nell'Ep, 7. e Ruperto de

D. Non furono forse mai celebrate

le Processioni in altri tempi, che ne' sopra- tire andarono in processione attorno le mudetti?

R. Anzi molte volte, ed in primo luogo narono l'assedio. per rimediare alle calamità pubbliche. Leg- D. Era poi anche in uso anticamente gete Niceforo al l. 10. c. 35. ed al l. 12. c. 43. il portar in processione le Sacre Immae particolarmente al l. 4. c. 46.

e dimesso.

anno 398.

infracitato.

dete il Brendembachio l. 7. c. 20.

nemici. Il Baroni nel tom. 1 L. de' suoi An-dixit, A leluja, Il che udendo il Beatissinali all' anno 1065: n. 64. e 65.

ti preservati da qualche gran pericolo. S. Alleluja, il qual Cantico su ricevuto dalla Greg. Turon. l. 4. Hist. Franc. c. 5. ed il Ba-| Chiesa, e si canta in segno d' allegrezza nel-

ron. tom. 7 anno 504.

8. Finalmente il Sacro Concilio di Tren-l ne commette la cura al Capitolo tanto per o Muficali Strumenti. le Città, che per i Villagi, e Distretti del- R. St. Leggete S. Ambrogio al Serm. le loro Diocesi, affinche tutti preghino il 22, c. 80. Ne abbiamo anche le figure nel 2. Signore a concedere loro un buon Pastore . de' Regi a' 6. nel 1. del Paralip. a' 13. e 15. D. Era poi anticamente in uso il por-le nel I. di Giosuè a' 6.

tar attorno le Sacre Relique nelle Proces- D. E delle Processioni che si fanno coll' fioni?

Civit. cap. 8, riferito nel Brev. Rom. a' 3. dalle calunnie degli Eretici?

di Agosto,

degli Atti,

ra, il che saputo dagli assedianti abbando-

gini?

2. Per le gran pioggie, e grandini, come R. Sl. Nella solenne Processione ordi-a, tempi dell' Imperador Teodosso il Gio-nata in Roma da San Gregorio in tempo di vane, che v'intervenne in abito semplice, gravissima pestilenza, su portata un'Immagine della Beatissima Vergine dipinta da S.

3. Per le lunghe siccità. Leggete la Vi-Luca. Approvò Dio quest'azione con matadi S. Porfirio Velcovo presso il Surio a' nisesto miracolo, perchè ovunque appari-26. Febbrajo, ed il Baronio altomo 5. ed va la Sacra Immagine, vedevasi suggir l'

aria corrotta, e la Città immediatamente 4. Per ripararsi dalla pestilenza. Il Su-restò libera dal flagello. Non finirono quì rio nella Vita di S. Eustachio Prete a' 6. d', le maraviglie. Mentre il Popolo pieno di Aprile, a Gregorio Turonense al l. 4. c.5. stupore, e di giubilo sesteggia, e manda al Signore mille applausi di lodi, e di benedi-5. Per la conversione degl' Infedeli . Ve-| zioni ) un' Angelo su da tutti udito canta-

re: Regina Celi letare Alleluja; quia quem 6. Per ottenere la pace, e difendersi da' meruisti portare, Alleluja, resurrexit sicut

mo Gregorio che era presente, inspirato da 7. Per rendimento di grazie di effere sta- Dio subito soggiunse : Ora pro nobis Deum,

la solennità della Pasqua.

D. Avete mai inteso a dire, che anticato ordina, che in tempo di Sede Vacante di mente le processioni fatte con le reliquie,o qualche Chiesa Cattedrale si faccino Pro-le Immagini de' Santi tossero accompagnacessioni, ed orazioni pubbliche, e private, e te dal suono delle Trombe, e de' Timpani,

Augustissimo Sacramento dell' Altare, che R. St. Vedete S. Agostino all. 22. de ne dite? In qual maniera le disenderete voi

R. Io le difendo col Decreto del Conci-D'una insigne Processione fatta in Cesa-lio di Trento, che alla Sess. 13. can. 6. così rea di Palestina, in cui si portarono le Re-|pronunzia : Se alcuno dirà, che Gesù Cristo liquie di Sant'Atanasio Martire, si fa men- Unigenito Figliuolo di Dio non debba essezione nel secondo Concilio Niceno al 4. re adorato nel Ss. Sacramento dell'Eucaristia col culto di latria anche esterno, e perciò Racconta S. Gregorio Turonense, che non doversi celebrare la sua festa con partieffendo la Città di Saragofa affediata da colare folennità, nè portarfi in processione Childeberto, e da Clotario Principi Fran- solennemente secondo il lodevole, ed univercefi, i Cittadini vedutifi alle strette si vesti- sale costume della Chiesa, o non doversi esrono di Cilicio, e prela con grandivozio- porre al popolo per essere adorato, ed i suoi ne, e umiltà la Vette di S. Vincenzo Mar- adoratori effere Idolatri, fia Scomunicato.

D. Rc-

D. Replicanogli Eretici, che Gesù Cri- benedire il Signore, poichè le si vedeva la

to, o portato in processione.

nella Culla; La penitente Maddalena, che soverchia debolezza. l'adord, e sparsegli Unguenti sopra il di lui Un altro esempio in questo genere si capo ; le Turbe , che gli cantarono Ofan-legge di S. Cunegonda Imperadrice apna, avevano forse il precetto di farlo? E pu- presso il Surio a' 3. di Marzo. re chi mai gli ha ripresi, se non è qualche pazzo simile agli Eretici?

D. Non è anche un utile, e pio costume tra' Cristiani l'invocare i Santi con le Lita- Che gli Uffici Divini non devono celebrarsi nie, non folamente in pubblico, ma an-

cora in privato?

R. Sì. Santa Coletta Vergine era di pasi dovesse ricorrere a Dio con umili, e divote preghiere, il che faceva col recitare avete, ne mai avrei penfato che contenuffere del Monastero le Litanie con gran fidu-Idanno, che non si celebrino in lingua Volgacia, e divozione.

D. Qual vantaggio ne ricavò da questa de' Popoli.

divozione?

R. L'intenderete dal fatto che fegue . Andando una volta questa Santa in visita farlo. de' suoi Monasteri, seppe per Divina rivel'lette guari a chiarirsene, perchè un Uo-poi cadessero in varie Eresse, mo nobile, e potente, e di lei nemico, 2. Se l'Ufficio si recitasse nella lingua avendo saputo dove andava, la sece arre-nativa, e volgare, la diversità, e dissonanstare da' suoi Sgherri, e raggiuntala ssogo za di tanti linguaggi introdurrebbe dispareri, contra di essa con indegne, ed ingiuriose e le Scisme de' Popoli, e poi la poca ttima, parole il suo veleno. Proccurò la Santa di e lo sprezzo delle cose Sacre. placarlo con umile, e religiosa modestia, ed 3. Le Ore Canoniche si recitano, o si canecco, che i Cavalli de'suoi nemici restarono tano dal Clero in lingua Latina, e si offeriimmobili, nè mai poterono accostarsi al scono a Dio a nome del Popolo, come al-Cocchio delle Sante Vergini, anzi sbut- trove abbiamo detto, che ne sente il profitfando, e calcitrando sforzavanfi di dar vol- to, quantunque non intenda il fenfo. ta, e ritornarsene.

D. E' poi anche egli antico il costume di in lingua volgare!

leggere le Litanie a' moribondi?

allora si rimanesse di ssorzarsi a lodare, e ziano nella Messa, sà nondimeno, che

flo non è venuto al Mondo per effer adora- lingua ancor palpitante, ed in moto come se parlasse. Finalmente recitandosi le Lita-

R. Anzi venne per ester schernito, e nie, al sentir quelle parole: Per Crucem & morir sopra una Croce. Ma ditemi: Non è Passionem tuam libera eam Domine, alzò la forse un'azione pia, e religiosa l'adorare Id-mano per sassi il Segno della Croce, ma dio in ogni luogo? I Magi, che l'adorarono non potè rimetterla al fuo luogo per la

#### LEZIONE XV.

in lingua volgare : e delle utilità, ed estetti del Canto Ecclesiastico.

rère, che in tutti gli affari ardui, e difficili D. D Iacemi molto ciò che de'Divini Uffici, e delle loro parti narrato mi essa medesima, o col far recitare dalle Suo- ro tanti Mitteri in fe. Veramente è un gran re per maggior edificazione, e divozione

> R. Non condannate sì facilmente la Chiefa, perchè ha giuste ragioni di non

1. Se gli Uffici Divini si celebrassero in lazione, che gli soprastava un grave peri-lingua volgare, si potrebbe temere che gl' colo, per il che con le sue compagne ri- Idioti intendessero molte di quette cose cocorse al solito rimedio delle Litanie. Non sì alte, e Divine in contrario senso, onde

D. Almeno la Santa Messa si celebrasse

R. Ciò non è nè necessario, nè conve-R. Sì . Scrive Guglielmo Abate , che nevole : Che non sia convenevole , si dimo-Santa Alletta Madre di S. Bernardo ridot- stra dalla seconda ragione allegata di sopra 'ta all' estremo, recitava alternamente i Che poi non sia necessario, si pruova, per-Salmi con i Religiofi che l'affiftevano, fin- chè quantunque il Popolo non intenda tutchè perdette la tavella, benchè nè anche te le parole, o le sentenze che si pronun-

ivi si offerisce in Sacrificio all'Eterno Padre! erat cum eis. E nel lib. 10. al cap. 33. Cum per la remissione de peccati. Inquanto poi agnosco. Nell' Episola 119. cap. 18. ripealle parti principali della Messa, e suoi Ri- te il medesimo. ti, e Cerimonie può facilmente intenderle dalle spiegazioni che si fanno da'Parrochi servore nell' Anima, e la dispone a recitar all'Altare, secondo il Decreto del Conci-con guito, e con allegrezza l'Ufficio Dilio di Trento.

Secondariamente, il Popolo è partecipe Lattanz al l. 6. c. 21. Giustino Mart. alla del Sacrificio, e se vuole, del medesimo Sa- quest. 107. S. Gio. Gris. sopra il Salmo 41. cramento, ed insieme di tutte le preghiere ed orazioni che ivi si porgono a Dio dal Sa- le generosa professione che noi Cristiani faccerdote. Le Cerimonie poi, che con tanta ciamo della nostra Fede in faccia degl'Infegravità si osfervano, eccitano a divozione, deli, nel che imitiamo i primi Cristiani, e riverenza; onde non rimane più necessa- che cantavano i Salmi ad alta voce a conrio al Popolo l' intendere le parole della futione dell' empio Giuliano Apostata ; Santa Messa, di quello che necessario sia Russino nella sua iltoria l. 19. c. 35. 36. Teoad un Cliente l'intendere le parole, e le ra-l doreto l. 3. c. 17. Tripart. l. 9. c. 36. gioni del suo Avvocato, quando disende la 4. Il Canto Ecclessascio significa che la di lui causa ne' Tribunali.

Molto meno è poi necessario, che intenda le parole del Divino Ufficio, mercecehè non tanto è instituito per ammaestrar il Popolo, o muoverlo a divozione, quanto per lodare, eringraziare Iddio a nome del Popolo per mezzo del Clero; ed in segno lodiamo col cuore, e con la voce quello, a di ciò, il Popolo nelle Chiefe sta separato dal Clero, come appare dal fatto di Sant' Ambrogio riferito da Teodoreto al lib. 5.

della fua Istoria cap. 18.

D. Stimate voi ben fatto, che la Chiesa canti le Orazioni pubbliche, e gli Usfi-

cj Divini ad alta voce?

R. Senza dubbio: Egli è uno stile già praticato dagli Angioli, li quali per testimonio d'Isaia cantavano ad alta voce; Sanctus, San-Etus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, ed in S. Luca il Gloria in Excelsis al nato Redentore. Oltreciò è usanza molto utile a noi, per i che uscita di bocca della Sata saliva al Cielo. buoni effetti che cagiona nell'Anima.

1. Il Canto Ecclesiastico muove gli animi alla Divozione. E'Sant' Agostino che l'afferma, per la pruova fatta in se medesimo nel principio della sua conversione. Conf.l.g.c.b. Quantum(dice egli) flevi in hymnis, O canticis tuis, suave sonantis Ecclesia

il vero corpo, e Sangue di Gesù Cristo sot- reminiscor lacrymas meas, quas sudi ad canto le specie del pane, e del vino secondo l' tus Ecclesie tua in primordiis recuperata fiinstituzione fatta da Gesù Cristo medesimo dei mea, magnam hujus instituti utilitatenz

> 2. Il Canto Ecclesiastico risveglia il vino. Vedete San Basilio sopra il Salmo 1.

> 3. Il Canto Ecclesiastico è una solenne,

Legge di Dio è soave, e che tale la sperimentano i Cristiani; e però cantano col Profeta: Cantabiles mihi erant justificationes tua, in loco peregrinationis mea.

5. Col Canto Ecclesiastico noi diamo un' intiero, e compito offequio a Dio, poiche cui siamo debitori del cuore, e della voce,

e di quanto abbiamo.

6. Finalmente il Canto Ecclesiastico caccia le suggestioni del Diavolo, bandisce la malinconia, dispone alla Grazia, invita lo Spirito Santo, come si vide in Eliseo, in Saule, e ne' tre Franciulli nella fornace di Babilonia.

Santa Lutgarde cantava il Divino Ufficio con giubilo, e fervore incredibile, in fegno di che una Monaca, che gli stava all' incontro nel Coro, vide una gran fiamma,

D. E' poi ella antica l'usanza di cantare

i Divini Uffici nella Chiefa?

R. Sì. Gesù Cristo, finita l'ultima Cena, cantò l'Inno, come si legge in S. Matteo a' 26. San Paolo cantava Inni a mezza notte con Sila suo compagno, e nelle sue Epistole esorta gli Efesi, ed i Colossensi ad nua vocibus commotus acriter. Voces ille influe imitare il suo esempio. Filone, riferito da bant auribus meis, & eliquabatur veritas tua Eusebio, hist. cap. 16. e 17. scrive, che al in cor meum, & ex ea afluabat inde affectus tempo degli Appostoli già vi erano Oratori, pictatis , O currebant lacryma , O bene mibi ne' quali si cantavano Inni al Signore . San

7.p. 10. afferma, che a'fuoi tempi già fi can- guenti compotti da questo Poeta in lode dis. tavano i Salmi nell' esequie de' Cristiani de- Germano Vescovo di Parigi, che fiorì nelfonti. Tertulliano nell' Apolog. al cap. 2. l' anno 579. dice con Plinio, che i Cristiani cantavano avanti giorno gl' Inni in lode di Gesà Cristo . S. Basilio afterma, che il Canto Eccle-fiastico era comune a' suoi tempi nell'Oriete, epist. 63. Socrate aggiunge, che S. Gio: Grisostomo ne ampliò l'usanza. Fu ricevuto nell' Africa avanti il Concilio 4. Cartaginense, e ne sa fede il medesimo Concilio al Can. ro.e S. Agoit. al 1.9. delle sue Confesfioni c.6. e nel l. 10.c.33.e nell'ep. 115.c.18.

Salmi secondo la tradizione.

S. Ilario scrivendo sopra il Salmo 65 di- nella seguente Lezione . ce, che l'uso del Canto nelle Chiese di Francia era antichissimo,e si conferma dal Concilio Agatenfe al c. 21. dove comanda, che gli Inni si cantino in ciaschedun giorno.

Per la Germania fa il Concilio di Aquifgrana al cap. 132. 133. dove ammonifee D. i Cantori a cantare in modo, che i Popoli ne restino edificati.

D. Stimate voi che l'uso degli Organi, e

si, e ritenersi ne' Divini Ufficj?

le Chiefe?

gono, che fosse nuovo a' loro tempi Ma Limorti, e degnatevi parimente di farne par-il Platina, ed il Bellarmino al lib. 1. de ope-leccipe me vostro indegno Servo. Per questa ra-

Lodovico il Pio.

più antico, ed afferma, che Carlo Magno brano i Sactofati Misteri, ed i Divini Ustici, nel fuo ritorno da Roma in Francia conduf-le additano il tempo, in cui il Clero dee venife seco alcuni Musici, ed Organisti, che am- re alla Chiesa per recitare le Ore Canonimaestrassero i suoi Francesi a cantare, e so-che, ed il Popolo per udire la Santa Messa. nare all'usanza de' Romani. Ma se voglia-mo credere a Venanzio Fortunato, noi tro-che Chiela gli Usfici, o le Messe solonveremo che l'uso degli Organi s'introdus- nemente, si suonano più Campane insieme, se nella Francia molto tempo avanti di e talora a martello?

Dionisio Areopagita de Eccles. Hierarch. c., Carlo Magno, come si vede da' versi se-

Hinc puer exiguis attemperat organa can-

Inde suis largam ructat ab ore tubam .

Cymbalica Voces calamis miscentur acutis, Disparibusque tropis fistula dulce canit. Tympana rauca senum puerilis fistula mifcet ,

Atque hominum reparant verba canora

lyram.

Era dunque già in uso a' tempi di questo S. Girolamo fa menzione del Canto Ec-Santo Prelato l'armonia del Canto, e de' clesiastico nella Vita di San Paolo primo Musicali Strumenti nella Chiesa di Parigi. Eremita, a cui surono celebrate l'esequie Avendo però trattato fin' ora del Canto, e dal Grande Antonio, che vi cantò Inni, e dell'uso degli Organi, non sarà fuor di proposito il trattare dell'uso delle Campane

#### LEZIONE XVI.

Delle Campane, e del loro ufo.

A Qual fine si suonano le Campane al tempo della Santa Messa, e

degli Uffici Divini?

R. Per due cagioni principalmente. La d'altri Musicali Strumenti sia da approvar- prima, per chiamare i Ministri della Chiela a'Divini Ufficj, ed infieme tutti quelli, R. Sì, perchè, seguendo la mente del a cui tocca d'intervenirvi. La seconda, per Concilio di Trento alla fest. 22. de obser- eccitare quelli che non possono intervenirvandis, O evitandis in celebratione Miffa; vi, a qualche divota riflessione, o desiderio, proccurino i Vescovi che in Chiefa no si ca come per esempio, udendosi il segno della tino,o fuonino, canzoni profane, o lafcive . Santa Messa si potrebbe dire con la voce , o D. E'egli antico l'uso degli Organi nel-col cuore. Date, o mio Dio, a questo Sacerdote vostro Servo la Grazia di offerirvi de-R. Il Cajetano, ed alcuni altri fosten gnamente il Santo Sacrificio per i vivi, e per ribus bonis cap. 1. lo riferiscono a' tempi di gione i Padri antichi chiamarono la Campana col nome di Segno Sacro, perchè fo-Il Baronio all' anno di Cristo 587, lo vuol nando da segno, che allora in Chiesa si cele-

R. Per segno di maggiore solennità, e fini, come di carciar i nostri nemici invisiper significare l'allegrezza, con la qua-bili, e visibili, e per rimuovere i suncsti efle la Chiefa ancor militante và a gara fetti minacciati da' venti, e dalle altera-con la trionfante nel celebrare le Vit-zioni dell'aria. Udite il Concilio Colonientorie dei Santi.

una Campana?

Pontefice volendo togliere ogni occasione dantur, spiritus procellarum, & acres temdi litigio, e di scandalo che potesse nasce- pestates prosternamur; i quali effetti bre vere tra esti, e le altre Chiese, massime le mente si ristringono nel leguente Distico. Cattedrali, vietò a' Mendicanti il tenerne di più, ut in textu cap. cit. quia cunctos, sen za particolar licenza della Santa Sede Appostolica. Che poi ne' Resettori, ne' Capitoli, e negli altri luoghi i Regolari tenga-la metter le Campane in uso? no diversi Campanelli, non importa, per R. Alcuni dicono, che le Campane enche non portano alcan pregiudizio con essi trarono in luogo delle Trombe del Vecchio alle altre Chiese, stantechè non servono a Testamento, Num. 10. Sal. 80. e di questa convocare il Popolo, ma solo per uso, opinione è il Pontificale Romano. Erano e buona regola de'loro Conventi.

Chiese principali nel dovuto onore, e ri- fra gli angutti confini della Terra prospetto, ordino con una sua Costituzione, che messa: Notus in Judea Deus. Pfalm. 75. si legge nel 4. Concilio Lateranense, e che Ma non lo sarebbono già al presente; oncomincia: Dum intra mentis arcana, che de la Chiela ha voluto, che al fuono del non oftante qualunque privilegio non pol-Vangelo diffuso dagli Appostoli per tutta sano nelle Chiese sì degli Ecclesiastici, che la Terra, fossero sottituite le Campane di de' Regolari suonarsi le Campane nel Saba-to Santo, che prima non siasi udita la Cam-Altri vogliono, che ne' tempi della pri-

quando non deve intervenirvi.

interdetto una Chiefa della fua Diocefi per certo, che quando la Chiefa cominciò a reun delitto enorme commesso da un Mem-spirare da' suoi travagli, cominciò a servirsi bro di quel Clero, il Reo in isprezzo de' Campanelli, nel qual uso a poco a poco del Santo Prelato s' accinfe a suonar le tanto ando avanzandos nell'Occidente, che Campane, ma per quanto sforzo facesse, già a' tempi di San Lupo si vedevano Camnella vita di Sant' Eligio.

Clero, ed il Popolo alla Chiesa?

Se. Ut timeant Damones, eoque sonitu terri-D. Per qual cagione ne' Conventi de' ti excedant, O ut repellantur procul hostiles Religiosi Mendicanti non si vede più d'exercitus, & ut fragor grandinum, procella turbinum,impetus tempestatum,O' fulgurum, R. Perche Giovanni XXII. Sommo insesta tonitrua, O ventorum flamina suspen-

Laudo Deum verum, plebem voco, congrego Clerum.

Defunctos pioro , pestem sugo , sesta decoro. D. In qual tempo cominciò la Chiefa

forse bastanti le Trombe per invitare i Fe-Similmente Leone X. per sostenere le deli, quando la vera Fede sava ristetta

pana della Chiesa Cattedrale, o principale. mitiva Chiesa fosse in uso di chiamare i Fe-D. Per qual ragione non si suonano deli a' Divini Uffici per mezzo d' alcuni le Campane nel tempo dell' Interdetto? Strumenti di legno, come più atti a non R. Perchè non è il dovere di chiamare liscoprire le loro radunanze a' Gentili perseil Clero, ed il Popolo a' Divini Uffici cutori, il qual ufo, al dire di Alcuino, fu poi ricevuto dalle Chiese nelle cerimonie D. Ha mai Iddio dimostrato con qual- degli ultimi giorni della Settimana Santa, che miracolo di approvare, che nel tempo quando nella Persona di Gesù Cristo capo dell' Interdetto non suonino le Campane? | de' Martiri ci rappresenta le antiche perse-R. St., Avendo S. Eligio fottopollo all' cuzioni tollerate da' fuoi Fedeli. Questo è mai diedero un minimo suono: Audoeno pane molto grandi, come si legge nella di lui Vita, e poi passò nell' Oriente a' tempi D. Non fono forse le Campane insti-dell'Imperadore Michele, che ne ebbe al-

tuite ad altro fine, che a convocar il cune in dono da Orfo Duce di Venezia, come affermano i Scrittori de' Fatti Veneti, R. Sono instituite ancora per molti altri e si legge appresso il Baronio nell'an.865.

nome di Campane: cia; perlochè i Campanelli ritengono an- protettio sempiterna. cora in lingua Latina il nome della mede-Dell'origine, e degli effetti delle Campa | abbiano operato fomiglianti effetti? ne scrisse Battista Mantovano i seguenti versi l. 4. Fait. de Jubil.

Æs quoque cui nomen nostras Campa-

na per oras,

Quod veluti perhibent, illud Campania primum,

Reperit ad plebem Divorum in templa vocandam,

Adque coercendos lemures, cum nubila venti

Conglomerant, plerifque volunt infligere campis

nedir le Campane?

defimo nome.

feguenti Orazioni.

Omnipotens sempiterne Deus Oc. tu koc tintinnabulum calesti benedictione persunde, della Campana di Sens, di cui si è parut ad sonitumejus longids effugentur ignica lato di sopra . Il fatto passò in questa jacula inimici , percussio sulminum , impetus maniera . lapidum, lafio tempestatum Oc. Ut quicunque ad sonitum ejus convenerint, ab omnibus con assedio la Città di Sens, il Santo Veinimici tentationibus liberi , semper Fidei scovo Lupo mosso a pietà del suo afflitto Catholica documenta sectentur.

nator Christe &c. e poi: Tu hoe tintinnabu- Stefano Protomartire. Mirabil cosa! Al lum Sancti Spiritus rore perfunde, ut ante fo- suono della Campana si dileguarono i Nenitum illius lemper sugiat bonorum inimicus, mici suggendo a più potere. Essendo poi il invitetur ad sidem populus Christianus, bosti- Re informato del grato suono di essa, ottenlis terreatur exercitus, confortetur in Domi- ne contro la voglia del Santo, che fosse traf-

D. Donde presero questi strumenti il Davidica Cythara delectatus descendat Spiritus Sanctus, E poco appresso. Ut dum va-R. Dalla Provincia di Campagna posta /culi sonitus tiansit per nubila, Ecclesia tua nel Regno di Napoli, essendochè furono conventum manus conservet Angelica, fruinventate in Nola Città di quella Provin- ges credentium, mentes, O corpora falves

D. Non avete voi alcun esempio, dal sima Città. Vvalf, Strab, de reb. Eccl. c. 5. qual si veda, che le Campane benedette

R. Sì. Una Campana consecrata da S. Bennone prefervo il Territorio circonvicino dalle ingiurie de' tempi, come fi legge nella Bolla della Canonizzazione di questo Santo, che comincia Excellus, fatta da

Adriano Quarto.

Scrive Pietro Abate Cluniacense, che un certo Monaco Italiano detto per nome Giovanni, avendo a fuggestione del Demonio preso in abborrimento il rigore del fuo Instituto, stava per suggirsene dal Monastero col suo Tentatore, che per meglio Perniciem, scopulisque vagas allidere ingannarlo presa la forma di un Abate pellegrino, si era con lui addomesticato; Ma D. E' poi egli antico il costume di be- il benignissimo Signore, che non permette mai che siamo tentati sopra le nostre forze. R. La prima, di cui si ha memoria, si non volle che il nemico procedesse più olè quella della Chiesa Lateranense, di mi- tre ! Qui fecit eum, applicabit gladium ejus. rabil grandezza, che fu benedetta da Pa- Job. 40. Imperocchè mentre il mal confipa Giovanni XIII. che gli diede il suo me- gliato Monaco, avendo con gli altri cenato nel Refettorio, si dispone a condurre a D. Per qual cagione si benedicono le fine il suo perverso disegno, il Priore del Monastero terminata la cena toccò il Cam-R. Il Vescovo benedice le Campane, panello, secondo il solito. A quel suono e le unge col Sacro Crisma per impe-il Demonio astretto da Virtà Divina gli trar loro da Dio la virtù di operare i si tosse da fato, ed a vista di tutti corfopranarrati effetti, come si vede dalle se con grand'impeto a precipitarsi nelle latrine.

Appartiene a questo luogo il miracolo

Nel tempo che il Re Clotario stringeva Popolo ricorfe con gran fiducia a Dio, Ed in altra Orazione: Omnipotens Domi- e convocò i Cittadini alla Chicfa di Santo no per illud populus tuus convocatus : ac ficut portata a Parigi, ma gli fallì il difegno, perchè la Campana avendo cambiato il luogo, [quale gli si dà il Campanello nell'atto di cambiò altresì la foavità, e la grazia del promuoverlo al Sacro Ordine dell'Offiariafuono, il che dal Re inteso, comandò che to, benchè poi questa obligazione sia stata fosse restituita al suo luogo, e pervenuta al trasferita ne' Custodi delle Chiese, come si Ponte di Sens , riebbe il suono primiero, che legge nell' Estr. de off. Custodis c. 1. 0 2. e per i meriti del Santo Vescovo su udito si ollerva a'giorni nostri. Aggiungete, che ben fette miglia da lungi.

ziamo le Campane.

R. Leggano il Pontificale Romano, e vi fe alla p. 3. c. 1. troveranno il Rito di benedirle, ma non già di battezzarle.

D. Ma pure dicono essi, comunemen- ne le Campane, ed i Campanili: te si parla in questa maniera dal Volgo

Cattolico.

R. Tanto è facile, che il Volgo igno-Eretici il calunniarci.

zaffero?

no Flacco : Neque novum videri debet Cam-panas benedicere, d'ungere, d'eis nomen im-lo, le Campane fuonarono da fe stesse. ponere. Le ragioni che industero la Chiesa a darle il nome, possono esser due. La pri-l nar le Campane nell'esequie de' Desonti?: ma; per distinguerle dalle altre. La seconda, perchè le parve convenevole alla pietà, to co' miracoli. e divozione de' Fedeli l'invitarli alla Chiefa col nome di qualche Santo.

in venerazione?

dette solennemente dal Vescovo, ed unte davero d'un Uomo perito di fame, come si col Sacro Crisma, ed ancora perchè sono disse, la notte antecedente. Nel darsegli fotto la tutela, e protezione del Santo di la sepoltura vietò il Parroco Godoberto che cui portano il nome, ed insieme per il facro si sonassero le campane, per esser quegli un ufficio, che anno di chiamare il Clero, ed Uomo sconosciuto. Ed ecco, che le campail Popolo al Culto Divino, e perchè col lo-I ne con istupore di tutti-sonarono da se mero suono concorrono a lodare il Signore, desime. Meyerus 1. 3, hist. Fland. ad ann. Per quette confiderazioni la Chiefa commi- Donn. 1062. fe anticamente l'ufficio di fonar le Campane all'Offiario, e questa è la ragione, per la pane con un suono mesto, e lugubre nella

anticamente in segno di venerazione, chi D. Dicono gli Eretici, che noi battez- sonava le campane andava vestito col Rocchetto, come si ha dal Concilio Colonien-

> D. Ha mai Iddio operato alcun miracolo per dimostrare di tener nella sua protezio-

R. Sì. Mirabile, ed inaudito fu il miracolo, che la notte del S. Natale succedette nella Chiefa di Maldemburgo eretta da S. rante parli a sproposito: come è facile agli | Ursmaro; e che lui per rivelazione avuta dedicò al Principe degli Appostoli, ed è, che D. Ma non è forse vero, che s'impone il Campanile di quella Chiesa per la vioil nome alle Campane, come se si battez-llenza de' venti sconvolto da' fondamenti, si abbandonò tutto da una parte con ifpaven-R. E che vogliono dire per questo? Con- to grandissimo de' vicini Abitanti, che a fiste forse il Battesimo nell'imporre il no- momenti aspettavano la rovina delle lor came? Anno mai essi udito alcun Vescovo, che se. Stette in questa positura sei giorni, nel nel benedir le Campane abbia proterito qual tempo si tecero varie consulte da quel queste parole : Ego te baptizo in nomine Pa- Popolo per simetterlo in qualche maniera iris, & Filii; & Spiritus Santti, che fono le la suo luogo, ma in vano. Finalmente li 21 di parole essenziali, e la vera forma, senza la Decembre verso la mezza notte, sopravequale il Battesimo non sussisse Egli è un ri- pendo la Virtu Divina inondo la Chiesa to ben antico l'imporre il nome alle Cam- di grandissimo splendore dentro, e fuori, pane, e già non era nuovo a' tempi di Alcui- rialzò, e rimife al fuo luogo il cadente Cam-

> D. E' anch' egli antico il costume di so-R. St. E Dio ne ha approvato il ri-

Nell'anno 1062, in cui le Provincie della Fiandra patirono una intollerabile carestia, D. Furono anticamente le Campane effendofi una gran moltitudine di mendicanti ricoverata in Aldemburgo per cercar-R. Sì, e ciò a riguardo dell'effere bene- vi la limofina, fu trovato nella strada il ca-

D. Per qual cagione si suonano le cam-

morte, e ne' funerali de' Cattolici?

R. 1. Affinchè i Fedeli si muovano a con Dio. compassione della morte di uno de' loro fra- D. Qual' Orazione è la più degna, ed ma del defonto.

vissima tua, O' in aternum non peccabis.

pana?

di fopra alla l. 1. e 3. c. 2.

fuonar le Cmpane?

R. Si dee aver riguardo di non imitare Anima è più degna del corpo. le canzoni, ed armonie profane, e scandalose, ma più totto le armonie sacre, e divo tale è una moderna invenzione.

#### LEZIONE XVII.

Dell' Orazione Mentale.

D. T Eniamo adesso, se vi piace, all' nio, Basilio, Girolamo, Agostino, Am-Che cosa è l'Orazione Mentale, o sia la Domenico, ed altri, perchè tutto il Mon-Meditazione?

R. Non è altro, che una divota, cor- qual calore attendessero all'Orazione Mendiale, ed affettuosa considerazione delle, tale. cose sante, la qual muove l'Uomo a lodare, e benedire Iddio, ad imitare le virtù d'orazione mi sembra molto ardua, e difdi Gesù Cristo Signor nottro, o de' suoi ficile. Santi, ad abbracciare il bene, e fuggir il male, e finalmente a qualsivoglia sorta d'il tacere, che il parlare; così è più facile il affetti, che c'inducano a ricorrere con fer- far orazione con la mente, che con la voce, vore a Dio ne' nostri bisogni.

proponiamo col fine di orare, o di parlare

telli, e concorrano a far orazione per l'Ani- eccellente, la Mentale, o pur la Voca-

2. Per ricordare a ciaschedun Fedele, R. La Mentale, senza dubbio. Impeche anch'egli ha da morire una volta, e pe- rocchè la Vocale non merita il nome d' rò deve astenersi dal peccato, Memorare no- Orazione, se non è accompagnata dall' attenzione, e però deve effere in un certo D. Per qual cagione si dà tre volte al gior- modo anche lei Mentale; laddove la Men. no il fegno dell' Ave Maria con la Cam- tale non ha bisogno della Vocale. Aggiungete che l'Orazione Vocale, come propria R. Rileggete ciò che ne abbiamo detto de' corpi, è comune a noi con gli uccelli, che Iodano Dio col canto, ma l'Orazione D. Con qual offervazione si debbono Mentale, è a noi comune con gli Angioli, e di tanto è più degna dell' altra, quanto l'

D. Tutto và bene; ma l'Orazione Men-

te, quali sono quelle che si cantano nella R. Voi v'ingannate. Essa è antica al pa-Chiesa. Così ordinò il Concilio Secondo ri di Dio medelimo, il quale nella Scritture Provinciale di Malines: Tintinnabula, O' si chiama l'Antico de giorni. Egli per tutta Campanas ad armoniam quandam pulfantes l'eternità non fa altro, che contemplar se ejufmodi pulfatione turpes, inhonestas, vel stesso. Gli Angeli fin dal principio della loscandalosas cantiones, non exprimant, vel ro creazione contemplano le Divine perseimitentur, fed potius hymnorum, & cantico-zioni. I Profeti, i Patriarchi, gli Appostoli, ed rum Ecclesia modulationes: eit. 12. c. 16. Ed i Santi Padri si proposero tutti il medesimo il medefimo avea già ordinato il Concilie fine. Il defiderio dell' Orazione popolò di Provinciale di Cambrai : t.t. de Div. Off.c.s. Eremiti, e di Anacoreti le selve, e le solitudini. Gesù Cristo Nostro Divin Maestro e Nostro Esemplare passava le notti intiere ful Monte Oliveto a fare orazione. Il Precurfore Battista stette nel Deserto trent' anni continui per disporsi con la Meditazione all' esercizio di predicare la Divina Parola. Tralascio di parlare de' Santi Paolo, Antoaltra divisione dell' Orazione brogio, Benedetto, Bernardo, Francesco, do sà in quale stima tenessero, e con

D. Sia come voi dite; ma questa sorta

R. Credetemi, che siccome è più facile nè vi vuole minore attenzione nell' una che E per dirla più brevemente . La Me- nell'alltra se vogliamo che sia valida, e graditazione non è altro, che un' attenta, e ta a Dio. E però se l'esercizio dell' Oraziodiligente considerazione della cosa, che ci ne sembra troppo difficile a certe Anime distratte che incolparne l'Orazione Men-glie Religiose, tuttochè occupatissimi nell' tale, se la colpa nasce da loro stessi, che mai arrolar Soldati sotto lo stendardo della loro affetti?

persone?

R.SI, si conviene indifferentemente a Dio. S. Cosmo, Giureconsulto S. Ivone, e pure re che non può attendere all' Orazione per tutti e tre attesero di proposito all'Orazione le sue occupazioni pie, o indifferenti che Mentale.Gli antichi Anacoreti, li quali fe- sieno? guendo il configlio dell' Appostolo vivevano D. Voi mi concederete almeno, che delle proprie fatiche non intermessero già questa sorta d'Orazione appartiene in pril'esercizio dell'Orazione. Il Santo Conte mo luogo agli Uomini letterati, e di gran Elzeario, Tommaso Moro Gran Cancel- prudenza? ti, non si scordarono dell'Orazione.

nevasi con Dio, che con gli Uomini.

tando per istrada.

non abbandonò l' Orazione.

fanta confuetudine.

tale?

fare orazione:

si presero alcun pensiero di tener a freno i Croce, e de'loro Instituti, si tennero dispensati dall'esercizio dell' Orazione, e pe-D. Stimate voi, che l'Orazione Men-lrò in mezzo agli affari, ed alle tempeste tale convenga a qualunque condizione di di questo Mondo sempre pensavano alla ritirata per comunicare da folo a folo con

tutti. Era Calzolajo S. Crifpino, Medico Chi vi farà ora, che possa scularsi, e di-

lier d'Inghilterra, e molti altri grand' Uo- R. Nè pure in questa parte posso esser d' mini occupati negli affari gravissimi de'Sta-'accordo con voi, perche tutti indifferentenon si scordarono dell'Orazione. | mente possono attender' a questo santo eser-Carlo Quinto Imperadore era tanto assi- cizio, e sarvi gran profitto. Anzi sovente duo nell'Orazione, e Meditazione si nella accade, che una persona semplice, ed igno-Corte che nel Campo, che comunemente rante vi fa maggior profitto, che non un dicevasi, ch'ei più requentemente tratte- Teologo dottissimo. Siccome i vasi vuoti della Vedova Sarettana si riempirono d' Il Patriarca Isacco, quando si sece incon- oglio per comando del Proseta Eliseo, tro alla sua Sposa Rebecca, andava medi- 4. Reg. 4. Così le Anime vuote della propria stima, e presunzione sono le più capaci per Il Profeta Giobbe, Capo di una famiglia l'ordinario dell'unzione dello Spirito Santo. sì numerosa, e ricco di tante entrate, e pos- Non è questo un mio pensier, è Oracolo di lessioni, faceva ogni giorno orazione a Dio Gesù Cristo, il quale in S. Matteo al c. 11. ed offeriva il Sacrificio per i suoi figlinoli. |n. 25. così pronunzia a savore delle persone Tobia nella sua povertà, e nel suo esilio semplici. Confiteor tibi, Pater, Domine Cali, O' Terre, quia abscondisti hec (par-Mosè, occupato nel governo d' un Popo la della cognizione de' Divini Misteri ) a lo numerolissimo, S. Luigi Redi Francia, sapientibus, O prudentibus, O revelassi ca Sant' Edoard o Re d'Inghilterra, il Beato parvulis. Cum simplicibus (dice il Savio). Amedeo Duca di Savoja, e tanti altri grand' fermocinatio ejus. Prov. 3. Vorreste saper per Uomini riguardevoli per la condizione, e pruova, se ciò sia vero. Leggete le Vite di per le ricchezze, mai si partirono da questa Abramo, d'Isacco, di Giacobbe, di Mosè, di Davide, d'Isaia, degli altri Profeti, e de-E che più? S. Oberto nel più bello del-gli Appostoli: Non furono Uomini di lettele sue caccie non trovò forse modo di far re certamente, e pure chi più di loro seppe preda dello stesso Dio con l'Orazione Men-li segreti di Dio, per mezzo dell' Orazione?

Il Profeta Daniello, Il Patriarca Giu- Scorrete per le Vite degli Anacoreti, e seppe, ed a' nostri tempi San Francesco ditemi se i Santi Antonio, Ilarione, e Paco-Borgia, tutti e tre gran Cortigiani, e Mi-mio per non parlare di tanti altri, si avvannistri di Stato, quando mai trascurarono di taggiassero nell' Orazione. Ma che parliamo degli Uomini, mentre abbiamo l'esem-Mai gli antichi Vescovi per qualsivoglia pio di tante Donne? Leggeste voi mai, che funzione più urgente, e necessaria del loro le Sante Maria Maddalena, Caterina da ufficio, mai i primi Fondatori delle Fami-Siena, Matilde, Liduvina, Maria Ogniacen-

fe, Monaca, Chiara, Brigida, Gertude, e Terefa fossero Donne letterate ? e pure cere. per mezzo dell' Orazione non giunfero ad

Dio?

obscurat .

rabile in questo genere?

infermità, e soccorrevalo in tutte le sue ten- Gregorio. tazioni, ed avversità; e finalmente sel predo paísò al talamo Celeste.

che mi avete raccontato della utilità che no alla fola rimembranza del gaudio ineffaporta seco l'Orazione Mentale, e della fa-bile, a cui aspiriamo, della celeste Gerusamolti si fossero trovati presenti al nostro risolviamo in dolcissime lagrime? Si oblidiscorso, affinche convinti dalle sinistre sus suero sui Jerusalem, oblivioni desur dexteopinioni che anno dell' Orazione Mentale ra mea. Adhareat lingua mea faucibus meis,

cizio.

ticano.

D. Voi non sapreste sarmi maggior pia-

R. Il Sommo Pontefice S. Gregorio è di una cognizione maravigliosa de Segreti di parere, che la Meditazione nelle Divine Scritture sia paragonata al sonno, per la Non è dunque la Meditazione un eserci- quiete, e per il diletto che porta seco. E'
zio che più convenga a' Letterati, che agl' da sapersi (dice egli) che il sonno ha nella Idioti, più a una condizione di persone Scrittura tre differenti significazioni. Alle che ad un'altra, poichè Iddio considera le volte per sonno s'intende la morte del cordisposizioni del cuore, e non le qualità del po: altre volte una certa stupidezza, effetto le persone, e però conchiude San Grego-della negligenza: alle volte quella tranquilrio 3. Paltor, adm. 12. Ided cum Simplici-lità dello ipirito che è proprio di coloro che bus sermocinari dicitur, quia de supernis anno rinonciato persettamente a' desideri Mysteriis illorum mentes vadio sue visitatio- di questo Mondo l. 5. Moral. In quest' ultinis illuminat, quos nulla umbra duplicitatis mo senso parlava la Sposa de' Sacri Cantici, quando diceva: Ego dormio, O cor meum D. Non avete qualche esempio memo- vigilat ; perchè una mente ben ordinata quanto più reprime le sue carnali concupi-R. St. Il Beato Ermanno dell' Ordine scenze, tanto più s'inoltra nella verità del Premonstratense, era solito fin dalla sua suo interno, e veglia più prontamente alla fanciullezza di visitare un' Immagine della considerazione dell'Uomo interiore, quan-Beatissima Vergine, che portava il Bambi- to più si ruba alle inquietudini esteriori. Fino Gesù fra le braccia, ed ivi trattenevali gura di ciò che abbiamo detto, fu il fonno con lei famigliarmente, offerendole con di Giacobbe. Egli dormiva nel suo viaggio, gran semplicità di ciò che aveva. Avendo Si serve d'un sasso per guanciale, ed in so-le una volta offerto un pomo, la Beatissima ano vede una Scala, a cui s'appoggiava il Vergine porse la mano, e lo prese. Creb Signore, e per esta ascendevano, e discendebe col tempo a tal fegno la famigliarità di vano gli Angioli. Il dormir nel viaggio non Ermanno, che la Vergine lo visitava ogni lè altro, che il non curarsi delle cose tempogiorno; parlava con lui come se gli solle rali ed il vedere gli Angioli che ascendono, fratello, gli somministrava i danari neces- e discendono, è un affiliarsi nella contemfari al fuo lostentamento, sanava le di lui plazione degli oggetti celesti. Fin qui San

.Udite ora S. Bernardo : Serm. 2. de Verb. fe per Isposo, imponendogli nome Giusep-Apost. Dirò cose (dice egli) che non s' intenpe. Durò la famigliarità di Ermanno con dono, se non per pruova da chi s'avvezza a la Vergine, finchè nell'anno 1236. moren-falire sopra de' sensi. Non è egli vero, che di tanto in tanto facendo noi orazione fentia-D. Ho fentito con gran contentezza ciò mo commuoverci, e brillarci 'l cuore in fecilità nel farla. Veramente vorrei che lemme, la quale è Madre nostra, perciò ci abbracciassero di cuore questo santo eser- si non meminero tui: si non proposuero Jerusalem in principio letitia mea . Si si , in princi-R. Io vi dirò ben di più una cosa, che vi pio latitia, perchè l'allegrezza comincia in appagherà maggiormente, edè, che la Me- Terra, ma termina e si compisce nel Cielo. ditazione è non solamente utile, e facile, Il gaudio, che qui proviamo, non è che un ma infieme dilettevole a coloro che la pra- principio, una piccola filla, una fola goccia piccata da quel vastissimo Fiume, che inon-

da di consolazioni la Città di Dio. Di que- gete S. Ambrogio sopra il Salmo 118. al Ser. flo argomento tratta il medesimo San Ber- 19. S. Dionis, de Divin. Nom. c. 3. Gli Annardo nel Serm. 5. de Quadragesima ; discor- gioli, tuttochè del continuo occupati a conrendo sopra quelle parole del Real Profeta : templare le Divine persezioni, sono chia-Delectare in Domino, & dabit tibi petitiones mati Aftri mattutini dalla Scrittura; il Sole cordis tui .

Leggete San Girolamo, dove scrive alle Vergini dedicate a Dio.

D. Vorrei, se vi piace, che m'inscena-

ste a far la Meditazione.

R. Io ve n' insegnerò la maniera, che sara semplice, e piana, e conveniente ad ogni Orazione Mentale? forta di persone.

D. Io non desidero altro.

#### LEZIONE XVIII.

Del modo di far l'Orazione Mentale.

D. Atemi ora alcune regole per metter in pratica l' Orazione Mentale .

R. Eccomi pronto . In primo luogo adunque io proporrò alcuni Punti, o mez-negozio che abbiamo per le mani. Chi non cizio.

deve farsi sì avanti, che nel decorso, e

dopo la Meditazione,

3. Trattero delle sue parti,

4. Io vi proporrò una Meditazione intiera, e con tutte le circostanze, e parti, che si ricercano, assinche vi serva d'esem- na, che abbia tenuta l'Orazione Mentale

D. Quali fono quei Punti, o mezzi, che render più agevole l'uso dell' Orazione?

zio.

D. Qual tempo è più atto per l' Orazio-

R. Il tempo più atto è quello della mat-scritamo interiormente muovere a divotina subito levato dal letto, e deve effer la zione? prima opera nostra: Qui mane vigilant ad

col ricominciar la mattina la sua carriera, gli Augelli medefimi col moto, e col canto lodano, e glorificano Iddio a loro modo. Veggafi S. Bafilio nell'Epitt. 1. ad Greg. c . S. Ambrogio nel luogò fopracitato.

D. Quanto tempo si dec impiegare nell'

R. Non si può prescrivere una regola generale per tutti, per la gran diversità delle persone differenti l' une dalle altre nella condizione, e nel modo dell'operare. Una mezz' ora però, se non più, dovrebbe darsi per lo meno all'orazione ogni giorno, anche da più occupati, ma a tempo certo, e determinato, la mattina, o la fera . come ciascheduno giudicherà più comodo, ed opportuno per il luo flato. Finalmente la nostra eterna falute è l'unico, ed il più importante zi generali, che dispongono a questo eser-le più che negligente, non può ricusare di pensarvi per sì breve tempo. Il Diavolo, 2. Dipoi infegnero ciò che in particolare che conosce l'importanza dell'Orazione, 2 null' altro attende con maggiore sforzo . che ad impedire, che non li faccia, o almeno proccura, che si differisca a tempo incomodo.

D. Datemi un esempio di qualche Perso-

in quel conto che ella merita.

R. Il Padre Francesco Suarez, Teogeneralmente vagliono a promovere, e logo il più grave, ed erudito de'nostri tempi, soleva dire, che più volentieri avreb-R. Il primo mezzo si è, il deputare un be perduto quanta scienza aveva, che tempo certo per ogni giorno a quest' eserci- un' ora sola della sua solita Orazione Mentale.

> D. Non è anche ben fatto il far altre volte l'Orazione fra 'l giorno, quando ci

R. Benissimo. Lasciamo noi forse di me, invenient me. Prov. 8. Imperocchè al-[mangiare, dopo il solito pasto, quando l' lora le nostre sorze sono nel loro intiero vi- appetito ci stuzzica? Se però mai è utile, gore, e la mente non ancora distratta negli e conveniente il frequentar l'Orazione, ciò affari temporali, è più capace de' pensieri conviene che sia ne'giorni di Festa, li quali di Dio. Tutte le creature col loro esempio sono instituiti a quest' effetto; onde quangridano, che le primizie de'nostri pensieri, e to la Festa è più solenne, tanto magdelle nostre opere sono dovute a Dio. Leg-giore è la frequenza, e la divozione

che si deve avere per questo santo esercizio. I orazione a Dio. Si mangia meramente quan-

zione?

possiate orare senza estere offervato.

l'uso dell'Orazione Mentale?

zi agevoli a disporci a quest' esercizio. La in orazioni, e digiuni. E come vegliato, Penitenza, è parte interna, e parte esterna. o pure orato averiano, se sobri non erano? L'interna confiste nella contrizione, e nel Se però non è più in uso a' nostri tempi vedolore de' peccati; L'esterna consiste nella gliare, digiuniamo almeno, o proccuriamo mortificazione del corpo per mezzo de' di ester sobri la fera, per disporci meglio giuni, delle discipline, de cilici, e di altre au- all'Orazione della mattina. Merità che si adoperano per domar la nostra | D. Non vi resta altro che possa promuocarne, e renderla ubbidiente allo spirito.

S. Francesco d'Assis, che con istudio particolare affliggeva il suo corpo, chiamato zione, offervi il silenzio, e raffreni la lida lui Fratello Afino, segnalossi in sommo bertà de' suoi sensi, perchè lo spirito non l'Orazione, e la Mortificazione non pollo-liensi passa lo strepito delle cose mondano star divise l'una dall'altra. Fra tutte le lne. penitenze esteriori però, l'astinenza, ed il digiuno fono i mezzi più efficaci per disporsi loro Celle, e la solitudine, per attenderall'Orazione. A misura che la Carne si de- meglio al servizio di Dio, ed all' Oraprime col digiuno fi folleva lo spirito. Qui zione? corporali jejunio vitia comprimis, mentem R. Si. Ne per altro fine, abbandonaelevas O'c. canta la Chiefa, e noi sappiamo te le Città, ritiravansi ne' Deserti. I Proper isperienza, che il mangiare, e bere so-setti Elia, ed Elisco, i sigli di Rechab, S. verchio impedisce le sunzioni dell'anima, Giovanni Battista, ed altri Santi Padri onde non occorre che l'Uomo aspiri all' O- dell' antico Testamento potrebbono servirrazione, finchè se l'intende col piacere, e ci d'esempio, se non ne avessimo altri col fenfo.

cessaria la sobrietà.

effer più libero la mattina a far orazione : molti registrati dal Marulo al lib. 1. cap. 9. Così facevano gli antichi Cristiani, al dire Narra di se medesimo S. Pier Damiano,

D. Qual è il suogo più atto per far ora- to ricerca il bisogno della natura. Si beve quanto il permette la pudicizia. Si faziano, R. Quanto il luogo è più appartato, e ma come conviensi a chi sa di avere a sar orakontano dagli occhi, e dallo strepito, tan-zione la norte. Discorrono, ma con pensiero di to egli è più atto, e conveniente. Ducam aver Dio presente. Assisti che sono a Mensa, sam (disse Dio per il Proseta Osea) in soli- s'invitano l'uno l'altro a metter in campo quetudinem, O loquar ad cor ejus. E Gesù Cri- stioni della Scrittura secondo il talento di fto in S. Matt. al 6. Tu autem cum orave- ciascheduno,o a cantar lodi a Dio : Quindi ft ris , intra in cubiculum tuum, & claufo oflio, conofce la moderaz one loro nel bere; il conviora Patrem tuum in abscondito. Luogo at- to parimente si termina con l'orazione. Di là tissimo è la Chiesa, o l'Altare, e massime partiti, non corrono già a mischiarsi ne vani quando vi sta esposto il Santissimo Sacra- trattenimenti, e nelle dissolutezze del Secolo. mento, purche non vi sia tumulto, e folla ma vivono con l'occhio sempre intento alla di gente, e dopo questi l'Oratorio privato, modestia, ed alla pudicizia, de' quali il cono il luogo della casa, qual più vi piace, dove vito fu loro sì buon Maestro . Per quelta cagione i giorni che precedono alle Domeni-D. Che altro vi è, che possa facilitat che, o alle Feste de Santi si chiamano Vigilie, o fieno Veglie, o giorni di digiuno, per-R. La Penitenza è uno de' migliori mez- chè gli antichi Cristiani solevano passarle

verci, o prepararci all'Orazione?

R. Chi defidera di far profitto nell'Orarado nell'Orazione. Tanto è vero, che può star raccolto, quando per la porta de'

D. Amarono i Santi la ritiratezza delle

più prossimi di Paolo primo Eremita, d' D. In qual tempo principalmente è ne- Antonio, d'Onofrio, di Giovanni Egizio, di Arfenio, di Girolamo, della Mad-R. Converrebbe effer sobrio a cena, per dalena, e di Maria Egiziaca, e d'altri di Tertulliano. Non si và a Mensa, dice che mentre era Cardinale, e Vescovo O-questo Autore, che prima non siusi satta si stiense, ando a consigliarii da un Vecchio Eremita, fe stimasse più utile per l'Anima, tuale, e udire la Parola di Dio. Sopra il tutto fua il servire alla Chiesa, ed al Prossimo però, a chi desidera di far gran profitto nell' nello stato in cui si trovava, o pure, rinon- Esercizio dell' Orazione, è necessaria una ciata la sua dignità, ritornarsene al suo Mo-diligente preparazione, e la perseveranza. nastero per viver a se stesso, mercecchè coge, e consuma da le? Dal che ammaestrato cordarmi de' Punti della Meditazione. il Santo, abbandonata la Prelatura, ritornò al Monastero .

utilità che ne provengono.

primo, e più necessario di tutti gli altri.

cercar il suo Creatore, e ad unirsi con lui;e po, e dopo di essa .. quanto più gli fi accosta, tanto più fi dispone a ricevere i fuoi doni, e le fue grazie.

D. Benissimo. Ma come si spedirebbono poi i negozjsi privati, che pubblici?

Mondo, non v'è mezzo migliore dell'Ora-

zione.

giole dal loro stato.

diante la mortificazione delle nostre passioni, e di più il frequentare la lezione spiri- ditazione?

D. Voi mi avete puntualmente fin' ora nosceva, che le cure della vita attiva smi- soddisfatto nelle mie dimande. Contuttociò nuivano non poco il fervore del fuo spirito; mi resta ancora una difficoltà da proporvi . A cui l'Eremita: Che giova (disse) alla Lu-led è, che non mi darebbe l'animo di medicerna il far lume agli altri, se poi si distrug- tare per un' ora intiera, anzi nè anche di ri-

R. Sappiate, che l'Orazione Mentale non confiite nel pregare Iddio con parole D. Approvate voi il ritirarsi che molti argute, ed eleganti, ma bensì in certi pii fanno una, o più volte l'anno in qualche affetti, che muovono la volontà a determi-Cafa di Religioli, o in qualche altro luogo narsi all' operar bene per gloria di Dio. Se appartato, per farvi gl' Efercizi Spirituali? dunque volete far orazione con facilità, pi-R. Non si può operar meglio per il ne- gliate in mano il libro delle Meditazioni, e gozio dell'eterna salute, attese le grandi scelti che avrete i Punti di essa, fermatevi a pensarvi agiatamente, e senza farvi alcu-1. Ritirandosi l'Uomo dalla conversa- na violenza. Quelli che non sanno leggere. zione de' suoi amici, e samigliari, e dalla cu- piglino il Rosario, e sacciano la meditaziora degli affari domestici, e per il solo motivo ne sopra i Mitteri di esso, o sopra qualche di provvedere all' Anima sua, e di servire a petizione dell' Orazione Dominicale consi-Dio, fa un' azione grandemente meritoria. derandola attentamente, ed esercitandoli 2. Lo spirito, libero dalle distrazioni, e in sare atti di Fede, di Speranza, e di Caridagli oggetti mondani, applica più facil-tà. Perseverandosi a fare in questa maniera, mente tutta la sua attenzione al negozio Iddio, che volentieri esaudisce le preghiere dell' eterna salute, conosciuto da lui per il de' Poveri, darà l'ultima mano all' opera, concorrendovi col fuo ajuto, e con le fue 3. L'Anima, quanto più vive in solitu- grazie. Passiamo adesso a dire ciò che dee dine, tanto più si dispone, e si rende atta a farsi sì avanti la Meditazione, che nel tem-

D. Che si deve dunque fare avanti la

Meditazione?

R. Si deve prima stabilire il luogo, ed il tempo opportuno per l'Orazione, e rilegge-R. Anzi per condur bene gli affari del re la materia, o fieno i Punti di essa: indi venuta l'ora, andate con tranquillità d' animo, e compostezza di corpo al luogo desti-D. Veramente dalle premesse conside-nato, dove, presa l'Acqua Santa, mettetevi razioni si vede il grande avvantaggio, che in ginocchio, e fermatevi per qualche temper far orazione ricevono le Persone Reli- po a considerare da una parte l'infinita grandezza, e Maestà di Dio che vi è presen-R. Non si può negare, perchè anno il te, e dall'altra la viltà, e bassezza della vocomodo della folitudine, e di tutti gli altri stra natura, e la moltitudine de' vostri pecmezzi opportuni per ben disporsi all'orazio- cati. Dipoi fate una prosonda riverenza al ne, che noi abbiamo accennato di sopra l'vostro Dio, dicendogli col Patriarca Abra-Nel resto poi , voi vedete benissimo quanto mo: Loquar ad Dominum meum , cum sim importi per esercitarsi nell' orazione il gua- pulvis, O cinis; o pur col Serafico Fran-dagnarsi la tranquillità dello spirito, me- cesco. Quis sum ego, Domine, O quis su ? D. Che si ha da fare nel tempo della Me-

R. Ap-

buon animo, e profeguite la vostra orazio-ne, finche Dio vi consoli con qualche gu-sto interno, o ne ricaviate qualche strutto.

D. Che cosa è la Rappresentazione? propria soddisfazione, o contento.

zione?

Ma se dopo esservi esercitato lungo tempo la terza. nell'Orazione, vedeste di non riceverne D. Qual'è dunque questa terza parte? quel frutto che speravate, non vi perdete Dio vi mandi l'ajuto dall' alto .

#### LEZIONE XIX.

Delle parti dell' Orazione Mentale.

Mentale? R. Sono tre, o quattro: Impeesempio, la Natività di Cristo, saranno quattro; ma se la materia sarà spirituale. come sarebbe a dire, il Peccato, allora sa-

ranno folamente tre. D. Quali sono adunque le quattro parti? R. Sono queste. La Preparazione, la Rappresentazione, la Considerazione, ed

il Colloquio.

fia l'Orazione preparatoria?

R. Applicatevi a considerare con animo 1 R. Noi parliamo qui della preparazione tranquillo, e divoto i Punti che vi siete pro- prossima all' Orazione. Presa adunque l' posti, e lasciando da parte le speculazioni Acqua Santa, io mi metto inginocchion i fottili, e curiofe, escreitatevi, come si è avanti a Dio; Proccuro di raccogliere l'anidetto, ne' divoti affetti, che vi muovano mo quanto posto: offerisco l' Orazione che a qualche fanta rifoluzione per onore, e fono per fare a fuo puro onore, e gloria, e gloria di Dio. Che se vi occorresse qualche gli chiedo umilmete la grazia di sarla bene, difficoltà, o di desolazione, o di poca di- ed a questo sine recito l'Orazione: Actiones vozione, o di aridità di spirito, state di nostras, o altra simile. Si potrebbe qui ag-

abbiate però sempre la mira all'onore, e R. La Rappresentazione non è altro, beneplacito Divino, e non già alla voitra che un' immaginazione del luogo, e delle Persone, come se ci fossero presenti. Per D. Che si ha da fare dopo la Medita- cagione d'esempio : volendo noi meditare il Miltero della Natività del Signore, ci im-R. Pensate alle buone inspirazioni che magineremo di aver presenti la Stalla, il Dio vi avrà conceduto nell'Orazione, e Presepio, il Bambino Gesù esposto sopra il proccurate di mantenerle, e metterle in pra-fieno, la Beata Vergine, e San Giuseppe, tica fra'l giorno per mezzo delle orazioni in quella guifa che fogliono rapprefentarce. giaculatorie. Vi gioverà ancor molto il gli i Pittori. Questa parte non serve, che fare dopo l'orazione un esame particolare, quando la materia della Meditazione è corper vedere se avete adempito le vostre par- porea, come abbiamo detto, essendo che le ti, nel qual caso ne renderete le dovute cose puramente spirituali non possono esgrazie alla Divina Bontà, ma se avrete primersi con immagini; e perciò quando la mancato in essa gliene chiederete perdono, materia è spirituale, si passa immediatae proporrete di far meglio per l'avvenire | mente dalla prima parte dell' Orazione al-

R. E'la Considerazione, la quale non è d'animo, ma perseverate in essa, finche altro che un discorso del nostro intelletto, fatto a fine d'instruire la Volontà, onde poi si muova con affetti santi a seguire qualche bene, ed a fuggire qualche male. Ma perchè in questa parte appunto molti si fermano, per non sapere come abbiano a fare queito discorso, soggiungerò qui alcune Consi-Uante sono le parti dell'Orazione derazioni, che serviranno di regola per qualunque Meditazione.

Se dunque la materia della Meditazione rocchè se la materia è corporea, come per sarà corporea, come lo sono tutti i Misteri della Vita di Cristo, si possono considerare queste circostanze sopra qualsivoglia Punto.

1. Le persone, che intervengono nel Mistero, quali sono Gesù Cristo, la Beatissima Vergine, l'Angelo Gabriele, gli Appottoli, con le loro qualità, eccellenza, ed offici,

2. I discorsi che passarono fra essi, e se la Scrittura non ne fa menzione, si potrà con-D. Come fate voi la Preparazione, o siderare ciò che probabilmente possono aver detto, 3. Che

2. Che cosa abbiano fatto .

4. A qual fine , e per qual cagione . 5. Quali effetti, ed utilità ne sieno pro-

venute.

6. Si possono anche considerare i pensiezi , e gli affetti che le medefime Persone eb-sticolare , come per esempio: Che Dio m bero, o poterono avere.

Secondariamente se la materia sarà spirituale, dovranno farsi le seguenti Conside-

razioni. 1. Qual sia la cosa, di cui si tratta.

te di ella.

3. Per qual fine.

4. Qual' utilità, o danni da essa proce-

5. Che cosa Gesà Cristo abbia detto, o fatto di effa.

6. Come di quella io me ne sia servito.

7. Come me n' abbia a servire per l'avvepire.

8. E' anche bene il considerare il nome, o i nomi della medesima cosa, quando ne avesse diversi.

o. Ed insieme qualche sentenza della Sa- da. 2. Per chi. 3. Da chi. 4. E come.

era Scrittura, a quella spettante.

se considerazioni si anno da metter in opera, nè è necessario, che si offervi il medesimo ordine; anzi bisogna fermarsi più in conosciaino esserci necessario, come per quella considerazione, da cui l'Anima sente maggior profitto e nutrimento.

Mentale?

R. E' il Discorso, la Dimanda, o il Colloquio che si sa con Dio, o con i Santi, e abbiamo maggior bisogno. si divide in tre membri, o parti, e sonol queste, cioè: il Ringraziamento, l'Obbla- ne? zione, ela Dimanda.

ne?

Mentale, nella quale noi rendiamo grazie deli, per i Principi Cristiani, e per il proprio a Dio de' benefici ricevuti; ci offeriamo al di ciascheduno, per i Prelati, per l' Armate di lui servizio, e gli chiediamo il perdono Cattoliche, per i Superiori, Governatori, de' nostri peccati, o qualche altra grazia e Magistrati, per i nostri Benefattori vivi, secondo il dettame della nostra infervorata e morti, per quelli che sono commessi alla volontà.

fono generali, o particolari. I generali fono questi. La Creazione, la Conservazione, la Redenzione, la Fede, la Giuttificazione, ec. I particolari sono quelli, che sono propri di ciascheduna persona in parabbia fatto nascere da Parenti pii, e Cristiani, di corpo sano, e ben composto: Che m' abbia preservato da molti pericoli, e da molte infermità dell' Anima, e del corpo.

D. Qual' obblazione dobbiamo noi fare 2. Qual fia l'origine, e la caufa efficien- nella conchiufione della nostra Orazione?

R. Dobbiamo offerirgli tuttociò che da lui abbiamo avuto, ed abbiamo, cioè l'essere, la vita, l'Anima, il corpo, i beni esterni, i pensieri, le parole, e le opere nostre, e di più il suo Unigenito Figliuolo, il suo Sangue preziolistimo, la sua Passione, e Morte, i suoi meriti, e le sue azioni, tutte le buone opere della Beatiffima Vergine, di tutti i Santi e di tutta la Chiesa.

D. Quali cose dobbiamo chiedere?

R. Intorno alla dimanda, quattro cofe sono da considerarsi. 1. Ciò che si diman-

Rispondendo al vostro questo, dico, che Notate però, che non sempre tutte que- oltre ciò che noi dimandiamo a Dio ogni giorno nell' Orazione Dominicale, dobbiamo ancora chiedere ciò che in particolare esempio, un maggior lume per conoscere Iddio, e noi stessi, la grazia di far bene il D. Qual' è la quarta parte dell' Orazione nostro ufficio, di spendere utilmente il tempo, di vincere qualche vizio, o imperfezione; e di acquistare qualche virtà, di cui

D. Per chi si ha da pregare nell'Orazio-

R. Noi abbiamo detto di sopra, che in D. Che cosa è dupque, generalmente generale si ha da pregare per tutti; Sopra parlando, la quarta parte della Meditazio- il tutto però, e specialmente per la S. Chie-R. E' la conchiusione dell' Orazione degli Eretici, per la conversione degl' Infenostra cura per i nostri Avversari, e Nemi-D. Di quali benefici fi ha principalmen- ci, per l'Anime del Purgatorio, per alcuni vite da render grazie a Dio nell'Orazione? vi,e defonti in particolare,e per quelli che fi. R. I benefici, che riceviamo da Dio lono raccomandati alle costre orazioni.

D. A chi deve esser indrizzata la nostra lamente quelle cose che sono meramento ordinate all'onor di Dio ed alla salute del Orazione?

R. A Dio, o pur a ciascheduna Persona prossimo.

della Santissima Trinità, al Nostro Salvatore Gesù Cristo, alla Beatissima Vergine, da, preghiamo il Signore a volerci esaudiall' Angelo nostro Custode, al Santo, o re in virtù de' suoi meriti, al qual fine l'inalla Santa del proprio nome, a' Santi nostri vochiamo con alcuna di quelle preghiere Protettori, a' Santi, a' quali portiamo di-vozione particolare; Al Santo Protettore pio: Per mortem & Passionem tuam, &c. e del luogo, in cui viviamo; Al Santo, di cui di poi ancora per i meriti, e per l'intercesfi fa la festa in quel giorno.

D. In qual maniera dobbiamo noi por- D. Avete voi detto tutto ciò che spetta

gere le noître dimande?

sione de' Santi.

alle parti dell' Orazione Mentale? R. Esercitando diversi atti delle Virtà R. Molte altre cose potevano dirsi sopra Teologiche, ed in primo luogo della Fede, questa materia, ma io non ho notato che le credendo fermamente che Dio può darci più utili, e necessarie, per accomodarmi più tuttociò che gli dimandiamo, della Speran-facilmente alla capacità degli Idioti, per i za, considerando la di lui somma bontà col quali ancora si è sormata la seguente Tavo-concepire una ferma considenza di dover la. Fra tanto ricordatevi di ciò che si è det-esser sauditi; della Carità, chiedendo so- to nel fine della precedente Lezione.

## Tavola dell' Orazione Mentale .

La Preparazione, con la quale contiene 2 L'invocarne la di lui grazia per ben due parti, cioé.

II.

La Rappresentazione.

La Considerazione, che ha tre partì.

Il Colloquio, che ha ancora lui tre par-

1 La presenza di Dio.

meditare.

Delle Persone, delle loro azioni, del luogo, e del tempo, ec. se la qualità della materia lo richiede.

Il discorso, o raziocinio. 2 L'affezione.

2 La risoluzione, o proponimento.

. Il ringraziamento.

2 L'offerta. 3 La dimanda.

326 Nel fine si fa l'esame, o ricapitulazione

dell' Orazione . D. Voi m'avete spiegato il tutto con gran chiarezza. Vorrei nondimeno, che mi faceste vedere una Meditazione intiera, compita, che mi servisse di regola, e di esempio per l'avvenire.

R. Eccola.

### TAZIONE

Della Flagellazione del Signere.

Celti che avrete i Tre Punti sopra il Mi-Ifero della Flagellazione del Signore : cioè .

1. Dell'effer spogliato.

2. Dell' effer legato alla Colonna .

3. Del numero , ed atrocità de' flagelli, e de' colpi che si scaricarono sopra il Si-

avrete deputato all' Orazione, e segnatovi gliare quegli, che provvede di vestimenta tutcon l'Acqua Santa , preparate l'Anima te le Creature . Ma come mai ha egli meritavostra nel modo seguente.

### La Presenza di Dio.

Rivolto con gli occhi dell' Anima al vofire Salvatore legato alla Colonna, come fe in mezzo a quella vil ciurmaglia di carnefici foste presente al fatto ditegli, non con la bocca, ma col cuore: Pictofissimo mio Salvatore, io mi presento a voi in spirito d'umiltà, e di contrizione, per afceltare ciò che vi compiacerete d'insegnarmi da questo roveto di flagelli , e di spine che vi circonda .

### Invocazione:

O Padre de' lumi, mandate uno de' vostri raggi in quest' Anima , acciò alla vista di queflo crudele [pettacolo il mio cuore fi compunga a penitenza. Questo è il frutto che io pretendo di cavare da questa meditazione. Soccorresemi con la vostra prazia, mio dolcissimo Re-poiche voi avete scelto la nudità per vostro dentore .

# Rappresentazione.

Immaginatevi di essere nella gran Sala del Pretorio, dove Noitro Signore fu flagellato. Quivi non vedrete altro che foldati e carnefici armati di flagelli, e di furore contro il Signore del Mondo.

### CONSIDERAZIONE

DEL I. PUNTO,

Cioè dello (poglias fi delle vesti del Saivatore .

# Difcorfo .

Gente senza rossore e ssacciata. Che ore. Inginocchiatevi la mattina nel luogo che faris affronto l'Vergognatevi pur voi di fpoto un tanto difonore? E' forfe egli colpevole? ma di qual colpa? Anzi non è egli l'Agnello senza macchia, che toglie i peceati del Mondo? Non è egli quello, che in tutta la sua vita non ha fatto altro che far bene a tutti col liberarli da mali spirituali, e corporati? Chi mai pote notare in lui un minimo difetto, e chiamarfi da lui offefo ? Io, o mio delciffimo Gesù, sono il Reo . A me sono dovute queste crudeli sferzate, a me queste ignominie, che con i miei peccati ho meritato tante volte l' ira vostra, e l'eterna dannazione. Eh che non potevate ricevere maggior affronto di queflo, e pur voi ficte quegli, in cui fi specchiano gli Angeli! Confiderate diligentemente, chi sia quegli che patisce, da chi, e per chi patifice.

# Affetto .

Adunque, o mio amabilissimo Salvatore, patrimonio, fate che io mi spogli dell'Uomo vecchio con le sue perverse inclinazioni, e mi vesta di voi, e de vostri Santissimi esempj. O quanto buona, e gioconda cofa è il feguirvi

unde con la facra povertà ded offervanza Reli- coli della vostra Sapienza, e le vostre parete giosa; Chi s'impedisce, o Animamia, che più dolci, e soavi del miele : Oh quanto all esempio di Gesti Cristo tù non ti spesti desidero ancor io di conservarie, e di rumi-dell'assetto disordinato alle cose di questa mi-narle nel mio cuore; Non sarà mai vero; fera terra : O nudità beata, che porta all' che io perda la memoria de' voltre legami, Anime nostre l'ornamento di tante e si pregia- della vostra nudità, e de vostri patimenti, se virsà: o miseria deplorabile de figliuoli di per i quali infinitamente vi ringrazio, e pro-Adamo, i quali col faticarfi tanto per ador- go la Bentiffina Vergine voftra Madre, tutti nare questa immonda , e corruttibile carne, non gli Angiole , e tutti i Santi a ringraziarvi si prendono poi un minimo penfiero di tafciar per me . l' Anima immortale . ed incorruttibili . nuda d'opni bene, e d'ogni virtù!

## Risoluzione .

Io per tanto, mio dolcissimo Gesù, stabili-Teo, e proponeo in quest ora, mediante la vo- cendo un fascio di mirra di tutti gli obbrobi, Itra Grazia, di spogliarmi esteriormente di de disonori, etormenti del voltro dilettilliuna parte de mici beni temporali , per coprire mo Figliuolo , ve l'offerifca in olocausto per la la nudità de Poveri , e vostra , ed ancora remissione de miei innumerabili e gravissimò interiormente [pogliarmi dell' affetto difordi- peccati . Desidero sommamente di aggiungero nato alle Creature, per riveftirmi de fanti a questo sascio qualche mià mortificazione, affetti, e delle vittà che tanto sivettamente ci acciocche unita à meriti del vostro Figliuolo, avete raccomandato colle vostre parole, e col acquisti valore, e merito. Vi offerisco, mie postre esempio .

sta al secondo Punto, e poi al terzo, se il che in essa ho fatto. tempo ve lo permette, discorrendo, ed eccitando con affetti fanti la Volontà a prender risoluzioni degne di un vero Cri-

ltiano.

CONCHIUSIONE

Della Meditazione.

PRIMO PUNTO.

Rendimento di grazie.

zione, e di inspirarmi i santi pensieri, ed i cordia quegli che attendono a darsi bel tempo buoni proponimenti che mi sento nel cuore: e ad accarezzare con soverchia diligenza il ad esempio della Maddalena stanno sempre perir eternamente, onde poi abbiano ad espro strati a vostri piedi, ascoltando gli ora- sere tanto più termentati nell' altra vita,

### SECONDO PUNTO.

Oblazione.

Concedetemi, . Eterna Padre, che in fa-Dio, quel poco che ho fatto in quella Orazio-In questa maniera voi passerete da que- ne, contutti i proponimenti, e le risoluzioni

#### TERZO PUNTO.

Dimanda.

Fatemi, o mio Dio, la grazia di adempire queste miei buoni propositi, perche fe non ho potato concepirli fenza la vostra gras zia molto pur ho bisopno di esta per mettereli in esecuzione.

Rimirate, ve ne prego, o Signore, con oechio di misericordia le necessità pubbliche, e poi anche le particolari di tanti forsennani E Che altroresta, o mio Salvatore, senon amatori del Secolo, che insuperbiti nella pom-il ringuaziarvi col più vivo sentimento pa delle vesti, e nelle ricchezze loro, non s' del cuore, pet esservi degnato di ammettermi avvegono di esser poveri, e nudi in quan-alla vostra samigliare udienza in questa Ora- to all'Anima. Rimirate ancora con miseri-O Deus cordis mei, & pars mea Deus in proprio corpo, quantunque abbiano tante ziternum , quanto sono beati quegli , che occasioni e ragioni di far penitenza per non quan-

quanto più in questa ebbero in orrore la peni- Istitutione formati audemus dicere: Pater nosenza. Vi supplico ancora, o Signore, a vo- fler, Oc. ler degnarvi di ufar pietà con quelli che sono nudi, e spogliati d'ogni soccorso; ed insieme de tre, perchè comprende pienamente, e sufquelli che detenuti nelle carceri implorano il ficientemente tutto ciò che di fanto si può vostro ajuto. Concedete, o Signore, la pa- chiedere a Dio: onde nelle altre Orazioni zienza a quelli che con mano paterna gasti- oriamo bensì con parole differenti, ma gate in questo Mondo con le afflizioni, ende non chiediamo cola venuna di più di ciò poi abbiano a dire con l'Appostolo: Benedi- che in questa Orazione si contiene. Per Etus Deus , & Pater Domini nostri Jesu questa ragione dice Tertulliano, che nell' Christi, Pater misericordiarum, & Deus Orazione Dominicale si comprende tutto

#### Ricapitulazione, o Esame dopo la Meditazione .

Riandate con la memoria la vostra meditazione, esaminandola in tutte le sue parti. Se vedete di aver mancato, chiedetene perdono a Dio con propolito di emendarvene; ma fe l'avete fatta bene, ringraziatelo, e tenete conto de' proponimenti che avete fatto, per mettergli in pratica quanto più presto potrete, perchè qui con-lia sunt (dice questo Santo) Orationis Dofifte tatto il frutto dell' Orazione ..

#### LEZIONE XX.

#### Dell' Orazione Vocale ..

Ual è l'Orazione vocale ?' R. Già vi ho detto di sopra, che l'Orazione vocale è quella che si fa con le parole, nel che solamente è differente dall' Orazione Mentale, nella tuali, e poi i corporali, e finalmente chiequale il cuor parla, e la bocca tace, conve- de a Dio, che voglia liberarci da qualfivonendo poi in tutto il rimanente; imperocchè l'una, e l'altra ricercano l'interno affetto dell' animo , richiedono l'attenzione, la modellia, e la pietà nel farne: am- diti dall'Eterno Padre, quando lo preghiabedue fono necessarie ec.

eccellente?

Pater noster .

D. Per qual ragione?

R. 1. Perchè su satta da Gesù Cristo colle parole da lui prescritte? Figliuolo di Dio, c Sapienza del Padre, el da lui tu in egnata a' fuoi Appostoli. Perciò altre, perchè più necessaria, e consegnala Chiefa canta nel Canone della Messa : lta da Cristo a suoi Appostoli, come un ori-Praceptis salutaribus moniti, O' Divina in- ginale di persetta. Orazione per tutti it

2. Ella è ancora più eccellente delle alomni tribulatione noslra. 2. Cor. 1. Perche ivi si dimandano a Dio i beni della vita presente e della futura, corporali e spirituali, ed insieme preghiamo di essere liberati da tutti i mali passati, presenti, e futuri ..

3. E' più eccellente ancora per la fua brevità, essendo certo, che tante e sì importanti dimande non potrebbono esprimersi con brevità maggiore, per la quale ancora tanto più facilmente si adatta alla memoria delle persone di ogni età, sesso, e condizione, come nota S. Cipriano. Quaminica Sacramenta, quam multa, quane breviter in fermone collecta, fed in virtute fpiritualiter copiofa, ut nihil omnin's pretermiffum fit., quod non in precibus nostris doctrina caleflis compendio comprehendatur .

4. E' più eecellente, per il buon ordine che tiene nel chiedere, insegnandoci a desiderare, e cercare prima la gloria di Dio, e poi il nostro bene particolare, prima i beni eterni, e poi i temporali, prima i spiriglia genere di male ..

5. E' più eccellente dell'altre per la sua. efficacia, perchè più facilmente siamo esaumo con le parole del suo Unigenito Figli-D. Qual delle Orazioni vocali è la più volo, che le ha animate col suo spirito, acciò più facilmente volassero al Cielo. Se R. L' Orazione Dominicale, o sia il Gesà Cristo promette di esaudire quelli che orano nel di lui nome, quanto più è da credere che gli esaudirà, se so pregheranno

6. Finalmente ella è più eccellente dell'

Cristiani. Quindi è, che per costituzione [del nostro sommo, ed ottimo Padre, dimasi Orazione quotidiana.

ed in volgare.

R. Pater nofter Oc. Padre noftro ec. D. Sono forse tenuti tutti i Cristiani di

faperla?

dano e la recitino spesse volte, perchè (di- ni di fortuna, ec. ce) non è permello al Cristiano il non saperla, e nel Sinodo 6. al cap. 7. Nisi quis E S P OSIZIONE kas duas Sententias (il Simbolo, el'Orazione Dominicale ) O' memoriter tenuerit, O' ex toto corde crediderit, O' in oratione fapillime frequentaverit, Catholicus elle non. poterit. Vedete ancora il Concilio IV. Toletano al e. q.

D. Non basta forse a' Figliuoli l'impa-

rarla in lingua latina?

R. No. Perchè come non basta ad un Cristiano il saper recitare le parole del Simbolo in lingua latina, o altra da lui non intela, ma è necessario che ne intenda la significazione, per l'esercizio della sua fede; così non basta il sapere le parole del Pater noster, ma insieme è necessario l'intenderne D. D Er qual ragione ha voluto Gesù la fignificazione, per metterla in pratica.

Ottima cofa dunque farebbe, che nelle Scuole minori si deputasse da' Maestri uno, voce chiara, ed intelligibile il Pater, l' Ave Maria, il Credo, i Comandamenti di Dio, e della Chiesa, ed i sette Sacramenti in lingua volgare, per ammaestra-

mento degli altri.

D. Quante dimande vi sone nell' Ora-

zione Dominicale?

R. Sono sette, delle quali le tre prime appartengono all'ouore di Dio, e l'altre quattro all'utilità nostra.

contiene in queste dimande.

degli Appostoli recitavasi tre volte il gior- mandiamo il suo onore, e la sua gloria. no da' primi Crittiani. Vedete S. Clemente Nelle tre dimande seguenti noi dimandiaal lib.7. cap.25.e per questa ragione da San-mo tre sorte di beni : Beni supremi, cioè ti Padri Cipriano, Ilario, ed Agoltino chia- dire celeiti : Beni mediocri , quali fono l' offervanza de' Precetti Divini, come mez-D. Recitatela, se vi piace, in Latino, zi per conseguire il Regno celeste, e beni infimi, quali fono i beni temporali, necessari per il sollentamento della nostra vita. Finalmente nelle tre ultime dimande noi, chiediamo di effere liberati da tre forte R, Sì. Imperocchè se è necessario il fa- di mali. Da' grandissimi quali sono i peccare orazione, come abbiamo detto di fopra, ti, che ci separano da Dio nostro supremo à anche necessario l'imparare a farla come Bene : Da' mediocri quali sono le tentazioa deve . Perciò il Concilio di Rems al cap. ni, che ci allettano al peccato: Da' mali in-7. ordina, che tutti i Cristiani imparino l' fimi, quali sono le afflizioni del corpo, e Orazione Dominicale a memoria, l'inten- dell'animo, le infermità, la perdita de' be-

DELL' ORAZIONE DOMINICALE.

ΙΙΙ.

Del Proemio, o principio dell' Orazione Dominicale.

LEZIONE PRIMA.

Pater ..

Critto dar principio a questa ora-

zione col nome di Padre?

R. Quantunque il noitro Salvatore poil quale due volte al giorno recitasse con tesse mettere in fronte a quest' orazione un altro nome di maggior Maesta, e rispetto, quale sarebbe quello di Creatore, o di Signore, non volle farlo, per non alienare da se l'amore, e la confidenza nostra. Elest se quello di Padre, per persuaderci, che vuol aver cura di noi, e compatirci come Padre amantifimo. Chi adunque sapendo queste verità non ricorrerà a lui? Chi mai de' Crastiani no si glorierà di averlo per Padre, mentre i Giudei tanto andavano fallofi D. Ditemi sommariamente ciò che si per Abramo Autore della loro Nazione?

Esclami quì il Catechista, e dica; o Fi-R. Nella prima, come buoni figliuoli, gliuoli miei che dignità, che eccellenza è

simus? 1. Jo. 3. Ma se ci piace di chiamare no da passare per istrade pericolose, così il Iddio per Padre, ricordiamoci dell'offequio nostro Celeste Padre manifesta anche egli figliale che gli dobbiamo. Ricordiamoci il suo amore, e la sua Provvidenza verso di che non solamente è nostro Padre, ma in- noi n'el darci gli Angeli per Custodi, o per sieme nostro Creatore, nostro Governato-liscorte nel nostro viaggio al Cielo. Vedere re, e nostro Redentore, e poi consideria-lil Catechismo Romano parte 4. c. g. parag. mo con qual'amore, con qual'ubbidienza, 4. e s. e ciò che noi abbiamo detto di fopra e venerazione abbiamo a vivere per mo- alla parte 1. c. 2. Lezione 6. Secondariame. strarci suoi veri figliuoli, e per esser da lui te si conosce la paterna Provvidenza di efauditi. Non tocca di ragione questo bel Dio verso gli Uomini in questo, che quantitolo a' Peccatori difubbidienti a Dio; e tunque gli Uomini dal principio del Mon-che tale sia la verità: Seimus quia peccatores do sin a quest'ora mai abbiano cessato di os-Deus non audit. Jo. 9. (dice il Cieco del fenderlo, e di provocare l'ira fua, contut-Vangelo) sed oculi Domini super justos, O tociò egli non rimette punto della sua aures ejus in preces eorum, foggiunge Da- Provvidenza, e cura particolare che ha di vide, Pfalm. 33.

re il Pater noster?

R. Anzi questa Orazione è instituita per senza il preciso suo volere. i Peccatori, come si raccoglie dalle sue me- D. Qual'è la terza ragione che noi abdesime parole: Dimitte nobis debita nostra. biamo di chiamare Iddio per Padre? Quelli veramente non possono dire il Pater! R. Non v' ha dubbio, che il beneficio nobis debita nostra.

di chiamare Iddio per Padre?

ramente per la Creazione, avendo Iddio Abba (Pater.) Rom. 8. creato l'Uomo a sua immagine, e simili- D. Di chi adunque eravamo prima Fitudine. 2. Per la conservazione, e per la gliuoli? provvidenza paterna, con la quale ei man- R. Eravarno figli d'ira per il peccato, tiene gli Uomini senza pur discordarsene d'le Schiavi del Demonio. Cra siamo figliuoun solo, come si protestò egli medesimolli di Dio, suoi eredi, e coeredi del suo Fiper il Profeta. Numquid oblivufci potest mu- gliuolo. Esclama qui S. Ambrogio. (Explilier infantem fuum, ut con misereatur filio cans illud, dedit eis potestatem filios Dei fieuteri sui, O si illa oblita fuerit, ego tamen ri.) Magna est benevolentia, unisus natus non obliviscar tui. Ecce in manibus meis de- est, non vult manere unus, cupit cohareferipli te . Ilaia 40.

D. In the principalmente fi manifesta eam multi poffederint .

Uomini?

R. Nell'aver deputato a ciasohedun | R. E' di una degnazione grandissima ed Uomo un Angelo per Custode. Imperoe-incomparabile: Considerate (dice S. Gioche, come l'affetto d'un Padre terreno si vanni) qual'amore ci ha mostrato Diodi conosce dalla sollecitudine che ha di prov- farci suoi figliuoli di nome e di fatti. Videre vedere alla sicurezza de suoi Figlinoli col quedon Charitatem dedis nobis Pater, ut

mai la nostra, ut filii Dei nominemur, O mandarli bene accompagnati, quando anciascheduno, per la quale si protesta di te-D. Adunque i Peccatori non possono di ner il conto de' capegli della nostra tella, tantochè nè pur uno di elli può perdersi

noster, che non fono, o non vogliono esse- della Creazione, e la Provvidenza di Dio re Figliuoli di Dio, nè pensano a conver- nel governarci sono ragioni efficacissime tirsi una volta; ma chi gusta di questo bel per dichiarare Iddio per nostro Padre, ma titolo di Figlio di Dio, e desidera di con-sopra tutti i benesici che egli ha fatto, non vertirsi a lui, dica pure col Figliuolo Pro- ve n'è alcuno che meglio palesi la paterdigo, e dirà bene : Pater noster, dimitte na Carità di Dio, quanto l'opera gratuita della nostra Redenzione, per la quale D. Anno poi giusto titolo gli Uomini egli nel Sangue del suo Unigenito ci ha adottati per fuoi figliuoli , inveltendoci · R. Sì, e per molte ragioni. E primic- della ragione di chiamarlo nottro Padre.

des, quia ejus hareditas non fit angusta, si

la paterna Provvidenza di Dio verso gli D. E' poi ella di grande importanza que-

sta prerogativa dell'Adozione?

Filis Dei nominemur, & simms. Renati scili- | R. Alla prima, cioè al Padre, da cui ci cet ( foggiunge S. Pietro ) non ex femine provione ognidono perfetto; e parlando a corruptibili , fed incorruptibili per verbum lui , noi parliamo ancora al Figlio, ed allo Dei vivi. Questo è un dono, dice S. Leo- Spirito Santo, che in una medelima natura, ne, che eccede tutti gli altri doni : Omnia possanza, volonta, e Divinità sono il no-dona excedit hoc donum, ut Deus hominem stro Dio, Autore, e Datore di tutti i beni vocet filium, O homo Deum nominet Patrem. che dimandiamo . . Non fi sdegna Gesù Cristo Figlio naturale di Dio di chiamarci Fratelli, poiche per salvarci assunse la nostra Natura. Ascendo ad Patrem meum, O' Patrem vestrum: Joann. 20. Nuntiate fratribus meis , Oc. nostro , non Padre mio? Matth. 28.

meus?

ro inefaulto dilognera mai una construcción de la moderna fanta de grata preparato il Noltro Fadre Celetite? Se noi S. 9.

D. E' poi ella un'opera fanta, e grata de la construcción de

eredi. Di Sant'Ignazio Lojola si racconta che le considerarle.

mo noi, quando diciamo Pater?

#### Nofter : Noftro .

D. Per qual ragione diciamo noi Padre

R. Per varie ragioni. E primieramente Ricordi però qui il zelante Parroco al perchè il dire Padre mio, conviene solamenfuo Popolo l'amore, la venerazione, l'offe ta a Gesù Cristo, per esfer egli l'unico, e quio, l'ubbidienza che deve a Dio per il naturale Figliuolo di Dio. 2. Con quella dono dell'adozione. L'esorti a sar opere parola ci si ta intendere, che tutti noi Cridegne di un tal titolo, e dica con S. Leone: Itiani abbiamo Dio per nostro Padre comu-Agnosce, o Christiane, dignitatem tuam, O'ne, e perciò dobbiamo amarci con Carità Divine confors factus nature noli in vete-trem vilitatem degeneri conversatione redire. di grado, di condizione, di età, o di sesso, o di sesso, di condizione, di età, o di sesso, di età, o di esta, di età, o di esta, di età, di età, o di esta, di età, o di età, o di esta, di età, o di età, o di esta, di età, d Ed altrove . Genus electum O' regium re- 3. Diciamo : Pater noster , per dimostrare , generationis sue respondeat dignitati; diligat che l'Orazione satta in comune, è migliore quod diligit Pater, & in nullo ab Autore di quella che si sa privatamente. Imperocfuo diffentiat, ne Dominus dicat : Filios nu- che dicendo il Pater Noster, ciascheduno in trivi, & exaltavi, ipsi autem spreverunt particolare prega per tutti, e tutti ancora me, O pure: si ego Pater sum, ubi est honor pregano per quel solo, dal che ne avviene che il frutto delle Orazioni comuni è mag-Consideriamo però, quando siamo per giore che non è quello delle Orazioni pardire questa Orazione, se con fiducia di ticolari, e private. Ajutiamoci adunque buona coscienza possiamo chiamare Iddio scambievolmente gli uni gli altri da buoni per padre, se le nostre opere sono corri- fratelli colle Orazioni. I primi Cristiani, ipondenti, e degne di quell'alto stato, a cui che tutti erano un sol Cuore, ed un Anima ci ha sollevato il nostro degnissimo Id-sola, chiamavansi vicendevolmente Fradio. Solleviamo ancora di tanto in tanto telli. Quest' era il titolo più famigliare le noilre speranze al Cielo, e rallegriamo- appresso gli Appostoli nelle loro Lettere. ci col Salmitta della immensa Eredità che come ammaestrati da Gesù Cristo, che ne lassù ci aspetta : Hareditas mea praclara introduste l'uso, dicendo, come si legge est mibi. Se è dovere di un Padre il teso- in S. Matteo a' 23. Omnes vos fratres ellis: reggiare per i suoi figliuoli, ah che teso- unus est enim Pater vester, qui in Calis est. ro inefaulto bisognerà mai dire che ci abbia Vedete il Catechismo Romano part.4. c.q.

a Dio il pregare pel nostro Prossimo?

R. Sì. Iddio esaudisce volenticri i Cri. più volte nel dire queste Parole Pater stiani (dice San Gio: Grisostomo: Ho. 14. noller nel principio delle Ore Canoniche, lin Matth. ) non folamente quando pregano restava come suor di se per divozione, e per se stelli, ma ancora per gli altri. La per passar oltre gli conveniva assenersi dal Natura ci muove a pregare per noi; ma la Grazia di Dio, per il nostro Prossimo. La D. A qual delle Persone Divine parlia- necessità ci sa solleciti a pregare per noi ; la Carità, per gli altri . E certamente l'orazione che procede dalla Carità, è la migliore di Popolo suo Primogenito : Filius meus pri-

obblighi a pregare per gli altri? R. Sì. Così vuole ché facciamo S. Giacomo nella sua Ep. al 5. Orate pro invicem ut falvemini .

D. I primi Cristiani si raccomandavano essi alle orazioni de' suoi fratelli?

volte si raccomanda alle orazioni de Fedeli . S. Gregorio altresì, nel vedersi eletto tium, gens sancta, populus acquisitionis, ut al Pontificato, chiede che si facciano ora- virtutes annunciemus ejus, qui de tenebris zioni per lui, dicendo: ne suscepta me pon dera ultra vires premant, memor verò quod aliquando non populus, nunc autem populus feripsum eft, orate pro invicem ut falvemini , Dei : qui non confecusi mifericordiam , nunc etiam impendo quod peto; fed recipiam quod autem misericordiam consecuti. 1. Pet. 2. smpendo s dum enim nos vobis per orationis opem confungimus, quasi ambulantes per lubricum vitiffim vobis manum tenemus, fitque ex magna provisioneCharitatis ut fingulorum

robustius Charitas perfigatur, que in alterugrum alter innititur . D. Efaudisce poi Iddio tal volta le orazioni che da noi si fanno per gli altri?

haberet .

D. Tenete voi per efficaci le preghiere. da' Mendicanti alle porte delle Case?

Ordine di S. Domenico, dubitando che le orazioni de' fuoi Fratelli non fossero sufficiente ricompensa delle tante limofine di cui vivevano, narrò il suo dubbio al Beato ga 3. così cantò; Giordano Generale dell'Ordine, a cui egli : Non v'è paragone, disse, tra le cose spiri tuali, e le temporali, perciò sappi, e tieni per certo, che se mai ne hai recitato divotamente il Pater noster, hai ancora pienamente soddisfatto per tutte le limosine, di cui partecipasti. Nella vita del B. Giordano presso il Surio a' 10. Febbrajo.

D. Che altro ci suggerisce questa parola

R. Ci ricorda i grandi, ed occulti giudi-

megenitus Ifrael . Exod. 4. Adeffo è Dio, o D. Vi è forse qualche precetto, che ci Padre nostro, e noi siamo suo Popolo, e suoi figliuoli . Dicendo adunque il Pater nofter , noi ci ricordiamo che gli Ifraeliti furono al. tre volte figliuoli di Dio per adozione, ma al presente quest'onore è toccato a noi senza alcun nostro merito, ma per pura sua grazia, e liberalità; Tantochè noi siamo ve-R. Sì. S. Paolo melle sue lettere spesse ramente quali ci intitolò il Principe degli Appostoli. Genus electum, regale Sacerdonos vocavit in admirabile lumen suum. Qui

#### LEZIONE SECONDA.

Qui es in Calis.

TOn è forse Iddio in ogni luo-

R. Certissimo. Lo disse già egli per Ge-R. Sl. Ne dubito già di dire S. Agost. remia: Nunquid non calum, & terram ego Nisi Stephanus orasset, Ecclesia Paulum non impleo? c. 23. cioè dire. Io sono intimamente presente per essenza, hatura, epotenza a tutte le Creature. Si ascendero in e massime il Pater noster, solito a recitarsi Calum (diceva David) tu illic es, si descendero in Infernum, ades. Pfal. 138. E San R. Senza dubbio . Un Religioso dell' Paolo ; In ipso vivimus , O movemur, O sumus . Act. 17. Conobbero ancora questa verità molti Gentili, e fra essi i due Poeti Virgilio, e Lucano, de' quali il primo all'Eglo-

Jovis omnia plena.

E quest'ultimo al libro 3. Estque Dei sedes nisi terra, O pontus, O

Et calum, O versus superos, quid quarimus ultra?

Juppiter est quodeunque vides, quocumque moveris .

Leggete S. Agost. al lib.1, delle sue Confessioni c. 2. e 3.

Ma più chiaramente di tutti la spiced zi di Dio, c de' quali parla, e ci avvisa l' San Gregorio; Ipse (dice egli, parlando di Appostolo ai cap. 8.9. 10. 11. della sua Epi- Dio) manet intra omnia, ipse extra omnia, stola a' Romani. Imperocchè Iddio, che ipfe supra omnia, ipse infra omnia, O super altre volte voleva in modo particolare effer rior eft per potentiam , O' inferior per susten-Dio e Padre d'Ifraele, dichiarando quel sationem, exterior per magnitudinem, inte-

Jum continens, extra circumdans, interius te la ragione di tanta cecità. Non est Deus penetrans. Nec alia ex parte superior, alia in cospectu ejus: e perciò inquinate suns inferior, aut alia exterior, alia interior; sed via illius in omni tempore. Psal. 9. unus idem que totus ubique prafidendo susti-nens, sustinendo prasidens, circumdando pe-le tepidezze, e le impersezioni degli uomini

senza di Dio!

ne di tanti mali che veggiamo nel mondo è più avido della stima del Mondo? Chi è più come nota la Scrittura in più luoghi . Sa-pigro negli efercizi spirituali? Chi non indiz-pete perchè quegl'iniqui Giudici teseto za le sue opere alla gloria di Dio? Chi è più agguati alla caltità, e poi al la vita dell'in-distratto nell'orazione? Colui (risponde il nocente Susanna? Ve ne darà la ragione il Santo) che non considera, che Dio vede i suoì Profeta Daniele. Everterunt sensum suum pensieri, e le sue opere. Imperocche questo so-(dice egli) & declinaverunt oculos suos ut lo pensiero, quando una volta sia ben radicanon viderent Calum, neque recordarentur ju- to nella nostra mente, basta a preservarci da diciorum justorum cap. 13. Rivollero i qualunque cornuttela del vizio e fuoi occhi per non veder il Cielo, e non D. Qual mezzo vi sarebbe per manteaver a ricordarsi de' giusti giudizi, co' qualner viva la memoria della presenza di Dio? li suol' Iddio punire gli adulteri, e le altre R. Non vi è mezzo migliore, che l' scelleraggini, accorchè occulte. Ancor l' efercitars frequentemente negli atti di Adultero, di cui parla l'Ecclefiastico, pen- Fede, di Speranza, e di Carità, col cafava di celarfi agli occhi di Dio, e perciò vare dalle Creature il motivo di penfare a facevasi animo a peccare senza ritegno, di- Dio; come per esempio: Vedete voi il Socendo: Quis me videt? tenebre circum-le? dite: Iddio è quello che gli ha dato la dant me, O parietes cooperiunt me, O ne-luce a beneficio de buoni, e de malvagi, mo circumspicit me : quem vereor? dilecto- e qui considerate l'infinita bontà di Dio, tum meorum non memorabitur Altissimus. indi passate più oltre, eriflettete, che l' Eccl. 23. Chi mi vedel le tenebre mi circon- occhio di Dio, molto più chiaro e penedano, le pareti mi cuoprono, nellino mi trante del Sole, offerva minutamente i più offerva; di chi ho paura? L'Altissimo non cupi nascondigli del nostro cuore. Cujus fi ricorderà delle mie colpe. Perde qui la oculi multo plus lucidiores sunt super Solem, pazienza S. Betnardo, e dice ; O pazzo! E circumspicientes omnes vias hominum, O pro-non ti vede il tuo nemico tentatore, e nonti fundum abyssi, O hominum corda intuentes vede il tuo Angelo Custode; e quel ch'è più, in absconditas partes. Vedete voi la pioggia? non ti vede il tuo Dio, il tuo Giudice? e sa- Dio è che la manda. Un fiore? Ei spunta pendo quanto sia orribil cosa il cadere nelle per voler di Dio. Il cibo? Voi l'avete da mani di Dio vivente, hai per nulla il peccare Dio. Così dite di ciaschedun'altra Creatura fotto i suoi occhi?

excelso? Psal. 72. E nel libro di Giobbe la memoria colle Orazioni giaculatorie. a' 22. Quid enim novit Deus! O quafi per ca- D. Potreste voi insegnarmi questa pratiliginem judicat . Nubes latibulum ejus , nec ca con l'esempio de' Santi?

rior per sublimitatem, sursum regens, deor-toglie ogni dubbio, assegnando chiaramen-

netrans, penetrando circumdans. 2. Moral. 8. procedono dal dimenticarsi che essi fanno D. Ah quanto poco fi penfa alla pre-idella prefenza di Dio. Chi è vagabondo di nza di Dio! R. Pur troppo è vero: e questa è l'origi- Chi più degli altri segue i moti dell'ira! Chi

che vi occorrerà di vedere, ed in questa ma-Simili bestemmie de' Peccatori si leggo-niera vi riuscirà di mantenervi Dio presenno ad ogni tratto ne' Salmi. Nonvidebis te per mezzo delle sue Creature Proccuria-Dominus, nec intelliger Deus Jacob . Pfal. mo adunque di ricordarci spesso fra'l gior-93. Quomodo scit Deus, O' si est Scientia in no della presenza di Dio, edi ravvivarne

nostra considerat, O circa cardines Caeli per- R. Sì. Mosè, per testimonio dell' ambulat. Ed in Isaia a' 29. Quorum funt Appostolo operava sempre, come se avesin tenebris opera, O' dicunt : Quis videt nos, fe Dio visibilmente presente Moyses . Q' quis novit nos? Finalmente il Salmista invisibilem Deum tanquam videns, suflinuit ...

offervato la legge del Signore, per il solo stero, dove visse, e morì santamente. rispetto della di lui presenza: Servavi mandata tua, O testimonia tua, quia omnes via invigorire lo spirito contro i pericoli che ci mee in conspectu tuo. Psalm. 118. E di que- soprastano, e contro le tentazioni suscitate sto sentimento era pur anche il Proteta da' nostri nemici Demonio, Mondo, e Car-Elia : Vivit Dominus, in cujus conspectu sto. ne: Queito solo pensiero somministro le for-3. Reg. 17.

ria portava appesa al collo un' Immagine no potente, che empio Nemico Nicanore : d'avorio della Santissima Vergine, attor-Judas, & qui cum eo erant, invocato Deo per no la quale erano scolpiti i Mitteri della Vi-lorationes congressi sunt:manu quidem puenanta, Morte, e Passione del Salvatore, non tes, sed Dominum cordibus orantes, profiraveper altro fine, che di aver continua memo- runt non minus trigintaquinque millia, preria di Dio, e di ciò che si è degnato di ope- sentia Dei magnifice delectati. 2. Mach. 15.

rare, e patire per noi.

fare di aver Dio sempre presente?

continuamente di aver Dio prefente, non va) Iddio prefente a quella gran Vittoria, acconsente sì di leggieri al peccato. Pensa- in cui superò l'Inferno a sì grande suo costo te voi che un Servo, consapevole di esser di strazi, e di battiture; ma poi sapendo da offervato dal suo Padrone, vorrà offen- Dio medesimo, che il fatto era passato alderlo più totto, che chiamarlo in ajuto per trimenti, non si può credere di quanto gli isbrigarsi dalle catene? Oculi mei semper si accrescessero le forze, ed il coraggio. In ad Dominum :quoniam ipse evelles de laqueo testimonio di ciò egli era poi solito di dire

pedes meos . Pfal. 24.

peccato (foggiunse S. Clemente Alessan- quanto la considerazione di esfere alla predrino al 1.3. della sua Pedagogia ) si è il pen-senza di Dio. Athan. in vita S. Ant. ze bastanti alla castità di Susanna per ri- Precetti Divini! Credetelo al Salmista, egero, non effugiam manus veltras. Sed me- del Bellarmino.

do colei, che non gli dava l'animo di veni- tanto si rallegri per la vista spirituale del re a quell'atto in faccia di tanta gente, il suo Dio suo unico bene, e suo ultimo sine. Sant'Uomo, che l'aspettava a questo pas- San Gregorio Vescovo d'Agrigento in fo: Or come avremo noi ardire (foggiun-Sicilia, essendo nella sua adolescenza andafe ) di peccare alla presenza di Dio, che to in pellegrinaggio a' Luoghi Santi di Ge-

flinuit. Hebr. 11. Davide protesta di aver per consiglio del Santo entrò in un Mona-

Il secondo frutto di quest'esercizio si è l' ze a quel glorioso Capitano Giuda Macca-Sant' Admondo Arcivescovo di Cantua- beo, ed al suo esercito per vincere il non me-Ecco una Vittoria contro i nemici visibili; D. E' poi ella una cosa tanto utile il pen- uditene ora un'altra contro gl'invisibili.

Affliggevasi molto il grande Antonio di R. Sì. Perchè in primo luogo chi pensa non aver avuto (come ei talsamente pensaa' fuoi Monaci, che per ributtare gli assalti E pure l'unico mezzo di non cadere in del Demonio non v'era scudo più forte,

fare del continuo di aver Dio presente. Ed 3. La presenza di Dio eccita l'Uomo in vero questa sola rimembranza diede sor-all' amore di Dio, ed all'osservanza de' buttare gli affalti de' Vecchioni impuri che di se medesimo consessa: Servavi man-Uditela : Angustia sunt mihi undique. Si data tua , O testimonia tua , quia omnes via enim hoc egero, mors mihi est. Si autem non mea in conspectu tuo. Vedete i Commentari

lius est mihi absque opere incidere in manus | 4. La presenza di Dio produce nell'Anivestras , quam peccare in conspectu Domini . ma una certa allegrezza spirituale,e perciò Di questo Antidoto si vasse Sant' Efrem Davide dopo aver detto: Providebam Domi. per ridurre a penitenza una famosa Pecca- num in conspectu meo semper, Pf. 15. immetrice. Invitato da lei a peccare : Son con-tento (disse) purchè ciò segua in piazza, est cormeum & exultavit lingua mea. E cered alla presenza del Popolo; erisponden-tamente non è maraviglia, che l'Anima

vede il più intimo del nostro cuore? Ritor- rusalemme, fermossi la Settimana Santa in no a questa risposta la Donna in se stessa : un Monastero poco distante da quella Citsi compunse, e gli chiese perdono; indi tà, dove vide cose mirabili di quei Mona-

ci . Alcuni nel far orazione erano visibil- tuo Deus excidat : cogita semper Deum praquasi in continua astinenza, altri versavano pensa sempre, che Dio ti è presente. Lo pra-torrenti di lagrime, universalmente tutti ticò sedelmente Dosteo, anche nelle sue uomo. Stupivasi il Santo Giovanetto di taggio, che in cinque anni che dipoi visse (di stesso. Oime, diceva, che sarà di me mise- ne persettissimo Monaco, e salì dopo morte. ro tanto lontano dalla perfezione di costo- ad un posto eminente di gloria, come poi ri. ro? Il Superiore del Monastero vedendolo serirono alcuni Santi Anacoreti, che il sepsì malinconico, e credendosi che il trovarsi pero per Divina rivelazione. egli lontano dalla sua Patria, e da' suoi Pa- 6. La presenza di Dio rimove le distra-Padre, perchè sapendo che dovunque io mi col suo Signore . Raimondo nella sua Vita . fia, fono alla presenza di Dio, ciò basta per consolarmi; ma mi punge il cuore il vedermi ancor tanto lontano dalla perfezione Religiosa. Edificato il Superiore di sì saggia risposta cessò di consolarlo, stimandolo giunto col possesso di sì bella virtù ad un grado tanto fublime di perfezione, che potesse agevolmente consolar gli altri, non D. CE Dio è in ogni luogo, come voi che se itesso.

5. La presenza di Dio è un mezzo essera precedente, per qual ragione nel principio ce, per farci conseguire in breve tempo la dell'Orazione Dominicale noi diciamo: Crittiana perfezione . Imperocche ficcome | Pater nofter , qui es in Calis? le Stelle ricevono dalla presenza del Sole

beneficio delle loro Anime.

mo già nonagenario per Padre de' Fedeli, e Corpo, e tutta in ciascheduna delle parti Capo del fuo Popolo eletto, non gli diede di esso, pare però, che in modo più speciaaltro ricorco che questo: Ambula coram me, le ed eccellente si trovi nel capo, mentre cioè, opera sempre, come se io ti fosti visi- ivi esercita le sue più nobili, e più degne bilmente presente, O esto perfectus, ecco operazioni. il conseguente.

gnato al fuo cariffimo Difcepolo Dositeo a' suoi Angeli, ed a' suoi Santi. San Gio: questo bellissimo ricordo, quando da princi- Grisostomo sopra il cap. 6. di San Matteo. pio venne a farsi Monaco: Nunquam corde

mente follevati da terra, altri vivevano fentem : Non ti dimenticar mai di Dio: vivevano una vita più da Angelo, che da più gravi infermità, ma con tanto suo vantanta virtà, e venendo al paragone di se Soldato giovane, e dissoluto che era) diven-

renti, ed Amici fosse la cagione del suo zioni dalle nostre orazioni, e dagli esercizi rammarico. Coraggio, o figlio, gli disse, nostri spirituali. Lo sa per prova Santa considate in Dio, e mon dubitate punto, Caterina da Siena, che su preservata dalle che celi non sia per esaudirvi, e darvi il mo- distrazioni in premio d'aver fatta del suo do di ritornarvene a Cafa. A cui Gregorio : cuore una stanza, nella quale in mezzo a' Non è questa la cagione del mio dolore, o suoi travagli trattenevasi continuamente

#### LEZIONE TERZA.

Ragioni, per le quali si dice, Qui es in Cœlis, ancorche Dio sia in ogni luogo.

avete infegnato nella Lezione

R. Abbenchè Iddio per presenza, essentutto lo splendore di cui vanno adorne in za, e potenza sia in tutte le Creature, la se medesime, e che ristettono a benessicio de' Scrittura nondimeno dice, ch'egli è ne' Ciecorpi inferiori, così le Persone giuste, che li, per esser questi la parte più nobile, più fono a guisa di altrettante Stelle nella grande, e più bella del Mondo, in cui più. Chiesa di Dio, stando del continuo alla di che nelle altre si manisesta l'infinita potenlui presenza, e contemplandolo fissamente za, e Maesta di Dio; e però egli per invitarcon gli occhi dello spirito, ne ritraggono lu- ci a contemplare le sue Divine persezioni, mi ed influenze spirituali di sante virtù a ci sa sapere per la Scrittura di aver ivi posta la sua Reggia. In simil guisa l'Anima no-Avendo Iddio destinato il Grande Abra- stra, quantunque tutta sia in tutto il nostro

2. Perchè in questo luogo, come nella più Racconta Doroteo Abate di aver inse- nobil parte del Mondo, Iddio si manifesta 3. Con queste parole: Qui es in Calis, non

solamente ci s'insinua che dobbiamo solle- per disporci a orare con umiltà, e confidenvare la nostra mente al Cielo, ma insieme za, essendochè con le prime parole, Pater, orare con gran rispetto : e se il nome di Pa-noster, noi persuadiamo, per così dire, il dre ci alletta alla speranza, ed alla consi-Signore ad accordarci le nostre dimande, denza, altrettanto ci deve contenere nell' come a figliuoli, che sia mo; e con le seguenumiltà, e nella riverenza il sapere, ch'egli ti, Qui es in Calis, noi dimostriamo, che regna ne' Cieli con infinita Maestà, dove non gli può esser difficile il concedere ciò è adorato, e glorificato da' Spiriti beati, che dimandiamo, per esser egli l'assoluto che con gran sommissione gli cantano il tri-Signore del Cielo, e della Terra. Notate tagio : Sanctus, Sanctus, Sanctus, Isa. 6. adunque, che l'Orazione Dominicale con-

Cielo, dove è il nostro Padre, e la nostra Eredità : Que sursum sunt sapite, non que sua benevolenza.

fuper terram .

fetto in questa valle di lagrime, ma tenendoci da pellegrini, e da ferestieri, impariamo a sprezzare i beni terreni, e ci portiamo Amen, si ratifica il desiderio di ottenere tutanticipatamente col cuore al Cielo, dove il nostro Padre, ed i nostri veri Amici ci af-pettano. Nihil jam nos deletlet in infimis, stanza, parliamo adello della seconda. qui Patrem habemus in Calis . Gree. ho. o. in Evang.

6. Affinche impariamo nelle nostre necessità a ricorrere a Dio, che solo può, e vuole ajutarci. Leggete S. Agost. nel 1. 2.

de fer. Dom. in Monte .

7. Affinche sappiamo, che non dobbiamo stancarci mai di alzare le voci al Cielo mercecchè noi abitiamo in questa bassa terra, ed il nostro Padre nel più alto de' Cieli. S.Bernardo Ser. 16. in Pfal. Qui habitat. Av. vertite però, che per queste voci s'intendono gli affetti, e i desideri dell'Anima no- D. fra, e non la voce esterna, e materiale. Clamavi in toto corde meo, o come spiega Elificetur nomen tuum? quel Distico:

ne' Cieli, poiche queste parole ei fanno ve- rato, e servito come si conviene. nire in cognizione, che il nostro cuore dev' D. In qual maniera si può da noi santifiesser puro e netto, come netto e puro è il care il Nome di Dio? Cielo, e che siamo in obbligo di esfer tali, fe vogliamo effer Tempio di Dio.

dicendogli Pater noster, qui es in Calis?

R. Noi non chiediamo cosa alcuna, ma questa dimanda in primo luogo? queste parole sono una preparazione, ed un' R. Perchè siamo obbligati di amare Id-

4. Affinche noi alziamo i nostri cuori al tiene generalmente tre parti .

Nella prima si loda Iddio, e si cerca la

Nella seconda si contengono sette di-5. Affinche non mettiamo il nostro af-mande, dalla parola Sanctificetur, sino all' ultima parola Amen, esclusivamente. Nella terza, che confifte nella fola parola

to ciò che si contiene nelle sette dimande. Della prima parte già si è parlato abba-

#### DELLA PRIMA DIMANDA DELL' ORAZIONE DOMINICALE.

#### LEZIONE UNICA.

Sanctificetur Nomen tuum.

He cosa intendiamo noi di chiedere nella prima dimanda: San-

R. Noi con affetti di buoni, e veri figli-Non vox, sed votum, non musica chordula | uoli, desiderosi dell'onore del nostro sommo, e benignissimo Padre, lo supplichiamo Non clamor, fed amor pulfat in aure Dei . a fate in maniera, che non solamente da 8. Finalmente molto a proposito noi di- noi Cattolici, ma ancora da tutte le altre ciamo nell'Orazione, che il Padre nostro è sue Creature sia conosciuto, amato ed ado-

R. Col professare virilmente la vera Fede, e con esercitarci nelle opere Cristiane D. Che dimanda facciamo noi a Dio, per edificazione del nostro Prossimo.

D. Per qual cagione proponiamo noi

appareechio per renderei Dio propizio, eldio sopra ogni cosa e più di noi medesimi,

di ragione e discorso. Così l'intendeva quel Dominus Deus exercituum. gran Servo di Dio S. Ignazio di Lojola, el getto delle sue operazioni.

men tuum?

R.In questo luogo la parola Nomen signi- gentes, laudate eum omnes populi, &c. Lau-fica fama, o notizia. In questo senso noi date pueri Dominum, laudate Nomen Dodiciamo, che taluno è Persona di gran no- mini; Sit nomen Domini benedictum, ex me, volendo dire, che è conosciuto da mol- hoc nune, O usque in saculum. A Solis ti; o che è di buona, o di mala fama, per ortu usque ad occasum, laudabile nomen effer egli o lodato per le sue buone opere, o Domini Oc. biasimato per le malvagie. Il santificare. Terzo. V però il Nome di Dio, non è altro, che il gelica, la Beatissima Vergine, la di cui vi-propagara il conoscimento ed il buon con-ta può servire di regola a tutti (come dice cetto, per il quale se ne parli con rispetto, S. Ambrogio) in tutta la sua vita santificò onore, e riverenza. Ma perchè nel Mon- il Nome di Dio in fatti, ed in parole ancodo molti per esser insedeli non lo conosco- ra col Cantico: Magnificat anima mea no, e molti, tuttochè Cristiani di nome, Dominum. Gli Appostoli ancora ricevuto l'oltraggiano co' loro pessimi costumi, per- che ebbero lo Spirito Santo, si diffusero ciò i veri Fedeli, per mostrarsi suoi veri figli, per il Mondo a santificare il Nome di e per zelo del di lui onore, pregano con Dio, annunciandone l' Evangcho: In omgrand' ardore, e desiderio, che il di lui No- nem terram exivit sonus corum, O' in fime sia fantificato per tutto il Mondo; cioè nes orbis tema verba corum. che sia conosciuto da tutti, adorato da tut- La Santa Vergine Teresa di Gesù, non ti, lodato, onorato, e benedetto da tut- aveva altro desiderio che di vedere una voltis Secundum Nomeneuum Deus, fie O' laus ta'il suo Iddio lodato, ed amato sopra ogni tua in fines terre. Plal-47.

D. Adunque gli Eretici, ed i cattivi Cristiani non santificano il Nome di Dio?

Etis autem negant .

cipalmente fantificano il Nome di Dio? R. Sono quelli che colla vita efemplaridurre i Peccatori sviati, e.gli Eretici nel-mini non farebbe meglio, e più a proposito la strada del Signore, e nel grembo del-lil chieder ciò dagli Uomini, che da Dio? la Chiefa.

Dio?.

to, servendo a Dio con prosondissima umil-santo Nome. . tà, ed a lui uniti con ardentissima Carità,

e di cercare la sua gloria, ed il suo onore, lo santiscano, e lodano incessantemen-poichè a questo fine egli ci creò, e ci dotò te dicendo: Santius, Santius, Santius,

In fecondo luogo i Profeti nell'antico però la maggior gloria di Dio era l' og- Testamento non parlano d'altro, che di fantificare Iddio. Fra gli altri il Real Pro-D. Qual è la fignificazione di questa pa- feta non raccomando cosa veruna ne' suoi rola Nomen, quando dite Santtificetur No- Salmi, ne più spesso, ne con maggior premura di quelta. Laudate Dominum omnes

Terzo. Venendo ora alla Legge Evan-

cofa da tutti, e che la Chiefa, che è il Regno di Dio, si dilatasse, e crescesse ne meriti, e nelle virtà. A questo fine indrizza-R. No. Che vale il dire Sanchificetur No- va tutte le sue orazioni, e tutti i suoi demen tuum, se poi con la mala vita, e con sider; tantoche parea dimenticata di se stesi loro pessimi dogmi lo bestemmiano? Di sa. Protestavasi, che per l'esaltazione questi su detto : Dicunt se nosse Deum, fa- della Santa Chiesa, e per ridurre un' Anima a Dio si sarebbe eletto il morire mi-D. Quai dunque sono coloro, che prin-Igliaja di volte, e le pene medesime del Purgatorio per lungo tempo.

D. Per qual ragione dimandiamo a Dio, re, o colla virtù, e dottrina proccurano di che egli fia conosciuto, e lodato dagli Uo-

R. L' Uomo colle sole sue forze non può D. Non avreste voi esempi di Perso-conoscere, ne lodare Iddio, e perciò noi ne, che con le parole, e con l'opere ab- preghiamo Iddio a voler darci la sua grabiano fantificato, e glorificato il Nome di zia per la riduzione degl' Infedeli, e per la conversione de' Peccatori, acciocche R. Gli Angeli nella beata patria del Cie-|convertiti conoscano, e lodino il di lui DIMANDA.

LEZIONE UNICA.

Adveniat Regnum tuum.

D. Ichiaratemi ora la feconda diman- cosa noi chiediamo in questa seconda dida: Adveniat Regnum tuum.

R.Questa dimanda è subordinata alla prilodare, benedire, e glorificare il Nome di cap. 13. della p. 1. Dio, chiediamo, che Dio ci conceda l'i eterna falute, per poterlo glorificare, e Cielo con Gesù Cristo, e con i suoi Santi? benedire compitamente in Cielo in compagnia de'suoi Santi.

gno di Dio?

vita dopo il giorno del giudizio, quando Dio regnerà ne' suoi Santi, ed essi regneranno Adveniat? con lui fenza alcuna refistenza sopra le cose pre nell'eterna prigione dell'inferno , Que- si nel Regno de' Cieli . sto è il Regno che noi chiediamo in questa D. Poiche il Regno di Dio non ha da feconda dimanda, Regno, in cui consiste il effere compito, e persetto, se non dopo il .

nostro sommo bene, e la persetta gloria sì dell' Anima che del corpo, e Regno, in cui piena e perfettamente fi fantifica, e glorifica il Nome di Dio. A quello si riferiscono le Scritture seguenti: Possidete Regnum, Matth.25. Non omnis , qui dicit mihi Domine , Domine , intrabit in Regnum Calorum . Matth.7. Iniqui regnum Dei non possidebunt. 1. Cor. 6. e molte altre.

D. Ditemi adunque chiaramente qual

manda?

R. Noi defideriamo, e chiediamo di esma. Imperocchè avendo nella prima chie- ser dal grave pellegrinaggio, e dalla penosto la gloria e l'onore di Dio, e sapendo di sa milizia di questa vita, chiamati al Regno non potere, finchè siamo in questa vita mor- della gloria, e felicità eterna a regnarvi etale, piena, e persettamente santificare, ternamente con Gesù Cristo. Rileggete il \_

D. Dunque noi abbiamo a regnare in

R. Senza dubbio, e l'afferma San Giovanni Appoltolo: Fecifti nos Deo nostro re-D. Che cosa intendete voi qui per Re-Ignum, & Sacerdotes. Apoc. 5. ed al cap 1. Fecit nos Regnum. Vedete la prima Endi S. R. Il Regno di Dio si può intendere in Pietro al cap.2. Quello Regno comincia in tre maniere, cioè Regno di Natura, Regno questa vita, e dipende dalla grazia, e dalle di Grazia, e Regno di Gloria. Il Regno eroiche virtù, con le quali i Santi malgrado di Natura è quello, per il quale Iddio come le propriemaffioni, le infermità, le perfecuaffoluto Signore regge, e governa tutte le zioni, ed il timor della morte, flabilirono il Creature. Di quelto Regno parla il Salmi I dominio della Carità, e della ragione ne' los. fla: Regnum tuum Regnum omnium faculo- ro cuori, ma poi riceve il suo compimento rum . Plal. 144. Questa dimanda non si può nella Gloria celeste. Ivi la Chiesa, cioè la raintendere di un tal Regno, mentre ella par- dunanza, e la congregazione de'Beati, farà. la di un Regno che ha da venire, e quello come dice Isaia: Corona gloria in manu Dogià è venuto. Il secondo Regno è quello del- mini, O diadema Regni in manu Dei tui cap. la Grazia, col quale Iddio regge e governa 16. Cioè Iddio darà a' Beati la Corona, e la l'Anime de' suoi Fedeli dando loro grazia gloria del Principato celeste, cociosiacchè a di servirlo con prontezza, e servore, di guisa di altrettanti Re eserciteranno la loro anteporre la di lui gloria a tutte le altre co- possanza sopra il Mondo, e trionferanno cofe: Regnum Deum intra vos eft . Luc. 17. Ne me vittorioli del Diavolo, e dell' Inferno. anche di questo fi parla in questa dimanda, Ad faciendam vindictam (come dice il Salanzi appartiene più tosto alla prima, ed in milla)in nationibus, increpationes in populis, gran parte è già venuto. Resta adunque il ad alligandos Reges corum in compedibus. Regno della Gloria, il qual farà nell'altra nobiles corum in manicis ferreis. P fal. 149.

D. Che cola significa questa parola:

R. Noi chiediamo che Dio ci doni la create, ed allora gli oftinati Peccatori infie-fua grazia, e la fanta perseveranza nelle me con i Demoni saranno cofinati per sem- buone opere, per esser finalmente ammes-

giorno dell'estremo Giudizio, non diman-, R. Affinche gli Uomini si ricordino

rò il praticar sì frequentemente quelta di- lanti del proprio ufficio. manda come facciamo, ci deve far avvertiti a star preparati per poter comparire in denza Iddio regge, e governa gli Uomini trepidi e licuri in quel giorno terribile.

Tutti i Santi dell' antico Teltamento di pace, ma ancora in questo esilio. Leg-(dice Sant' Agostino) chiedevano, e sospi- gete il Salmo 22. ravano la prima venuta di Cristo, e per

no: Adveniat Regnum tuum.

trattar diligentemente del Regno di Dio? D. Con quai mezzi potremo eccitare R. St. Il Regno celeste è quell'unico fi- in noi il desiderio del Regno di Dio? ne, a cui si deve riferire la predieazione R. Mettendoci avanti gli occhi lo stato Regnum Dei, Luc. q. Essendo poi fisorto time dimande. da morte, in quei quaranta giorni che converso con gli Appoltoli e Discepoli, parlo dimanda: Adveniat regnum tuum? con essi del Regno di Dio.

altri Predicatori della Parola di Dio devo- Re . Lungi dunque da me per l'avvenire, o

sta materia?

diamo noi forse, che venga il giorno del dell'alto fine, per cui sono creati, e vi ap-Giudizio universale, quando dimandiamo plichino seriamente tutta la loro industria che venga il regno del Padre nostro celeste! per conseguirlo, col metter in pratica at-R. Al certo. E perciò nota qui S. Giro- tualmente la Fede, e la Carità per mezzo lamo, che il dimandare il Regno di Dio, delle buone opere, della perseveranza nell' e non temer la venuta di Cristo Giudice; è Orazione, e dell'uso de' Sacramenti, conindizio di una pura e ficura cofcienza, e pe- forme verrà loro infegnato da' Parrochi ze-

2. Affinche sappiano con qual provvia lui foggetti, non solo nel suo Regno

3. Affinchè dalla speraoza di tanto preil contrario i Santi del nuovo Testamento mio prendano cuore per sopportar volennon cessano di far istanze, e di sospirare la tieri le avversità, e le attilizioni di questa seconda venuta del Signore, quando dico- misera vita, e di tener a freno le proprie D. Devono forse i Sacri Predicatori arriva al Regno del Cielo.

Evangelica. Il Precursore Battista volen- miserabile, in cui siamo caduti per il pecdo esortare i Popoli alla penitenza, disse cato del nostro primo Padre Adamo; o puloro, che il Regno de Cieli s'approflimava. re riducendoci alla memoria la fomma feli-Il nostro Salvatore sece il medesimo. Se cità, ed i beni inesplicabili, de quali abpredica sul Monte, propone in primo luogo bonda la Casa del nostro Padre Divino. il Regno de Cieli, come per argomento del Leggete ciò che detto abbiamo, trattando fuo discorso, e con esso la conchiude : Bea- dell'Articolo quarto del Simbolo . O quanti pauperes spiritu, queniam ipsorum est Re- to ci crescerà la voglia del Regno di Dio, gnum Calorum. Beatis, qui persecutionem al considerar che questo Mondo non è la patiuntur propter Justitiam, quoniamipso- nostra patria, ma un luogo di esilio, in cui rum est Regnum Calorum, Matth. 5. Se desi- ogni giorno entriamo in cimento col Dederano di ritenerlo, ci fe no sbriga con dire; momo nostro implacabile nemico, che avche doveva predicare il Regno di Dio ad valorato dalla lega che ha con la Carne, e altre Città, poiche era stato mandato a que con i Sensi nostri, ci mette in continui pesto fine. Et aliis Civitatibus porret me evanricoli di perdere la nostra eterna salute! Cogelizare Regnum Dei, quia ideo missus sum anosceva meglio di noi l'Appostolo le mise-Luc. 4. Se manda gli Appostoli per il Mon-rie di questa nostra natura corrotta, e perdo, impone loro il predicare il Regno di ciò sospirando diceva: Infelix ego homo, Dio, ed a colui, che partissi per andare a quis me liberabit de co pore mortis bujus! feppellire suo Padre, rispose che annuncias. Rom. 7. Ma di questo ne parleremo più disfe il Regno di Dio : Tu vade, Gannuntia fusamente nella spiegazione delle due ul-

D. Qual deve essere il frutto di questa

R. Poiche il mio fine è il Regna Celeste, D. Per qual ragione i Parrochi, e gli conviene che io operi da figlio di un tanto no effer tanto folleciti nel trattare di que- Pensiero di Mondo. Ricchezze, onori piaceri, voi non avrete più parte nella mia Giuditta tenevano per ben impiegati i peri-gno comando che fosse condotto prigione coli, il sangue, e la vita per un tal premio: con gli altri Martiri. Era il Santo di età di tam decoras mulieres habent, ut non pro his nenfe nel suo Martirologio alli otto di Setmerito pugnare contra eos debeamus? cap.10. tembre. Con maggior ragione l'Appostolo maravi-gliandes delle ricchezze, della bellezza, rarsi il Regno de'Cieli? e magnificenza del Regno celefte, escla- R. Si. E ciò per cinque prerogative

con battoni, e nervi, e perchè si mostrava- ta di bene che in lui si trova. no tuttavia costanti, volle che si percotesse D. In che riconoscete voi la persetta loro la bocca con le pietre, e se gli tagliasse giustizia del Regno celeste?

stima. Al confronto del Cielo io non vi ri-|bene ineffabile preparato da Dio a quelli conosco che per cose da nulla, e per im- che lo amano: Non cercò più oltre Adriamondezze abominevoli: Omnia arb.tror ut no, ma entrando in mezzo di effi diffe a' stereora, ut Christum lucrifaciam. Orsu Scrivani, dinanzi a' quali si agitava la Caupoiche il mio Regno non è di questo Mon- sa . Scrivete il mio nome con quello di quedo: Domine, quid mihi est in Calo? O de Iti Cristiani, perchè ancor io voglio efferlo. quid volui super terram? Phil. 3. Voglio da Di là a non molto tempo leggendosi alla qui avanti tenermi da quel che sono, e non presenza dell'Imperadore i nomi de' Cripiù servire al peccato. Sopportiamo adun- stiani che erano prigioni, sentito il nome di que con pazienza i travagli, che Dio ci Adriano lo fece chiamare a fe, e gli diffe : manda, reliftiamo, e combattiamo viril- Sei tu forfe impazzito, o Adriano, che vai mente contro i nemici dell' Anima nostra: cercando occasione di morire miseramen-Si tratta di un Regno, e di un Regno cele- te? A cui egli : Pazzo già fui quando adoraste, eterno, abbondante, d'ogni bene, e vo gl'Idoli insensati, ora son savio, poiche nobilissimo. Il Patriarca Giacobbe servì set- ho trovato Gesù Cristo che è la vera Sate anni per possedere la bella Rachele, e pienza. Parlò l'Imperadore a lungo con lui, non gli parvero che pochi giorni . I Solda- cercando di fargli mutar proposito; ma acti d'Oloferne attoniti per la bellezza di cortofiche perdeva il tempo, ripieno di sde-Quis contemnat populum Hebraorum, qui 28. anni ec. Il racconto è di Adone Vien-

ma! Non funt condigne paffiones hujus principalissime; che in lui ritrovansi, cioè: temporae ad futuram gloriam, qua revela-bitur in nobis. Rom. 8. Trovandofi l'Imperador Maffimiano ed eccellentiffimo nella fua potenza, nella nella Città di Nicomedia di Bitinia,gli furo- fapienza, nella bontà, nella gloria, nelleno condotti avanti alcuni Cristiani, li qua- ricchezze, ec. per la Legge santissima, giuli perchè intrepidamente confessavano la stiffima, ed amabilistima, con la quale Fede di Gesù Cristo, comandò egli che questo Regno vien retto, e governato; e. fossero legati a certi legni alti, e battuti finalmente per l'abbondanza di ogni sor-

la lingua. Eta prefente a questo fatto Adria-R. La guilizia de Beati è persetta per no, Uomo di grande sima appresso l'Impe-cani parte, perchè in quanto a Dio essi mai radore, c suo Ministro, il quale stupito di cossano di lodarlo e benedirlo, come legvedere tanta pazienza ne' Santi Martiri giamo nell'Apocalisse al 5. Sedenti in Thro-gli disse: Io vi scongiuro per quel Dio che no, O Agno, benedictio, O bonor, O gloria, voi adorate, e per ii cui amore voi patite & potestas in sacula saculorum. Amen. Fanquesti tormenti, che mi vogliate dire con no in futto e per tutto la volontà di Dio con verità qual premio voi ne alpettiate; poi- un eterna impossibilità di mai partirsene, e chè a mio parere ei dec essere molto grade. quanto al Prossimo, cioè fra essi la giusti-Risposero i Santi martiri per Divina per-zia altresì è persetta, perche i Beati si missione, tuttochè senza lingua, e dissero: amano scambievolmente di amore since-Il premio che noi aspettiamo è tale , che ne rissimo , e persettissimo , non facendo mai occhio lo vide, nè orecchie l'udirono, nè l'uno all'altro ciò che a fe non vorrebbe mai capì in cuore umano, poichè egli è un che fosse fatto. Questa giustizia forma la.

quella tranquillità, e pace sicura, ed inal-comunicazione de' beni, che i Santi posseterabile, che Dio ha promesso per il Prose- dono nel Cielo, tantoche la beatitudine, ta a' suoi Eletti: Sedebie populus meus in pul- e tutto ciò che ciascheduno in particolare chritudine pacis, O'in tabernaculis fiducia, possiede di gloria, e d'onore in quelto Re-O in requie opulenta. Ija. 32.

Dio?

R. Vi farà una libertà totalmente perfetta, ed opposta a tutte le servitù di questo ni, e delle ricchezze del Regno di Dio? Mondo. Libertà di Grazia, opposta alla al cap. 7. dove parla della Legge, e della in fenfo anagogico. foggezione del Matrimonio.

mo Re?

sezione, come già si è detto, tantochè il pagne, per la varietà degli animali, per i rasuper omnes Deos; ed altrove: Dominus VIV l'armonia de musicali Strumenti, per la bel-tutum ipse est Kex gloria. Se selice, e beato lezza de suoi Abitatori, per le tante gale, e stimasi quel paese, cui tocca il governo di soggie del vestire, e per lo splendore dell'oro, un Re potente, nobile, e favio: che dire-mo noi della Terra de' Viventi, e del Regno Patria avrà di che rispondergli, e dirgli: Se dell'eterna Beatitudine, il di cui Re è d'in le cose, che sono sotto il Cielo, tamo ti dilettafinita Virtù, d'infinita potenza, d'infinita no, perchè non ti dilettano molto più quelle sapienza, d'infinita gloria? La Reina Saba che sono di sopra? Se così bella è la prigione, la magnificenza di Salomone. O Anima Cri- iali , e tante cose sono per i Pellegrini, qual sahiana: Ecce plujquam Salomon hic. Matt. 12. rd l'eredità che poffederanno i Figlinoli? E

come di fopra si è detto. È perche Lucife-to, e gli Angioli ribelli suoi seguaci non vol-Di Perche dunque il Regno di Dio e somlero fottoporti a questa Legge, perciò fu- mamente da desiderarsi, l' anno poi in esrono di la cacciati, e confinati nell' Infer-fetto deliderato grandemente i Santi?

concordia tutto di quel felicissimo Regno , no. Da questa Legge proviene la mutua. gno, ridonda negli altri, e tuti insieme D. Qual libertà vi sarà nel Regno di non anno altro fine, che la lode, l' amore, e la gloria di Dio

D. Che dite voi dell' abbondanza de' be-

R. Anche in ordine a questi egli è somservitù del peccato: Ubi Spiritus Domini ibi mamente desiderabile, perchè dice Isaia : libertas. 2. Cor. 3. Libertà di Gloria, oppo- Oculus non vidit, Deus, absque te, que prasta a tutte l'intermità della Carne, per la parajti expectantibus te, c. 64. Ed in un alquale noi saremo esenti d'ogni pena, mise-tro luogo. Tune videbis. O afflues . O miria, passione, afflizione: Vanitati Creatura rabitur, O dilatabitur cor tuum: cap. 60. Le subjecta est, sed ipsa liberabitur a servitute cor- quali parole, tuttochè spettino alla gloria. ruptionis, in libertatem gloria filiorum Dei . ed a' progretti della Chiefa militante; pof-Rom. S. Vi sarà finalmente una libertà oppo- sono però anche intendersi della Chiesa sta ad ogni soggezione, e servità umana ltrionfante, o sia del Regno celeste, e della Venete il medesimo Appostolo nella 1.a.Co. sina gloria, e delle sue ricchzze, almeno

Maraviglisi pure a sua posta (dice Santo. D. Perchè dite voi, che il Regno de' Cie- Agostino ) l'amor del Secolo, e dica : O quanli sia da desiderarsi in riguardo del medesi- to è dilettevole questa terra per i fiori delle selve , per la soavità de frutti , per l'amenità R. Perchè il suo Re è dotato d' ogni per de prati, e de rivi, per la dovizia delle cam-Real Profeta dille di lui, che è Rex Magnus ri disegni, ed ornamenti de' suoi palagi, per retto come fuori di se nel vedere la gloria, e qual farà la Patria, la Città, la Casa? Se D. Qual'è la Legge del Regno di Dio , poco dopo foggiunge. Dove non v'è necessità, per la quale voi lo nimate fommamente de- o bifogno che turbi, non avver fità, non mole-liderabile? R. Questa è la Legge della Carità, che grezza. Se mi chiedi che cosa ivi sin,dove si fe mai altrove, nel Cielo al certo è nel suo trova una tale, e tunta beatitudi e, non si pud maggior vigore: dove ordina i pensieri, gli dir altro, se non che ivi si trova ogni bene, e affetti, e le operazioni de' Santi, tantoche non vi è verun male. Rileggete la p. 1. al c.. amano perfettamente Dio, ed il Proffimo, 13.lib. 2. dove troverete molte cofe appar-

R. E' inesplicabile!l' ardore, col quale, Nè solamente desiderava di veder Gesù vi aspiravano. San Giovanni Evangelista Cristo con quell'affetto, col quale tutti i pieno d'anni, e di meriti, non potendo più Giusti desiderano di vederlo come loro somîtar fulle mosse in questa Terra, grida nel mo Bene, ma con quell' affetto, e con quel-fine dell' Apocalisse al Signore: Veni Domi- la tenerezza, con i quali un Amico desidene Jesu, e sentendosi rispondere; Etiam ve- ra di veder l'altro.

per effer con Gesù Critto.

gaudium Domini tui, e ciò detto spirò.

fuoi famigliari, ed amici, e con questi fini cher es Rex nofter Domine: Alleluja.

taffe ne' fanti affetti, e negli ardenti defide- nardo. ri di unirsi al suo eterno Bene nel Regno celeste, si vede apertamente nel libro de' Soliloqui del medesimo Santo al cap. 35. e 36. e nelle Meditazioni al c. 22. e seguenti,

Sant' Ignazio di Lojola struggevasi per il defiderio intenfo di abbandonare questo corpo per unirsi con Cristo, tantoche qualunque volta penfava alla morte, non poteva per l'allegrezza tener a freno le lagrime :

nio citò, non perciò si acquieta, ma con Simile a Sant' Ignazio su Santa Maria maggior ardore di prima replica: Amen Ve- Ogniacense, di cui scrive il Cardinal Vini Domine, veni. Così fospira l'amato Di-triaco, che accoffandosi all'ultimo anno delscepolo, per l'intenso desiderio, che aveva la sua vita, non sapeva più contenersi ne' di vagheggiare il fuo amato Maestro nel santi affetti. Gemeva, sospirava, gridava Regno celeste, dandoci insieme a divedere quasi impaziente del lungo indugio, ed ab-come i mondi di Cuore, e gl' inservorati in bracciando il suo Signore col quale tratte. Carità defiderino di effere sciolti dal corpo nevasi famigliarmente, dicevagli. Non voglio, o Signore, che partiate di qua fen-San Niccolò da Tolentino fei mefi avanti za di me: più non defidero di star in questo la sua morte udiva ogni notte la Musica Mondo, voglio irmene con voi a Casa. E degli Angeli, quasi per caparra de' godimen- poco appresso, narrando di aver saputo da ti cterni. Pensate poi come bramava di pos- Dio l'ora della sua morte, e di esserchiasedere quel bene, di cui provava sì giocondo mata alla compagnia de' Beati, rapita fuor l'invito. Non capiva in se per l'allegrezza, di se per l'immenso giubilo si pose a gridare. parlava con tutti del suo beato fine, prote- Ho udito dal Signore, che io anderò nella stava di aspettare la morte con impazienza, Sancia Sanciorum. O dolessimo vocabolo! dicendo con l'Appostolo: Cupio dissolutivo Dimmi, o Clementina (così chiamavasi la este cum Christo. Venuta finalmente l' ora Fante ) cosa è questa Sanctorum? votanto da lui aspettata della sua morte, pro-lendo sapere da quella ciò che nemmeno lei ruppe in tanti atti, e voci di giubilo, che sapeva, ma come ho detto, così parlava, coi Frati, che gli stavano attorno, l'interroga- me fuor di se per la grande abbondanza delrono della cagione di quella eccessiva al lo spirito. Aggiungeva di tanto in tanto lo kerezza, a' quali egli: Il mio Signore Gesù Sposo Divino nuova esca a queste fiamme, Crifto (diffe) accompagnato dalla fua San-linvitandola al Ciclo con quelle foavissime tissima Madre, e dal nostro S. Padre Ago- parole Veni amica mea, Sponsa mea, Columftino m' invita a se con quelle dolcissime pa- ba mea: jam coronaberis. Finalmente tre giorrole: Euge Serve bone, O' fidelis, intra in ni avanti la sua morte cominciò a cantare ad alta voce, nè mai ce!sò nè di giorno nè Santa Monica altresì avea tutti i suoi di notte di cantar al suo Signore Inni di lopensieri rivolti al Regno celeste, ed alcuni de, che gli venivano suggeriti da un Seragiorni avanti la sua morte ne trattò a lun- fino, e chiuse gli ultimi periodi della sua go con Agostino suo figliuolo, e con diversi vita col canto di queste parole: Quam pul-

i suoi giorni, S. August. lib. 9. Confes. 10.11. Imitiamo noi i divoti affetti di questa Come poi il medesimo S. Agost. l'imi-Santa, sospirando al Signore con San Ber-

O Iesu mi dulcissime. Spes fuspirantis anima, Te quarunt pie lacrima. Te clamor mentis intima. Telu dulcedo cordium. Fons vivus, lumen mentium, Excedens omne gaudium, Et omne desiderium.

Quan

Quando sor nostrum visitas. Tune lucet ei veritas, Mundi vilescit vanitas, Et intus fervet Charitas. Jesu mi bone, sentiam Amoris tut copiam, Da mihi per præsentiam Tuam videre gloriam. Quem tuus Amor ebriat Novit quid Jesus sapiat, Quam felix eft quem fatiat. Non est ultrà quod supiat. Jesu decus Angelicum, In aure dulce canticum, In ore mel mirificum, In corde nectar calicum. Desidero te millies, Mi Jesu quando venies ? Me latum quando facies ? ... Me de te quando saties? Jam quod quesivi video, Quod concupivi sence: Amore Jesu langues, Et corde totus ardeo. O beatum incendium, Et ardens desiderium, O dulce refrigerium Amare Dei Filium! Tu mentis delectatio, Amoris confummatio,

Jesu cordis tripudium. Tollens omne fastidium, Mel, nectar, melos, suavium. Christo gaudent omnes Sancti!

Tu mea gloriatio, Jesu mundi salvatio.

Tu verum Cali gaudium,

#### DELLA III. DIMANDA.

#### CAPO. VI.

### LEZIONE UNICA.

Fiat voluntas tua, sicut in Calo, O in Terra.

Ual è il foggetto di questa dimanda Fiat voluntas tua Oc?

acciò per mezzo di quella facciamo la fu a volontà, ed offerviamo i fuoi comandamenti, come fanno in Cielo i Beati, e come conviene a' figliuoli Dio, conforme all' esempio che ci ha dato Gesù Cristo, il quale è stato ubbidiente al Padre sino alla morte ignominiosa della Croce: Factus est obediens usque ad mortem, mortem autem Crucis.

D. Per qual cagione, dopo aver chiesto il Regno di Dio, dimandiamo poi che si

faccia la sua volontà?

R. Perchè noi sappiamo dal Salvatore, che per arrivare al Regno de' Cicli, oltre la Fede, ci è necessario il fare la volontà di Dio: Non omnis, qui dicit mibi, Domine , Domine , intrabit in Regnum Calorum ; sed qui facit voluntatem Patris mei, qui in Calis est, ipfe intrabit in Regnum Calorum .

Era dunque conveniente, e così richiedeva il buon ordine delle cose, che il Signore ci insegnasse a chiedere in questa maniera: poiche avendo noi nella prima dimanda chie to la Vita eterna, in cui consiste il fine dell'Uomo, coveniva che dappoi ne chiedefsimo i mezzi principali per ottenerla, che non è altro che l'offervanza de' Precetti di Dio conforme al detto del Salvatore: Si vis ad vitam ingredi serva mandata.

D. Di qual Volontà di Dio intendiamo

noi di parlare in questa dimanda?

R. Di quella, che Dio ci dichiara ne fuoi precetti, per bocca de'fuoi Vicari in terra: Veggasi San Tom. 1. p.q. 19. art. II. in O.

D. Siamo noi forse obbligati non sola-O quam gloriojum est Regnum, in quo cum mente di adempir la Volontà di Dio nell'offervare i fuoi precetti, má ancora di conformare la nostra volontà alla sua, quando ci visita con qualche tribolazione?

R. Siamo obbligati almeno di non mormorare, e di non dolerci della Provvidenza Divina, poiche tutto ciò che Dio ci manda, e permette che ci avvenga, tutto è ordinato a buon fine, cioè o per nostro maggior merito, se siamo buoni, o per nostra emendazione, se siamo cattivi

Perciò diceva Gesù Cristo. Non mea voluntas, sed tua fiat. Luc. 22. Ed i Maccabei a Fiat volumas tua Oc? Sicut Jurit volumas in Calossic stat. I. S. c. 3.
R. Noi chiediamo, che Diosi Fu insigne in questo genere l'esempio di degni de affisterei con la sua santa Grazia Giobbe, il qual diceva: Dominus dedit,

Dominus abstulit; ficut Domino placuit, ita, pensiero se Dio non l'ajuta benignamente factum eft, sit nomen Domini benedictum . colla sua grazia .

S. Leone: Tam patiendo, quam faciendo ti, sono essi poi in grande stima presso di Voluntatem Dei facimus, cum Regi nostro lui? non solum obedientia subjicimur, sed etiam judicio copulamur . Serm: 6. de Nativ.

D. Che cofa fignificano quelle parole:

Sicut in Calo, O'in Terra?

zarci di ubbidire a Dio, offervare i suoi re a questo posto si sublime di apparentarti,e fanti comandamenti con la medefima per-confederarti con Dio? ecco la strada sacile: fezione, prontezza, ed allegrezza, con la impara a far la sua volontà: pregalo ogni quale gli Angeli lo servono in Cielo, li qua-li nell'eseguire la Volontà di Dio mai com-voluntas sua; o pure col Profeta: Insegnamettono un minimo mancamento. Legge- temi,o Signore,a fare la vostra voluntà, perte il Salm. 102. v. 20-

nel Cielo?

R. No, benchè la debolezza della nostra mandata tua custodiri nimis. Psal. 118. Natura, contratta da noi per il peccato di Adamo, ce lo contrasta: Corpus, quod cor-sito? rumpitur aggravat animam, O terrena inhabitatio deprimit sensum multa cogitantem . Casa de' suoi Parenti, era favorita da Dio Sap. 9. Quel Sicut però non inferisce una to-con varie illustrazioni, ed a misura che si tale similitudine, ma proporzionata, cioè avanzava nelle Virtù, il Signore, che voper quanto si possono stendere le forze di noi leva per questa strada condurla ad uno stato Viatori, e Pellegrini.

D. Perchè dimandiamo noi a Dio la gra-

fiamo efeguirla?

quando dimandiamo che la fua Volontà fil pifca . faccia da noi, intendiamo di chiedergli la fua grazia per far la fua Volontà con offervare i suoi Divini Precetti.

mo sia miserabile di condizione?

bastargli per umiliarsi, al pensare di aver in placens, O persetta, per eseguirla con tutfe la legge della Concupifcenza ribelle alla ta la perfezione possibile. Legge, ed alla Volontà di Dio, e dove le D. Per qual ragione dite voi, effer quealtre Creature senza alcuna ripugnanza gli veramente persetto, il qual si comfanno la volontà del Creatore, egli folo non piace di fapere, e di eseguire la volontà può far cofa alcuna che gli fia grata in ordi- di Dio? ne al fine fopranaturale, nè meno aver buon

D. Quei che servono a Dio, e si ssorza-Quindi elegantemente al fuo folito disse no di osservare esattamente i di lui precet-

R. Sì: Egli dice, che questi tali sono fuoi Fratelli, fue Sorelle, e fua Madre: Quicunque secerit voluntatem Patris mei, qui in Calis est, ipse me us Frater, Sorer, & Mater R. C'infegnano, che noi dobbiamo sfor-lest. Matth. 12. Vuoi tu, o Cristiano, salichè Voi siete il mio Dio, ed io sono il vostro D. E' egli impossibile, che noi facciamo | Servo, a cui avete raccomandato strettala volontà di Dio tanto perfettamente in mente l'offervare i vostri precetti : Doce me questo Mondo, come la fanno gli Angeli facere voluntatem tuam, quia Deus meus es tu: Ego servus tuus . Psal. 142. Tu mandasti

D. Avete voi un esempio a questo propo-

R. Sì. S. Aldegonda, effendo ancora in fublime di perfezione le accrefceva i favori. Un giorno le apparve una Fanciulla in abizia di far la sua Volontà, se da noi stessi pos- to straniero, la qual le disse di esser mandata dalla Madre di Dio per intendere da lei R. E' vero, che noi poffiamo farla, ma qual cofa maggiormente defideraffe. Io deper l'infermità, e contrafto della nostra sidero non altro ( rispose prontamente la Natura, non la saremo come si conviene, se Santa ) che ciò che vuole il mio Signo-Dio non ci affifte colla fua grazia, e però re, e che la fua volontà in me fi adem-

D. E' poi questa una gran perfezione?

R. Sì. Quegli veramente è perfetto che in tutte le cose si conforma volentieri alla ' D. Bisogna ben dunque dire, che l'Uo- volontà di Dio, e per desiderio che ella sia fatta in tutto, e per tutto, va diligente-R. Voi dite benissimo; e tanto dovrebbe mente cercando: que sit voluntas Dei bene-

R. Perchè la volontà di Dio & la regola,

ogni Virtù , e di ogni Santità , e perciò rerci meco all' Inferno , il quale è più desiquanto più l'Uomo si conforma alla volon-derabile, quando vi fossi unito con Dio, tà di Dio per mezzo dell' ubbidienza, del- che il Cielo senza di lui. Notò il Teologo, la sommessione, e della rassegnazione, tan-che la vera rassegnazione alla volontà di to più egli è Santo, e persetto. Ah se tutti Dio, congiunta con una prosonda umità, intendessero questa verità, non si vedrebbo- | è la vera e più breve strada di unirsi con michaether quetta velta, non il ventado la compania de più più con la da di mint di no nel Mondo tanti difordini prodotti dall' Dio, e poi rippilio: Donde vieni? Da invidia, e dall'ambirione. Chi è nato po- Dio, rifpofe il Mendico, Dovel' hai tu rivero, non accuserebbe delle sue disgrazie trovato? Dove lasciai le Creature. Ma dola fortuna, o la Divina Provvidenza. Chi ve? Nell'Anime monde, e di buona vofi vede in istato non conveniente alla sua lontà. Ma chi sei su? soggionse il Teonascita, o al suo merito, non cercherebbe di alire più alto per le rovine del Prossimo, ma considerando che la volontà di Dio, di-Regno (replicò quegli) non è altro, che vantaggio, si appagherebbe del proprio sta- passioni, governandole col timor di Dio, to, in cui Dio l'ha pollo, e cercherebbe la e reggendole col freno della ragione. Ormente, non solo con la bocca, ma più col a questa persezione? Il silenzio ( rispose cuore, Fiat voluntas tua: Domini voluntas quegli ) la meditazione, e l'unione con fiat : Sicut Domino placuit , ita sactum est : Dio. In niun' altra cosa che non fosse Dio. fit nomen Domini benedictum .

D. Non potrelle voi darmene un esem-

oio?

R. Io vi metterò avanti il Dialogo fra il Teologo, ed il Mendico, qual si legge nel di falire ad uno stato il più sublime di perfe-

zione, ed è il seguente.

Uomo che gl'insegnasse il modo di avan-la vostra volontà, e non la mia. zarsi nella Cristiana perfezione. Un giorno, in cui egli orava con più fervore che mai, udì parlarsi dal Cielo in questa forma: Vattene alla porta della Chiesa, e quivi troverai ciò che cerchi. Andò egli, e vedutovi un povero Mendico infermo, e mal in ordine, lo falutò cortesemente con pregarli dal Cielo abbondanti prosperità. Rispole il Povero, che in quanto a se non si teneva per infelice, poiche sì ne' prosperi, che ne' sinistri avvenimenti fi conformava totalmente alla volontà di Dio, il quale non può vo- D. lere altro che ciò che è ottimo. Stupito il Teologo di Dottrina sì inaspettata. E che ra Umana, e col destro della Carità alla

gola , la misura , il sonte , e l'origine d'|Divinità del mio Redentore , e così lo tispone delle sue Creature a loro maggior l' Anima mia, dove io regno sopra le mie fua consolazione nel ripetere frequente-su (disse il Teologo) chi ti ha condotto mai potei quietarmi; ora che ho trovato Dio, non v'è cosa alcuna che possa inquietarmi.

Santa Gertrude ripeteva trecento fessanta cinque volte al giorno queste parole: Taulero, nel quale si scorge il vero modo Fiat voluntas tua: sapendo che così saceva un Sagrificio grandissimo a Dio . Autenticò co' fatti la fua protesta, poiche avendo-Fu già un infigne Teologo, il quale per gli una volta Iddio data l'elezione dell' Inlo spazio di otto anni continui supplico il fermità, o della sanità, rispose: Io deside-Signore, che si degnasse di mandargli un ro assolutamente, o Signore, che sia fatta

DELLA IV. DIMANDA.

CAPO VII.

LEZIONE UNICA.

Panem nostrum quotidianum da nobis hodie .

Ual connessione ha questa dimanda con le altre precedenti? R. Nella prima dimanda noi dimandiafaresti (disse) quando Iddio ti destinasse all', mo, che il Nome di Dio sia santificato, per-Inferno? Io mi abbraccierei ( disse ) col chè siamo tenuti di amare Iddio sopra ogni braccio finistro della vera umiltà alla Natu- cosa, o di cercare il suo onore, e la sua gloria Nella feconda dimandiamo, che venga

il suo Regno, perchè allora Iddio sarà per- dederit mihi Dominus panem ad vescendum fettamente amato, e santificato, quando Oc. intendendo sotto il nome di pane tutto

fopra tutte le Creature.

questa Terra la volontà di Dio, affinche segna a chiedere solamente il pane, per sarcominciando qui a santificare Dio, e ad ci intendere, che noi dobbiamo chiedere le amarlo, meritiamo di entrare in Cielo, do-cose necessarie, e non le superflue, seguenve perfettamente si ama, e si santifica:

diamo le cose spettanti a Dio, cioè dire, mus. Tim. 6. che sia santificato, che venga il suo Regno, e che sieno offervati i suoi comandamenti; l' effetto delle quali dimande non è limitato per questa vita mortale solamente, ma ha da durare per tutta l'eternità. Ma R. Non è senza gran mistero, che questo nelle quattro ultime dimande noi diman- Pane si chiami noltro. Se noi parliamo del diamo le cose temporali necessarie al con-Pane Sacramentato, egli certamente è noseguimento delle cose eterne, poiche in stro : Nobis datus, nobis natus ex intacta Virquella guisa che l'Uomo deve indrizzare gine. Nostro, perche è Pane proprio de'situtti i suoi affetti, e tutte le sue azioni gliuoli, nonde' Cani, cioè degli insedeli, a Dio come a suo ultimo fine, così i o de Peccatori ostinati nella loro malizia. beni di questa vita devono effere subor- Se parliamo del Pane della Parola di Dio, dinati a' beni eterni, come mezzi al loro noi dimandiamo il Pane nostro, cioè quel-

manda con la precedente in questo modo: non il pane alieno, e corrotto dal fiato cioè, come se Cristo dicesse: Io vi coman- pettifero dell'eresia. Se poi parliamo del dai, che dimandaste di fare la volontà di pane materiale, noi dimandiamo da Dio Dio come fi fa dagli Angeli, ma in questa il nostro pane, cioè il nostro sostentamenvi distinguo dagli Angeli, in quanto vi inse- to, nostro, cioè procacciato co' nostri sugno a chiedere il pane, di cui avete bisogno dori, e non per mezzi illeciti ; e con questo come Creature mortali, e fragili, ma quel- intendiamo ancora di supplicare Iddio, af-

Arum quotidianum da nobis bodie? rio per questa vita temporale, sì in riguar- caso di necessità. do del corpo, che dell'Anima; la parola

di Dio, i Sacramenti della Chiefa, ed in particolare quello dell' Eucaristia, il vitto,

il vestire , ec. D. Se tutte queste cose sono comprese in Quotidianum? questa dimanda, perchè facciamo noi menzione solamente del pane?

R. Perchè la Divina Scrittura servendosi quisito, e delicato, ma usuale e comune. della figura Sinedoche, cioè prendendo una

persettamente, ed intieramente regneral ciò che gli era necessario per il sostentamento della vita. Leggete 4. Reg. 6. Luc. 4. Nella terza dimandiamo grazia per far in Prov. 30. In fecondo luogo il Signore ci indo il configlio dell' Appoltolo: Habentes ali-In queste tre dimande adunque noi chie-menta, O quibus tegamur, his contenti su-

#### Nostrum .

D. Perchè diciamo noi Pane nostro? lo che si distribuisce a' Fedeli nella Chie-San Gio: Grifostomo accorda questa di- sa Cattolica da' suoi legittimi Ministri e li no, per effer immortali, ed impaffibili. finche si degni di benedire le nostre fatiche, D. Qual' è dunque l'intenzione della no- e le nostre facoltà , dalle quali mediatastra dimanda, quando diciamo: Panem no- mente dopo Dio ci. viene il pane nostro. Oltre di ciò noi diciamo Panem nostrum, R. Noi dimandiamo, che ci venga som- e non meum, per significare che noi dobministrato da Dio tutto ciò che ci è necessa. biamo comunicarlo al nostro Prossimo in

#### Quotidianum.

D. Qual è il significato di questa parola:

R. 1. Significa che noi dobbiamo chiedere, come è detto di fopra, non un pane es-

2. Questo Pane si chiama cotidiano, poiparte per il tutto, comprende con questa che si dee chiedere a Dio ogni giorno, menparola tutte le cose a noi necessarie. In que-tre altresì ogni giorno ne abbiamo bisogno t sto senso diceva il Patriarca Giacobbe: Si e per distinguerlo ancora dal Pane celeste

ed immortale, per cui s'intende la Visione beatifica.

ma soprasoltanziale da S. Matteo, e cotidia- riconoscere per Autore, e Donatore di ciò

no da S. Luca?

giorno chiedere a Dio il pane dell' Anima vide al certo, che fu sì gran Re, non s'arrofnostra. Onde i Santi Padri da qui prendo-sì di contessare ingenuamente: Ego autem no occasione di esortare i Fedeli a frequen- mendicus sum, O pauper. Psal. 39. tare la Santa Comunione : Se il pane è cotidiano (dice Sant' Ambrogio ) perchè dif-chiedere il pane da Dio, mentre anno sì ferirsi a prenderlo da un anno all'altro? Si grande abbondanza di tutte le cose? quoti.lianus panis est, cur post annum su-mis? Leggete il lib. 4. cap. 6. del medesimo chi nel conservar loro ciò che per sua beni-Santo, e il Serm. 8. e 15. super Pfal. 118. gnità gli ha dato, chè a' Poveri nel dar loro Sant' Agottino al lib. 2. de' Serm. Dom. in ciò che non anno; e però anche essi sono Monte cap. 2. e tom. 4. in Jo: cap. 6. e San in necessità di far a Dio questa dimanda. Ben Gregorio nel lib. 4. Dialog. c. 56. S. Gio: lè vero, che considerando che Dio può spo-Grifottomo in orat. de S. Philogonio dice, che gliarli ad un momento, da qui dovrebbonoi dobbiamo ricordarci de' benenci fattici no imparare a non insuperbirsi per le loro da Dio, non una fola volta l'anno come i ricchezze, e con questa considerazione per-Giudei, ma ogni giorno nel ricevere la San-Idere la foverchia confidenza che anno ne' ta Eucaristia, ad imitazione de' primi Cri-|beni transitori, e baciare con maggior graftiani, che di là ne traevano quelle mirabi-titudine quella mano che si mostra verso di li forze per fostenere virilmente il Martirio. Le ili sì liberale. Imparino adunque i Ricchi Per dirla adunque in una parola, nel chic-l'dall'Apportolo: Non sublime sapere, neque dere il pane cotidiano noi dimandiamo a [perare in incerto divitiarum, fed in Deo vivo Dio il pane materiale, cioè tutto ciò che è qui prastat nobis omnia abunde ad fruendum. necessario per il sostentamento del corpo, el i. Tim.6. molto più il pane spirituale dell' Anima, cioè la parola di Dio, e le sante ispirazioni, edil Pane Eucaristico, quanto più l'Anima è da preferirsi al corpo; il che ci vien significato per quella parola fupersi bistinita di siste con più totlo: Da mibit lis, che al parere di San Girolamo vuol dire R. Gesù Cristo c' infegnò l'or. principale, eccellente, e superiore a tutte sta maniera, per dimostrarci che egli non ci le sostanze create, a cagione che, come dice concede i beni di quelto Mondo per nostro l'Abate Cassiano, la grandezza della di uso proprio solamente, ma pretende che li lui magnificenza, e fantificazione eccede comunichiamo al nostro Prossimo in caso di quella di tutte le altre cose create . Legge- necessità , come abbiamo detto di lopra nelte San Cirillo m Catech. 5. Mystagogica, la spiegazione della parola Nostrum.

Da nobis, R. Per dimoltrare, che tutti noi siamo de'beni conceduti da Dio? mendichi appresso Dio, e che dalla sua in- R. Quelli che non s'insuperbiscono, nè finita Provvidenza aspettiamo il soccorso: se ne abusano per il fatto, e lusso monda-Omnes quando oramus mendici Dei fumus, no, quelli, che in occasione di bisogno ne ante januam Magni Parris familias stamus, tanno parte a' Poveri : Quelli, che non fi immo O prosternimur, supplices ingemisci- danno alla crapula, ma si cibano con sobriemus aliquid volentes accipere.

che essi di questo numero?

D. I Ricchi di quello Mondo sono an-fiervice a Dio.

R. Sì: Anche essi orando dicono: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie: e D. Per qual ragione questo Pane si chia- riconoscono Dio, o almeno il dovrebbono che anno. Vedete Sant' Agostino nel Ser-R. Per suggerirei, che dobbiamo ogni mone 2. sopra l'Orazione Dominicale: Da-

D. Ma che necessità v'è per i Ricchi di

#### Nobis .

D. Per qual ragione diciamo noi: Da no-

R. Gesù Cristo c'insegnò l' orare in que-

D. Quali fono adunque quelli che in que-D. Perche diciamo noi: Da nobis hodie! sta vita si servono bene delle ricchezze, e

tà per solo motivo di ristorar le sorze per

D. Quali fono per il contrario quelli,

za, e per tedio di essa non si lasciano indur- procedit de ore Dei . Matth. 4.

re al peccato.

D. Se da Dio dobbiamo chiedere, ed af- sapere se sia lecito il dimandar a Dio le copettare i beni temporali, a che prò tanto se temporali. affaticarci per guadagnarceli? Non baftetare che mandasse sopra di noi le sue grazie cobbe nel Genesi a' 28., e Salomone ne' agli Ebrei nel Deferto?

R. Questo sarebbe un tentare Iddio, tut- ressaria. to al contrario di ciò che si pretende con D. Aqual fine, ed in che modo dobbiaquesta quarta dimanda, nella quale diman-mo chiedere a Dio le cose temporali? diamo ch' egli si degni benedire la nostre fa-

andare attorno accattando.

stria, e col nostro sudore ?-

gastigarci.

#### Hodie .

Epift, di San Paolo agli Ebrei .

dine delle cofe future . .

giorno seguente. Vedete la parabola del lat quod pracipit, O promittit, siet omninà cap. 12. di San Luca ver. 19. Ma sopra tutto quod poscit: quia aecipiet Charitas,quod pa-Parola di Dio, udit a, o letta, delle fante chiediamo a Dio i beni temporali, li chezione, e principal mente della Santissima in oftre necessità.

che si servono utilmente della povertà loro? Eucaristia, mentre è verissimo, che Non in R. Quegli che la sopportano con pazien- solo pane vivit homo, sed in omni verbo, quod

D. Prima di finir questa Lezione , vorrei

R. Sl. Gesù Cristo e' insegna a chiedere rebbe il supplicarlo con l'Orazione Domi il nostro pane cotidiano, e molti Santi insenicale, e poi con le mani alla cintola aspet- gnano il medesimo col loro esempio. Giain quel modo, che già mandò la Manna suoi Prov. a' 30. Mendicitatem, O' divitias ne dederis mihi : tribue tantum victui meo ne-

R. Noi le dimandiamo, non come cofe tiche, e c'inspiri i mezzi onesti e necessari direttamente spettanti alla gloria di Dio, per guadagnarci il vitto, onde non abbia- come i beni spirituali, ma come cose in un mo da esser molesti al nostro Prossimo coll' certo modo necessarie, o per meglio dire, utili a promoverla : e perciò le dimandiamo. D. Ma perchè dimandiamo a Dio ciò con la condizione, se piacerà a Dio di conche possiamo ottenere con la nostra indu-cederle. Imperocchè noi ben possiamo chicdere a Dio le cose temporali, ma non sap-R. Perchè sappiamo che le nostre fati-piamogià, se l'ottenerle sarà bene, o male che, quantunque grandi, faranno fempre per noi. Per quello diceva l' Appoltolo: Nam vane, ed infruttuose, se Dio non le benedi- quid oremus, sicut oporter, nescimus. Ad ce, come apertamente si vede, che perqua- Rom. 8. Molte cose vorebbe l'Infermo dal lunque industria adoprata dagli Agricolto-Medico, e pure non gli sono concedute, perri,non lasciano di andar in rovina le raccol- chè il concederle sarebbe per l'ammalato. te, quando Iddio per i nostri peccati vuol una somma disgrazia. Ecco la ragione (dice S. Agostino ) per la quale dobbiamo chiedere a Dio le cole temporali fotto condizione, e non dolercene quando non fiamo efauditi ... Fideliter, dice egli, supplicans Deo pro ne-D. Perche diciamo noi : Da nobis hadie, ceffitatibus hujus vita, mifericorditer non au-R. 1. Con questa parola Gesù Cristo c' ditur: Quid enim infirmo utile sis , mapis nocforta a dimandare a Dio il fostentamento vit-Medicus, quam agrotus. Ma le cose spidella vita presente. Leggete il cap. 4. dell' rituali noi le chiediamo affolutamente, perchè sappiamo di certo, che non folamente 2. A ricorrere ogni giorno a Dio con sono buone, ed utili in se,e dirette alla glopiena confidenza di dover esser esauditi . ria di Dio, ma ancora alla nostra eterna sa-3. A spogliarci della soverchia sollecitu-llute: e perciò conchiude nel luogo sopracitato S. Agostino, che Iddio infallibilmente 4. A pensare spesso all'incertezza di que- esaudisce le nostre dimande, quando sono stavita, di cui non possiamo prometterci il satte con questa intenzione. Si enimi di postuc'insegna a chiedere ogni giorno il cibo spi-rat Veritas. Diciamola adunque in una parituale dell' Anima nostra per mezzo della rola col medesimo Santo, che noi quando, ispirazioni, dell' O razione, della Medita- diamo, non come beni nostri, ma come D. In.

noi il chiedere i beni temporali; mentre grandissimi, mali mediocri, e mali mini-Gesù Cristo in parole, ed in fatti c'in-mi.

fegua a non farne conto?

dano con la condizione sopranominata, per la gloria di Dio, o per la loro eterna della loro gravezza parlato nella prima p. falitte.

D. Ha mai Iddio fomministrato il pa-

no a due a due dal Refettorio, falutando pericolo. benignamente i Frati, e poi sparirono con istupore di tutti, Luc. Vvading, in annal. Min. anno 1219.

Un simile avvenimento si legge nella vita di San Domenico, a cui in simile occafione due Angioli provvidero il vitto per lui

e per cento Frati fuoi compagni. DELLA V. DIMANDA.

LEZIONE PRIMA.

Dimitte nobis debita nostra, sicut O nos dimittimus demitoribus nostris.

dimanda con la precedente? R. Avendo nelle dimande pre- e la progenie del peccato. · cedenti dimandato a Dio i beni spirituali, e liberarci dal male dell' Anima, e del corpo chi opera contro la Legge di Dio, si costispirituale, ed eterno, e qui comincia la se- tuisce debitore della pena. conda parte dell'Orazione Dominicale.

diamo di effere liberati?

D. In qual maniera può esser lecito a R. Questi mali sono di tre sorte: Mali-

I Mali della prima specie sono i pecca-R. Rispondo brevemente, esser lecito ti, che noi chiamiamo mali di colpa, che ad alcuni il chiedere le cose temporali ci separano da Dio nostro ultimo e sommo convenienti al loro stato, purche le chie-bene: Peccata vestra diviserunt inter vos , O Deum vestrum : e da questi dimandiamo cioè dire, fe fono loro convenevoli, o di effer liberati in questo luogo, avendo

cap. 11. lib. 7. I Mali mediocri sono le tentazioni, delle ne materiale, e cotidiano a' suoi Servi? quali si tratterà nella seguente Lezione, e R. Essendo una volta mancara la prov- per tentazioni s'intendono gli allettamenvisione al Padre San Francesco, mentre ti, e le occasioni del peccato, che ci procelebrava il Capitolo generale del suo Or- vengono dal Demonio, dal Mondo, e daldine, ricorfe egli all'Orazione, e subito si la Carne, le quali abbenchè non sieno pecvidero venti Angeli in forma di altrettanti cati, contuttocio per quella forza che anbellissimi Giovani, i quali provvidero del no in se di disporci bene spesso, e di allettarnecessario vitto i Frati, che quivi erano ci al peccato, si chiamano da noi mali me-adunati in numero di cinquecento, li servi-diocri, e veramente non si può chiamar mirono a tavola, e finito il pranzo, ufciro- nimo quel male, che ci espone ad un tanto

I Mali minimi fono le pene temporali. Altri fi fpicgano in maniera differente di poco, e dicono, che in questa dimanda noichiediamo di effer liberati da' mali paffati, cioè da' peccati commessi; da' mali suturi, che sono le tentazioni ; e da' mali presenti, che fono le tribulazioni, e le pene che ci affliggono in questa valle di miserie.

D. Qual è l'intenzione di questa diman-

R. Noi chiediamo, che Dio ci perdoni i nostri peccati in ricompensa del pendono che noi concediamo a' nostri offensori -

D. Per qual ragione i peccati vengono chiamati col nome di debiti? dimitte nobis

debita noftra.

R. Per tre ragioni . r. Perchè chi offende Dio, contrae un debito con la Divina Giustizia per l'ingiuria che gli fa: In questo "Ual connessione ha questa quinta senso dice Tertulliano, che nelle Scritture debitum eft delicti figure, per effer l'effetto,

2. Perchè avendo la Legge di Dio intitemporali, dimandiamo ora, che voglia mato la pena a' trasgressori, ne segue, che

3. Perchè ciascheduno di noi è obbligato D. Quali fono i-mali, da' quali diman- a coltivar la fua Vigna, che è l'anima fua: affinche produca frutti di buone opere

ra di farle, entra in debito con Dio supre- in seno. mo suo Padrone, che con grande esattezza ne aspetta il frutto.

D. Non potrebbe il Peccatore pagar que- rare, che Iddio si muova volontieri a per-

fli debiti del fuo?

R. No, perchè nell' Evangelio il Peccatore è paragonato ad un Servo, del tutto volentieri, purchè il Peccatore ritorni a lui impotente di pagare i suoi debiti.

Peccatore tanto indebitato?

istanza, ed umiltà, affinche si contenti di Davide 2. Reg. 12. del Pubblicano, della rimettergli il debito de' suoi peccati, che Donna adultera, della Maddalena, del buon non possono efferci perdonati in altra ma- Ladrone; che non si tosto mostraronsi veraniera, che per i meriti del nostro Signore mente pentiti, che la Divina Clemenza Gesù Cristo, applicati a noi come si convie-ne, e mediante i mezzi da lui instituiti se ciò non vi basta ricordatevi, che Gesù Sicchè quando noi facendo orazione dicia- Cristo assegnò all'assoluzione Sacramentale mo: Dimitte nobis debita nostra, dimandia- un termine indiffinito, usque septuagies semo, che Dio ci faccia la grazia di aver un pries, ed oltre ciò riflettete, che se con sì vero pentimento de' nostri peccati, di con-strette, e rigorose condizioni esiga da noi fessarcene intieramente, e di soddisfare per vili, e miserabili Creature la misericordia e essi con la penitenza che ci sarà ingionta dal la Carità verso il nostro Prossimo, qual Confessore, che sono i veri mezzi instituiti abisso di Carità non dovremo noi credere da Cristo per ottener la remissione de'nostril che arda in lui medesimo? peccati, e prendono la fua efficacia e valore dalla di lui Passione, e morte.

così il peccato, che gli è direttamente oppo-[il perdono de' nostri peccati contenuto nelsto, è un sommo male; onde stimandosi la la quinta; dunque Dio si dichiara pronto di gravezza dell'offesa dalla grandezza, ed ec-| perdonarceli ogni giorno, altrimenti a che cellenza della Persona contra di cui si sa, obbligarci a chiedere ogni giorno ciò che one segue, che il peccato, col quale si offende gni giorno accordar non volesse? un Dio di infinita dignità, contragga una malizia in certo modo infinita. Quindi è, che manda vuole il Signore che noi ci ricordianessura pura Creatura, anzi tutte le Crea- mo della nostra debolezza, e de' nostri pec-ture insieme, per sante che sieno, non pos- cari, assinchè non entriamo in superbia: ed sono dar a Dio soddisfazione condegna di insieme della sua paterna misericordia, afun solo peccato; e però su necessario, che il sinche non ne disperiamo il perdono. Figliuolo di Dio si facesse Uomo, e patisse per noi. Rileggete ciò che della gravezza questa dimanda: Dimitte nobis debita nodel peccato abbiamo detto nella p. 1. fopra /tra? l'art. 10. del Simbolo.

prender il fonno.

Dio nostro Padrone; e però chi non si cu-parrischiasse a dormire con un Serpente

D. Se tale, e tanto è il debito che si contrae per il peccato, come possiamo noi spe-

donarcelo.2

R. Non v'è cosa, a cui egli s' induca più con una vera penitenza. La Divina Scrittu-D. Che rimedio adunque vi farà per un ra l'afferma in più luoghi, e tra gli altri:In Ezechiello a' 33. nella parabola del Figlinol. R. Deve supplicare Iddio con grande Prodigo, in S. Luca a' 15. nell' Esempio di Aggiungete, che essendosi comandato

da Gesù Cristo il fare ogni giorno a Dio D. Per qual ragione dite voi, che il pec-cato sia un debito sì grande? questa orazione, come si vede dal tenore della quarta dimanda, ne segue, che noi R. Perchè ficcome Iddio è fommo bene, dobbiamo anche ogni giorno chiedere a Dio

Conchiudiamo adunque, che in questa di-

D. Conviene forse ancora a' Giusti

R. Sì . Perchè secondo l'Appostolo tutti D. Veramente io mi stupisco, come un sono Peccatori, ed anno bisogno, della gra-Peccatore carico di sì grave debito possa zia di Dio, e della remissione de loro peccati: Omnes peccaverunt, O' egent gloria R. Anche San Tommaso d' Aquino Dei . Ad Rom. 3. Leggete il Salmo 13. Quis non finiva di stupirsene : ed in fatti potest dicere : Mundum est cor meum , purus non v'è Uomo di buon giudicio, che si fum à peccate? dice lo Spirito Santo ne Pro-

Gio: Si dixerimus quoniam peccatum non ha- unire insieme questi due mezzi, cioè la bemus; ipsis nos seducimus, O veritas in no- Passione del Salvatore, e la nostra orazio. bis non est. Epist. 1.c.1. Se noi diciamo, ne accompagnata dalle opere della peniche non abbiamo verun peccato, ingannia-tenza; Imperocchè ficcome il libero arbimo noi stessi, e non v'è verità nel nostro trio dell' Uomo, quando non è ajutato dire. Così conchiude ancora il Sacro Con-dalla grazia di Dio, retta debole, ed inefcilio di Trento alla fest. 6. cap. 11. de Justi- ficace, e nell'esercizio delle buone opere fic. & can. 23. salvo nondimeno il privilegio il libero arbitrio è prevenuto dalla grazia: speciale della gloriosa Vergine, e Madre così nel fatto della riconciliazione dell'Uodi Dio Maria.

vanni si valsero i due mastimi Dottori della all' Orazione. Chiefa Girolamo, ed Agostino per sostener contro i Pelagiani, che nessuno vive senza peccato, conciofiacche questa orazione sia instituita per tutti i figliuoli di adozione, i quali non folo per motivo d'umiltà, ma per ragione di verità dicono: dimitte no-

bis debita nostra.

D. Noi adunque otteniamo la remisfione de' peccati in virtù dell' Orazione Dominicale?

R. S1.

conda dimanda.

Cristo, come c'infegna S. Paolo nella sua mente le offese fatte contro di voi. Epistola ad Roman. 3. ad Eph. 1. 2. e San Secondariamente questa parola (Sicut) lib. 19. cont. Fault. Manich. c. 7. dove per Leggete il cap. 6. di San Matteo. dichiarare quella verità si serve della sede' precetti di Dio si devono sempre accop- tre no?

verbi a' 20. Chi può dire: Il mio cuore è così quando si tratta della riconciliazione netto, ed io son puro d'ogni peccato l' E.S. dell' Uomo con Dio, dobbiamo sempre mo con Dio, il primo luogo si deve attri-Anzi del luogo forracitato di San Gio-buire alla Paffione del Signore, il fecondo

#### LEZIONE II.

Sieut O nos dimittimus debitoribus nostris .

Lual' è la significazione di queste parole: Sicut O' nos dimittimus debitoribus nostris?

R. Questa parola, ficut (ficcome) si può intendere in due maniere. E primieramen-D. De' peccati mortali, o dei veniali te per modo di similitudine, come se dicesfimo: Perdonate a noi, o Signore, in quel-R. Degli uni, e degli altri ancora in la maniera che noi perdoniamo al nostro quel fense, e come abbiamo dichiarato di Prossimo che ci ha offesi; cioè: Se noi non forra nella quest. 6. poiche si gli uni, che perdoniamo intieramente, ma conservia-gli altri ci impediscono ingresso nel Re-mo nel cuore un occulto rancore col nostro gno de' Cieli, che noi chiediamo nella fe- Prossimo, non vogliare ancora voi perdonarci affolutamente, ma ricordatevi delle\_ Avvertite però, che l'Orazione Domi-nostre iniquità; ma se vedete che intieranicale ci ottiene la remissione de peccati mente noi perdoniamo le offese al nostro dipendentemente dalla Passione di Gesà Prossimo, perdonateci ancora voi intiera-

Gio: al 1. Quando però noi diciamo, che fignifica, che Dio è pronto di perdonarmediante l'Orazione Dominicale si ottiene ci i nostri peccati, ma sotto questa conla remissione de'peccati, si deve intendere dizione. Se noi altresi perdonaremo al noin questo senso, cioè in quanto ci dispone îtro Prossimo le ossese ci avera satte, a partecipare de meriti del Redentore, come se dicesse: Perdonateci, o Signore, che ci vengono communicati per mezzo de se noi perdoniamo e non ci perdonate, se Sacramenti . Leggete Sant' Agostino nel noi non perdoniamo le offese ricevute .

guente similitudine. In quella guisa (dice gnore aggiungere a questa dimanda la conegli) che quando si tratta dell'osservanza dizione: Sicut O nos dimittimis; e all'al-

piare insieme queste due cose, la grazia R. Perchè la remissione de pecati à di Dio, ed il libero arbitrio dell'Uomo; cui noi aspiriamo con questa dimanda,

con questa condizione. Secondariamente e Saprizio fu di questo numero. Condotpossiamo conseguire dal Signore il perdono mente di esser non solamente Cristiano, de' nostri peccati, col farci vedere che di-ma insieme Sacerdote de' Cristiani. Non pende da noi, mentre il perdonare l'ingiu-sfai ( disse il Presidente ) il comando de'

non piace alle persone mondane, che com-stiani, rispose Saprizio, offeriamo ogni

per un'azione vile.

Imperatori maledixerit .

se che ci averà fatto?

peccata veftra : Matth. 6.

prega, lo scongiura a perdonargli per amo- cio. re di Gesù Cristo, ma ne pur per questori-mette Saprizio punto della sua durezza. terribili! Quel già sì costante, sì gene-

è una cosa di grandissima importanza, el Levessi in questo tempo in Antiochia una perciò affinche noi ne facessimo la stima sierissima persecuzione contra i Cristiani. dovuta, non ha voluto accordarcela se non Innumerabili ne surono condotti prigioni, affinche noi fappiamo con quanta facilità to avanti il Prefidente confesso generofarie sta in mano della nostra volontà ben dis-Romani Imperadori, per il quale ti conviene o sacrificar a' nostri Dei, o mori-D. Tutto và bene, ma questa condizione re con crudelissimi tormenti? Noi Crimunemente tengono il perdonare l'ingiurie giorno Sacrificio a Gesà Crifto, che è il vero Dio Signor del Cielo e della Terra, R. Bisogna adunque, che questi tali si ma i vostri Dei non sono altro che Demoastengano di chiedere al Signore il perdono nje Statue fatte per mano degli Uomini, de' loro peccati, se pure non volessero sup-led incapaci di dare ajuto a chi le adora. porre un'animo vile nell'altissima Maestà Non volle udire più oltre il Presidente, ma di Dio. Bellissima è la legge che a questo insuriato lo diede in mano de' Carnesici, proposito vedesi nel Cod. di Teod. Si quis che lo tormentassero crudelmente . Saprizio però si ride de' tormenti, anzi in-

D. Dunque non vi è speranza di ottener sultando il suo iniquo Giudice : Incrudeil perdono de' nostri peccati da Dio, se noi lisci pure a tua possa (dice) contra questo non perdoniamo al nostro prossimo le offe-corpo, ma sopra la mia Anima, già dedicata a Gesù Critto, non hai potere alcuno; R. No. Gesù Cristo Signor nostro se ne onde il Presidente avvedendosi di perdere il dichiara apertamente: Si non dimiseruis tempo con lui, lo condanno all'ultimo supkominibus, nec Pater veller dimittet vobis plicio. Lasciamolo pur andar alla morte con quel giubilo che gli desta nel cuore D. Non avreste voi un'esempio per di- il vedersi vicino a conseguire la corona del mostrarmi quanto sia pericoloso il non per-suo illustre Martirio, e stiamo frattanto donar le offese al nostro Prossimo? R. Eccolo. Racconta il Surio, che nel- nuovo supplica, che in memoria dell'anla Città d'Antiochia Saprizio Prete, e Ni-tica amicizia voglia perdonargli, se mai l' ceforo Secolare, prima antichi, e strettissimi avesse offeso. Saprizio, ostinato più che mai Amici, presero per le maligne suggestioni di nella sua malizia, rivolge altrove lo sguar-Satanasso ad odiarsi tanto fieramente l'un do e passa oltre. Non si perde d'animo Nil'altro, che nè pur soffrivano di vedersi. cesoro, ma raggiuntolo raddopia le sue in-Durarono lungamente ambidue in questo stanze, e le sue preghiere, chiedendo con pericoloso stato delle Anime loro, ma final- abbondantissime lagrime, che per amor di mente Niceforo aprendo il cuore alle Di-Gesù Cristo, a cui andava a sacrificare il vine inspirazioni si ravvide, depose il suo sangue, e la vita, si risolvesse finalmente mal animo, e più volte per mezzo di comu-ldi ammettere alla sua grazia un Reo supni Amici s'umiliò a Saprizio per riconci- plichevole, e pentito del suo peccato. Saliarsi seco. Tutto su vano, perchè Sapri- prizio non si degna nè pur di rispondergli zio ributta gli Amici da se, ed alle preghie- una sola parola, e inesorabile, e pertinace re, e sommissioni di Nicesoro vie più s'in-ritiene tutto il suo veleno nel cuore. Osferdura. Niceforo veduti vani i suoi sforzi va viamo adunque il fine della sua battaglia, per ultimo a trovarlo,gli si butta a' piedi, lo giacche è giunto al luogo del suo suppli-

rofo,

roso, esì invitto Saprizio, che fin allo-il desiderio della vendetta particolare, che pendente sul collo la spada del Carnefice to da' Giudici. fente aggniacciarsi le vene dal timore, af-fetto fin allora a lui incognito, e udendo in-indurre una persona ossesa a riconciliarsi timarsi da' Carnefici, che s' inginocchiasse col suo nemico, e ad ubbidire al precetto per ricevere l'esecuzione della sentenza : del Signore? E perchè, disse, ho io da morire? Perchè R. 1. La p Anima infelice, infiammato dal zelo dell' lis est. onor di Dio, entra in mezzo de' Carnefici, D. Ma che direte voi di cert' uni, che e grida; Io fon Cristiano. Credo in Gesù avendo di buona voglia rimessa l'ingiuria,

Cristo, che costui ha negato. Feritemi,uc- non possono totalmente cancellarne dall' cidetemi in sua vece. I Carnesici attoniti animo la memoria?

malizia, ed arroganza.

Cantipratense alla p. 2. c. 18.

tenuto di rimettergli assolutamente l'in- posito di amarli. giuria e non diffendere le mie ragioni per

le vie di giustizia?

produrre, e difendere in giudizio le sue ripugnanza che sentiamo in noi par che ci ragioni. Devesi solamente aver riguar- persuada il contrario? do, che mentre difendiamo i nostri di- R. Non avremo ragione di dubitare, se ritti, e le nostre ragioni in giudizio, non volentieri pregheremo il Signore a vo-facciamo ingiuria al nostro Prossimo col ler rimettere al nostro Prossimo le ingiu-

ra avea sofferto i più atroci tormenti con mai può esserci lecita, ma dobbiamo conmagnanimo e tranquillo cuore, al vedersi tentarci di ciò che per ragione sarà ordina-

R. 1. La prima ragione si è, perchè Dio risposero essi, sei disubbidiente al decreto così vuole, come si legge in più luoghi de' nostri invittissimi Imperadori, non vo- della Divina Scrittura. 2. Il perdonare al lendo sacrificare a' nostri Dei. Se così è, ri-pigliò l' avvilito Saprizio, io non merito di il più manisesto segno che noi possiamo morire, poiche son pronto di fare quanto avere di estere figliuoli di Dio, poiche non morire, potche ion pronto di fare quanto avere di eliere ngiuoli di Dio, potche non mi ricercate. Oimè che sento ! (grida pian- v' è opera, che più di questa ci faccia simi-gendo Nicesoro) Saprizio Idolatra ; O stalia in quanto che egli ha ricevuto in tello, egli è possibile? Tanta macchia in grazia il genere umano, che gli era nemi-un partuo ? Dove è il tuo giudicio, il corag-co, e l'ha liberato dall' eterna dannazio-gio mostrato sinora? la Corona che già te-nea costo della vita del suo unigenito Finevi in pugno? Che sai? che pensi? ancor c' gliuolo. E di queso suo Figliuolo pur è il è tempo : sermati. Ma no, che non v' è più comando, che non dovressimo trasserdi. tempo; Saprizio non più si muove a' carita- re per quanto deve esserci caro il nostro tevoli rimproveri di Niceforo, di quello che onore, ed il nostro interno interesse: Oragià si movesse alle preghiere, onde Niceso- te pro persequentibus, O' calumniantibus ro vedendo disperato l'acquisto di quell' vos, ut sitis filii Patris vestri, qui in Ca-

a tanto ardire, mandarono la nuova del fat- R. Ciò proviene dalle diverse inclinato al Presidente, il quale ordinò che Niceso- zioni delle due parti tra se discordi, che ro sosse posto a morte: Così su fatto; ed in sono nell' Uomo. Vorrebbe il senso correquesta maniera Nicesoro consessando ad al- re alla vendetta, ma lo spirito, che meta voce la fede di Gesù Cristo, cambiò la glio vede il suo vantaggio, configlia il per-vita temporale con l'eterna, perduta da dono. Finche lo spirito, e la ragione pre-Saprizio per sua intollerabile ed ostinata vale, non v'è di che turbarsi per i moti contrari della parte inferiore, anzi nello sfor-Un fatto poco differente si legge nel zo che si sa per vincere questi contrasti, consiste il merito del Cristiano, purche lo D. Dunque se alcuno mi offendesse nella spirito resti fermo nell' approvare il perdopersona, nelle facoltà, o nell' onore, sarò no già conceduto agli offensori, e nel pro-

D. Ma come potremo noi tonoscere, che lo spirito sia assolutamente disposto a man-R. No . Egli è lecito ad ognuno il te nere il proposito del perdono, mentre la

tomentar in noi l'odio, il rancore, ed rie, che ci ha satto, e perciò io vi consi-

TOMO PRIMO.

do tentirete in voi quella ripugnanza.

D. L' roi ella cosa utile il perdonare vo-

lentieri al Nemico?

da Persone degne di fede.

Vedova con un suo figliuolo erede di un re il Santo, da cui su benignamente accolto, opulentissimo patrimonio, e da lei tenera- e si sece fra loro la pace, prima che sparisse mente amato. Fu questo ucciso da un suo il termine prescritto dal Signore. nemico, il quale, fatto il colpo, per fot- D. Fanno poi male coloro, che ritenentrarsi dalle mani della Giustizia corse ad do nel cuore l'avversione, e l'odio verso il appiattarsi. Poteva la Madre dell'estinto, Prossimo, contuttociò non si astengono dal consapevole del luogo dove il reo nasconde-sfrequentar i Sacramenti? vasi, consegnarlo alla Corte, che diligente- R. Senza dubbio, poichè operano contra mente ne andava in traccia, ma configliata il precetto del Signore, Si effers munus tuum in lei prevalle all'amore della vendetta, lo tuns habet aliquid adversum te, relinque ibi per ridursi in salvo, e gli somministro un ciliari fratri tuo, O tune veniens offeres mu. Cavallo, ed i danari necessari per il viag- nus tuum. Matt. gio . Fatto questo, ritirossi nel suo Oratorio D. Avete voi l'esempio di qualche Sana far orazione per il defonto figliuolo, ed to, che abbia offervato esattamente queecco fel vede comparire avanti cinto di ce- sto precetto? leste splendore, e da lui ode dirsi: Madre

lei peccati. D. Quando mai si deve perdonare all

nemico?

R. Subito che si è ricevuta l'offe-Ephef. 4.

glio a valervi spesso di questo mezzo, quan-f D. Non avreste un' esempio a questo proposito?

R. Effendosi S. Giovanni detto il Limo-

finiero alquanto commofio per zelo di giu-R. Si. El'intenderete dal fatto seguen-litizia verso un Senatore, vedendo che già si te accaduto a' nostri tempi, e raccontatomi avvicinava la sera, mandò per uno de suoi Preti a dirgli, che già il Sole stava sul tra-Una Matrona nobile, e ricca era rimasta montare. Quegli compunto andò a trova-

diversamente dalla Carità Cristiana, che ad altare, O ibi recordatus sueris quia frater trattò da figliuolo, dandogli tutti i mezzi munus tuum ante altare, O vade priùs recon-

R. St. Il medesimo Santo Patriarca, di \* mia, molto più degna di questo titolo per cui abbiamo ragionato di sopra, sapendo aver perdonato al mio uccilore, e per aver che un Diacono gli voleva male, trovò que-fatta orazione per me, che per avermi ge-lito bel modo di vendicarsi. Celebrava egli nerato: Sappiate che in riguardo della vo-fira Carità, e della vostra orazione ha Id-dio altresì rimesso a me tutto il debito de' re, e andato dove era il Diacono gli si gettò mici peccati, e la pena che per essi mi resta-la piedi, e gli chiese umilimente perdono . va a patire nel Purgatorio per molti anni , Compunto il Diacono dal vedersi quella cdo era me ne vò al Cielo: e ciò detto sparl. Sacrosanta Mitra a' suoi piedi, buttos si ara Tanto vale con Dio s' orazione di chi per ch' egli genussello avanti il Santo, chiedenamor di esso rimette volentieri le ingiurie dogli similmente perdono. Terminò il San-Avendo Santa Elisabetta figlia del Re di to quest' umile contesa col dire : Il Signore Ungheria pregato una volta il Signore, perdoni ad ambidue; Indi allegro quana voler conceder a' nemici di lei altrettante to dir mai fi possa ritornò all' Altare, e con grazie, quante erano le offese, che da efferan fiducia cantò il Pater noster, ed in par-fi ricevute aveva, le rivelò il Signore, ticolare quelle parole: Dimitte nobis debita che quella orazione gli era stata più cara nostra, sicut O nos dimittimus debitoribus no. di tutte le altre che mai avesse satto, e stris. Di questo Diacono poi si racconta, che che per essa gli erano rimessi tutti i di riuscisse così modesto, ed esemplare, che meritò di effer ordinato Sacerdote.

D. E' poi ella opera di gran merito appresso Dio il perdonare le ingiurie?

R. Si. Udite; un Monaco avendo sa, secondo il Consiglio dell' Appostolo : per tutto il tempo della sua professione me-Sol non occidat super iracundiam nostram . nata una vita molto negligente, ed oziofa, cadde in una malattia, da cui fu

ridotto all' estremo. Non dava egli contut- Voi vedete adunque, che tanto è lontatocio alcun fegno di timore, del che mara-ino, che queste parole Dimitte nobis debvigliato uno degl'affistenti l'interrogo, co- bano tacersi da chi non vuole perdonare al me potesse morire con tanta pace, e sicurez- nemico, che anzi sarà per lui cosa molza dopo una vita sì rilassata. Allora egli. E' to utile il recitarle spesso, almeno con quevero, diffe, che lo fono stato molto negligen-te nel Divino Servizio, ma perchè quando entrai nella Religione sermamente proposi l'ha osseso. di non mai far giudizio del mio Prossimo,nè di vendicarmi di qualunque ingiuria che mi per non voler rimetter l'ingiurie al suo fosse fatta, il che per grazia del Signore ho Prossimo si rendono indegni che Dio perdofedelmente offervato, perciò ho preso fidu- ni loro? cia di pregare il Signore, che le sue promesfe altresì in me si adempissero. Nolite judica- che nel fare i conti col suo Padrone, esre, O' non judicabimini: Nolite condemnare, sendo restato debitore di dieci mila talen-O'non condemnabimime: Dimittite; O' dimit- ti, avendone ottenuto in dono le ragioni, temini. Luc. 6. ed egli si è degnato di esau- non volle poi esser cortese del debito di dirmi col farmi vedere i Santi Angieli, che cento danari con un'altro Servo suo deb. in mia presenza anno fatto in pezzi il Ca-tore, onde meritò poi, che saputa questa talogo de miei peccati, e questa e la ragione, crudeltà dal Padrone, lo facesse mettere per cui mi vedete tranquillo, e lieto in uno prigione, finche soddisfatto avesse fin all' stato di tanto pericolo. Ciò detto spirò, la- ultimo quattrino. sciando grande edificazione di se

D. Non sarebbe forse ben fatto, che quegli che ritengono il desiderio della vendetta, lasciassero di dire queste parole: Sicut & nos Oc. quando recitano l' Orazione

Dominicale?

R. No, perchè qualfivoglia de' Fedeli viventi dice questa Orazione anche a nome della Chiefa, la quale la dice con verità, mentre in essa no mancano Persone pie, e ben disposte, che veramente perdonano a D. fuoi nemici. Per quelta ragione ancora la Beatissima Vergine, che non contrasse mai veruna macchia di peccato, poteva za di resistere alle tentazioni, per non recitare il Pater noster, ed in particolare le cadere in peccato. parole, Dimitte nobis Oc. in questo fen-To, Nobis, cioè a' Peccatori, li quali sono con la precedente? con noi nella Chiesa.

D. A chi stimate voi simili quegli che

R. Sono simili a quel Servo ingrato,

DELLA VI. DIMANDA.

A P

LEZIONE PRIMA.

Et ne nos inducas in tentationem.

Ual' è l'intenzione di questa dimanda? R. Dimandiamo che Dio ci dia for-

D. Qual connessione ha questa dimanda

R. Questa dimanda viene molto a propo-Aggiungete, che in questa dimanda noi sito dopo la quinta, perchè avendo ivi dichiediamo non solamente il perdono de'no- mandato il perdono de' nostri peccati, che firi peccati, ma ancora tutte quelle disposi- sono mali grandissimi; dimandiamo qui il zioni, che si ricercano per ottenerlo,e sono Divino ajuto per resistere alle tentazioni il dono della vera penitenza, e la confessio annoverate da noi fra i mali mediocri, nè ne Sacramentale, onde essendo necessario il senza gran ragione, essendo che il Nemico. perdonare a quelli, che ci anno offeso; se del genere umano esercita i suoi maggiori vogliamo ancora noi ottenere il perdono da ssorzi a danno di quelli, che ritornati in gra-Dio,quando preghiamo che ci conceda que- zia di Dio mediante la penitenza, cercano sto perdono, intendiamo ancora di pregar-|con ogni studio corrispondere al gran belo, che ci conceda la disposizione, e la nesicio sattogli dal Signore col servirlo volontà di riconciliarci co nostri nemici . con maggior servore di prima, e col rimettersi in tutto, e per tutto alla sua paterna volontà, e provvidenza. Questi tali, nostro astuto Avversario.

D. Dunque la tentazione viene stimata tà superiore alla nostra capacità.

per male?

R. Sì: cioè in quanto ne induce in un altro male maggiore, qual è il peccato, quando il Divino ajuto non ci difenda. Ve- impone alle nostre membra una legge ripudete S. Agostino al lib. 10. delle sue Confes- gnante alla legge dello spirito. Rom. 7. fioni al c. 18.

è che siamo tentati?

R. Allora si dice che noi siamo tentati . quando siamo sollecitati, o in qualunque atterrarci. altra maniera eccitatio allettati a peccare.

D. Ci tenta mai Iddio?

R. No: risponde San Giacomo, Deus minem tentat . Cap. 1.

Le: Ne nos inducas in tentationem?

chiude S. Agostino: Quo dirigente stamus, ca all' 8. co manum subtrahente labimur .

D. Da chi dunque siamo noi tentati? R. Tre sono i capitali Nemici del Ge-

volo l'iniquità.

colare ci tenta? dotti , più fanti , e più perfetti degli altri . llo . Egli è che semina, e nutrisce gli odi, e a disubbidienza, la pertinacia, ec.

D. Quando è, che il Mondo ci tenta? R. Quando con affetto difordinato cerper il pericolo in cui fono di ritornare al vo- chiamo gli onori, e le ricchezze; d' ingranmito, ed in istato peggiore del primo, an- dirci per mezzi illeciti, ed a questo fine inno bisogno di più potenti ajuti per mante- traprendiamo liti mal fondate, o ingiuste: nerfi nella grazia del Signore, e perciò egli Quando non abbiamo riguardo di contraer c'infegna di ricorrere a lui, affinche altri debiti foverchi per fostentare il nostro famenti facendo non caschiamo ne' lacci del sto e quando per solo motivo della stima umana aspiriamo a qualunque stato, o digni-

> D. Quando è che la Carne ci tenta? R. Quando ha desideri contrari allo spi-

rito quando propone piaceri illeciti, ed

D. Non ci tenta forse il Diavolo an-D. Che cosa è la tentazione, e quando cora per mezzo del Mondo, e della Carne?

R. Sì. Egli muove ogni pietra per

D. Credete voi, che metta ogni sua in-dustria per tentar l' Uomo?

R. San Pietro ci avvifa, che il Diaenim intentator malorum est: ipfe autem ne- voio a guifa di Leone famelico và sempre attorno cercando di sfamarsi: Adver-D. Per qual motivo adunque preghiamo farius vester Diabolus tanquam Leo ru-Iddio, che non c' induca nella tentazio- giens circuit, quærens quem dovoret. Epist. I. cap. s. Anzi alle volte posto in fuga ri-R. Si dice, che Dio induce in un certo torna con maggior animo, e con forze modo nella tentazione, quando permette, maggiori alla battaglia, conducendo inche noi siamo vinti da quella, quando ci suo soccorso sette compagni peggiori di se, abbandona, quando non ci foccorre con e bene spesso un' intiera legione, come ajuti efficaci. Imperocchè come ben con-leggiamo in S. Marco al 5. ed in San Lu-D. Qual'è la cagione del muover eglis

guerra sì atroce all' uomo ?

R. Quattro fono le cagioni principanere umano, cioè il Mondo, la Carne, ed li di tanta guerra. La prima si è l'odioil Demonio. Il Mondo tenta col suggerire implacabile, che egli porta a Dio, per la vanità, la Carne i piaceri, ed il Dia-effere stato da lui cacciato dal Paradiso. Patria di ogni bene, e confinato nell' D. Quando è, che il Diavolo in parti. Inferno, abillo, e centro d' ogni male . Perciò vorrebbe egli veder Iddio odiato . R. Quando ci suggerisce i pensieri di su- e disonorato da tutti; e perche sà che perbia; quando preferiamo noi medefimi Iddio abbomina fommamente il peccato agli altri, quando ci stimiamo migliori, più proccura d'indurre l' Uomo a commetter-

La feconda cagione dell'odio che il Diadesideri della vendetta. Egli c'instiga a be- volo porta all' uomo, si è l'invidia! chestemmiare il santo Nome di Dio, egli insi- ha di vederlo destinato erede di quella gloua nel nostro cuore i pensieri d'infedeltà , ria immensa, ed inessabile, che egli perdette per sua mera colpa-, e superbia.

Agostino scrivendo a Giuliano.

all' Altissimo Iddio, ed ora vorrebbe signo cizio della pietà, ci avvisa del pericolo, reggiare tutto il Mondo per mezzo del pec-affinche la tentazione non ci colga spencato, e farci suoi Schiavi. Per questo ci sierati. avvisa San Paolo a starcene su l'avviso, D. Quali sono le Persone che principerchè non abbiamo a combattere con palmente fono tentate dal Mondo, e Uomini formati come noi di massa terre- dalla Carne? na, ma con Creature più nobili, e più R. Quelle che seguendo i dettami del fublimi di condizione: Non est nobis col- Mondo menano una vita dissoluta, e Inclatio adversus carnem, & Janguinem; vanno a seconda de loro appetiti a guisa sed adversus Principes, & Potestates, addi bestie: Sicut equus, & mulus, quibus versus Mundi Rectores tenebrarum harum, non est intellectus. contra spiritualia nequitia, in calestibus. Ad Ephel. 6.

La quarta è l'ambizione, da cui accieca-

a Gesù Cristo.

getta alle tentazioni del Demonio?

R. Quella che con vero proposito di emendarsi abbraccia la penitenza. Farao-Circonda la Piazza, cioè s'Anima nostra, ne, finchè il Popolo di Dio si contentò di considerando qual sia la parte più debole, tirsi dall' Egitto, gli raddoppiò i tributi, e degli oggetti esteriori, fomenta le sediziole fatiche. Anche la virtù ha il suo Ero- ni della concupiscenza a'danni della ragiode che cerca di opprimerla nella Culla. Ane ne dominante. Corre poi con grande fireche il morire al vizio ha le sue agonie. Sa il pito all'assalto per dar terrore, e mette in Demonio, che un'edificio satto di fresco si opera tutte le macchine sue, e del Mongetta a terra con lieve fatica; che una pian- do, e sono le beffe de' compagni, l'indita ancor tenera, e novella facilmente si gnazione degli Amici, i scandalosi esemfvelle; che una face estinta di fresco ad un pi de' superiori, l'empia dottrina degli lieve soffio si riaccende. Sono piene le Isto- Eretici, la prosperità de' negozi, l'abbonrie Ecclesiastiche de' strattagemmi usati in danza de' beni temporali, le disgrazie, ed i ogni tempo da Satanasso, per cogliere i pericoli. Proccura poi il Demonio di togliere Servi di Dio nelle sue reti.

L'invidia fu quella che l'attizzò control fi vede con quanta ragione ci avvisi l'Ecil nostro primo Padre Adamo, come nota clesiastico a star sopra di noi, e prepararci la Sapienza: Invidia diaboli mors introlvit alla tentazione: Fili accedens ad fervitutem in orbem terrarum . L'afferma anche Sant' Dei , fla in timore, O prapara animam tuam ad tentationem. c.2. perchè sapendo benissi-La terza cagione è la superbia, con la mo quel gran Savio, e servo di Dio (sogquale tentò fin da principio di farsi uguale giunge qui S. Gregorio) quanto costi l'eser-

D. Qual' età dell' Uomo è la più fotto.

posta alle tentazioni?

R Non v'è età veruna, che fia esente to tento già di farfi adorare da Gesù Cristo dalle tentazioni. La vita dell' Uomo è una Signor nostro. L'ambizione pure l'indusse continua milizia sopra la terra. Militia est a farsi tenere, e adorare per Dio dagl' Ido- vita hominis super terram Job. 7.S. Girolamo latri; e l'ambizione è una delle cagioni prin- è di parere, che chi pensa di non esser tentacipali, per la quale in ogni tempo fa quan-to, sia tentato più periocoloamente di quel-to può esà, per regnare in noi col peccato, si che pensano di essenio. Per l'ordinario ed alienarci dall' ubbidienza che dobbiamo però la prima età è tentata di gola, la gioventù di luffuria, la virilità d'ambizione, D. Qual condizione di genti è più fog- e la vecchiaja d'avarizia, e di pertinacia.

D. Come fa il Diavolo a tentarci?

R. Egli fa come i Generali degli eserciti. vivergli suddito, si contentò del tributo e cioè il vizio a cui ella è più inclinata. Fatta fatiche solite; ma quando propose di par-lla scoperta, dirizza contro i sensi la Batteria a' vizi quell'orrore che lor traspira dal vol-Leggere l' Istoria di Giobbe, di Sant' to col dar loro il nome, e la fembianza della Antonio, e di tanti altri Solitari. Leg-gete San Gregorio nel lib. 32. de' suoi Mo-onestà: provvidenza, ed economia l'avarali cap. 21. ed al lib. 24. c. 13. onde ben rizia: discrezione la gola: telo la collera,

giusto dolore l' invidia, ricreazione la lus-les rursus nen adjuvante vincamut. Innoc. I. iuria, cura della fanità l' accidia. Di ad Conc. Carthag. queit' arte medesima poi si serve contro D. Da che procede questo? la virtù, dando a ciascheduna il nome, e la fembianza del fuo contrario per debolezza, ed in parte ancora dalla nostra iscreditarla.

R. Questa è una delle bestemmie degli infirma. Eretici de' nostri tempi. Ma come si puòsupporre Dio Autore del peccato, se ci la esempio. sapere per il Real Profeta di odiare tutti R. Ne abbiamo un' esempio notabile nelgli operatori delle iniquità? Odifti omnes qui la persona de' medesimi Appostoli, che mooperantur iniquitatatem. Pfal. 5. e neila Sa- st randosi prima tanto risoluti di mantenersi pienza: Odio sunt Deo impius, O impietas nella fedeltà dovuta al Signore, e di morire ejus, cap. 14. Come dunque può esfere, con lui, venuto il tempo della Passione l' ch' egli ci tenti, e induca al male? Que- abbandonarono; Omnes, relisto eo, sugeruns. sto è un ufficio tutto del Diavolo, nulla Matth. 8. E più vilmente di tutti S. Pictro, di Dio.

Ricordatevi però che quando nella Scrit- go per tre volte, lo detestò, e giurò di non tura si legge che Dio induce nella tentazio- conoscerlo, e ciò per timore di una vil semne, questo è un modo di parlare particolare minella. Se vacillano le colonne della Chiedella Scrittura, col quale puramente vien sa, come presumono le canne di resistere significata la Divina permissione, cioè in colle proprie sorze?

dimanda.

decepti, vel cedamus afflicti. Ep. 121.

#### LEZIONE SECONDA.

Della necessità della Grazia per vincere le tentazioni.

D. E' Poi ella molto necessaria la Gra-zia per vincere le tentazioni? R. Sì. Imperocchè se Dio ce la toglief-

R. Procede in parte dalla nostra gran gran potenza de nottri Avversarj. Spiritus D. Citenta forse Iddio per indurci al quidem (il Demonio) promptus est: Caro autem (l' Uomo composto di carne )

D. Dichiaratemi questo con qualche

eletto Capo e Sostegno della Chiesa, lo ne-

quanto Dio permette che noi fiamo ten- Narrava l' Abate Antonio Fondatore tati, o pur vinti dalla tentazione. Udite dell'infigne Monastero degli Elioti, che l' adunque in poche parole il senso di questa Abate Teodosio essendo già vecchio, raccontava di aver avuta quelta visione. Pri-Conoscendo noi da una parte la debolez- ma che io venissi nella solitudine sui un za e fragilità della nostra natura : e dall' al-giorno rapito in estafi, e vidi un gran Per tra l'astuzia, e la forza del Demonio nostro l'onaggio più risplendente del Sole. Questi mortale nemico, preghiamo il Signore, non prendendomi per mano mi condusse in un solamente che mai non permetta, che la gran Teatro ripieno di Uomini, de' quali tentazione ci luperi, ma ancora che allone una parte era vestita di nero, e l'altra di tani da noi la tentazione, quando vede che bianco. Fra questi n'era uno nero come un' non siamo per riportarne vittoria, e final- Etiope, ma di tanto smisurata grandezza, mente che ci assista colla sua potentissima che col capo toccava le nuvole; e la mia Grazia, affinchè non cediamo come epilogò guida, mostrandomelo a dito, mi diste, che in poche parole S. Agostino: Ne deserti ejus m'apparecchiassi a combattere con lui. Io adjutorio alicui tentationi vel consentiamus che al solo aspetto di quel gran Mostro mi fentivo tremare il cuore in feno, lo pregai a volermi dispensare da una pugna di tanto superiore alle mie forze, dicendo, che tutti gli Uomini insieme, non che un solo debole, ed inesperto, non erano bastanti di resistergli . Non tante scuse, rispose la guida. Va pure coraggiofamente all' affalto. lo farò teco, e ti darò la vittoria. Così avvenne con fommo rammarico di quella fozza ciurmaglia d' Etiopi, che urlando di rabbia sparì, se, sarebbe infallibile la nostra caduta, ma con altrettanta contentezza del Coro Necesse eft, ne quo auxiliante vincingus il de' Candidati, il quale subito venne ad in-

ratore per la vittoria concedutami.

tio Oc. Ephes. 6. Leggete il c. 41. di Giobbe . meum intende , Domine ad adjuvandum me

che esempio.

Appostoli, che il Diavolo desiderava di cri- Dio mio, Salute mia, perchè voi siete Advellarli come il grano: Ecce Satanas expeti- jutor in tribulationibus, qua invenerunt nos vit vos, ut eribraret ficut triticum. Luc. 22. nimis . e ciò per darci ad intendere, che grandi fono le forze del nostro nemico, invitto il co- na? raggio, infinito l' odio, onde mai non si può sperare da esso nè pace, nè tregua . S. Pietro per dinotare l'infaziabile avidità, e l'inderens quem devoret. Ma se abbonda di forze, frequenta la loro compagnia : quando tranon manca d'ardire. Chi non istupisce a scura l'uso de Sacramenti della Eucaristia quel vanto di sfacciatissima arroganza, che e della Penitenza; quando ode la Santa già si diede appresso il Profeta? In Calum Messa più per usanza, che per divozione. nel Paradiso terrestre, e con una sola feri-ta se strage di tutto il Genere umano. Assal-D. In qual maniera adunque dobbiamo tò i Profeti, avventoffi, come poco fa ab- contenerci con Dio, per non effere abbanbiamo detto, agli Appostoli, e con incredonati da lui?
dibile temerità sece disegno fin sopra l'infinita Santità di Gesù Cristo.

contrarmi, e a render grazie al mio libe-dell'Anima nostra. Teniamo pure il peccato lontano da noi, e ci rideremo della D. E' egli molto possente il Diavo-possanza del Demonio. Ma per venire a capo di tutto questo, ricordiamoci in primo R. Sl. L'Appostolo S. Paolo lo chiama luogo di ricorrere al Padre nostro celeste per questa ragione Principe, Podestà, e nelle tentazioni, ed invocare il suo ajuto Rettor delle tenebre: Non est nobis collucta- col Profeta dicendo. Deus in adjutorium D. Vorrei che mel dichiaratte con qual-festina. Esto mihi turris sortitudinis à facie inimici. Ma sopra tutto: Et ne nos indu-R. Avvisò una volta Gesù Cristo i suoi cas in tentationem. Non mi abbandonate,

D. Dunque Dio alle volte ci abbando-

R. Sì.

D. Quando mai, e per quali ragioni? R. Quando noi abbandoniamo lui, il che fessa sollecitudine, lo paragonò ad un Leone succede quando l' Uomo non sa conto della stimolato dalla fame . Adversarius vester grazia di Dio, nè delle di lui inspirazioni , Diabolus tanquam Leo rugiens circuit, que- ma più tosto ascolta i consigli de' perversi, e ascendam . Addentò poi i nostri primi Padri e quando non più si cura di udire la Paro-

R. Dobbiamo umiliarci fotto la fua potente mano, e riconoscere il bisogno, che D. A che servono poi cotesti esempi? abbiamo della sua grazia: Conciosiacchè R. Servono per tenerci in freno, e per Deus superbis resissu humilibus autem das farci conoscere quanto ci sia necessaria la gratiam. Alcerto chi si gonfia, e s' insuper-Divina Grazia, se vogliamo resistere a for-bisce per le prerogative della propria virtà. ze sì formidabili. Se le potestà incorporee ; le sapienza, non entra in questo numero, perfe i Spiriti infernali stanno armati in ordi- che il bene che noi abbiamo, non l'abbiamo nanza contro di noi, come potremo presu- da noi, ma dalla grazia di Dio, a cui siamo mer di vincerli, mentre viviamo immerfi debitori non folamente di tutto il bene che nelle delizie, e disarmati? Questa dovreb- godiamo, ma ancora del male che non ab-be esser la rissessione di ciascheduno per biamo commesso. Gratia Dei deputo (dice S. ogni giorno, quando il fasto, l'ozio, o la con- Agostino nelle sue Confessioni ) quacunque cupifcenza il lufingano. Afcoltiamo alme- non feci peccata: ed altrove: Nullum est pecno San Paolo, che a tempo ci avvisa : Non catum quod fecit homo, quod non poffit facere eft nobis colluctatio O'c. Impariamo a met-alter bomo, fi defit Rector,a que factus eft hoterci fotto i piedi il difordinato defiderio mo, cioè qualunque uomo può commettere i delle cose temporali, il fasto, la concupi- peccati commessi da un'astro uomo, quando scenza, la superbia, e tutte le ree passoni chi ha fatto, e governa gli uomini, venga a dell'animo nostro, che sono le armi più po-l mancargli. Non occorre adunque che ci pres aenti, che abbia il Demonio per infignorirsi feriamo agli altri, che ci innasziamo con la

fuperbia fopra il nostro Prossimo, poiche da S. Ilarione discepolo di S. Antonio, essen-noi siamo incapaci di far cosa veruna di be- do nella sua Cella tanto essenuato da'lunghi ne feza l'ajuto Divino: Sarà fempre vero ciò digiuni che le offa (come dice S. Girolamo) che cantò il Real Profeta: Nisi Dominus cu-spena si reggevano insieme, udi una notte stodierit civitatem, frustra vigitat qui custodit un consulo miscuglio di voci, vagito di sam. Pf. 126. Vedete S. Agostino al I. 22. de bambini, belar di pecore, muggire di armen-Civit. c. 23. Siccome per il contrario, vano ti, pianti come di Donne, ruggiti di Leoni. farà sempre lo sforzo de' nottri nemici, strepito d'eserciti, e più altre voci insolite, quando il Signore voglia proteggerci.

. sono protetti da Dio?

mo della sua forza, della sua pertinacia, e zi con occhio diligente, e curioso andava ripoiche non può sfogarlo a sua posta. Anche Demoni? gete l'Apocalisse al c. 20.

calpestarsi da Cristiani. Quello che si glo-ci da tali, e tanti nemici. riava un tempo di avere (convolto i Mari, D. Sono poi essi abbondanti di sottigliez-di tener il Mondo in pugno, adesso è vinto ze, e d'inganni? da voi, e non può vendicarsi d'una minima . R. Più di ciò che mai sapeste immagia-

e spaventose, onde tutto tremante non sa-D. Voi dunque volcte dire, che il Dia- pea che farli. Ma accortofi della frode alvolo si affatica in vano contra quelli, che zossi su le ginocchia, e armatosi la fronte col fegno vittoriofo della Croce prese tanto R. Sì. Tutto è vero ciò che detto abbia- ardire, che nulla stimava tutto l'inferno andell'odio mortale, che porta al Genere uma-mirando qua e la per vedere ciò che prima no; ma buon per noi che non può prevaler- nè pur foffriva di udire. Quando ecco che fene fenza la permissione di Dio. Se afflisse allo splendore della Luna vede un cocchio. Giobbe, fu perchè Dio gliene segnò il De-che tirato da' destrieri a briglia sciolta gli si creto: Ecce, universa qua habet,in manu tua precipitava sopra; ma invocando egli a funt. Guai al Profeta, se Dio non vi aggiun- quella vista il potentissimo nome di Gesù, geva la limitazione: Tantum in eum ne ex- vide tutto quello strepitoso apparato ingotendas manum tuam . La guerra era per lui , jarli da una gran voragine, che nella terra s' e per tutte le cofe sue finita in un colpo . Sia apri,ed egli lieto rese grazie al Signore diceadunque grande quanto si voglia la forza do: Hi in cerribus, & hi in equis: nos autem del Demonio, sia implacabile, sia perpetuo in nomine Domini Dei nostri magnificabimur. il fuo odio, ciò non deve atterrirci punto, D. E' poi egli grande il numero de'

per invadere una greggia di porci fu di me-fiieri, che ne ottene le la permissione da effer parere di tutti i Dottori, che l'aria ne Gesù Crifto. Matt. 8. Marc. 5. Luc. 8. sia piena : Hac eft omnium Doctorum opinio. Questa soggezione del nostro terribile Ne- quod aer iste qui calum, O terram medius dimico è un frutto della vittoria, che di lui videns, inane vocatur, plenus sit contrariis riportò il nostro Salvatore, il quale con sortitudinibus. Tantochè se i Diavoli fossel'arme della fua Croce entrò per forza in ro corporei, bafterebbono a toglierei, per la casa del forte, lo lego, e gli tolse le forze, loro moltitudine, la luce del Sole, Esti però e la preda, come nota S. Matteo a' 12. Leg- non vi stanno a bada, ma quando Iddio per farci ravvedere de' nostri peccati il permet-S. Antonio riferito da S. Atanafio para Ite, eccitano i tuoni, e le tempeste, ed i fulmigonava il Demonio ad un Dragone legato, ini. Per opera loro bene spesso ancora ci av-e come Servo suggitivo ristretto fra manet- vengono i soverchi calori, le sterilità, le te e ceppi, con le labbra traforate ed unite malattie, e le pestilenze, le inondazioni, insieme da un sorte anello, acciò non possa le guerre, e tanti altri mali, che ci affliggomordere alcuno de' Fedeli. Ora il misera-lno, oltrechè non cessano mai d'instigarci bile (diceva il Santo) si rammarica qual pas- la, piaceri della gola, alla libidine, all'ira, fero rinchiuso da Critto nella gabbia per fatto, ed a tutti gli altri peccati, tantochè trastullo de' fanciulli. Di là vede i suoi per- ben è necessario il vegliare con somma diversi compagni quai Scorpioni e Serpenti ligenza sopra di noi, se vogliamo difender-

parola, che contro di lui da me si proferisca . narvi . S. Antonio vide una volta il Mondo.

tutto pieno di reti, e di lacci, con i qualit 3. Lo scoprire, e manifestare lo stato delquesto malvagio Cacciatore và a caccia del- la sua coscienza a un dotto, e zelanre Conl'Anime. E la Scrittura ci avvisa, che Crea- fessore: del che non v' è cosa che più dispiacture facte sunt in tentationem animabus ho- cia al Demonio, il quale vorrebbe che le sue minum, O' in muscipulam pedibus insipien- suggestioni, ed i suoi inganni restassero ocvium. Sap. 24. Tutte le Creature allettano culti, affinche dal configlio degli Uomini. l'uomo al male, e fono d'inciampo a' piedi prudenti non gli si trovasse il rimedio, come. de' mal accorti. Queito è un' avviso per noi per l' ordinario avviene. di camminar cauti, e con l'occhio intento dove mettiamo i piedi, per non dar nelle mia, avendo fatto per venti anni gagliarreti. Ma per ischivarle più facilmente,a- da resistenza alla tentazione, e provato in scoltiamo il Diletto del Signore, che riduce vano di vincerla con i digiuni, ed altre aquelta gran moltitudine di reti a tre classi sprissime penitenze, finalmente descrisse il. diverse. Omne quod est in Mundo, concupi- suo lungo travaglio in una lettera, e lo prefeentia carnis efi, & concupifcentia oculorum, fento ad un fanto,e vecchio Monaco, flan-O superbia vita. 1. Jo: 2. Leggete il Cardi- dosi egli intanto per la gran vergogna con nal Bellarmino al l. 2. de gemita Columba la faccia prostesa sul pavimento. Letta che cap. 1.2.

quando intraprende di tentarci?

le armi ditensive.

D. Quali sono queste armi?

quietudini, ora di tedio, e d'accidia. Que-dendo del fuccesso grandissime grazie a Dio.

ta diligenza del Nemico per toglierci dall' La quarta è l'umiltà, conservatrice delvadit'. E con San Gregorio Nilleno . Si ora- dere l'Umiltà, e la Grazia. tio negotium pracedit, peccatum adversus animam aditum non invenit . Rileggete l' esempio addotto di sopra al c. 4. l. 10.

. 2. L'altr' armi, che il Diavolo cerca di toglierci sono le buone opere, ed in particolare la fanta consuetudine di confessarci, e D. di comunicarci. Da questa proccura egli di deviarci, col presentarci qualche occupa-ti da tutte le tentazioni? zione, o la venuta dell' Amico, e il pretesto di qualche bene maggiore, a altra cosa, vengono molte diverse utilità. fe non peraltro, almeno per fare che l'intermettiamo una volta fola; il che non è posto alla p. 3. c. 7. l. 11. to. 2.

Un divoto. Monaco tentato di besteml'ebbe il Vecchio, sorridendo gli disse: Alza-

D. Qual'è la prima arte del Demonio, ti, Fratel mio, e metti la tua mano sopra il mio collo; il che avendo fatto: Sopra di me. R. Proccura in primo luogo dittoglierci foggiunfe il Vecchio, fia cotesto peccato fe mai più verrà ad impugnarti. Tu però per l' avvenire ricordati di non farne conto . Tan-R. La prima è l'Orazione, dalla quale to bastò per rinvigorire in tal maniera il il Demonio fa quanto può e sà per distraer- Frate, che in un subito, e prima che uscisse ei , ora per mezzo di fantafmi impuri,ora di dalla Cella del Vecchio, fivanì la tentaziopensieri d'infedeltà, ora di scrupoli, e d'in-ine, siccome poi mi narrò egli medesimo ren-

Orazione, dovrebbe persuaderci abbaitanza la Grazia, e per questo titolo altrettanto la necessità che abbiamo di farla, ma perche odiosa al Demonio, come a Principe della non può mai tanto effer raccomandata qua- Superbia, il quale perciò fi sforza di provoto merita, aggiungo con S. Pier Grifologo, carci alla loquacità, alla millanteria, ede Ad tentationem vadit, qui ad orationem non alla vanagloria, onde veniamo a per-

#### LEZIONE TERZA.

Dell' utilità delle tentazioni +

Imandiamo noi forse assolutamente di esser liberi - ed esen-

R. No : perchè dalle tentazioni ci pro-

D. Quali sono queste utilità ?

R. Dalle tentazioni noi impariamo a copoco per lui, mentre coll'abbandonar noi noscere la nostra debolezza, e questa cognile armi per breve tempo, accresciamo a lui zione mantiene la nostra umilta, e ci insegna la forza, e l'ardire. Fa a questo proposito l'a ricorrere a Dio ne' nostri bisogni, mentre esempio di un certo Cittadino di Ferrara, ci fa toccar con mano,che da lui viene tutta. la nostra forza. Vedete S. Gregorio al 1. 232 de' suoi Morali c. 27. e S. Agost. de peccat. te che io pensi a' diletti del Senso? merit. l. 2. c. 17. 19. Conosceva l'Appostolo Ma non si fermano qui le util qual beneficio gli veniva dalle sue tentazio- provengono dalle tentazioni. Chi su eserni, e perciò parlando di se diceva: Ne ma-citato nelle tentazioni riesce più cauto e gnitudo revelationum extollat me, datus est mihi stimulus carnis mea Angelus Satana, dente per governare gli altri in cimenti siqui me colaphizet . Che fece egli allora ? Ri- mili. Qui non est tentatus, quid scit ? Ecc. 34. corfe all' Orazione. Propter quod ter Domi- Chi mai fu tentato, qual cognizione può num rogavi O'c. Equest'arte di far che le mai avere? dice il Savio: Vir in multis extentazioni servano al profitto dello spirito pertus, cogitabit multa; & qui non est experfu molto prima infegnata dall' Ecclesialtico tus, pauca recognoscit. L' Uomo ben ispeal c. 2. Omne, quod tibi applicitum suerit, ac- rimentato avra l'occhio a molte cose, non cipe: O in dolore sussimile, O in humili- così l'inesperto. Chi non passò per le tentatate tua patientiam habe: quoniam in igne pro- zioni (dice un certo Dottore ) può dire di batur aurum, & argentum, homines verd saper nulla: Non ha quella cognizione di receptibiles in camino humilitatis.

cospetto, e vigilante, e più atto a resiste. Non ha cognizione di se, e della propria dere al Senso, ed al peccaro. Credete questa bolezza e miseria: Non ha cognizione degli verità a S. Lorenzo Giustiniano, che l'altri, perchè non sà compatire, e goveresprime con una bellissima similitudine nel narsi col Prossimo. Aggiungete, che egli l. de ligno vitæ tract. de patientia cap. 4. In non ha cognizione della natura, delle forquella guisa, (dice egli) che la carne, per ze, e dell'arti del Demonio. delicata che sia , e di esquisito sapore , presto si corrompe quando non è aspersa col sale ; così posito. l'Anima, quando non è corretta dalle tentazioni, s' indebolisce e rilassa. La tentazione è quel sale, che la difende dalla putredine pericolo di contrarre, come consapevoli de' grandi loro meriti, e delle proprie virtù . ciar l'altro.

Ma non si fermano qui le utilità che ci Dio che dovrebbe avere, poiche non cono-2. La tentazione fa l'Uomo cauto, cir-sce quanto gli fieno necessari i di lui ajuti.

D. Avete voi un' esempio a questo pro-

R. Si. Racconta l'Abate Caffiano, che un Giovine Monaco di vita molto esemplare, essendo grandemente impugnato daldella negligenza, e conferva in lei la vivaci- lo Spirito di Luffuria andò a conferire il fuotà della spirito. O quanti ne abbiamo veduti travaglio ad un' altro Monaco vecchio, il uscirsene salvi da gravi pericoli, mercò di quale in vece di animarlo alla resistenza lo alcune lievi tentazioni, che nutrendo in effi [gridò aspramente, dicendogli che non meil timore della caduta li mantennero illesi ritava il nome di Monaco, poiche aveva dalla peste della superbia, qual correvano la mente capace di penfieri cotanto laidi, onde il meschino, perdutosi d'animo, partì con pensiero di ritornarsene al Secolo. In somma la centazione serve a cacciar il vi-zio in quella guisa, che un chiodo serve per cac-trasse l' Abate Apollo, Uomo di gran Santità, e prudenza in quei tempi, il quale Si legge nelle Vite de' Santi Padri, che udito il successo: Piano, disse, o figliuoun Giovane Monaco tentato di luffuria, do- lo . Pessimo consiglio è il vostro, se pensapo molti rimedi da lui tentati fenza frutto, te di collegarvi col Mondo, per far pace fu con sottile strattagemma liberato dal suo col Senso. Da Dio ha da venire il vostro-Abate in questa maniera. Ordinò egli, che ajuto. Questa vita è campo di battaglia, non. alcuni Monaci compagni del Giovane in di ripofo. Ancor io in questa età cadente. ventaffero contro di esso diverse calunnie, e più lungamente di voi esercitato nella viperlocchè venne in tale angustia, ed affli- ta religiosa, sono in continua pugna con zione, che il Senso si arrese a questa ga-questa carne, a cui resisto non già con le mie-gliarda batteria, e la tentazione partì. In-sorze, ma col vigore, che l'incessante Oraterrogato poi dall'Abate, come fe la paf- zione mi manda dall'alto. Provate voi alfaffe nel suo travaglio : O Padre, rispo-tresì il medesimo mezzo, almeno per due le, appena posso, vivere : e come vole- giorni, e sarete consolato. Credette il Gio-

vine, e muto pensiero. Apollo frattanto | 4. La tentazione, e la tribulazione prefantamente sidegnato col Vecchio impru- parano corone e trionsi a chi le supera. Qui dente, alzando la mente al Signore: Fa- vicerit faciam illum columnam in templo Dei te, diste, o mio Dio, se vi è in piacere, che mei. Apoc. 3. E nell'Ep. di S. Giacomo: Beaquello Vecchio indifereto provi una simile tus vir, qui suffert tentationem:quoniam cum tentazione, onde impari a fue spele ad effer probatus fuerit, accipiet coronam wita . Beapiù pietoso, e compassionevole col suo to l'uomo, che sostre la tentazione, perchè Prossimo: il che essendo avvenuto, era dopo esser provato, riceverà la corona del-una maraviglia il vedere, come quel scioc- la vita. Al grande Antonio, dopo quella co Vecchio, che tanto si prometteva di se insigne vittoria che riportò dell' Inferno, apstesso, si andasse qual forsennato aggiran- parve Gesù Cristo, e gli disse. Ho rimirato do per il deserto. Fremeva, dibattevasi, non con piacere la tua battaglia, e ti diedi ajuto; trovava luogo. Finalmente ancora lui an- ma perche hai combattuto virilmente ti dò a palesare la sua tentazione all' Abate ajuterò molto più per l'avvenire, e farò il Apollo, da cui con maggior ragione sentì tuo nome samoso per tutto il Mondo. Non riprendersi in questa guita. Ritornate or-così avvenne all' Abate Conone, il quale mai alla vostra Cella, e cominciate una essendosi allontanato dal suo Monastero per volta ad intendere, che se il Demonio non non battezzare una bellissima fanciulla dalera venuto sin' ora alle prese con voi, non la di cui vista temeva il naufragio alla sua fu già che vi stimasse invincibile, ma per- purità, si vide venir incontro il Santo Prechè non vi teneva per tale, che vincendovi, cursore di Gesù Cristo, che segnandolo in potesse andar altiero della vittoria, come fronte con la Croce Credimi, disse, o Conoben l'esperienza ha fatto conoscere. Che se ne, che per questa pugna ti era apparecchia-Iddio contuttociò ha ora permesso, che il ta una gran mercede, ma perchè la suggi,io Nemico vi ferisse conquesto stimolo, sappiate, che non per altro il fece, che per Quindiè, che i Santi nel Cielo al vedersi infegnarvi a compatire il vostro Prossimo, in mano la palma della vittoria, che loro e a suggerirgli più saggi consigli. Ciò detto costò tanto sudore, e tanto sangue, cantal'Abate si pose in orazione, la quale su di tanta efficacia, che la tentazione si partì dal Monaco, il quale fatto più faggio dal la desolazione, e dello sprezzo) O eduxisti passato pericolo, trattò con maggior carità, e prudenza col suo Prossimo nell' avvenire.

3. La tentazione ci fa più diligenti, e folleciti nel guardarci da'peccati, che fono quelle armi, che avvalorano il nostro nemico contro di noi . Fa ancora, che abbracciamo più ardentemente le virtù, dalle quali siamo rinvigoriti. Virtus in infirmitate perficitur, dice l'Appostolo 2. Cor. 12. E la

te ne libero, ma farai privo del premio . no con giubilo ineffabile : Transivimus per ignem (della concupiscenza) O aquam (delnos in refrigerium.

D. Non è dunque peccato il patire le tentazioni?

R. Voi conoscete benissimo, che no, mentre tante sono le utilità, che da esse derivano; ed il medefimo Signor nostro fostenne di esfertentato per nostra instruzione, oltrechè, come avete veduto di fopra, la Scrittura nomina Beati, ed Amici di Dio coloro che fono tentati. In una parola, non è ragione si è (soggiunge qui l'Angelico San peccato il patire tentazione, per grande, e Tommaso) perchè gl' Insermi anno una pericolosa che sia, ma ben l'acconsentirvi. Tommaso) perchè gl' Infermi anno una pericolosa che sia, ma ben l'acconsentirvi, gran cura di sessessi, e stanno sull'avviso di In quella guisa che il Vasajo conosce la soconoscere ciò, che loro è contrario, e di cac- | dezza de' suoi vasi alla prova del suoco, così ciarlo, o tenerlo lontano da se, dal che ne Iddio prova i suoi Amici col suoco della avviene, che riescono più esercitati, e più tribulazione. Vasa figuli probat fornax, O forti. Esti fanno come le Piante, che al pa. homines justos tentatio tribulationis, l'Ecclerere di S. Nilo, quanto più sono agitate, e siast. à 27, e consolatevi col bellissimo senti-fcosse da'venti, tanto più attendono a forti-ficarsi in terra con le radici. Plantas nutriunt fructuosa, quia si habet pænam, habebit O coroventi,ct tentatio confirmat anima fortitudine. nam ; non nocet fenfus , ubi non est confenfus ;

imò quod existentem satigat, vincentem co-zio Grammatico ? per Ignazio quando si tenti.

fione?

tiere nella Milizia spirituale; se non per al- supplica a trattarlo da ragazzo coll'adoprar

resistere al nostro Avversario.

aver riguardo di eleggere per Confessore che vedendo scoperta la mina, suggi laun' nomo dotto, prudente, e timorato di sciandolo in pace, finche avendo Ignazio gl'interessi dell'Anima nostra, ed i segreti traversò di nuovo il Demonio allo studio del nostro cuore, se vogliamo seguire il del Santo col ripigliare il medesimo strattagiudicio dell' Ecclesiast. al 6. Confiliarius sit gemma; e nel medesimo modo ancora su tibi unus de mille. Leggete ciò che si è detto vinto da lui .. di fopra al c. 9. l. 2. e ciò che ne diremo di più alla p. 3. c. 7. l. 9. to. 2.

D. Fanno male per avventura quegli , itioni, e tentazioni del Diavolo? che non palefano le tentazioni che anno

al loro Padre spirituale?

un altro.

delle Divine illustrazioni, che inondandogli perocchè quantunque questa proposizione, lo spirito, traevano a se tutta l'attenzione si la tentazione non è peccato, generalmente dell'intelletto, che della memoria; tanto sia vera, contuttociò a nessuno in particorubar se a se stesso, non poteva per breve vimenti, e le sue turbazioni interne, ma alla novità del caso: E che, disse, le più ne alla p. 3. sol. 71. frequenti, le più grandis e le più vee- D. Non potreste voi insegnarmi alcuni menti illustrazioni non sono che per Igna- rimedi particolari contro le tentazioni de'

ronat. E penosa la lotta, ma altrettanto accosta al Sacramento della Penitenza, utile ancora: Alla grandezza della fatica quando riceve il Pane degli Angioli, quancorrisponde l'abbondanza, e dignità del do doma la sua carne con le lunghe veglie, premio. Anzi di là viene la corona a' vitto- con i digiuni, e co' flagelli, raggi più limirioli, donde venne il travaglio a' combat- tati, e più corti? Conosco le tue arti e le tue frodi, o Maligno. Che fece egli adun-D. Se la tentazione non è peccato, è que? Prega il suo Maestro a voler trovarsi dunque soverchio il parlarne nella Confes-seco nella Chiesa detta di S. Maria del Mare. Ivi gli palesa la sua intenzione, e con-R. Anzi tutto al contrario; non v'è co- tuttociò s' impegna di parola di voler contisa più utile, quanto lo scoprire le insidie, e nuare per due anni a venire a prender le le fuggestioni del Demonio al Confessore, llezioni da lui, quando anche gli convenische Dio ci ha deputato per nostro Condot-se di passar quel tempo a pane ed acqua. Lo tro, almeno per saper da lui i rimedi per la sferza ogni volta, che scorga in lui difetto di attenzione, o di diligenza. Con quest' Notate però, che sopra il tutto si had' arte deluse Ignazio il suo astuto Nemico, Dio, a cui possiamo liberamente confidare incominciato lo studio della Filosofia, s'at-

D. Perqual ragione deve un Penitente palesare al suo Padre spirituale le sugge-

R. Per sapere da lui ciò che in esse si trova di peccato, o di pericolo. Imperocche R. Sl. Voi ne avete gia un'esempio nel- voi dovete sapere, che vi sono certe Persola Lezione precedente, e qui ne foggiungo ne al Mondo, le quali al trovarsi con la mente ingombrata da' fantasmi d'impurità, Avendo il gran Patriarca S. Ignazio in- di bestemmia, d'insedeltà, e simili, subito si trapreso in età già avanzata (correva il tri-tengono per abbandonate da Dio, perchè gelimo terzo anno dell' età sua) di studiare tali cose patiscono, il che è un grande inganla Grammattica, provava difficoltà insupe- no. Ora per non cadere in simili errori, non rabili nell'impararla non dalla fatica infoli- v'è miglior mezzo, che di ricorrere al Conta, e sì poco confacente alla grandezza del fessore, e imparare da lui a distinguere il pecfuo animo, o dalla spinosa diversità di quel- cato dalla tentazione, ciò che debba ponle regole, ma dalla grandezza, e frequenza derarfi da noi, e ciò che debba fuggirfi. Imche per qualunque sforzo, ch'ei facesse di lare appartiene il giustificare tutti i suoi motempo pensare nè pure alla declinazione d' si devono riservare al giudizio del Maeun nome, anzi imparata una volta, gli spa-stro, e Direttore spirituale. Leggesi un' riva tosto dalla memoria. Stupito il Santo esempio a questo proposito presso il Gerso-

tre Nemici nostri, il Diavolo, il Mondo, zione, per non provocare a' danni loro lo e la Carne?

volo, e le fue fuggestioni umiliatevi pro- luti nel proprio proposito stanno insieme alfondamente, armatevi di fede, del legno tercando, viene Aicardo a comporre la lidella Santa Croce, frequentate l'Orazione, te, e dicendo di voler arrolarsi fotto lo stenla lettura della Sacra Scrittura, e de'Libri dardo della Croce per feguir Gesù Cristo, Sacri, il Sacramento della Penitenza, e l'onde il Padre intenerito, e compunto rasse.

uso dell' Acqua Santa.

Andò una volta il Demonio in sembian-Ignore. zasumana con una gran scure in mano alla Insigni in questo genere sono gli esempi Cella dell'Anacoreta Abramo per ispez-di S. Alessio, di S. Francesco d' Assis, di zarvi la porta, e apertavi in apparenza una San Francesco Borgia, e di molti altri. gran breccia, gridò altamente : Correte Contro la Carne mantenete sempre viva illesa. Di là a pochi giorni, mentre sal-Carne colla penitenza, e frequentate i San-meggiava di mezza notte videsi ardere a ti Sacramenti. Leggete S. Girolamo in Ep. piedi la Stuora, ed egli passeggiandovi so-lad Eustoch, de custod. virginit. e ciò che cabis leonem, O draconem: omnemque po- pio. tentiam inimici in nomine Domini Nostri Je- | Circa l' Anno 1200. al tempo d' Innocenfu Cristi mihi auxiliantis superabo. Non po- zo Terzo viveva un' Uomo di gran fantità tè allora contenersi Satanasso, ma suggen- detto per nome Giovanni Bono, e Mantodo esclamò: Ancora una volta troverò mo- vano d'origine. Or' a questi, che per meglio do di vincerti, o tristo, poiche tanto mi fervire a Dio si era ritirato nella solitudine, fprezzi.

cizio delle sante virtà, il leggere le Vite de' Donna bellissima da lui veduta altre vol-Santi, il meditare frequentemente la Pas-te. Provò più volte il buon Servo di Dio ssone del Signore, ed i quattro Novissimi; di cacciare da se quell' impuro santasma, ma e finalmente l'imitare l'elempio e la vita finalmente vedendosi in pericolo, venne a di Gesù Cristo, il portare la Croce con bul questa risoluzione. Presa una Canna e died il seguirlo. Con questa scorta non v'è visala in molte parti ne adattò quelle punte di che temere. Egli è il Vincitore del acutissime a'diti delle mani, indi sollevan-

Mondo.

va nel parto, infisteva che fosse istruito nel- in sogno gli disse. Perchè hai bene incodedicarlo al fervizio di Dio, e pregava il ne, ed in premio della tua virile costan-Marito a non opporfi a questa determina- za nel refistere alla tentazione, non farai

sdegno di Dio offeso dal mancamento del-R. Sl. E primieramente contro il Dia- la promessa. Mentre l'uno, e l'altra risognò il figlio, e fe stesso alla volontà del Si-

Amici, e Compagni miei, correte, e stroz- la memoria di esser alla presenza di Dio, e zatelo. A questa gran minaccia dell' avver- vivete nel suo santo timore; prosessate in fario altro non contrapose l' Uomo di Dio, modo particolare la divozione alla Beatissiche le parole del Proseta: Omnes gentes cir- ma Madre di Dio; abbiate in orrore le soz-cuierunt me, O in nomine Domini quia ul- zure del Senso. Siate sobrio; occupatevi neltus sum in eos. A queste voci disparve il ne- le cose oneste: suggite le cattive compagnie, mico, e la Cella del Santo resto intiera, ed mortificate i vostri sensi, domate la vostra pra con gran coraggio diceva: Super afpi-diremo nella p. 3. cap. 7. l. 11. tom. 2. dove dem, & bafilifeum ambulabis, & concut-ad ogni rimedio si legge ancora il suo esem-

mosle Satanasso una guerra fierissima con Contro il Mondo giova il darsi all'eser- rappresentargli spesso alla memoria una dole in alto le lasciò piombare con tal forza Insigne su la vittoria, che del Mondo ri-sopra d'un fasso, che ne restò trafitto dall' portò S. Aicardo ancor fanciullo. Il Pa- una all'altra parte, onde per l'estremo dodre, che destinato avevalo alla professione lore caduto a terra vi rimase per tre giorni dell'armi, voleva che in quelle s'esercitaf- semivivo, ed esangue . Non sostenne fe; La Madre per il confrario ricordevo- però il benignissimo Signore di abbando-le di un Voto da se fatto, mentre pericola- nare il suo sedel Servo, ma apparendogli. la pietà, e nello studio delle Lettere, per minciato, persevererai nel bene sino al fi-

tentato più oltre. Destossi allora il Santo proprio consenso di lui medesimo. Il Ser-Solitario, e veggendosi fano rese infinite pente applicò la suggestione esteriore: la grazie al fuo benignissimo Salvatore.

D. Quali fono le più pericolose tenta-

lia castitatis, in quibus quotidiana pugna, trasgredì il Divino Precetto. rara victoria. Fra tutti i combattimenti de' Cristiani, i più duri sono quegli della Ca-lta con tutto lo ssorzo? stità, ne' quali sono cotidiani gl' incontri, e rare le vittorie.

#### LEZIONE QUARTA.

Dei gradi delle tentazioni.

D. DEr quali gradi siamo noi indotti al

peccato dalla tentazione? Telus in desertum.

diffusamente.

fia il suo principio, consiste nella suggestio- possidebit hac. Apoc. 21, ne, la quale è un pensiero, col quale o la D. In quante maniere è solito il Signore Carne, o il Mondo, o il Demonio rappre- di liberare i suoi Servi dalle tentazioni fenta alla nostra mente un' oggetto di offesa in questo Mondo? di Dio. Il secondo grado è la dilettazione, R. In tre maniere. E primieramente per la quale l'animo, o i sensi nostri cominciano a sentire qualche inelinazione all'og-lieno tentati. Così praticò con gli Appostodispiacciono a Dio. In questo terzo grado tori. Athan. de suga, si offende Dio mortalmente, e l'Uomo 2. Libera Iddio i suoi Eletti col dar loro merita gastigo eterno, quantunque non la fortezza necessaria per superare le tentacommetta il peccato con l'opera, onde non zioni. Così fece co' Santi Martiri, comudisse male, chi affermò, che nella sugge-nicando loro una Carità invincibile. stione vi è il seme, e nella dilettazione il 3. Libera Iddio alcune volte i suoi Eletnutrimento del peccato, ma che il costi-li col mandar loro la morte, togliendoli in tutivo del peccato consiste nel consenso.

militudine di cose già avvenute,

R. Quando Adamo peccò col mangiare ta la tentazione? del frutto vietato, tre cose l'indussero al R. Si deve ringraziare Iddio, da cui vie-

Donna, che rapprelenta la parte inferiore dell' Uomo rimirò il frutto, ne considerò la bellezza, lo spiccò dall'albero, ed assag-R. Risponde S. Agostino: Inter omnia giatolo lo diede al Marito, il quale con pie-Christianorum certamina, sola dura sunt pra- no, e deliberato consenso lo mangio, e

D. Quando è, che il Demonio ci ten-

R. Nel punto estremo della nostra vita, D. In qual maniera potremo noi inspirare il coraggio alle Persone tentate, affin-

chè resistano valorosamente?

R. Col rappresentar loro, che breve è la pugna, ma grandissima, eccelsissima sopra ogni credere, ed eterna farà la ricompenfa, ed il premio, che Iddio ha preparato per quelli, che virilmente combattono: Non R. Per tre gradi, e quelli sono la sugge- funt condigna passiones hujus temporis ad stione, la dilettazione, ed il consenso, co- futuram eloriam, qua revelabitur in nobis. me insegna San Gregorio nell'Omilia so- Rom. 8. Così sece il nostro Salvatore, il quapra le parole di San Matteo : Ductus est le dopo aver rappresentato la gloria ineffabile, è quell'eterna retribuzione de'beni. D. Dichiaratemi questo alquanto più che i Santi goderanno nel Cielo, conchiuffusamente. R. Il primo grado della tentazione, o il Patrimonio de Vincitori: Qui vicerit.

getto proposto. Il terzo poi è il consenso, li ancor infermi nel tempo della sua Passioper il quale la volontà nostra deliberata- ne. Sinite hos abire, ed in simil modo provmente acconsente, cioè approva di fare vide a diversi altri, permettendo che col-quella cosa, o gusta deliberatamente di quei la fuga, o col nascondersi, o in altre mapensieri da noi conosciuti per oggetti, che niere si liberassero dalle mani de persecu-

tivo del peccato consiste nel consenso. | questa maniera dal pericolo di offenderlo. D. Dichiaratemi questo con qualche si- | August. de pradest. c. 14.

D. Che si ha da fare, dopo che si è vin-

peccato, cioè il Serpente, la Donna, ed il ne la vittoria per i meriti di Gesù Cristo Si-

gnor nostro: Qui dedit nobis victoriam per Dominum nostrum Jesum Christum.1.Cor.15 Tuttociò che di male non avete commesso, mercè il Divino ajuto, dice S. Agostino, riputatelo come se avendolo commesso vi fosse stato perdonato, perchè la grazia del Signore è quella, che ci fortifica contro le tentazioni, e la medesima ancora ci solle-va caduti. Secondariamente la vittoria si deve attribuire a Dio, secondo l'avviso, che da lui abbiamo nel Deuteronomio; Ne dice- D. res in corde tuo : Fortitudo mea, O robur manus mea, hac mihi omnia prastiterunt : Sed recorderis Domini Dei tui, quod ipfe vires Anima, e del corpo, sì in questa, che nell' tibi prabuerit, Oc. c. 8. v. 17. 18.

R. Sì. Sarra Badeffa nella Tebaide, con

l' efercizio d' una profonda umiltà, e d' una rente dalle due precedenti? po, le apparve mentre stava in orazione, di- Matt. cendo. Hai vinto, o Sarra, hai vinto: Ma essa nulla volendo attribuirsi di questa glo-ria. Non son già io, disse, che t'abbia ti i mali? vinto, ma il Signor mio Gesu Cristo. Pet. de Natal. in Catal. SS. l. 11. c. 46.

tentazione si ha da ricorrere all' ajuto, ed prima di esser liberati dalla morte eterna, alla grazia del Signore, a cui ancora si deve siccome nella quinta dimanda abbiamo l'onorc della vittoria. Così fece con Davi-de, il Generale de' di lui eferciti Gioabbo, la morte eterna, ed il peccato, semplicemenche vedendo la Città di Rabba, da se asse- te parlando, sono sempre mali dell' Anima. diata, in punto di esser presa, invitò Da-Ma dagli altri mali non chiediamo assolu-vide al Campo, affinche raecogliesse il frut-tamente di esser liberati, ma solo in quanto, el'onore della vittoria: Obside Civita- to sono contrari agl' interessi dell'anima notem, O cape eam: ne, cum à me vastata stra, e potrebbono darci occasione di cader fuerit urbs, nomini meo adscribatur victo- in peccato; e di perdere la salute eterna .

ria . 2. Reg. 12.

DELLA VII. DIMANDA.

CAPO

LEZIONE PRIMA.

Sed libera nos à malo.

He dimandiamo noi nella settima, ed ultima dimanda? R. Che Dio ci liberi da tutti i mali dell' altra vita, in quanto sono contrari alla no-D. Potreste voi addurmene un' esempio? stra eterna salute. S. Th. 2. 2. q. 83. art. q. in 10.

D. Questa ultima dimanda è ella diffe-

R. Sì. Perchè nella quinta noi dimanferma speranza, che aveva in Gesti Cristo, R. Si. Perché nella quinta noi diman-riporto frequenti, ed insigni vittorie di Satanasso, e del Senso. Combattuta da fan- sta di effer liberati dalle tentazioni, e da' petasmi impuri, che lo Spirito maligno soleva ricoli d'incorrer in esso; ma in quest'ultima fuggerirle, pregava il Signore, che non le dimanda noi chiediamo di effer liberati daltogliesse la tentazione, purchè le sommini- le pene dovute alla colpa, sotto il qual nostrasse la grazia di vincerla. Durò questa me di pena si comprendono tutti i mali preguerra tredici anni continui, al fine de quali senti, e suturi, temporali, ed eterni controvandosi molto alle strette, e dubitando di cernenti sì l'Anima, che il corpo. Così aver a foccombere, raddoppiò le sue pre-spiegano i Santi Padri, Cipriano de orat, ghiere al Signore, e superò il suo Nemico, Dom. Agostino de Serm. Dom. in Mont. il quale vedendosi astretto a cederle il cam-Ambros in Luc. cap. 11. Grisost. in cap. 6.

D. Dimandiamo noi femplicemente,

R. Non già di effer liberati ugualmente da tutti, e nella istessa maniera; ma chie-Dal che dobbiamo imparare, che in ogni diamo semplicemente, ed assolutamente

> D. Essendo noi naturalmente inclinati di ricorrere a Dio ne'nostri bisogni, qual necessità vi era, ch'egli c'insegnasse il farlo con questa formola. Sed libera nos à

malo?

#### TOMO PRIMO.

R. Quantunque ciaschedun Uomo na-1 ra, o avversa. turalmente e per l'ordinario ricorra a Dio ne' suoi bisogni, non tutti però ricorrono a Dio con quell' ordine che si richiede. Onde fu necessario ch'egli ne prescrivesse la regola, nella quale c'insegnasse a chieder in primo luogo ciò che aspetta a lui, cioè la santificazione del suo Santo Nome, il suo Regno, l' adempimento della sua volontà, e poi di mano in mano le altre dimande gradatamente fin a quest' ultima di effer liberati dal male.

D. Possiamo noi dire, che tutti osservi-

no quest' ordine?

R. No, perchè molti se loro duole il capo, il fianco, ed il piede, se si vedono in pericolo di perder la roba, o la vita, nelle carettie, nelle guerre, e nelle pestilenze lasciano da parte tutte le altre dimande, e solamente si ricordano di quest' ultima, come che prema loro molto più il fottrarsi da'ma- strarmi che il Demonio tende insidie a tutli di pena, che da' mali della colpa, tutto al lti, ed anche a' più perfetti Perfonaggi? contrario di ciò che loro infegna il Signore : Quarite primum regnum Dei. Non è però maraviglia, se per lo più non ottengono ciò che dimandano, perchè non offervando nel chiedere la regola prescritta dal Signore, viene a verificarsi di essi la sentenza dell' Appostolo S. Giacomo . Petitis , O non accipitis, eo quod male petatis. Jacob. 4.

D. Dichiaratemi un poco in particolare quali fiano quei mali, da' quali noi qui di-

mandiamo di esser liberati.

R. 1. Noi dimandiamo di effer liberati da'

le sedizioni, e da altre cagioni simili.

3. Dalla morte improvvisa , e repentina;

4. Dall' ira di Dio.

5. Dalle pene dell' Inferno.

6. Dal Purgatorio.

7. Da tutti i mali presenti, e futuri. E finalmente noi dimandiamo di esser liberati dal male in fignificato mascolino, cioè dal Demonio Autore d'ogni male.

D. Per qual cagione il Diavolo si chia-

ma particolarmente Malo, o Malvagio? R. Perchè egli è l'Autore del peccato, che è il vero male. Vedete S. Gio: Griso-

stomo nell'omil. 26. in Matth. 2. D. Perchè Dio si serve di lui per punire

i Peccatori?

R. Perchè senza essere stato provocato, ed offeso dagli Uomini fa loro guerra continua e cerca tutte le strade per nuocer loro.

D. Avete voi un' elempio, per dimo-

R. Sì. Di S. Domenico si racconta, che vegliando una notte in orazione, vide il Demonio che in forma umana andavasi per il Convento aggirando da un luogo all' altro: Il Santo gli dimando: Che fai qui, bestia crudele A cui il Demonio : Cerco, disse, di far qualche guadagno. Che guadagno fai nel Dormitorio? disse il Santo. Proccuro, rifpose quegli, se mi è permesso, di metter a' Frati, mentre dormono, pensieri, e sogni impuri nella fantafia, e di eccitarli a movimenti libidinofi; e fe ciò non mi fuccede, mali temporali, che ci possono avvenire cerco di fare che non dormano quanto è lo-dall'acqua, dal fuoco, da' fulmini, dalle ro necessario, onde poi restando pigri e negrandini, dalle carestie, dalle guerre, e dal- ghittosi, o non si levino al Mattutino, o vi assistano sonnacchiosi, e con poca attenzio-2. Noi dimandiamo di esser liberati non ne. Andati nella Chiesa, qua, disse il Malifolamente da tuttociò, che per consentimen- gno, proccuro che i Frati vengano tardi, vi to comune si tiene per mele, ma ancora da stiano colla mente distratta, e se ne partino tutto ciò, che comunemente si tiene per be- presto. Del Resettorio, disse che quivi li tenne, cioè dagli onori, dalle ricchezze, dal- tava, che mangiassero più o meno del bisola fanità, dalla robuftezza, e dalla vita me-lgno. Dimandato del Parlatorio: Questo luodefima, quando Iddio vede, che di este sa- go, rispose, è tutto mio, perchè qui si ride, qui remo per servirci in danno dell' Anima no- si raccontano novelle del Mondo e si odono stra. Questa è la ragione, per la quale il Si-mormorazioni, e parole oziose. Voleva poi gnore c'insegnò a chiedere generalmente, il Santo condurlo nel Capitolo, ma il Dee indiffinitamente che ci liberaffe dal ma-monio atterrito fuggi dicedo, che quello era le, come se dicesse: Liberateci, Signore, da il luogo dove perdeva tuttociò, che altrove tutto ciò che voi prevedete, o giudicate do- aveva guadagnato, perchè ivi i Frati crano ver esserci nocivo, sia poi ella cosa prospe-ammoniti de disetti loro, ivi accusavano se

ne (foggiunse) io abborisco grandemente 1.3. Dial. n.4. questo luogo. In questa maniera il Maligno, sforzato dalla virtù Divina per i meriti del noi il chiedere di esser liberati dalle malat-Santo, palesò le sue frodi per ammaestra- tie? mento di tutti, e massime dellePersone giuste, mentre vedono che ancora ne' luoghi mità giova alla salute dell' Anima. Non ci più santi non lascia il nostro potente e solle- attristiamo, diceva S. Sincletico nelle Vite cito Avversario di tender le sue reti.

fer liberati dal Demonio?

perchè il peccato ci priva del fommo bene, vani ragionamenti. e della vita eterna, ed il Diavolo no, abben- Leggesi, che S. Audomaro Vescovo di chè tal volta ci posseda.

polito?

lano, cacciato dalla fua Sedia in odio della riti di quello Santo. Ma dubitando poi, se Fede Catrolica , viaggiava verso Costan- fosse meglio per l'Anima sua vedere, che tinopoli, venne a Corinto. Quivi cercan- l'esser cieco, prego il Signore, che per i dosi un' alloggiamento per lui, e per la sua meriti di S. Vedasto gli concedesse ciò che numerosa comitiva, vide da lungi il buon giudicava esser meglio per la sua eterna sa. Vescovo una Casa essa isai comoda, e capace, lute, ed in un subito tornò ad esser cieco qual egli elesse per suo albergo in quella come prima. Alcuin. in vita S. Vedasli apud notte . Ma gli abitanti di quei contorni , Sur. 6. Feb. ben informati chi ne fosse il primo ospite, l' Cenando avvisarono, che ne diloggiasse prontamen- casa sua con i suoi Discepoli, uno di essi per te, se non voleva entrare in cimento co' Spi-riti infernali, che già da gran tempo la pos-rifanando tu tanti infermi non rifani ancosedevano, in segno di che era ri nasta vuo- ra Petronilla tua figliuola, che giacein letta d'abitatori. Anzi per questo io ho da re- to paralitica? Perchè, rispose l'Appostolo, e il demonio, e ne ha cacciato gli Uomini; e della verità voglio che ora si levi sana, e ci presumesti distabilire il tuo seggio contro l' colle sue orazioni. Sur. 31. Maii .. Aquilone, e di uguagliarti all'Altissimo, ora la tua superbia ti ha reso simile alle bestie vita esser del tutto siberi da ogni male? più sozze, e più vili. Ifai. 14. Questo sì giusto R. No, che nol permette la condizione simprovero bandì per sempre il demonio dell' umana natura, non che lo stato

steffi,ivi facevano penitenza, e ne uscivano da quela Casa, che per l'avvenire su adita. emendati, e compunti e per questa cagio- ta da' Fedeli, senza alcun disturbo. S. Greg.

D. E'egli sempre utile, e spediente per

R. No. Perchè non rare volte l' inferde' SS. Padri, quando ci sopraviene qualche - D. Dimandiamo noi assolutamente di ef- infermità, poiche ci serve a distruggere le perverse inclinazioni del nostro corpo. Se R. No; perchè egli è tal volta cosa utile perdiamo gli occhi, non l'abbiamo per maper noi l'esser posseduti dal Demonio; anzi le; non è perduto per noi che l'instromento è molto meglio per noi il loggiacere al De- dell' alterigia. Se siamo divenuti sordi, non monio, che al peccato. La ragione si è, ci affliggiamo: è chiuso il varco all'udito de'

Terroana che era cieco, essendosi trovato D. Avete voi un' esempio a questo pro- con S. Autherto Vescovo di Cambrai alla traslazione delle Reliquie di S. Vedasto Ve-R. Sì . Mentre Dazio Vescovo di Mi- scovo d'Arras, ricuperò la vista per i me-

Cenando una volta S.Pietro Appoftolo in starvi, rispose il Santo, poiche vi s' è intruso meglio per lei l'esser inferma, e per pruova fenz' altro vi entrò, e pieno di cristiana con- servi a tavola. Detto quello, Petronilla rifidenza aspettò l'assalto del Nemico. Ven- sanò in un subito, e levandosi servì i Convine questi di mezza notte, mentre dormiva tati alla mensa. Finito il pranzo le comanil Servo di Dio, e sollevando in un subito do il Padre, che ritornasse al letto inserma un terribilissimo, e consuso urlo di Leoni, d' come prima. Giacque in simil modo per Afini, di serpenti, di Porci, e d'altre bestie qualche tempo, finche effendosi emendata fimili, cercava di atterrirlo; ma l'intrepido di alcune imperfezioni, e perfezionata nel Prelato alzando anch' egli la voce : Ben ti fanto timor di Dio riebbe la fanità non folasta, disse, o miserabile: Ben ti sta. Tu già mente per se, ma l'ottenne ancora per altri

D. Pessiamo noi, mentre siamo in questa

cui fiamo.

liberi da ogni male?

bene senz'aleun male. Quindi S. Agostino di macerano, l'allegrezza la distipa, gli afce, che in questa dimanda noi dimandiamo fanni la consumano, le cure, e le solleciciò, che dobbiamo conseguire nel fine, cioè tudini l'opprimono, l'ozio, e la sicurezza quando Morsale hoc induerit immortalitatem, [l'addormentano, le ricchezze la rendono

avvenire da ogni male, o mio Dio, e con- Columba l. 2. cap. 8. ducetemi dove si trova ogni bene. Che può mai aspettare, o sperare in questo Mondo ottimo, e sapientissimo, ci affligge in quecolui, che da voi ha ricevuto lume per co- sta vita con tante miserie? noscerne la vanità, e gl'inganni, e con l'occhio della Fede vede i beni eterni preparati molto più grande, e più pernicioso. Impedal vostro Eterno Padre a coloro, che l'ama- rocche siccome noi pigliamo una medicina no di perfetto amore?

#### LEZIONE SECONDA.

De' mali della vita presente.

D. C Ono in gran numero i mali della vi-

ta presente?

R. Si. Non v'è membro nell'Uomo, da cui l'Uomo non patisca qualche incomo- pa. dità. Io vi parlo con S. Agoltino ( fuper O post hac omnia mors interimit, O universis acceleraverunt . Pf. 15. gandiis finem imponit, ut sum effe desierit

di pellegrini, di penitenti, e di banditi, in nee fuisse putetur : cioè dire . Dubbiosa, cieca, e miserabile è questa vita. Gli umori D. In qual tempo adunque saremo noi la gonfiano, i dolori la distruggono, gli ardori la diffeccano, l'aria l'altera colle R. Nella vita eterna, dove si troverà ogni malattie, i cibi l'ingrossano, i digiuni la O absorpta erit mors in victoria. 1. Cor. 15. audace, la povertà l'abbatte, la gioventù Voi, mie Figlie (diceva S. Terefa nella l'innalza, la vecchiaja l'abbaffa, l'infermifua strada della persezione al c. 42.) diman- tà l'indebolisce, la tristezza l'opprime, e date al Signore ciò che buono vi pare, che io dopo tutto questo viene la morte che mette per me non chiedo altro che di effer libera- fine alla vita, e con lei a tutti i fuoi piaceta per sempre da ogni male. Qual bene pol-fri, tantochè morto che sia l'Uomo, appesiamo noi, o Sorelle, trovare in questa vita, na di lui rimane al Mondo la rimembranza. poiche fiamo prive d'un sì gran bene, e ne Leggete questo Santo al Ser. 17. de verb. liamo tanto lontane? Liberatemi, o Signore Domini, Innoc. III. de contemptu Mundi, da quest' ombra di morte : Liberatemi per l'|de Kemp. lib. 1. c. 22. Bellarm. de gemitu

D. Per qual cagione Iddio, che pur'è

R. Per apportar rimedio ad un male amara, o foffriamo che ci sia reciso qualche membro, per confervare, o ricuperare la fanità perduta; così dopo che il peccato, male il più grande, ed il più pernicioso di tutti, poiche ci priva di Dio, che è il fommo bene, entrò nel Mondo, la Provvidenza di Dio mandò tutti questi altri mali per medicina, amara sì, ma falutare del peccato, e ciò per molte ragioni.

E primieramente, affinchè l'uomo dalnon v'è potenza che non abbia le sue affli- la prova dell'effetto, venisse in cogniziozioni, come pur troppo si prova per espe- ne della causa; cioè da' mali della pena inrienza; anzi non v'è creatura al Mondo, tendesse quanto sia grande il male della col-

2. Affinchè ci servano d'avviso a risorgeillud : Qua est enim vita nostra Oc. ) Dubia re dal peccato, quando vi siamo incorsi, cd est bae vita, dice egli, caca est, arumnosa a suggirlo per l'avvenire. Così bene spesso est, quam humores tumulame, dolores exte-nuant, ardores exsiscant, aera morbidant, sefea inflant, jejunia macerame, joci solovune, sorgano per ripigliare più veloce la carriera triftitia consumunt, follicitude coarctat, fe- de' precetti Divini, in quella guisa che un euritas hebetat, divitia jaciant, pauperias passeggiere, se talora inciampa nella stra-dejicit, juventus extollit, senectus incur- da, ripiglia più frettoloso il suo viaggio. vat, infirmitas frangit, maror deprimit: Multiplicata funt infirmitates corum, postea 3. Affinchè l'esempio di colui che patifce

persona de' Santi Martiri.

4. Affinchè somministrino a' Giusti ma-quod Dominus non secerit? Amos 3, cioè ma-teria di accrescere a se stessi i meriti, ed il le di pena, come interpretano i Teologi. premio, il quale è tale e tanto che ben è

D. Furono poi di questo sentimento i maraviglia il vedere che Dio ne sia più li- Santi? berale di mali, e di affizioni, o più scarso lizie di questo Mondo.

Iddio ha intralciato di spine i sentieri benedictum . Job. 2. della vita presente, perchè essendo essa un viaggio per la beata Eternità, non vuole le nostre infermità, e tribolazioni, quando che ci tratteniamo per istrada, ma che cor- il Signore tarda a liberarcene? riamo speditamente al nostro termine. E' R. Se non ostanti le nostre orazioni, e pre-pensiero di S. Gregorio; Electis suis Domi-ghiere differisce il Signore a liberarci dal-nus ad se pergentibus hujus mundi iter aspe- le assizioni, dobbiamo tollerarle pazientederat in patria.

male?

afflizioni, ed infermità, e non da' Medici, o meam . Job. 10. dalla virtù de' medicamenti, o de' semplici, Pregando Santa Brigida di Svezia per il e molto meno dagl'Incantatori, e da' De- Padre Macstro Argozzi Domenicano, che monj : onde quando ci vediamo incorsi in vecchio, e cieco pativa di più dolori acerqualche tribulazione, il miglior configlio bissimi di calcoli, ebbe quella risposta dal

alcuno di questi mali, sia utile al Prossimo, per noi si è di placare prima il Signore colla o per l'esempio della pazienza, come si vi- penitenza, el invocarso in nostro ajuto, per te nella persona di Giobbe, e di Tobia, o chè in verità a lui solo appartiene il liberarper la comunione de meriti, come nella ci dal male, poichè da lui solo ci vi iner, as dire del Profeta : Si erit malum in Civitate,

R. Sì. Conferma questa verità il Santo di favori a' suoi Eletti in questa vita; Sicco- Profeta Giobbe, e perciò delle sue affliziome per il contrario tanti sono i mali, ed i ni non accusava nè il Demonio, nè i suoi caftighi preparati nell' Inferno a' Peccatori, nemici, ma con animo umile, e tranquillo. che in verità non v'è di che invidiar loro il riconoscendole dal Signore, diceva : Domipiù desiderabili contenti, e le maggiori de- nus dedis, Dominus abstulit: sicut Domino placuit, ita factum eft, sit nomen Domini

D. Come dobbiamo noi contenerci nel-

rum facit, ne qui prasemis vita requie, quasi mente, o persuaderci che mentre Dio così via amanitate pascitur, magis eum diu pervuole, ciò non può essere che per nostro gere, quam citius venire desectet, ne dum ob- maggior beneficio. Ed in vero il Signore lectatur in via, oblivifeatur ejus quod defi- già ci elaudifce molto benignamente, quando con la sua grazia sa che noi tolleriamo le Beni nostri adunque, e non mali dovreb affiizioni, ed i mali con fortezza, e con alle-bono più giustamente chiamarti le miserie grezza per amor suo. Il patire, e l'esser pertemporali, mentre sì preziofi, ed utili fono feguitato in questa vita, è l'esercizio ordinai loro effetti : oltrechè per farci disdire basta rio degli Eletti, come nota l'Appostolo.Omil ristettere, che a ciaschedun genere di que- nes, qui pie volunt vivere in Christo Jesu, persti mali (se pur vogliamo seguire a chiamar-secutionem patientur 2. Tim. 3. E negli Atti li con questo titolo) corrisponde una parti- Appostolici leggiamo. Per multas tribulatiocolar beatitudine assegnata loro dal Sal- nes oportet nos intrare in Regnum Dei c.13. E vatore. D. Perche adunque vuole il Signore , pati Christum, O ita intrare in gloriam suam? che noi dimandiamo di effer liberati dal Se dunque il nostro Sapientissimo Padrone gindicò più sicura per il Cielo la strada de' R. Egli così vuole primieramente per di- patimenti, perchè pretenderanno i Servi di mostrarci il benigno, e paterno animo suo, passare per quella delle delizie? Avvertite; col quale vorrebbe, che noi vivessimo una dice qui S. Bernardo, che i membri delicati vita tranquilla in questo Mondo, e da quel- non si confanno col capo incoronato di spila passassimo ad una migliore nell'altro. In ne; oltre che Iddio molte volte servesi delle fecondo luogo per infegnarci, che da lui infermità del corpo per rifanare quelle dell' dobbiamo afpettare il rimedio nelle nostre Anima : Visitatio tua sustedivit spiritum

Signore: Egli è una stella luminosa, non è gloria del nostro Padre celeste, e però la di-fpediente che la fanità del corpo l'oscuri. I mandiamo a lui in primo luogo, e dipoi che Ha combattuto virilmente, già è al fine del si degni di farci partecipe del suo regno, insuo corso : altro non gli resta, che effere di che ci conceda i mezzi per arrivarvi, i incoronato. Per fegno di questo io mitighe- quali sono la conformità al voler Divino in rò alquanto i suoi dolori, perchè già la Carità di quell' Anima è perfetta. Così avvenne, ed il buon Teologo passò in breve all' prima parte dell' Orazione. altra vita.

Amen .

He significa la parola Amen? R. Questa è una parola Ebraica, e vuol dire: Così sia, S. Girolamo ne'suoi Comentari fopra S. Matteo la chiama Sigillo dell' Orazione Dominicale. Serve per dinotare che noi affermiamo, ed approviamo il contenuto nelle dimande precedenti. come se dicessimo. Piacciavi, o Padre celeste, di concederci tutto ciò che vi abbiamo dimandato; onde se nel dire quest' Ora- D. zione non fiamo stati attenti per nostra colfetto con una nuova attenzione, ed intenzione .

D. Per qual ragione, quando nella S. Messa il Chierico ha pronunziato queste Pater noster, più tosto che Deus noster, per-

risponde Amen?

sicare che Gesu Cristo, di cui egli rappre- dell'adozione in noi fatta per i meriti del fenta la persona, condiscende volentieri al- suo Divino Figliuolo. le nostre dimande; ma risponde con voce fommessa, per significare insieme che noi sia in ogni luogo per potenza, per essenza, c bene spesso siamo esauditi, abbenche non per presenza, diciamo con tutto ciò ch' è ne' tappiamo di efferlo.

anno ritenuto la parola Ebraica Amen?

sa adunque ammaestrata dallo Spirito san- ch'egli è ne' Cieli, affinchè solleviamo coto, ha giudicato bene di servirsene nel pro- là la nostra mente, e intendiamo che ivi è il prio suo Idioma, affinche tanto più sosse te- nostro vero Padre, la patria, e l'eredità nuta in stima quanto meno sosse intesa . nostra.

D. Ditemi ora brevemente, che cosa sia

l' Orazione Dominicale?

R. E' una formola perfetta, in cui si con-

quanto all' Anima nostra, ed il vitto neceffario in quanto al corpo. E qui termina la

Il secondo luogo insegna i mezzi necesfari per liberarci da' mali, fotto il qual nome s' intendono in primo luogo i peccati da. i quali preghiamo il Signore a voler liberarci, e poi dalle tentazioni, che a quelli c'inducono, e per ultimo dalle miserie di questa. vita presente, e della futura.

#### LEZIONE TERZA.

Spiegazione più breve dell' Orazione Dominicale .

T Oi avete finito di esporre l'Orazione Dominicale, ma perchè pa, qui siamo a tempo di ripararne il di- questa spiegazione è non poco diffusa, vorrei ne deste una più breve, in grazia di coloro. che della brevità si compiacciano.

R. Eccola. Noi primieramente diciamo parole Sed libera nos à malo, il Sacerdote chè il nome di Padre è più atto ad eccitarin noi l'amor figliale, e la fiducia, e ad im-R. Il Sacerdote risponde Amen, per signi: petrarci la misericordia da Dio, in virtù

Qui es in Calis, perchè quantunque egli . piamo di esserio.

Cieli, perchè ivi solamente manisesta se D. Per qual ragione le Chiese Latine stesso a Beati, e si dà a vedere qual è in se. lladdove negli altri luoghi, quantunque egli R. Per riverenza di Gesù Cristo, a cui veramente li trovi, non si lascia vedere, ma questa parola su molto samigliare. La Chie vi stà come nascosto: Oltre di ciò si dice

D. Spiegatemi la prima dimanda: San-.

Elificetur nomentuum

R. Nomen tuum cioè il vostro nome, cioè tiene il modo di fare orazione come fi con-quanto fiete per natura, e per fama, fiate viene, e s'infegna quali fieno i beni da chie-celebrato fantamente in ogni luogo. In tre derfi,ed i mali da fuggirfi,e con qual ordine. cose consiste questa Santificazione di Dio. Ora tra tutti i beni il più desiderabile si è la La prima, che egli sia conosciuto da tutti;

per quel Dio che è, infinito nella Maestà, sche noi dimandiamo, che la volontà di Dio nella sapienza, nella benignità, nella prov- si faccia, o adempia, non solamente da videnza, nella giustizia, e nella misericor- noi ma anche in noi. Imperocche l'ademdia . 2. Che egli da tutti sia amato, e temu- pimento della Divina volontà anche in coto sopra ogni cosa. 3. Che da tutti sia de- la minima, è un bene di maggior importangnamente adorato e lodato.

D. Spiegate la seconda.

Regnum tuum: noi dimandiamo che Dio grande amore verso Dio, e conseguente-compisca il numero de' suoi Eletti, e dia mente è un'opera di gran persezione, coprincipio al Regno della Gloria, nel quale mechè non possa ridursi ad effetto, senza egli, avendo foggiogato intieramente tutti una piena vittoria de'fuoi affetti in chi opei suoi nemici, regnerà per tutti i secoli so- ra, ed una persetta conformità al voler di pra tutte le cose create, senza veruna resi- Dio . stenza. Questo Regno deve esser molto de- D. Spiegate la quarta; Panem nostrum siderato da noi, non solamente in riguardo quotidianum, Oc. della parte che avremo in quella infinita se. R. Noi dimand nome di Dio .

bile, per quanto il permette la condizione tutto dipendiamo. dell'umana Natura. Noi dimandiamo adun-

glie, i figliuoli, i parenti, o pur darci una questi sono i debiti, i quali noi preghiamo vita lunga, tutto rimettiamo alla sua sam lil Signore a volerci rimettere.

femplicemente per dargli gusto.

men Domini benedidum .

vemente da un grave Interprete col dire, mittet & vobis Pater vester cælestis delicta

za, che non tutti gli altri beni della Crea-tura in quanto è Creatura. Questa rasse-R. In questa seconda dimanda: Adveniat gnazione alla Divina volontà, dinota un

R. Noi dimandiamo, che Dio ci doni licità, ma molto più per il zelo della gloria ogni giorno ciò che ogni giorno ci è neceldi Dio, che allora farà intieramente com- fario per il fostentamento della vita presenpita, perchè non vi sarà più chi l'oscuri, o te, sì in riguardo del corpo, che dell'Aniglirelilla; come accade al presente per la ma, come spiegano molti, ed in particolamalizia de' Peccatori, nell'offenderlo, per-re che ci doni il Pane Eucaristico, da cui loche ivi sarà persettamente santificato il siamo nutriti per la vita eterna. Noi preghiamo adunque il Signore nel fenso fe-D. Spiegate la terza, Fiat voluntas tua. guente: Date a noi, o Signore, voi che d' R. In questa noi dimandiamo, che sieco-lalimenti, e di benedizioni siete liberale con me in Ciclo si fa tutto ciò che piace a Dio, e tutte le Creature. A noi sì, ed a'nostri niente di ciò che gli disprace, e ripugna alla fratelli; oggi, e non dimani, perchè del fua volontà, così si faccia anche in questa futuro ne lasciamo la cura alla vostra amoterra, con ogni diligenza, ed esatezza possi- rosa provvidenza, da cui in tutto, e per

D. Spiegate la quinta: Dimitte nobis Oc. que da Dio la grazia efficace per noi e per il R. Dimandiamo, che Dio ci perdoni i nostro Profilmo di offervare i fuoi fanti Co- nostri peccati, da ciascheduno de quali namandamenti, non per interesse nostro, ma scono due debiti, uno di colpa, l'altro di pena . Per il debito della colpa s'intende l'ob-Intendiamo anche che il Divino benepla- bligazione, la qual contrae il Peccatore di cito prevaglia a tutti gli affetti, ed a tutte dar a Dio la ricompensa dell'ingiuria fattale comodità nostre, tantochè o voglia egli gli per il peccato. Per il debito della pena, farci ricchi, o poveri, robusti, o infermi, s'intende l'obbligazione di soddisfare a Dio onorati, o vilipes, toglierci la vita, la mo- con una pena o eterna, o temporale. E

trilima volontà, dicendo con Gesti Cristo: Sieut Ones dimittimus debitoribus nostris, Non mea sed tua voluntas fiat: o pure col va- Le parole (Sieut) fignifica la cagione indutloroso Capitano de' Maccabei : Sicut fuerit tiva, come si vede in S. Luca all' 11. Dimitte voluntas in Calo, sic fiat. Overo col Santo nobis peccata nostra, siquidem O ipsi dimitti-Giobbe : Dominus dedit, Dominus abstulit, mus omni debenti nobis. Essedo una codizioficut Domino placuit, ita factum est: sit no- ne qual Dio richiede da noise dichiarata espressamente dal Signore in S. Matt. al 6. Si Viene questa dimanda spiegata più bre- lenim dimiseritis hominibus peccata eorum, di-

vestra . Si autem non dimiseritis hominibus. nec Pater vester dimittet vobis peccata vestra.

Noi però, come desiderosi di ottenere da Dio la remissione de'nostri debiti, ci dichia- Potente nella Creazione. riamo di voler adempire la condizione da Mirabile nel governo. lui imposta; non perchè ella sola basti per Santo nella provvidenza. ottenerla, ma perchè è una tal disposizione, fenza la quale non vi è perdono per noi, ficcome con essa abbiamo un giusto fondamento di spararla, purche non rechino im- Di Gesù Cristo per natura. pedimento o il difetto del dolore, o del pro- Di noi per grazia incominciata. posito di emendarci, che di necessità si ri- De' Beati per grazia consumata. chiedono per ottenerlo.

D. Qual' è questo debito, che noi siamo obbligati di rimettere a' nostri debi-

tori?

R. Qui non si parla, che noi siamo ob- Di sostanza infinito. bligati a rimetter il debito che avesse con Di bontà supremo. noi il nostro Prossimo, per cui fosse tenuto di restituirci danari, o roba,o pure l'onore,e la fama che ci avesse tolto; ma si parla delle ingiurie, che ci avesse fatte, per le qua- Principio dell'eternità. li non vi è lecito di portargli odio, o di pro- Corona di gloria incomprensibile. cedere contro di esso per via di vendetta Tesoro di ogni felicità. privata, anzi ne anche pubblica, se non quando il ben pubblico, o l'ordine retto della ragione richiedessero il contrario.

D. Spiegate la sesta : Et no nos inducas in Con Fede viva.

tentationem .

R. Noi dimandiamo a Dio, che non mai Con perfetta Carità. permetta che siamo vinti dalla tentazione ma ci fortifichi colla fua grazia contro di quella. E qui ricordatevi di ciò che di fopra si è detto sopra questo passo: cioè che per la La vostra paterna onnipotenza. parola inducas s'intende la promissione di La secondità increata del vostro Figlio. Dio.

D. Spiegate la fettima, ed ultima diman-

da; Sed liberas nos à malo .

R. Noi dimandiamo, che Dio ci liberi da' mali paffati, presenti, e futuri, tempo- Dall'alto, dal Padre de' lumi. rali, ed eterni, affinche fervendolo come si Nelle Anime nostre per sollevarle al conviene in questo Mondo, meritiamo di confeguire la vita eterna, e di regnare con lui in Cielo, dove liberi dal timore di qualsivoglia male, goderemo l'abbondanza de' veri, ed eterni beni.

Amen. Così sia.

D. Mi è sommamente piaciuta questa Del gaudio. breve dichiarazione dell'Orazione Domi-

R. Eccone un' altra ancor più breve .

Pater. Padre.

Nofter . Noftro .

Qui es. Che siete.

Di durazione eterno.

In Calis, Ne' Cieli.

Sanctificetur. Sia fantificato.

Con ferma Speranza.

Nomen tuum. Il Nome vostro.

La bontà ineffabile dello Spirito Santo.

Adveniat . Venga .

Cielo.

Regnum . Il Regno .

Della giustizia. Della pace.

Tuum . Tuo ..

Non di questo Mondo transitorio. Non di questa Carne inferma. Non del Diavolo ingannatore.

Fiat . Sia fatta .

Secondo i vostri comandamenti. Secondo i vostri consigli. Secondo i vostri ajuti.

Voluntas tua. La vostra volontà.

Retta nella Creazione. Buona nella Redenzione. Perfetta nella Giustificazione.

Sicut in Calo. Come nel Cielo.

Con prontezza, con amore, con perseveranza.

Et in terra . Et in terra .

Odiando ciò che voi odiate. Amando ciò che voi amate. Patendo tutto ciò che comandate.

Panem nostrum. Il nostro Pane.

Pane convenevole al Corpo, ed all' Ani-Delle cose necessarie al corpo. Di lagrime, e di contrizione. Della parola di Dio, e de' Sacramenti della Chiefa.

Quotidianum. Cotidiano.

Perchè senza quello, ogni cosa ci spiace. Senza di quello languiamo, e veniamo me-

Senza di quello noi moriamo.

Da. Date.

e ulare misericordia.

Nobis . A noi .

Sorvi indegni, ingrati, inutili. Ma bisognosi in estremo della vostra grazia, e della vostra misericordia.

Hodie. Oggi.

In questo giorno di guerra, di miserie, e di tenebre.

Et dimitte. E perdonate.

Voi, che siete l'istessa misericordia.

Debita nostra. I nostri debiti.

Contratti con la Vostra Divina Maestà. Con i pensieri, colle parole, e colle opere.

> Sicut & nos dimittimus . Siccome noi perdoniamo.

Se noi perdoniamo a' nostri nemici, allora fiamo vostri figliuoli per imitazione. Perdonate adunque a' vostri Figliuoli, e Signore.

Debitoribus nostris. A' nostri debitori, cioè a quelli che ci anno offeli.

Per fragilità umana. Per leggierezza. Per malizia, e per ingiustizia. Perdoniamo noi rei dell' Inferno.

Et ne nos inducas. E non c'induciate.

Col sottrarre da noi la Grazia vostra.

. In tentationem. Nella tentazione.

Della Carne, del Mondo, e del Demonio.

Sed libera nos. Ma liberateci.

Perchè è cosa propria di voi il donare, Voi, che siete il nostro benigno, e misericordiofo Redentore.

### 376 TOMOPRIMO:

A male . Dal male .

Passato, presente, e futuro.

Amen . Così sia,

queste spiegazioni dell'Orazione Domini- stro Divino Figliuolo, e per i meriti, e per cale, e ve ne resto grandemente obbligato : l'intercessione della Beatissima Vergine,

R. Non posso sar di meno di aggiunger- e de' vostri Eletti : d'Amn.

vatore, Consolatore nostro.

Qui es in Calis. Negli Angeli, ne' Santi a' quali date lume per conoscervi, amore per amarvi,a' quali vi comunicate per beatificarli come fommo, ed eterno Bene, da cui proviene ogni bene, e fuori di cui non v'è alcun bene.

Sanclificetur nomen tuum. Dateci lume per conoscervi sempre più, affinchè comprendiamo qual sia l'ampiezza de' vostri benefici, l'estensione delle promesse, l'altezza della Voitra Maestà, e la profondità

de' vostri giudizi.

Adveniat regnum tuum . Affinche voi regniate in noi colla vostra grazia,e per mezzo di quella ci conduciate al vostro Regno della gloria, per contemplarvi a faccia a faccia, per amarvi perfettamente, per effervi compagni nella beatitudine, e per go-

dervi et ernamente.

Fiat voluntas tua, sicut in Calo O in terra. Affinchè vi amiamo con tutto il cuore, pensando sempre a voi : con tutta l'Anima, defiderandovi fempre ; con tutta la mente, indrizzando sempre a voi la nostra intenzione, e cercando il vostro onore in tutte le cofe; con tutte le forze dell'Anima e del corpo cercando di fervirvi, e di amarvi, e nient'altro. E perchè voi volete che noi amiamo il nostro Prossimo come noi stessi, fate,o Signore, che ancor in questa parte adempiamo la vostra santa volontà, e dateci grazia di poter indurre gli altri ad amarvi col nostro esempio, di rallegrarci del bene altrui al pari del nostro, di copatire di cuore chi patifce, e di non offender veruno.

Panem nostrum quotidianum da nobis ho-

die. Dateci il vostro diletto Figlio Gesà Cristo Signor nostro, per memoria, per conoscimento, e per riverenza dell'amore che ci ha portato, e porta, e di tutto ciò che per noi diffe, fece, e patl.

Et dimitte nobis debita nostra. Per la voftra infinita misericordia, per la virtù ines-D. Voi mi avete dato un gran gusto con fabile della Passione dolorosissima del vo-

ne un'altra, breve sì, ma grave e piena di Sicut O nos dimittimus debitoribus nostris. bellissimi sentimenti, ed è di S. Francesco E perchè noi non perdoniamo di tutto cuo re a' nostri nemici : Dateci voi , o Signore , Pater noster. Creatore, Redentore, Sal-la grazia di perdonar loro intieramente, ed infieme di amarli, di pregare divotamente per esti, di non render male per male, ma di giovare a tutti per amor vostro.

Et ne nos inducas in tentationem : occulta, o manifesta, improvvisa, o importuna. Sed libera nos à malo. Passato, presente,

c futuro . Amen . .

### SPIEGAZIONE

DELLA SALUTAZIONE ANGELICA.

LEZIONE PRIMA.

Cofa fia l' Orazione dell' Ave Maria, e sue parti.

D. TEr qual ragione dopo il Pater nefter foggiungiamo l'Ave Maria, o sia la Salutazione Angelica?

R. Noi imitiamo in questo coloro che anno negozi in Corte, li quali presentata che anno la Supplica al Principe, ne ap+ poggiano la spedizione a qualche Favorito. Così noi, avendo presentata al Signore la Supplica dell'Orazione Dominicale per l' arduo,e fommo negozio della falute eterna. ne raccomandiamo la Signatura alla Gran Madre di Dio, sapendo che essa è Madre di Misericordia, e la più cara a Dio fra tutte le Creature . Per questa ragione ancora, recitato che abbiamo le Ore Canoniche, non Beatissima Vergine con la Salve Regina, o uno de' primi Angeli. Ad hoc quippe ministecon qualche Antifona secondo il tempo: rium summum Angelum venire dipnum sue-Opus est Mediatore, dice qui S. Bernardo, (fer. rat, qui summum omnium nunciabat. S. Pier ult.de Assumpt.)ad Mediatorem Christum:nee Damiano stimo, che l'Angelo Gabriele fosalter nobis utilior, quam Maria. Ci fa biso- se il Custode della Madre Dio. L'Abulense gno di un Mediatore appresso il Gran Me- vi acconsente, ma vuole, che non fosse inuno più potente, ed accreditato di Maria? concepì il Verbo Umanato nelle sue castis-Virgo Regia ipfa est via, per quam Salvator sime viscere, e però da quell'ora solamense nos suscipiat qui per te datus est nobis.

D. Che cofa è l'orazione dell' Ave Maria? R. E'una Salutazione, che noi faccia- rola Gabriel? mo alla Beatissima Vergine ad imitazione

D. Come recitate voi l' Ave Maria? plena Oc.

Maria?

res , O benedictus fructus ventris tui. La ter- mia al c. 31. 22. Femina circumdabit virum . za è una breve preghiera, che vi ha aggiunto la Santa Chiela : Sancta Maria Mater la seconda parte dell' Ave Maria? Dei ora pro nobis peccatoribus, nunc O in bora mortis nostra. Amen.

Vergine?

R. L' Angelo Gabriele fu uno de' prin- della fua purissima Madre, come il Batticipali Personaggi della Corte celeste, ede' sta in quelle di S. Elisabetta.

primi Serassini, e di questo parere sono il D. Essendo l'Ave Maria composta da tre e Durando nel medesimo libro, Molina al- zione Angelica, più tosto che altrimente? la p. 1. q. 112. ed altri, e San Gregorio da R. Noi non diciamo, che l'Ave Maria sia

uciamo dal Coro prima di aver falutato la simo e sommo fra gli altri, sosse mandato diatore Gesù Cristo; e dove ne troveremo vestito di questo onore, se non quando essa advenit procedens de ipsius utero tanquam te fosse deputato alla custodia della Regina Sponsus de thalamo suo; per te accessum ha-dell' Universo in compagnia d'un' Angelo beamus ad Filium, o benedicta inventrix gra- nobilissimo dell'infimo Coro, già deputatie, Genitrix vite, Mater salutis, ut per to a lei per Custode fin dal tempo della di lei Natività .

D. Qual' è la significazione di questa pa-

R. La parola Gabriel suona il mede simo dell' Arcangelo Gabriele, e rammemorando che forte, o fortezza di Dio, e dichiara l' le di lei lodi, affinchè ella interceda per noi. lufficio di questo Angelo, qual' è di proteggere i Fedeli nelle guerre ; e perche Gesù R. In questa maniera; Ave Maria, gratia Cristo doveva venir al Mondo per domare la potenza di Lucifero, degli altri Spiriti D. Di quante parti è composta l' Ave infernali, e de' Peccatori ribelli a Dio perciò era conveniente, che S. Gabriele, e non R. Di tre. La prima è la Salutazione che altri fosse eletto per annunciarne la venule fece l'Arcangelo Gabriele, quando an lta. Ha questo nome anche un'altra fignifinunciò alla Santissima Vergine il Miltero cazione, cioè, Uomo Dio, cioè dire: Iddio si dell' Incarnazione del Verbo Divino in vestira dell'umana carne, farà Uomo bamquesta forma: Ave gratia plena, Dominus bino quanto alla natura, e quanto al prozecum, ed in riguardo di quelta parte; quell' greffo dell' età, e del corpo; ma il medelimo orazione chiamafi Salutazione Angelica farà fin da quel punto Uomo perfetto, per-La feconda parte contiene le parole, che chè la di lui anima fin dal primo istante deldisse S. Elisabe:ta,quando la Madre di Dio la sua Concezione sarà piena di scienza, di venne a visitarla. Benedicta su inter mulie- grazia, e di fortezza come predisse Gere-

D. Chi su S. Elisabetta, che pronunziò

R. Fu Cugina della Santissima Vergine; e Madre del Precursore, Donna Santissi-D. Chi fu quell' Angelo, che annunciò ma e dotata di spirito profetico: onde meil Mistero dell'Incarnazione alla Santissima ritò che il Verbo incarnato andasse a visitarla, mentre ancora stava nelle viscere

Maestro delle Sentenze al 2. dist. 1. Scoto, Autori, per qual ragione si chiama Saluta-

Joro ragione : Perchè dice egli , ( hom. 34. stata composta da tre Autori;ma l'attribuiain Evang.) era molto conveniente, che per mo più tosto allo Spirito Santo, che parlò il Mistero della Incanazione, principalif, per bocca di questi tre Personaggi, benchè la chiamiamo Salutazione Angelica, per | zi di mai averlo potuto imparare, come in ro ineffabile dell' Incarnazione .

Orazioni che sieno nella Chiesa?

cari ed intimi Servi.

rione?

mente ne celebriamo la memoria.

D. Non avrette un esempio, per provarmi che quest'Orazione piaccia alla Gran citare l' Ave Maria?

Madre di Dio?

del male recitare l'ufficio, e uè anche l'Ave sopravennero resto maltrattato, in guisa ch' ziare spesso le prime parole : Ave Maria compagninella Carrozza, ed ivi la Santa fequio meritò di vedere visibilmente la Ma- la recitargli sopra l' Ave Maria, indi leggier-Cappa ricamata a fiori d'oro, per i quali si- un subito, tantochè il medesimo giorno camsegli dalla fua Serva con tanto fcomodo.

recitiamo l' Ave Maria ad onore della sua

Madre?

R. Sì, come vedralli dal seguente esem- ne che gli Eretici ne sanno sì poco conto? piò. Un Soldato di età già matura entrò nell' Ordine di Cistercio, e nel principio del sono gli Eretici, odia mortalmente la Versuo Noviziato interrogato dal suo Maestro, gine. fe sapeva il Pater noster, rispose che no;an- . D. Qual' è la cagione di quest' odio?

chè l'Angelo ne pronunziò la prima, e prin-fatti conobbe il Maestro de' Novizi. she cipal parte quando faluto la Vergine, an gran tempo stento a vuoto per insegnarghenunciandole come Ambasciadore il Miste-lo. Finalmente l'Abate comandò, che almeno imparalle l' Ave Maria, il che gli riu-D. Convert dunque tenerla, a mio giu sici, ma dopo lungo tempo, e con minor tradizio, per una delle più efficaci, e più degne vaglio : Imperocchè essendo stato esortato dal suo Maestro a recitarla e ripeterla fre-R. Senza dubbio, dopo il Pater noster, quentemente, ed ogni tempo, vi si adoprò che su insegnato da Gesù Cristo a' suoi A-con tanta diligenza, che finalmente l'apprepostolised in essi a tutta la Chiesa, come for- se, e ne concepì tanta dolcezza nel recitarmola perfettissima dell' Orazione, non ve-ila, che null'altro avea più frequentemente n' è altra eccellente al pari di quelta, poiche nella bocca, e nel cuore. Venne finalmente fu composta dallo Spirito Santo medesimo, la morte questo buon Religioso di là a pochi e trasmessa a noi per bocca di tre de' suoi più lanni, e su sepolto nel Cimitero. Mirabil caso: Nacque in quella parte dove stava il D. Facciamo noi cosa grata alla Madre capo del Monaco desonto un albero di spedi Dio col salutarla spesso con questa Ora-cie non più veduto, di cui in siascheduna foglia leggevansi distintamente scolpite a R.Sì, perchè contiene le medesime pa- caratteri d'oro queste parole: Ave Maria role, con le quali essa fu dichiarata per Ma- eratia plena, Dominus tecum. Scoperta da' drè di Dio, onore, di cui non può comuni- Monaci questa maraviglia ne diedero la nocarsi il più grande ad una pura Creatura, tizia al Vescovo, il quale venne in persona come abballo diremo; oltrechè gode som- ad esaminare il fatto, e avendo fatto scavamamente di sentire, che Dio sia glorificato re la terra attorno l'albero, vide chiaramendalle sue Creature con la frequente rimem-lte, che la radice usciva dalla bocca del Mobranza dell' altissimo beneficio della Re-naco desonto. Ciò veduto, l'albero che avea denzione, da cui più ci disponiamo a pro-manifestato al Mondo le maraviglie di Dio varne l'efficacia, quanto più frequente-in un fubito alla vista di tutti s' inaridì. Cansipr. l. 2. univerf. c. 19. 6. 21.

D. E' poi ella opera di gran merito il re-

R. Sì. Un famigliare di S. Caterina di R.Sì. Leggesi che S.Gertrude gravemen- Svezia cadde addormentato dalla Carrozte inferma, non potendo per la veemenza za, e da' piedi de' Cavalli, e dalle ruote che Maria intieramente, sforzavasi di pronun-appena dava segni di vita. Fu rimesso da' gratia plena, Dominus tecum, e con quest'of- tutta dolente per il caso inaspettato si pose dre di Dio, che gli apparve vestita di una mete toccandogli la parte offesa, lo risano in gnificava di aver gradito le Salutazioni fat- minando speditamete come prima, no saziavafi di raccontar a quanti incontrava la gra-D. Gradisce poi anche Iddio, che noi zia ricevuta da Dio per i meriti della Santa. D.Se Dio, e la sua Madre Santissima tan-

to gustano di quest' Orazione, da che avvie-

R. Perchè il Diavolo, del cui partito

R. Per-

R. Perchè essa ha schiacciato il capo del Serpente, secondo la predizione della Gen. al 3. ed ha cacciato l' Erefie dal Mondo

D. Gli Eretici dicono, che Gesù Cristo solamente deve esser tenuto per Mediatore, ed Avvocato degl' Uomini appresso il

fuo Eterno Padre .

R. Non v' è dubbio, che Gesù Cristo non poteffe effer baftante per queft' effetto, ma perchè l' uno e l'altro fello avea unitamente cooperato alla dannazione del genere umano, fu ancora conveniente, che ambidue cooperaffero alla nostra Redenzione. Leggete S.Bernardo nel fer. de verb. Apost.c. 12. troversia della invocazione de Santi.

D. E' poi egli antico nella Chiesa il costume di salutar la Vergine Madre con que-

sta Orazione?

R. Sì. S. Giacomo Appostolo nella sua Liturgia, e dopo lui S. Gio. Gris. e S. Atanasio in Evang. de Sanctiss. Deipara in tal modo la falutano.

D. Per qual ragione falutiamo noi la Vergine in quella forma: Ave Maria gratia | tiffima della nostra eterna salute.

plena, Dominus tecum, Oct

R. Perdimostrarle l'affetto, che le portiamo; per rinnovarle il giubilo che già provò quando fu falutata dall' Angelo, ed eletta per Madre di Dio, e finalmente per conciliarfi il fuo favore, e la fua interceffione appresso Dio.

#### LEZIONE SECONDA.

Pregi di Maria Vergine.

Itemi in poche parole ciò che fi contiene nell' Ave Maria .

zione, si fa menzione di tre gran pregi, di- Morte. gnità, e prerogative della Vergine Santiffignificata da quelle parole : Gratia plena, dal colloquio dell' Angelo con la Verginelle quali si esprime le stato della Vergine | ne? in se medesima, cioè la pienezza della gravirtù, e la bellezza in certo modo Divina dell' Anima sua, che la rendono maravigliosamente cara, ed amabile a Dio, ed a tutta la Corte celediale.

La seconda prerogativa si contiene in queste parole : Dominus tecum, per le quali si esprime la dignità, ed il posto che tiene appresso Dio, di cui è Madre, e a lui congiunta di strettissimo amore, ed insieme immagine, che più chiara ed espressamente di tutte le Creature rappresenta le Divine perfezioni.

La terza prerogativa si contiene in quest' altre parole: Benedicla tu in mulieribus, e parla della preminenza, che ha sopra le Creature, delle quali è Signora, come Regina del Mondo, ed Avvocata nostra. Seguono poi alcune parole di lodi dirette a e ciò che noi diremo nella p. 3. nella Con- Gesù Cristo: Benedictus frudus ventris tui, per ringraziarlo di aversi eletto una tal Madre, e fattala Mediatrice tra lui, ed il genere umano.

> Finalmente la Chiesa alla Salutazione ed alle lodi predette vi ha aggiunto la feguente preghiera, Sancta Maria Mater Dei, ora pro nebis peccatoribus, nunc, O in hora mortis nostra, Amen: per la quale implora la di lei protezione nella Caula importan-

> D. In qual tempo fu la Santissima Vergine falutata per la prima volta dall'Ar-

cangelo Gabriele?

R. In giorno di Venerdì, ed alli 25. di Marzo l'anno dopo la Creazione del Mondo cinque milla cento novanta nove, quando venne dal Cielo ad annunciarle il Sacrofanto Miltero della Incarnazione:

D. E perchè in tal giorno? R. Affinchè il giorno, e l'ora della nostra dannazione, in cui ci precipitò Adamo nostro primo Padre mangiando del pomo vietato, corrispondessero col giorno ed ora della nostra redenzione, incominciata dal R. In questa Orazione, dopo le due pri- Figlio di Dio nella sua Incarnazione, e poi me parole: Ave Maria: che fone di faluta- finita, e confumata nella fua Passione, e

D. Fu ella cosa conveniente, che la noma; La prima di queste prerogative vien si- stra redenzione, prendesse il suo principio

R. Sì, perchè siccome Eva nostra prima zia, l'ornamento singolarissimo di tutte le Madre col credere alle lusinghe, e false promesse dell'antico Serpente pose in rovina il genere umano, così la Santissima Vergine col credere alle vere promesse dell' Angelo meritò d'esser fatta Madre del Salvatore,

PRIMO: TOMO

Leggete S. Agostino l. 1. de peccat.merit.c. 28.S.Irenco l.5. adversus hæres. c. 31. & 33. S.Bernardo nel ferm. 20. fuper Miffus. S. Girol. in c.8. Dan. Chryfol. 142.-

D. A chi parlava l' Angelo, quando disse Ave gratia plena, Dominus tecum?

R. Alla Vergine Maria.

D. Chi è la Vergine Maria?

R. E' la Madre di Gesù Cristo Signor Noftro.

D. Quando l' Angelo salutò la Beata Vergine, non disse Ave Maria gratia plenome?

R. No, ma disse: Ave gratia plena. D. Per qual ragione non la salutò chia-

mandola per nome?

R. Primieramente il nome d'una Persona eccellente in qualche qualità o prerogativa, s'intende abbastanza quando noi alle-lo, e rallegro con voi. Gioite voi altresi, ed chiamo la medefima prerogativa. Così per il voftro Spirito efulti per giubilo in Dio fue esempio, se noi diciamo assolutamente il Salvatore? Poeta, s'intende che parliamo di Virgilio: se il Savio, di Salomone; Se l'Oratore di Roma, di Cicerone, Così le parole dell'ISanti Gioachino, ed Anna, sposata a S. Giu-Angelo Gratia plena, dette alla Vergine seppe, eletta Madre di Dio, e Vergine semnon potevano intendersi d'altri, perchè lei sola ebbe più grazia che non tutti gli altri Giusti, e Santi uniti insieme, come Vergi-dichiara la dignità della Vergine, dicendope, e Madre dignissima di Dio.

fogliono effer chiamati col nome loro pro- quando il Popolo eletto, passato che ebba prio, ma della loro dignità, e così diciamo il Mar rosso, vide sommerso il potere di Serenissimo Principe, Eccellentissimo Du- Faraone . S. Ambrogio scrivendo alle Ver-Filippo, Giovanni ec. chi non vede, che figurata la nostra Gran Signora, che fu chia-

comparabile e propria di Maria?

3. Trattò l'Angelo con la Vergine come per esso ci conduca salvi alla Terra promessi tratta con i Cittadini del Ciclo, i quali sa del Cielo. Un'antico Rabbino citato dal non anno verun nome proprio, perchè i Galatino predisse, che la Madre del Messia nomi folamente furono inventati fra noi avrebbe il nome di Signora: E che il nomo per ajutare la debolezza del nostro intellet- di Maria s' interpreti Signora l' infegna Fito, che altrimenti non potrebbe distingue- lone, e dopo lui S. Girolamo, S. Epifanio, re gli oggetti l'uno dall'altro. Che se udia- ed altri lo affermano. Questo è certo che mo nominarfi alcuni Angeli col nome parda tutte le Nazioni, ed in tutti i linguaggi ticolare, come di Michele, Gabriele, Rafe vien chiamata col nome di Nostra Signora,

Maria nella Salutazione Angelica?

R. La Santa Chiefa che pur anche v'aggiunse il Sacrosanto nome di Gesà.

#### LEZIONE TERZA.

Che cofa fignifica la parola . Ave.

D. Piegatemi ora, se vi piace, le parole della Salutazione Angelica.Che

fignifica la parola Ave?

R. Suona lo stesso, che : Io vi faluto. Gioite pure, e rallegratevi. Vivete felice e na Oc. chiamando la Vergine col proprio beata per la pienezza della grazia, e per l' altissima dignità, a cui Dio vi ha eletta, E' adunque questa una parola di Salutazione. e di congratulazione insieme, come se dicesfe: Buone nuove, o Vergine Santifima; In questo punto voi concepirete il Figlio di Dia nel voltro puriffimo Ventre: Ione congratu-

D.Che cofa fignifica questo nome Maria? R. E' il nome proprio della Figlia de'

pre immacolata.

Questo nome Maria già da se significa, e. fi Maria, quafi Macfira, e Signora del Mare, 2. I grandi, e fegnalati Personaggi non nome che stimasi dato alla Sorella di Mosè, ce, Reverendiss. Signore, e non Alberto, gini è di parere, che in questa Maria fossela pienezza di grazia è una prerogativa in mata anch' essa Maria, cioè Maestra, e Signora del Mare di questo Mondo, affinchè faele ec. ciò avviene, perchè essi se l'ac-perchè in fatti ella è veramente Sienora di quistarono qui in terra per qualche segnala-to ministero che vi esercitarono. tore del tutto. S. Pier Grisologo nel serm-D. Chi dunque ha posto questo nome di 142. Beda sopra il cap. 1. di San Luca. Il Damasc. lib. 4. cap. 15. San Bernardo sopra.

la Salve Regina Per tale la riconosce la pellativi, come di Madre di Dio, di Nostra Chiefa, cantando in onore di lei .

O ploriola Domina, Excelfa Super Sydera.

F per tale viene riconosciuta comune- tia plena. mente dal Popolo Crittiano, in fegno di che

mento veruno, o diminuzione del fuo pu- li 24. di Settembre . riffimo candore uscì quel raggio, che illupatria della beata Eternità. Salutiamola colori diversi. Leggete l'esempio posto alla frequentemente, dicendole con la bocca, l. 1. di questo capitolo. ma più col cuore:

Ave Maris Stella. Dei Mater Alma.

gliuolo.

te questo santo nome di Maria?

R. Sì, perchè egli è il nome proprio delo potente nel Mondo, come insegna il dot-Statur caleftium, terrestrium , & infernorum. reficit lassos, fanat languidos, illuminat cecos, penetrat duros , ungit agonistas , jugum Diabeli extrudit . l. 3. Biblioth. SS. Patrum.

D. Come farelle voi a riverire, ed onora-

re il santo nome di Maria?

Signora, di Vergine gloriofa, e simili, ad imitazione dell'Arcangelo Gabriele, il quale salutò la Vergine col·solo titolo: Ave gra-

2. Coll'accoppiare la riverenza esterna fi dipinge con la Luna fotto i piedi, per di- all' interna, piegando le ginocchia, scoprenmostrare che tutte le Creature le sono sog-do il capo, e facendo altri atti di riverenza gette. quando occorre di pronunziarlo. Cotesto è S. Girolamo dà a questo nome un'altra il costume insegnato da S. Gerardo Vesco-Interpretazione, e dice; che Maria vuol di- vo di Chonad alla fortiffima nazione Unre Stella del Mare perchè da lei senza detri- ghera. Il Surio nella Vita di questo Santo

3. Con iscriverlo, dipingerlo, o scoprirlo mina tutto il Mondo, riscalda le agghiac- con diligenza tale, che faccia apparire il giate menti de mortali, e dissipa le nebbie rispetto, che le prosessiamo. Canis. l. 1. de del vizio. Maria è la Stella, che collo splen- B. V. c. r. Non sarebbe già il primo, chi ciò dore inefausto d'altissime virtù, e di santis- facesse, mentre gli Angeli ne anno dato fimi esempi serve di guida a chi per il Ma-sì frequenti esempi con iscriver quello nore buralcoso diquesta vita naviga verso la me a caratteri d'oro, d'argento, e d'altri-

4. Altri divoti di questa gran Signora neonorano il nome col recitare cinque Salmi, le prime lettere de quali accoppiate insieme. Altri vogliono, che il nome di Maria si- ne compongono il nome,e sono: Magnificat, enifichi Mare d' amaritudine, perchè da lei Ad Dominum, Retribue, In convertendo, Ad prese Gesù Cristo la sua carne mortale, e te levavi. L'accrescimento di questa divopassibile. Fu ancora Madre di amaritudine zione devesi a Teobaldo Arcivescovo di per la gran parte che le toccò dell'ama- Cantuaria, il quale l'infegnò in una predica rezza nella Passione del suo Divino Fi- che sece a' Monaci della Badia di S. Ubertino, dove dimorò alcuni giorni nel suo ri-D. Dobbiamo noi onorare singolarmen- torno da Roma, dicendo di averla imparata nella Città di Benevento da un Religioso venuto dalle parti di Gerusalemme. Se la Madre di Dio, e nome di cui dopo quel-la scolpi nel cuore un Monaco detto per lo del Salvatore non v'è altro così degno, nome Joscione, e da quel punto la pose in pratica tutto il tempo che ville, e recitava tiffimo Idiota . Dedit tibi Maria tota Trini- i cinque Salmi nel Coro dopo il Mattutino . tas nomen, quod post nomen Filii tui est super Or' avvenne, che passati alcuni anni fu il omne nomen, ut in nomine tuo omne genufie- buon Monaco trovato morto nella fua Cella la notte di S. Andrea Appoiloloscon gran-Hoe nomen super omnia Sanctorum nomina dolore de' Monaci, che molto l'amavanoper le sue rare virtà . La doglia però diedeluogo all' ammirazione, quando s'avvidero, che cinque freschissime, e bellissime rose gli uscivano dal volto, cioè due dagl'occhi, due dall'orecchie,ed una nella quale leggevasi il-R. Primieramente onora la SS. Vergine, nome di Maria, dalla bocca. Fu tenuto efchi si astiene dal pronunziare senza giusta posto sette giorni continui alla vista del Pocausa, e femplicemente il proprio nome di polo, finche giunsero tre Vescovi invitati a Maria, ed in sua vece si serve de' nomi ap- render autentica testimonianza del miras.

coloso avvenimento, e uno de' quali era il gnità, e gloria superiore a quella di tutti gli Vescovo di Arras prima Abate Cistercien-Angeli, e de' Santi. se, con molti altri-Religiosi, e laici, che Grazia plena, cioè graziosa, come legge videro le maraviglie del Signore. Avvenne, il testo Greco, unicamente grata, e cara a questo caso circa-l' Anno del Signore 1162. | Dio, che sempre gli si mostra favorevole, e nel qual tempo era quel Monastero governato dall' Abate Leone, e la Fiandra dal Conte Teodorico.

D. Quelli che onorano ed invocano il Santo nome di Maria, ne ritraggono per avventura grandi utilità, e vantaggi?

R. Sì, perchè Iddio li rimunera con l'abbondanza d'ogni forta di beni si spirituali, che corporali; anzi (ripiglia quì S. Germa- pter humilitatem . no Vescovo di Costantinopoli) l'avere spesso, e divotamente in bocca il SS. Nome di gnora su dotata di maggior grazia che non Maria, è un grande indizio, che chi lo pro- tutti gli altri Santi, de' quali anche si diferisce viva alla Grazia, di cui questo nome ce che surono pieni di grazia? è cagione insieme ed effetto, in quella guisa che la respirazione non solamente è segno, ni altri Santi si dica, che surono pieni di ma insieme cagione della vita naturale grazia: con tutto ciò non lascia di esser ye-Quemadmodum continua respiratio non so- ro, che Nostra Signora ne abbia avuto più lum est signum vita, sed etiam causa, sic San llei sola, che tutti gli altri Santi insieme, Atissimum Maria nomen, quod in Dei Servo- per averla Dio creata più capace di tutti gla rum ore versatur, simul argumentum est, quod altri. Mi spiego con un' csempio. Diansi vera vita vivant, simul etiam hane vitam ip- molti vasi differenti in grandezza. Se voi gli fam efficit, O confervat, omnemque eis leii- riempite di balfamo, di tutti potrà dirfi che tiam, O' opem ad omnia impertitur.

#### LEZIONE QUARTA.

Gratia plena.

Gratia plena?

R. Contengono la prima, e fingolarishma lode che noi diamo alla B. Vergine dicendo che è piena di grazia, perchè mai non contrasse veruna macchia di peccato origi-

cap. 36.

2. Perchè ella fu dotata di tutte le virtà, do gratio. e dei doni dello Spirito santo in sommo grado: Talis fuit Maria, ut ejus unius vita om- buisce alla Vergine Madre di Dio, è forse nium disciplina sit .

tù s' approfittò in tal maniera, operando del @ veritatis?

propizio. Benè plena, soggiunge S. Bernardo, (Ser.

3. inter parvos, ) perche grata a Dio, agli Angeli ed agli Uomini; agli Uomini per la fecondità, agli Angeli per la virginità, a Dio per l'umiltà: quia Deo, Angelis, O hominibus grata : hominibus propter facunditatem , Angelis propter virginitatem , Deo pro-

D. Dunque, al vostro dire, Nostra Si-

R. Così è. Perchè quantunque di alcufiero pieni, ma con tutto ciò il più grande ne avrà maggior quantità degli altri -Così accade con la Vergine Nostra Signora . Iddio, che l'aveva eletta per Madre del suo Unigenito Figliuolo, la creò capace di quel tesoro di grazia, che giudicò conve-He cofa fignificano queste parole niente ad uno stato sì eccellente, e sublime, e perciò la Vergine su molto più piena di grazia, che gli altri. I eggete S. Tommaso. alla 3. p. q. 7. ar. 10. ad 1. & q. 27. ar. 4. San-Leone lopra la fer. 10. de Nativ. S. Bern. al fer. 9. ex parvis . Bene fola gratia plena dicinale, attuale, mortale, o veniale. Leg- tur, que so la gratiam, quam nulla alia meruegete il Concilio di Trento alla Seff. 6. Can. rat, confecuta est, ut gratia repleretur auclore, 33. ed alla fest. 5. de peccat. orig. Sultimo, dice S. Ambrogio nel 2. in Luc. 3. e S. Giroe Sant' Agostine al lib. de Nat. & Grat. lamo. Benè plena, quia cateris per partes prestatur, Maria verò se tota infundit plenitu-

D. La pienezza della grazia, che si attrila medesima che si attribuisce a Gesù Cri-3. Perchè di questi doni, e di queste vir- sto chiamato dalla Scrittura: Plenum gratice

continuo con somma intenzione, che meri | R. No, anzi vi è molta differenza dalla tò alla fua Anima, ed al fuo Corpo una di- una all' altra. La pienezza della grazia di

Gesù Cristo è così soprabbondante, che ri- za quella di tutti gli altri Santi.
donda a beneficio di tutte le Creature, e D. Con qual fondamento gli attribuite della Vergine medesima. Ma la pienezza voi una grandezza sì eminente? della grazia, che fu data a Nostra Signora R. La pienezza della grazia nella persoduna pienezza fufficiente, conveniente, e na di Maria fi comprende con la mierra proporzionata allo stato altissimo di Madre della dignità incomparabile, che ebbe di supera nell'abbondanza, e pienezza della tissima Vergine nel suo Cantico dicendo: grazia.

la B. Vergine?

Dominationes, non Seraphim, non Cheru-bim, non denique aliud inter creatas res vi-Quindi è, che l'Angelico S. Tommaso inveniri potest .

cbbe.

S. Gregorio chiamò Maria: Monte di me- ra l'Onnipotenza d' Iddio Creatore di tuttium, O' elevabitur super colles. Isai. 2. Oc. Monte sovraposto agli altri, perchè l' altezza, e la dignità di Maria sopravan-compiaccia che noi serviamo, ed onoriamo

di Dio, a cui era stata eletta. Di modo che esser Madre di Dio, qual'è una dignità la quanto la Vergine SS, per esser Madre di più sublime, che mai potesse conserirsi ad Dio sopravanza tutte le altre pure Creatu- una pura Creatura, come abbiamo detto. re nell'eccellenza dello stato, altrettanto le Parlò di quelta pienezza di grazia la San-Fecit mihi magna qui potens est. Dove per-D. Di quali virtù fu specialmente ornata la parola Magna s' intendono tutte le prerogative che Dio le conferì, per farla una R. Di tutte le virtù in grado fommo, ed degna Madre del suo Divino Figliuolo, nel eminentissimo; Udite come ne parla il Gri- che operò da quel Dio onnipotente ch' egli fostomo ( Ser. apud Metaph.) Quidnam illa 2: Qui potens elt, come se dicesse: L'Onnifanclius? Non Propheta, non Martyres, non potente ha efercitato in me tutta la sua on-Patriarche, non Angeli, non Throni, non nipotenza per farmi la più perfetta di tutte

fibiles, aut invilibiles, majus aut excellentius nella 1. p. c.25. ar. 6.dove cerca, fe Dio poffa di qualunque cofa da lui creata farne una D. A mio parere ella merita di el-migliore, risponde, che la può fare migliofer sommamente apprezzata anche preci- re semplicemente, eccettuate queste tre. famente per la grazia, e per le virtu che cioè l'Incarnazione di Cristo, la Maternità della Madre di Dio, e la beatitudine dell' R. E chi ne dubita, se non i soli Eretici Uomo. Conciosiacche non può Dio far un' nemici giurati di questa Gran Signora, el Uomo migliore di un Dio Uomo, nè una della virtu? poiche, se con ragione si fa Madre migliore della Madre di Dio; ne tanta stima di S. Paolo per la sua gran Cari- una beatitudine migliore di ciò che sia il vetà, e di San Francesco per la sua profonda dere, e possedere lo stesso Dio. Poiche (seumiltà, e così di altri Santi per qualche lo- gue egli a dire ] l'umanità di Cristo, come ro particolare virtà, chi non istimerà degna unita a Dio, e la beatitudine creata, come di maggior onore la Madre di Dio che fruizione di Dio, e la B. Vergine, come fola accoglie in se più virtù, più grazia, Madre di Dio anno una certa dignità infipiù meriti, più perfezioni, e prerogative nita dal bene infinito che è Dio, onde per che non gli altri tutti, ma in grado sì emi- questa parte non si può sar cosa alcuna minente, che il Ciclo, e la Terra ne restano gliore di essi, siccome non vi è cosa che sia rapiti di maraviglia? Per questa ragione migliore di Dio. Chi dunque ammira,e adoriti. Mons sublimis Maria, qua ut ad con- te le cose, ricordisi ancora della somma riceptionem aterni Verbi pertingeret, merito- verenza che deve all'Immacolata Vergirum verticem ulque ad solium Deitatis ere-ne, e Madre di Dio, che su l'opera più no-xit. In comment. sup. lib. Reg. in init. Que-sile delle sue mani, c dica con la Chiesa: sto è il Monte, di cui predisse Isaia, che in-Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosa nalzerebbe la sua cima sopra tutti gli altri Virginis Matris Maria corpus O animam. Monti: Et erit in novissimis diebus prapa- ut dignum Filii tui habitaculum effici mereratus Mons domus Domini in vertice mon-retur, Spiritu Sancto cooperante, preparafti

D. Bisogna dunque dire, che Dio più si

TOMOPRIMO

R. Così alcerto: Iddio ama più la SS. gli Uomini, e tutti gl'Angeli insieme . Leg- come si vede da' copiosi miracoli che operò gete il Suar. 3. p. dift. 18. fect. 3. S. Brigida riferiti dal Tritemio, e dagli cruditissimi linelle sue rivelazioni al l. 4. c. 108.

La Chiesa Cattolica sa fede di questa ve-lla sua amabilissima Benefattrice. rità con tante solennità instituite ad onore di nostra Signora, con tante Chiese, con ramente chi sa ingiuria alla SS. Vergine? tanti Altari a lei dedicati, e per lo più insigni per miracoli e per la frequenza de'Po- Eretico rubò da una Chicsa de' Cattolici poli che vi concorrono, e di più con tante una Statua di Noltra Signora, e postala in Confraternite, e con tanti Ordini di Reli- luogo dove poteva comodamente serirla, giosi, che vivono sotto la protezione, e sot- vantossi di reciderle con un sol colpo il cato il nome della Vergine; e finalmente con po. Provossi per tre volte; e non potendo ottante preghiere private, e pubbliche di tenere l'intento, schernito da'circostanti ab-Messe, di Litanie, di Orazioni, dell' Ave bandonò l'impresa. Ma non fallì già il colpo Maria, di cui fi dà il fegno tre volte il gior- l'ira di Dio, che non lascia impunito chi perno, di Ore Canoniche, di Rosari, e di al- de il rispetto alla di lui SS. Madre, poichè tre divozioni fimili.

impugnavano, e predicava frequentemente al Popolo le di lei lodi. Corrilpose Nostra Signora altresì al suo Servo con segnalatisfimi favori. Gli fi fe vedere in Chiela, stando assisa in quella medesima Sedia dov' egli nus tecum ? folea predicare, ed un' altra volta gli diede una bellissima veste.

tissimo anch' egli di No, tra Signora , le de-Idella di lei Concezione, assistedola, ammaedicò un Tempio sontuosissimo, e la elesse strandola, governandola, difendendola, e per Signora, e Protettrice del suo Regno, el conservandola continuamente, come Teperciò meritò di esser chiamato al Cielo nel soro preziosissimo preparato dalla sua infigiorno della Gloriosa Assumiano di Ma-ria, chiamato dagli Ungari giorno della D. Di qual Signore parlava l'Arcangelo gran Signora, e ciò per ordine di quel San

to Re.

neramente amata, e la prega a volergli apri- [dell' Angelo.

la B. Vergine, che tutti gli altri Santi, poi-fre l'intelletto, onde possa attendere con chè Dio ama più lei, che tutti gli altri San- frutto allo fludio delle facre Lettere. L' efaudi doppiamente la benignissima Signora, infondendogli il lume della scienza nell' Vergine, che tutta la Chiesa, cioè tutti intelletto, e la grazia divina nell'Anima, bri che lasciò al Mondo, pieni delle lodi del-

D. Ha egli mai il Signore gastigato seve-

R. Alcerto. In Argentina un Soldato raggiuntolo a tempo che andava in cerca D. Ha mai la B. Vergine fatto qual- de suoi compagni per raccontar loro il suo che fegnalato beneficio , o favore a'fuoi Di-| delitto, lo ferì di morte improvvifa. Era presente a questo tremendo caso un Soldato R. Innumerabili .. Ne riferirò alcuni, complice del furto, il quale atterrito dalla S.Idelfonso Arcivescovo di Toledo su mol- manifesta esecuzione della Divina Giustito givoto della Madre di Dio, in lode di cui zia, incamminossi incontinente alla Città compose un' Ufficio: Scrisse di più due libri di Cracovia, dove abjurd i suoi falsi dogmi in difesa della di lei Immacolata Virginità, e detestò il suo peccato a' piedi di un Sacer-contro alcuni Eretici che in quei tempi l' dote della Compagnia di Gesù.

#### Dominus tecum.

D. Che cola significano le parole ; Domi-

R. Questa è la seconda lode che noi attribuiamo alla B. Vergine, affermando che il S. Stefano Re di Ungheria, che fu divo-Signore è stato con essa dal primo instante

Gabriele, quando diffe Dominus tecum?

R. Parlava della SS. Trinità, di cui le Non poteva Ruberto, che poi fu Abate tre Persone surono in modo singolare con Tuiciense, far profitto nelle Lettere per il la B. Vergine, ed in particolare il Figlio di poco ingegno che aveva. Che fa egli? Si rac- Dio, che s' incarno nelle di lei viscere subicomanda di cuore alla B. Vergine da lui te- to che essa ebbe dato il consenso alle parole

diffusamente.

R. Abbenchè la Santissima Trinità sia modo particolare sia ne' Divoti di essa.
mpre stata con la Vergine, come di sopra
D. Per qual ragione il Sacerdote, nel fempre stata con la Vergine, come di sopra abbiamo detto, per presenza, e per provvi- celebrare la Santa Messa, saluta il Popolo denza fingolare, fu nondimeno in modo più sette volte dicendo: Dominus vobiscum? speciale in essa in questo Mistero dell'Incarnazione, quando sopravenendo lo Spirito Spirito Santo, come se dicesse: Il Signore Santo Virtu dell' Altissimo, cioè del Padre, sia con voi, e vi riempia di sapienza, di obumbravit, ed il Figlio nacque da essa lconsiglio, d'intelligenza ec. Quindi elegantemente al solito disse S. Bernardo: Nec tantum Dominus Filius tecum, do la Santa Messa, saluta il Popolo dicendo quem carne tua induis, sed & Dominus Spiri- la prima volta : Pax vobis, e non Dominus tus Sanctus de quo concipis, & Dominus Pa- vobiscum, come i Sacerdoti? ter, qui genuit quem concipis . Pater, inquam tecum, qui Filium suum facit & tuum Filius persettamente la persona di Gesà Cristo tecum, qui ad condendum in te mirabile Sa- Sposo della Chiesa, il quale dopo la sua rieramentum, miro modo O' fibi referat genita- furrezione faluto la prima volta i fuoi Aplum. Spirieus Sanctus tecum, qui cum Patre, altre falutazioni poi si conforma al rito destino aggiunge: Tecum Dominus in mente,te- noscersi anch' egli per Ministro di Gesù cum in auxilio, tecum in ventre. E di nuo- Cristo. vo San Bernardo: Dominus tecum (dice egli) non tantum gratia, sed etiam natura, ex te factus homo, non tantum confensione volunratis, fed etiam conjunctione carnis .

Finalmente Dominus, il Verbo Incarnato, farà teco per nove mesi nel tuo ventre, farà teco per trenta anni nella tua Cafa, do- D. ve ogni giorno fentirai le sue Divine parole, ti ubbidirà, e servirà, e ti riempirà di grazia. Negli ultimi anni della fua vita mortale, benche intento nella predicazione dell' Benedista tu in Mulieribus, o quella di Sananzi prima di morire ti raccomanderà al fuo come fe gli dicessimo col Sacerdote Ozia: diletto Discepolo Giovanni; Risuscitato Tu gloria Jerusalem, tu latitia Ifrael, tu mete che tutti gli Appostoli, e Discepoli infieme . Il Signore finalmente farà teco nell' ora della tua morte per ricevere l'Anima principalmente si scorge che la Santissima tua nelle sue mani, ed offerirla al suo Eterno Vergine sia benedetta tra le Donne? Padre, e per efaltarti in Anima ed in corpo fopra tutti i Cori degli Angeli, come ti con- ed infieme Vergine. viene per esser Madre di Dio, il quale sarà teco per glorificarti per tutta l' eternità.

Voi vedete adunque in quante maniere! ancora con gli altri Giusli. Che se egli tan- to, e dopo il parto, e contuttociò non

D. Dichiaratemi questo, se vi piace, più to singolarmente è con la Santissima Vergine, bisognerà anche conchiudere, che in

R. Implora al Popolo i fette doni dello

D. E per qual ragione il Vescovo, dicen-

R. Perchè il Vescovo rappresenta più le lecretum, O tibi servat virginale Signacu- postoli con queste parole. Pax vobis . Nelle O' Filio tu im fanct ficat uterum . Sant'Ago- gli altri Sacerdoti, per dimostrare di co-

### LEZIONE QUINTA.

Benedicta tu in Mulievibus, five inter Mulieres .

Ual è la terza lode che noi diamo nell' orazione Ave Maria alla Madre di Dio?

R. Quefta dell' Arcangelo Gabriele : Evangelio, non abbandonerà la cura di te, ta Elifabetta: Benedicta tu inter Mulieres: poi verrà a vilitarti la prima, ed asceso che honorificentia populi nostri: quia secisti vifara al Cielo, ti riempira dello Spirito San- riliter, O' confortatum eft cor tuum, eo quod to, e de' suoi doni celesti più abbondante- castitatem amaveris: Ideo eris benedicta in aternum .

D. Qual'è quella prerogativa, da cui

R. Quella di effere ella Madre di Dio,

D. Dichiaratemi questo, se vi piace, un poco più diffusamente.

R. Essa su la più benedetta, e la più se-Iddio fia specialmente colla Beata Vergi-lice fra tutte le Donne, perchè su Vergi-ne, abbenchè per mezzo della grazia sia ne immacolata avanti il parto, nel par-

lascio di essere Madre: Gaudia matris ha-|San Gregorio Magno. Dial.l.4.e. 18. A quebens cum virginitatis honore, e Madre di un sta semplice Verginella apparve una notte Figlio, che vale infinitamente più di tutti Nostra Signora accompagnata da un numegli altri, e da cui venne sopra il genere uma- roso stuolo di Fanciulle ornate di vesti canno la benedizione promessa ad Abramo : didissime, e di maraviglioso splendore. Benedicentur in semine tuo onines gentes . Avrebbe voluto Musa correr subito ad Gen. 22. Come Madre ancora fu benedetta unirsi a sì nobile compagnia, ma il rispetto più di tutte le altre Donne, perchè ebbe la riteneva. Allora la Madre di Dio: Vuoi la benedizione della fecondità, e non pro- tu, disse, esser di questo numero, e seguirvò l'essetto della maledizione pronunciata mi? Si Signora, rispose Musa: Io non de-contro le Donne: In dolore paries filios, O' sidero altro. Se così è, soggiunse la Vergifub viri potestate eris, O'ipse dominabitur ne, bisogna che da qui avanti tu'ti astenga bitur nomen ejus Emmanuel . Ifa. 7.

di effer Vergine insieme, e Madre di Dio. mutò in mapiera i suoi costumi. che non R. Grandissima senza dubbio, poiche pareva quella di prima. Stupivaro i Parenti temminile; e però con ragione vien chia- avuta, cessarono di molestarla. Così la pia S. Agoltino: Serm. 18.de Sanctis. Benedicta giorno vigesimoquinto, in cui su assalta daltu in mulicribus, qua vitam, & viris, & la sebbre, che in cinque altri giorni la con-

gine , che l'esser Madre?

R. Senza dubbio. Ma l'esser Madre di eternamente con le Vergini in Cielo. Dio, ed insieme Vergine, è una benedizione singolare, una prerogativa e dignità incomprentibile, anzi un'abisso di tutte le grazie, che conviene solamente alla Vergine Maria.

D. Goderanno forse le Vergini qualche D. henedizione particolare nel Cielo con No-

ftra Signora?

gio l'accompagneranno in ogni luogo.

R. Sì. Memorabile è l'esempio di San-celesti benedizioni.

ta Musa Vergine di pochi anni, riferito dal La spiegazione è di San Bernardo. Ser. 3.

tui, Gen. 3. perche partori senza dolore, da giuochi, da passatem pi, e dalle leggesiccome avea concepito senza detrimento rezze puerili; che sii più modesta, e più della sua virginità, e senza libidine: Ecce grave nel conversare; e se così farai io ti virgo concipiet, & pariet filium, & voca- afficuro, che nel termine di trenta giorni farai fatta degna di entrare in questa com-D. Grande veramente è l'eccellenza, e la pagnia, e di effer ammessa al mio servizio. benedizione data alla Beatissima Vergine Osservo Musa questi avvisi molto bene, e questo è un privilegio, ed un onore il più al vedere una mutazione sì repentina, e sì grande che potesse darsi da Dio al sesso grande; ma informati da lei della visione mata Benta da tutte le nazioni, perchè in lei Fanciulla avanzandofi ogni giorno più nell'Onnipotente operò cose grandi. Udite l'esercizio delle cristiane virtù, giunse al mulieribus peperisti. Mater generis nostri pa- dusie al fine prescrittole dalla Vergine, la nam intulit Mundo, Genetrix Domini nostri quale, apparendole di nuovo accompagna-Salutem attulit Mundo. Auctrix peccati Eva, ta da quel bellissimo corteggio di verginelauctrix meriti Maria. Eva occidendo obfuit, le, invitò a se la Santa Donzella. Ella al-Maria vivificando profuit . Illa percussit , lora , benche moribonda , abbassati gli ocista sanavit. Pro inobedientia enim obedientia chi per riverenza, con voce però altrettancommutatur, fides pro perfidia compensatur. to più chiara ed intrepida : Vengo, disse, D. E' ella cofa più perfetta l'effer Ver-lo Signora, vengo; e così dicendo spirò, mandando l' Anima fortunata a regnare

### LEZIONE SESTA.

Et benedictus fructus ventris tui .

He cosa significano queste parole: Et benedictus fructus ventris tui? R. Questa è la quarta lode che si dà alla R. Si. Perchè a guisa di Figlie, e Da-Beatissima Vergine, dicendo che ella su bemigelle destinate al di lei particolar corteg-Inedetta, e degna di ogni onore non solamente in se stella, ma ancora nel frutto del suo D. Non ne avete in pronto un'Esempio? ventre, da cui provennero a lei ed a noi le

[uper

fuper Miss. Non quia tu benedicta (ideo bene- R. Egli è benedetto di benedizione eterdictus fructus ventris tui) sed quia illa te pra- na col suo Eterno Padre, e con lo Spirito venit in benedictionibus dulcedinis, ided tu Santo. I enedicta, verè etenim benedictus fructus venexteris, etfi differentius à cateris.

Jutazione Angelica?

dalla Madre di Dio .

D. Che cofa fignificano le parole: Bene-

dictus fructus ventris tui?

Gesù Cristo suo Figliuolo vero Dio, e vero mo. Uomo, e sonte inesausto di tutte le benedi- D. Il Ventre della Beatissima Vergine zioni, come se dicesse S. Elisabetta: Tu sei è sorse anch' egli benedetto?

benedetta tra le Donne; perchè benedetto è il R. Sì. frutto del tuo ventre, Teophil, in Luc. Mostrò insieme la Santa Prosetessa con queste Madri de' loro figliuoli .

fia benedetto?

chè l' onore del Figliuolo ridonda nella Misericordia Oc. Madre, siccome la stima del frutto ridonda in commendazione dell'albero che lo pro- Vergine fanno effi cofa grata a Dio? duffe .

Vergine?

purissimo ventre.

trutto della Vergine

D. Se la Beata Vergine è benedetta, pertris tui, in quo benedicta funt omnes gentes, chè il frutto del suo ventre è benedetto? bide cujus plenitudine tu quoque accepifti cum fogna dunque dire, effer lei benedetta non solamente sopra tutte le Donne, ma anco-D. Chi ha aggiunto questa parte alla Sa-ra sopra tutte le Creature sì terrene, che celesti, mentre il frutto del di lei ven-R. Santa Elifabetta, quando fu visitata tre è lo itello Dio benedetto sopra tutte le

cofe?

R. Certo che sì; Iddio accumulò nella persona della sua Madre tutte le benedi-R. Esprimono ciò che già si è detto di zioni e le grazie che le convenivano, per fopra, cioè che l'abbondanza immensa del- farla degna abitazione di un' infinita Maele celesti benedizioni venne in Maria da sta, e di un Figlio vero Dio, e vero Uo-

D. Chi l' ha benedetto?

R. Gesù Cristo, che riposò in esso nove parole, che Gesù Cristo incarnato nel ven- mesi quale Sposo nel suo talamo. E che matre di Maria era vero Uomo, di cui Maria raviglia poi (nota qui S.Bernardo) che le è veramente Madre, non meno che l'altre viscere di Maria si trassormassero in viscere di Carità a prò de'Fedeli suoi divoti, se la D. Che ha da fare con le lodi della Ver- Carità medesima vi albergò sì lungo temgine il dire, che il frutto del di lei ventre po? A Maria dunque, come a Mediatrice fra Dio e gli Uomini ricorriamo dicendo-R. Ciò è detto molto a proposito, per-le con Santa Chiesa: Salve Regina Mater

D. Quelli che benedicono il ventre della

R. Senza dubbio, e ne abbiamo l'appro-D. Qual'è questo frutto del ventre della vazione in S. Luca a' 11. dove una Donna, che ad alta voce disse : Beatus Venter, qui te R. Egli è Gesù Cristo Figliuolo di Dio. portavit, O ubera, qua suxisti: Beato il ven-D. Per qual ragione dite voi, che Gesùl tre che ti portò, e le mammelle che ti allat-Cristo sia il frutto del ventre della Verginel tarono, su lodata da Gesù Cristo, il quale approvò che la sua Madre era Beata per R. Perchè nacque di essa, che lo conce- questa prerogativa; benchè poi per nostro pì nel suo purissimo ventre, e della sua pro- ammaestramento aggiungesse, che essa era pria fostanza per opera dello Spirito Santo, tale per un'altra ragione più forte, cioè per In quella guifa adunque che noi chiamiamo aver ascoltato la parola di Dio, o come si frutto dell'albero ciò che è prodotto dall' llegge in S. Matteo a' 12 per aver fatto la albero, e frutto della terra, ciò che è pro-volontà del Padre Celeste: Quicunque sedotto dalla terra, così chiamiamo frutto cerit voluntatem Patris mei, ipfe meus frater, del ventre della Vergine il Verbo Eterno, O foror, O mater est. Quindi è, che la Chieper aver egli preso l'umana carne nel di lei sa frequentemente usa una simil forma di benedizione, dicendo alla Vergine ne' Di-D. In qual maniera è egli benedetto il vini Uffici: Beata viscera Maria Virginia que portaverunt eterni Patris Filium. Bb 2 D. Per

### OMO PRIMO.

D. Per qual fine così parla la Chiesa? sto sarebbe il nome del Verbo Incarnato. R. Per ringraziare il Signore del fingolarissimo onore conferito alla Santissima Ver- to il nome di Gesù alle parole di S. Elisabetgine nell' eleggerla per sua Madre.

D. Avete voi l'esempio di qualche Santo

il ventre di Nostra Signora?

A Santa Lutgarde Vergine , nativa di corum . Matth. 1. Tongres, mentre una notte recitava quello Versetto apparve Nostra Signora con lieta chè si chiami Cristo, ne abbiamo parlato faccia. Conobbe la Santa, che tal favore le di fopra alla p. 1.c.3.l.1.a cui vi rimetto. era conceduto per la grata memoria, che con quel Versetto faceva del Mistero del la Incarnazione operato nel Ventre Virginale di Maria, e narrando la Visione 2 Tommaso da Cantiprato ( di cui è questo zacconto ) l'esortò ad inchinarsi a terra qua- D. lunque volta lo recitasse; Così (dice egli) ho io fatto, e fo ancor al presente, e così ranno questo avvenimento. Cantiprat. I. 2. vita ejus c. 24. apud Sur. 16. Junii .

Madre.

R. Sì. E l'intenderete nel seguente esempio.

Un certo giovinastro giuocando ne' con-Idella nostra morte. torni della Città di Lassenza, e provando i la forte contraria fi pose con esecrabili be-legre l'Invocazione della Madre di Dio alla stemmie a maledire il Sacratissimo Ventre Salutazione Angelica? di Nostra Signora, ed in un subito su percosso da Dio di morte repentina, e precipi-Specchio degli Esempi.

### Jefus .

alla Salutazione Angelica?

R. La Santa Chiefa.

fanto nome di Gesù?

R. Dall' Arcangelo S. Gabriele, il quale latina .. quando annunció alla Santiffima Vergine il Mistero dell' Incarnazione disse, che que-

D. Per qual ragione ha la Chiefa aggion-

ta: Benedictus fructus ventris tui?

R. Per dichiarare che Gesì è il vera Personaggio, il qual fosse solito di benedire Messia, in cui dovevano esser benedette tutte le nazioni, promello a' Santi Padri, R. Si. S. Odilone Abate Cluniacense, ed in particolar ad Abramo: Benedicentur recitando il Cantico: Te Deum laudamus, in semine tuo omnes gentes; e a Davide: De nel pronunziar il Versetto: Tu ad liberan- fructu ventris tui ponam super sedem tuam . dum suscepturus hominem , non horruisti Vir Psal. 131. e per ultimo preconizzato dall' ginis uterum, s'inchinava profondamente. Angelo: Vocabis nomen ejus Iesum, ipse S. Pier Damiano nella vita di questo Santo . enim falvum faciet populum suum a peccatis

Dell'eccellenza del nome di Gesù, e per-

#### LEZIONE SETTIMA.

Santta Maria Oc.

Ichiaratemi il restante dell' Ave Maria .

R. Nelle parole seguenti: Sancta Maesorto che facciano tutti quegli che legge- ria Mater Dei Oc. la Chiesa ripigliando da capo la lode principale di Nostra Signora. che consiste nell'esser ella Madre di Dio. D. Non dispiace a Dio, quando taluno e con questo titolo significando che può immaledice il ventre della di lui Santissima petrarci da Dio tutto ciò che vuole, la prega a voler intercedere per noi, e a concederci la fua affistenza in tutto il corso della vita presente, ed in particolare nel punto.

D. Fu celi anticamente in ufo l'aggiun-

R. St. E ciò li raccoglie manifestamente dalla formola dell' Ave Maria, praticata da' tato nell' Inferno. Così Vincenzo nel suo Siri, che l'impararono dagli Appostoli, ed è in questa maniera : Pace sia a te, o Maria, piena di grazia: Nostro Signore è teco: Tu lei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto che è nel tuo ventre, Gesù Cristo. San-D. Chi ha aggiunto questo nome di Gesti ta Maria Madre di Dio prega per noi, dico. peccatori. Amen.

Quest' Ave Maria si legge nelle Orazioni. D. Da chi ha imparato la Chiefa questo di San Severo Patriarca d' Alessandria, tradotte, non ha molto tempo, in lingua.

# SECONDA.

D. La Beata Vergine è ella Santa in quel

modo, che Dio è Santo?

R. No : Perchè Iddio è Santo nel suo esfere, e di fua natura, anzi è la Santità me-Santità che le fu comunicata da Dio. Or essendo la Santità di Dio infinita nel suo esne, anzi di tutte le Creature insieme, quangonata nondimeno a quella di Dio, si è co-lare. me un niente. Quindi è che il Signore diceva in S. Matteo a' 19. che Dio solamente lo la Madre di Dio? è buono : Quid me interrogas de bono? Unus fa, dicendo nell' Inno degli Angioli. Tulte, immutabile, ficura, ed eterna. folus Sanctus, Tu folus Dominus. Da qui potete comprendere, quanto sia distante la Cielo, eccede forse quella di tutti gli Santità della Vergine da quella di Dio.

D. Di qual Santità parliamo noi, quando diciamo Sancta Maria? Di quella che

ha al presente in Cielo?

R. Dell'una, e dell'altra.

la Vergine in questo Mondo?

spiegando le parole ; Gratia plena.

forse co' segni esterni?

de l'avea ammaestrato, non esservi altro che un Dio Creatore dell' Universo, tale sermarmi ciò che detto avete delle belleze tanto era il riflesso della Santità, che tra- ze ammirabili di questa gran Signora nel luceva dal volto di questa gran Signora. El Cielo? che più? Se gli Angeli medesimi, i Princi-Cantici; Que est ista, que ascendit de deser- a chiedere questa grazia con preghiere conto, deliciis affluens? Cant. come se dir vo- tinue, la benigna Signora, che non sa ne-

de Affump. O che gran Signora è questa!e come mai si veggono tante delizie in una Persona, che pur ora viene dal deferto del Mondo, mentre noi, che pur ci dissetiamo al torrente de' piaceri eterni, mai ne abbiamo provato le simili? Essa viene dalla valle del pianto, e pur porta seco un tesoro di spirituali delizie desima, ma la Vergine è Santa per quella Sisi, sono delizie di Maria, quell'onore di una persettissima Verginità unito al dono di una ammirabile fecondità, quella profondifsere, ne segue che la Santità della Vergi- sima umiltà, quella dolcissima Carità, quelle viscere di misericordia, quella pienezza di tunque grandissima ed inesplicabile, para- grazia, quella prerogativa di gloria singo-

D. Di qual Santità è dotata nel Cie-

R. Di una Santità conveniente allo staest bonus, Deus. Al che s'accorda la Chie-lto de' Beati, cioè di una Santità Permanen-

D. La Santità della Beata Vergine nel

altri Santi?

R. Sì, e di gran lunga, poiche în riguardo della fua Santità fu ella efaltata in Cieebbe in questo Mondo, o pur di quella che lo sopra tutti i Cori degli Angeli . Exaltata est Sancta Dei Genetrix super Choros Angelorum ad calestia regna , Bern . ferm. 1 . de Af-D. In che confisteva la Santità che ebbe sumpt. mentre la gloria della Vergine in Cielo è corrispondente alla pienezza emi-R. Nell'effer piena di grazia, come ab-nente della grazia, di cui fu in terra più di biamo dichiarato di sopra alla Lezione IV. tutte le altre Creature insieme dotata da Dio: Quantum gratix in terris adepta est præ D. Quella Santità così grande della Ver-leateris, tantum in Calis obtinet gloria fingugine in questo Mondo, non si manisestava laris. Onde meritamente disse il Serafico Bonaventura, che Maria dopo Dio è il più R. Sì. Il Grande Areopagita, che ebbe bel pregio, ed il più degno oggetto nel Cielo. la buona forte di vederla in questa carne Gloriolum Maria privilegium est; quidquid mortale protesto in una sua lettera a S. Gio: post Deum pulchrius, quidquid dulcius, quid-Appostolo, che se non l'adorò per Dea quan- quid jucundius in gloria est, hoc Maria, hoc in do la vide in Gerusalemme, su perchè la Fe- Maria, hor per Mariam est. In spec. B. Maria.

D. Non avreite voi un'esempio, per con-

R. Sì. Vi fu già un certo Chierico molpi della Corte Celeste, vagheggiando at-to divoto, il quale leggendo nella Divina tentamente una sì prodigiosa Santità nel Scrittura le lodi che ivi si danno alla bellezgiorno della di lei Affunzione al Cielo, e- za della Madre di Dio, s'invogliò di una pia sclamarono per maraviglia colla Sposa de' curiosità di vederla. Or perseverando egli leffero [spiega qui San Bernardo ) in fer. 4. gare cosa veruna a' suoi veri divoti, gli se

pliche per vederla un'altra volta, offerendofi D. Se il Figlio di Dio è coeterpo, e condi facrificare a questo favore l'occhio che fostanziale al Padre, come dite voi, che la gli reilava. Ed ecco che apparendogli, ella Vergine Maria sia la di lui Madre? tuario all' efempio 79.

#### Mater Dei .

Madre di Dio?

Vergine fosse Madre di Dio; nel qual tem-idella Persona di Cristo. po ancora si crede che la Chiesa, per rin- D. Busogna dunque dire, che la Vergine graziare il Signore che l' avea liberata da meriti un grandissimo onore, per questo tiquel gran travaglio, aggiungesse alla Salu-tolo di esser Madre di Dio? tazione Angelica le parole: Sancta Maria R. Senza dubbio. Imperocchè non pote-

Mater Dei O'c. rer mezzo delle Scritture?

fapere da un' Angelo, che era disposta a feta Isaia predisse che una Vergine conceconsolarlo, e gliene aslegnò il tempo; sa-pirebbe, e partorirebbe un Figlio, il di cui pelle però, che dopo averla veduta diver-nome sarebbe Emmanuel, cioè Dio con nai. rebbe cieco, non effendo conveniente, che (I/a. 7.) 2. L'Arcangelo Gabriele annungli occhi mortali sollevati una volta alla ciando alla Vergine il Mistero dell'Incarcontemplazione delle bellezze ineffabili di nazione, diffe: Quod nascetur ex te Sanctum, Maria, sidistraessero poi in oggetti terre vocabitur Filius Dei Luc. 1. Ciò che nasceni. Accettò egli subito, e di buona voglia rà da voi, sarà chiamato Figlio di Dio. 3. il partito;ma poi considerando che la perdi- S. Elisabetta, per congratularsi con la Verta della vitta lo minacciava di una inevita (gine dell'alta dignità a cui era ttata eletta, bile mendicità, pensò di ovviare in parte e renderle grazie dell'onore che le faceva al danno, e ritolfe di mirarla con un occhio nel venirla a visitare, esclamò : Unde hoc folamente. Venuto il giorno dettinato gli mihi ut veniat Mater Domini mei ad me? D' apparve la Regina del Cielo. Portò ben onde m'avviene che la Madre di Dio venegli allora una mano alla guardia dell' oc ga a me? 4. Dice S. Paolo, ad Rom. 9. che chio che voleva illefo, ma vinto dalla bel Gesti Cristo è della stirpe de' Giudei seconlezza, e dallo splendore inestimabile di Ma do la Carne, e ch' egli è il Dio benedetto ria, già apriva l'altro, e ne avrebbe aperto lopra tutte le cofe. Or'egli non appartiemille, se tanti avuti ne avesse, quando la ne a questa sirpe, se non per parte della visione disparve. Si trovò egli cieco d' un Madre, come si vede dalla Genealogia che occhio, come gli era tlato predetto, ma di lui leggesi in S. Matteo al 1. e principaltanto invaghito delle celefti bellezze della mente dalle parole : Joseph Virum Maria. fua amabiliffima Madre, che genufiello ri- de qua natus est Jesus qui vocatur Christus. pigliò con molto maggior inttanza le sup- Di cui è nato Gesù, che si chiama Cristo.

di nuovo, non solo lo ammise al godimento R. Quando noi diciamo, che la Beata della sua dolce presenza, ma gli conservò l' Vergine è Madre di Dio, intendiamo di diocchio che gli restava, e restituì l'altro nel re che ella è, e deve tenersi per tale, perchè fuo primo effere. Gio: Erolto nel fuo Pron- è Madre di Gesà Cristo, cioè di quella Per-Isona che è vero Dio, ed insieme vero Uomo, la qual' ebbe principio da Madre quanto alla natura umana, non quanto alla Divina. Maria adunque non lascia di esser ve-D. La Vergine Maria è ella veramente ramente Madre di Dio, quantunque non abbia generato la Divinità, in quella guisa R. Sì. Perchè veramente concepì, e che nell'ordine della natura un Padre si partorì il Figliuolo di Dio fatto Uomo Ichiama ed è veramente tale in ordine al fuo Quella propolizione è di fede, perchè così Figliuolo, quantunque nel generarlo nulla diffinì la Chiefa nel Concilio Etefino cele abbia contribuito alla produzione dell'An ibrato nell'anno 43 f. contra l' Empio Ne-!ma, che è la parte principale dell' Uomo. storio Eresiarca, il qual negava che Maria siccome la Divinità è la natura più degna

va Creatura umana, dopo l'unione ipoitati-D. Potrcite voi provarmi queste verità ca falire ad una dignità maggiore di questa, di concepire e generare il Creatore dell'. R. Sì, fenza difficoltà veruna . Il Pro- Universo, e di esser veramente Madre quan-

Veggafi ciò che di fopra fi è detto nella Le- quelle dell'Apocaliffe: Signum magnum Oc. zione 4. sopra le parole: Gratia plena.

luogo insegnate?

R. Infelicissimo : E tale su quello di Nestorio da noi poco fa nominato, il quale necessituatibus suis sibi meminerit desusse en per aver insegnato con bocca sacrilega, che cioè dire: se vi è alcuno, o Vergine Santa, Maria Vergine non doveva chiamarsi Ma-che avendovi invocata si ricordi di non esdre di Dio, su scomunicato, e privato del- sere stato esaudito ne' suoi bisogni, quello la dignità Patriarcale di Costantinopoli dal non parli delle vostre misericordie. Concilio Efefino, e poi dall' Imperadore Teodofio il Giovine condannato a perpe- provarmi che la Beata Vergine fi motuo esilio, in cui finì miseramente i suoi stra propizia verso chi a lei ricorre? giorni, punito anticipatamente da Dio nelcome vuole Niceforo.

#### LEZIONE OTTAVA.

Ora.

.Hi ci ha insegnato ad implorare l' ajuto della Beata Vergine?

R. La Santa Chiesa; da cui istruiti agte . Sancta Maria Mater Dei , ora Oc.

D. Per qual ragione ha la Chiesa ag-

giunta quella terza parte?

R. Per falutar la Beata Vergine ad imi- della Vergine? tazione dell' Angelo, e per infegnare a' Fe-l petrare loro tutte le grazie che vuole.

D. Fu egli anticamente in uso presso da Dio grazie segnalatissime. i Cristiani il falutare, ed invocare la

Madre di Dio?

ra . S. Agostino nel serm. 2. de Annunciat. tarsi nell'amor della Vergine. S. Efrem nel sermone de laud. Virg. S. An- D. E' forse un gran peccato il dire Iel mo nel lib. de Excellentia Virginis cap. 12. che la Beata Vergine non posta ajutarci?

to alla generazione temporale di quello, di San Bernardo nel serm. 2. de Adventu, nel-cui Iddio è il Padre per generazione eterna. Il omilia sopra le parole Missus est, sopra nel sermone de Nativet. Virginis . Indi nel D. Qual fu il fine di coloro che impu- primo de assumptione, e nel quarto della gnarono la verità, che voi in questo medesima solennità, dove rivolto alla Vergine così dice : Sileat Mifericordiam tuam Virgo Beata, si quis est, qui invocatam te in

D. Non avreste voi alcuni esempi, per

R. Sì. Noto è l'esempio di S. Gio: Dala lingua facrilega, che gli fu mangiata da' masceno, a cui da Maria Vergine su restivermi, e poi inghiottito vivo dalla terra, tuita la mano, che gli era stata tagliata a fuggestione dell'Imperadore Leone Isaurico persecutore delle Sacre Immagini.

Del gloriofo Martire Adalberto Arcivescovo di Praga pur si racconta, che mentre era bambino essendo incorso in una pericolosa infermità su risanato dalla Beata Vergine per le preghiere de' Parenti, i quali promisero di dedicarlo al di lei servigio nello itato Clericale. Chi vuole esempi giungiamo all' Ave Maria questa terza par- in maggior numero legga il trattato di Giusto Lipsio de Virg. Hallensi.

D. E' poi ella cola grata a Dio ve. nerare anche privatamente le Immagini

R. Di questa non può dubitarne chi è deli, che ella come Madre di Dio può im- Cattolico; e molti col praticare quest' offequio alla Vergine, anno ricevuto

Santa Eduvige Duchessa di Polonia, per aver occasione di pensare continuamente R. Sì. E per non ripretere inutilmente alla Madre di Dio, di cui era fingolarmen-la formola dell' Ave Milia praticata dalle te divota, era folita di portarne in mano Chiese della Siria, e ciò che dicono l'Appo- una piccola Immagine. Dagli effetti ben si stolo S. Giacomo, e S. Gio: Grisostomo, e vide quanto sosse cara alla Vergine questa S. Atanasio, i Santi Padri che già in lette-divozione della sua Serva, perchè gl' Inserre, o in Santità fiorirno nella Chiela, tut- mi tocchi dalla Santa con questa Immagiti fi fegnalarno nel lodarla, e nell'invocar- ne, fubito ricuperavano la perduta fanità; la. Veggali S. Gregorio Nazianzeno nella e noi ben possiamo considerare dalla gran-Tragedia intitolata Christus patiens. Sant' dezza, e dal numero de' miracoli, a qual'al-Atanasio in Evang. de Sancia nostra Despa- tezza di merito si fosse avanzata con eserci-

si faceva della Madre di Dio. Questo mal- perduto. vagio Principe fu nel fin della fua vita percollo da Dio d'infermità incurabile ne' pie-

di, e di febbre ardentiffima, per le quali disperato gridava, che que' tormenti gli avve- nobis ? nivano per le bestemmie dette contro la

Un certo ribaldo giaceva di mezza notte ella è Mediatrice, ed Avvocata. con una Donna Indiana, da lui indotta con le minaccie e con la forza al peccato, quando levatoli all' improvviso un furiolo temporale, scoppiò un Tuono sì terribile, che la casa tremò . Vergine Maria, gridò allora la Donna, ajutatemi. Ma il perfido: Taci, do tutti gli Uomini. disse, o pazza. E qual'ajuto ti può dar Maria: Appena ebbe egli finito di vomitare catori? questa bestemmia, che fu serito da un fulin vano, tenta di portarlo fuori, ma da una Beatissima Vergine. fiamma, che gli si presenta all' incontro vie- D. La Vergine Maria prega ella forse per ne respinta nella stanza. Grida finalmente i gran Peccatori?

gastigo dato da Maria ad un Soldato Ereti-dre di Misericordia, e prostratosi in una co. Quetti, che Giovanni Suvichio chia- Chiefa avanti la di lei Immagine: O Signomavasi, militando sotto la condotta di Oli-ra, disse, che siete la disesa del genere uviero Tempalio l' anno del Signore 1580. mano, il porto, e la protezione di quelli, nell' assedio della Città di Halla, vanta-che a voi ricorrono, io sò quanto è grave la di Halla (così chiamava egli per disprez- degno di conseguir pietà, e misericor-

R. Anzi è un' orrenda bestemmia, la qua-sma a suo perpetuo scorno, conciosiache i le costò ben cara all' Imperadore Costantino Compagni per l' avvenire non sì tosto il ve-Copronimo, il quale si affaticò di abolire il devano, che per ischerno l'ammonivano a culto delle Sacri Immagini, e la tima che ritornare in Halla, per ripigliare il naso

Pro nobis

D. Che intendete voi quando dite: pro-

R. Intendo tutti gli Uomini, e princi-Madre di Dio, e che ancor vivente provava palmente i Cristiani, perchè tutti anno bi-un'inferno aticipato di fuoco inestinguibile. Iogno dell'ajuto della Vergine, e di tutti

#### Peccatoribus .

D. Quali fono i Peccatori? R.Sotto il nome di Peccatori io compren-

D. Dunque tutti gli Uomini sono Pec-

R. Sì: Io parlo con la Scrittura: Omnes mine, che strappatolo dagli amplessi lo but-tò da cinque o sei passi lungi dal letto. Bal-chè non vi è Uomo, il qual non pecchi alza in piedi la Donna, e credendolo tramor-lmeno venialmente: Septies in die cadit jutito, e non morto, lo scuote, lo spinge, ma stus. Salvo però in tutti il privilegio della

foccorso, ed accorrendovi i vicini veggono R.Si. A' tempi dell' Imperador Giusti-(mirabil cosa!) il cadavero di questo infeli-miano un certo Teofilo Archidiacono della ce con la bocca aperta, fenza denti e fenza Chiefa di Adana nella Cilicia, effendo stalingua e con le altre membra sì corrotte e to deposto dall'ufficio che aveva per se cafluide, che ad un lieve tocco fi disfacevano. lunnie de' fuoi Emoli, ne concepì tal dispet-Tale fu il fine di quest'Uomo impudico; ma to, che per vendicarsene rinegò Gesà Crila Donna ammaestrata dal di lui esempio, sto, e la sua Santissima Madre, a persuasioe quantunque libera dal pericolo, non però ne di un Mago Giudeo, e ferisse luritesso la esente dal timore, andò ad una Chiesa de' rinoncia, e la consegnò di propria mano al Padri della Compagnia di Gesù quaranta Diavolo, a cui totalmente si dedicò. In miglia distante, dove detessò i suoi salli, e si progresso di tempo, conosciuto il suo er-riconcilio col Signore. progresso di tempo, conosciuto il suo er-rore non sapeva de sasso, o a chi rivol-Più dolce, ma non meno esemplare su il gersi. Gettò finalmente l'occhio nella Mavasi pubblicamente di voler tagliare il na-l'osfesa che ho satta a voi, ed al vostro so con le sue mani proprie alla Donnicciuo-Divino Figliuolo, per la quale non son zo la Madre di Dio.) Non andò molto, che dia, ma sò ancora, che il vottro Fi-un' archibugiata tolfe il nafo a lui medefi-gliuolo non sà negarvi le grazie che voi

ancora per me. Non mi rigettate dalla Madre Santissima. vostra benignissima faccia, voi che fin' ora mai negafte la vostra protezione a chi sperò in voi. Così dicendo non cessava di battersi il petto, ed il volto, di piangere il fuo peccato, di digiunare continuamente, e di fare altre penitenze asprissime. Final-ta presente, di cui non abbiamo di pre-mente dopo quaranta giorni riebbe, per l' sente altro che un momento. intercessione della Madre di Dio, la poliza da lui fegnata, ritornò nella grazia del Signore per mezzo di una vera Confessione, si riconciliò colla Chiesa, e visse tanto D. Perchè chiediamo noi, che la Mafua morte merito di effer ascritto nel Cata-re nell' ora della nostra morte

Un fatto quasi simile raccontasi di un vissimi sforzi contro di noi. Giovine, che per l'intercessione della D. In qual maniera ci ajuta la Ver-Vergine venne a penitenza, dal P. Tor-gine nell'ora della nostra morte?

di effer condotto al Tribunale di Dio, do-Anima, confolandoci internamente. ve il Demonio l'accusava di un grandissi- D. Avete voi qualche esempio, per dimo numero di peccati da lui registrati in un mostrare che la Vergine Santissima favorigran volume, e dall' altra l'Angelo Custode sice i suoi Divoti nell'ora della morte? adduceva per ditesa del Reo e buone opere, ma perchè queste erano poche; già sorte feranze per nome Carlo, il quale appli-geva il Giudice a pronunziar la Sentenza catosi alla vita militare morì nella sua più della dannazione eterna, quando la Beata verde età. Dubitando ella della salute eter-Vergire inginocchiatasi alla presenza del na del figlio, su consolata da Gesù Cristo suo Figliuolo lo supplicò di una breve dila-con la Visione seguente. Vide l'Eterno Giuzione per il Reo, affinche facesse penitenza dice assiso nel suo Tribunale colla sua Sande' peccati commessi, dicendo che il Reo tissima Madre, che gli stava alla destra: comes non era affatto indegno di compassione, per-parve in questo mentre il Diavolo al giudi-che quantunque nulla avesse fatto di bene zio, e disse : Sommo Giudice, voi siete tanper amore di Gesù Critto, tuttavia avea to giusto, che io tuttochè vostro Nemico qualche volta recitato il Rofario ad onore spero che mi farete ragione, anche contro di lei . Diede allora il Giudice segno di ac- la vostra Madre medesima . Ella mi hà fatcondescendere alle preghiors della Madre, to due torti nella morte di Carlo. Il primo e la Visione disparve. Ma il Giovine ritor- lè, che nell'ultimo giorno della vita di conato in se, purgo prima la sua coscienza stui ella è entrata nella di lui stanza, l'ha af-con una Consessione generale di tutta la vi-sissito nel maggior bisogno, e cacciandomi ta passata, indi attese in tal maniera a mi-ldi là mai più ha permesso che io v'entrassi gliorare i fuoi costumi, è ad esercatarsi nel per tentarlo, nel che mi fece un torto trop. servizio della sua Protettrice, che ben mo- po evidente; privandomi della ragione, e strò, che la Visione avuta era un ricordo della facoltà che io ho da voi ditentare

chiedete. Degnatevi adunque di chiederle datogli da Dio per intercessione della sua

Nunc.

D. Che cosa significa la parola Nunc?

Et in hora mertis nostre. Amen.

virtuosamente per l'avvenire, che dopo la dre di Dio preghi per noi in particola-

logo de' Santi. La Chiesa ne celebra la festa R. Perchè quello è il tempo del noalli 4. di Febbrajo. Ex Eutych. Patriarcha stro maggior bisogno, attesochè il Dia-Constant. teste Metaph. Petr. Dam. serm. 1. de volo consapevole che gli resta più poco Nat. B. V. Canif. lib. 5. de Deipar. cap. 20. tempo per nuocerci, sa gli ultimi e gra-

fellino nella sua Istoria Lauretana al lib. R. Se siamo stati in vita suoi veri divoti 4. cap. 33.

Un Giovine della Città di Ciambery s' cia il Diavolo, altre volte ci libera dalle emandò della fua mala vira, per una vifio- tentazioni, e bene fpeffo ancora diminuifec e ne che ebbe del Divino giudizio. Parvegli le pene, e le angustiesì del corpo che dell'

gli Uomini in quell'estremo punto, quando | Signora; che gli apparve accompagnata da si tratta della loro eterna salute. Comanda- gran moltitudine d'Angeli, lo consolò dite adunque, che quest' Anima rientri nel cendogli : Perchè temi, o Figlio? Non ti fuo corpo, e che io possa tentarla un gior-ssparenti la vicina morte. Vieni pure sicu-no solo. Se si difende da me col resistere vi- ro, perchè mio Figlio, a cui hai servito rilmente, resti pur salva, in altra maniera sedelmente, ti darà la Corona della gloria. la salute eterna non può competergli di ra- Quelle dolcissime parole, unite alla giocongione. Il secondo torto sattomi da vostra da presenza della Madre di Dio, cacciaro-Madre si è, che toccando a me come a Mi- no l'apprensione del pericolo dal cuore di nistro della vostra Giustizia il presentar le Adolfo, e vi introdusiero una pace, ed al-Anime al vostro Tribunale ed accusarle, legrezza grandissima, con la quale passò ella ha preso nelle sue mani l' Anima di Car- al Signore. lo subito separata dal corpo, l'ha portata D. Non avreste voi una più breve al vostro giudizio, vietandomi d'interve-spiegazione della Salutazione Angelica? nirvi, ed accusarla. Or giudicate voi, se R. St. il giudizio è valido quando non vi è chiamata la Parte. A queste querele rispose la Vergine Maria, che il Diavolo, tuttochè Pa-S PIEGAZIONE dre della Bugia, avea nondimeno in quelle due querele narrato il veto; perchè parlava alla presenza della Verità medesima; ma che lei erastata liberale de' suoi favori all'Anima di Carlo, perchè egli vivendo le era stato affezionatissimo, cercando ogni occasione per servirla, oltre che sapeva che volentieri avrebbe per lei esposto la vita medessima, onde ben era il dovere, che chi vivendo si era tanto segnalato nell' D'io visalvi, rallegratevi, la pace sia che chi vivendo si era tanto segnalato nell' Dio visalvi, puon prò visa, io mi conamarla e fervirla, fose da lei con ispecial gratulo, e rallegro con voi per gli encomi, privilegio rimunerato in morte. Rispose e sublimi titoli d'onore che vi diede l'Arallora il giutissimo Giudice, e disse Mia cangelo Gabriele, quando su mandato ad gli altri Eletti, ma come Madre, Regi-che si operò in voi per opera dello Spirito na, e Signora, onde può dispensare nelle Santo. Orsù si rallegri, e giubili lo spirito mie Leggi, quando, e come gli pare, e la vostro in Dio, che è vostra salute. giustizia della causa lo vuole; or giustissima è la causa, per la quale ella ha dispenfato con l' Anima di Carlo, perchè un tall amore, ed una tal fedeltà meritavano un lamara, ma bellissima, e ricchissima di spital onore, ed una tal morte. Così fu im-rituali delizie. posto perpetuo filenzio al Diavolo, e S. Brigida intese la felice sorte toccata al figlio in ricompensa della divozione singolare professata alla Madre di Dio.

Mondo, ed i suoi Stati, per seguir Gesù niva alla Madre di Dio. Cristo nell' Ordine de' Frati Minori, dove menò una vita molto esemplare, occupandosi del continuo nel servizio di Dio, e della Madre Santissima. Contuttociò ridotto al fine de' suoi giorni, temeva il rigore sanguinità, avendo da voi presa la sua del Divino giudizio: ma la benignissima umana sostanza.

Brevissma

### DELLA SALUTAZIONE ANGELICA.

Ave.

Madre comanda nel mio Regno non come annunciarvi il Mistero della Incarnazione:

Maria . Signora nostra, Stella del Mare, non

Gratia plena.

Dotata di quella pienezza di ogni grazia, Adolfo Conte di Alfazia abbandono il di virtu, edi-doni celesti, qual si conve-

Dominus tecum.

Per grazia, per protezione, e per con-

Benedicta su in mulieribus.

Perchè siete Vergine immacolata, e Madre fecondissima .

Et benedictus fructus ventris tui. Veramente, o Signora, voi siete benedetta fra le Donne, essendochè frutto del vostro purissimo ventre si è

Jefus Christus. le cose.

Sancta Maria.

Regina di tutt' i Santi per grazia, per fare per esser di questo numero. eriti, e per gloria, esaltata sopra tutte R. Io non saprei suggeriryi un mezzo meriti, e per gloria, efaltata fopra tutte le creature.

Mater Dei .

Perchè il Verbo Divino in voi, e da voi prese l'umana carne.

Ora pro nobis .

to a noi miserabili.

Peccatoribus.

più scellerati Peccatori, e voi non riget-lità alle obbligazioni di essa. taste le loro lagrime, poiche per essi stà fempre aperto il seno della vostra beni- in questa Compagnia? gnità e misericordia. Deh piacciavi di aprirlo anche per noi.

Nune, & in hora mortis nostra. O Madre dolcissima, consolatrice degli afflitti, e sicurissimo Asilo de' Peccatori.

Amen .

Così fia. Così defideriamo. Sumens illud ave . Peccatorum miserere .

D. Per qual cagione si dà tre volte il giorno segno dell' Ave Maria, cioè la mat- sa, qual cosa mi convien fare? tina, al mezzo giorno, e la fera?

R. Per farci intendere che ci è somma mente necessario il ricorrere spesso all'almeno le più principali , che le sono ajuto di Dio, e de' suoi Santi, poiche sia- concedute. 3. Bisogna applicarsi seria-mo in mezzo de' nostri memici visibili, e mente alla divozione di Nostra Signora.

invisibili; Onde non dobbiamo contentarci d'implorarne l'affistenza nel principio delle nottre opere, ma dobbiamo rinnovarne le istanze nel progresso, e nel fine. Sopra questo rito rileggete le considerazioni fatte di sopra in questa Parte al cap. 2. lez. 3.

#### LEZIONE NONA.

Modo di onorare Maria Vergine.

Il quale è Dio benedetto fopra tutte D. DOiche la Beatissima Vergine tiene i fuoi Divoti fotto la fua special protezione, ed è loro liberale di tante grazie e favori, vorrei sapere ciò che ho da

> migliore, che di persuadervi a entrare in qualche Compagnia, o Confraternita a lei

dedicata.

D. Spiegatemi qual fia.

R. Queita è la Compagnia del Santisfimo Rosario, divozione segnalatissima fra le altre ordinate al culto di Nostra Signo-Perchè effendo Madre di misericordia ra, per essere specialmente instituita al di sappiamo che volete, e potete porger aju-lei onore, per eller confermata, e ornata di molte Indulgenze da diversi Sommi Pontefici, oltreche vi ponno entrare indifferentemente persone di ogni genere, stato, Ricorfero bene spesso a voi molti de'le condizione, e soddistare con molta faci-

D. Qual via si ha da tenere per entrar's

R. 1. Convien esporre il desiderio al Prefetto, o Direttore. 2. Confessars, e comunicarli. 3. Far scrivere il suo nome nel Catalogo de Fratelli lo stesso giorno. 4. Far benedire il Rosario dal Direttore.

D. Perche dite voi, che io mi faccia ascrivere nel Catalogo lo tesso giorno in

cui mi sarò Comunicato?

R. Affinché guadagniate le Indulgenze concedute a' Fratelli nell' ingresso della Compagnia.

D. Quando poi sarò già ricevuto in es-

R. 1. Dovete offervare le Regole. 2. Proccurar di guadagnare le Indulgenze,

4. Do

4. Dovete proccurar di imitare le di lei Idra, per trasferirsi a Tolosa, ed ivi colli virtà.

cipale esercizio di quella Compagnia?

quella Compagnia confisse nel meditare i credendo di far poco profitto, ricorse per quindici principali Misteri della vita, e ajuto alla Beatissima Vergine, la quale gli morte del Salvatore, e di Nostra Signora, insegnò questa divozione, comandandogli recitare ogni Settimana un intiero Rosario, che la pubblicasse per il Mondo, siccome il quale per loro maggior comodità si distri- fece, ma con profitto sì maraviglioso, che buisce in tre parti; la prima delle quali con- lin breve tempo più di cento mila Eretici ritiene i cinque Milleri gaudiosi, e sono:

del Signore.

2. La Visitazione di S. Elisabetta.

3. La Natività del Signore. 4. La Presentazione di Gesù Cristo al

Tempio.

Tempio tra' Dottori.

ti dolorosi, e sono:

di Getsemani.

2. La Flagellazione.

3. L'Incoronazione di fpine. 4. Il portar della Croce al Calvario

gloriosi, cioè.

1. La Rifurrezione.

2. L' Ascensione al Cielo.

3. La venuta dello Spirito Santo. 4. L' Affonzione di Nostra Signora.

. La fua Incoronazione, ed elaltazione.

questa Compagnia?

tane dalla Madre di Dio, come attestano lenne ad eterna memoria, come si vede dal-Fra Leone dal Monte nel suo libro de Lau-, la Bolla del sudetto Pontefice del 1. Aprile dibus B. Virginis, e Fra Tommaso dal Tem- 1573. qual comincia Monet Apostolus. pio, ambidue Discepoli, e Compagni di San Domenico, e divotiffimi della Santiffima Vergine.

D. Con qual' occasione, ed a qual fine fu instituita da S.Domenico questa divozione?

che nata da deboli principi, fi era grande-concedute a' Fratelli di essa mente dilatata nella Francia, e nell' Italia. D. A chi sono simili que S. Domenico adunque per istrozzar quest' trascurano di conseguir le Indulgenze?

esempio della sua santissima vita, con fer-D. Qual'è la Regola principale, o il prin- vorose prediche, e con frequenti miracoli che Dio operava per il di lui mezzo, proccu-R. Il principale esercizio de' Fratelli di rava di convincere quei cuori ostinati; 22 tornarono al grembo della Chiefa, ed innu-1. L' Annunciazione dell' Incarnazione merabili Peccatori si ridusfero a penitenza . In progresso poi di tempo, essendosi quasipolla in oblio, fu di nuovo rimella in piedi dalla Madre di Dio, la quale nel 1560. apparve al Beato Alano, e l'efortò a pubblicarla di nuovo dicendogli, che era un mez-5. Quando Gesù Cristo su trovato nel zo singolarissimo per placar l' Ira di Dio. e per ottener la di lei protezione in vita, e nel-La seconda parte contiene i cinque Mi- la morte ancora, e di più gli predisse, che steri della Passione di Gesù Cristo, chiama- farebbe confermata con molti miracoli: Sur. in Comment. hift. ad A. 1572. L'anno poi 1. L'orazione di Gesù Cristo nell' Orto 1675, su ricevuta nella Città di Colonia, ed in altre parti della Germania per opera di FraGiacomo Sprenger dell'Ordine de'Predicatori, chiamato anch' egli a quella fatica dalla Madre di Dio. Turfell. 1.4. hift. Lauret. La Crocifissione, e ciò che in Croce Finalmente si diffuse per tutta la Cristianità a cagione della Vittoria riportata da' Cri-La terza parte contiene i cinque Misterj stiani nel Golfo di Lepanto, sopra l' Armata Turchesca, benchè di molto più numerosa e più forte. Accadde questa memorabile battaglia l' anno 1571, alli quattro di Ottobre, che fu quell'anno la prima Domenica di quel mese, nel qual tempo i Fratelli di questa Compagnia recitavano il Santissimo D. Chi ha affegnato i predetti efercizi a Rofario in onore della Joro gran Regina. Onde Gregorio XIII. ordinò, che ogni anno R. S. Domenico, per rivelazione avu- in simil giorno se ne celebrasse la Festa so-

D. Colui che essendo ascritto in questa Compagnia, non recitasse ogni settimana il Rosario, sarebbe forse reo di peccato?

R. No, perchè le Regole della Compagnia non obbligano fotto pena di peccato; R. Per estirpare l'Erclia degli Albigensi; ma questi non conseguirebbe le Indulgenze

D. A chi fono fimili quei Fratelli, che

R. A quei sciocchi, che potendo pagar con una Corona che per tale effetto si toi loro debiti col tesoro Regio che sosse in glie da una statua di Nostra Signora. Or loro balìa, trascurassero di tarlo.

D. E perchè?

dulgenze noi paghiamo i nostri debiti, cioè re il matrimonio con tutte le solennità che foddisfacciamo per le pene dovute a' nostri ivi si praticano con le Donzelle, e fra l'alpeccati già rimessi nella Confessione, col tre su questa di ornarsi le tempia con quetesoro de' meriti, e delle soddisfazioni di sto ornamento da lei non meritato. Finite Gesù Cristo, della Santissima Vergine, le feste restitui la Corona, la quale essendo e di tutti i Santi, il qual tesoro ci viene ap- stata rimessa in capo alla statua di Maria, facoltà di dispensarlo, come si è detto nestra in luogo profano. Così avvenne due di sopra nel capitolo delle Indulgenze.

sta Compagnia?

spesso con la dovuta preparazione.

D. A qual fine?

R. 1. Per guadagnar le Indulgenze concedute a' Confratelli, come si è detto di tato dal Baldassano. Apparve una volta in fopra. 2. Per conservarsi la purità e mon | visione la Madre di Dio ad un Chierico suo dezza della coscienza. 3. Per acquistar divoto, e presentandogli un liquore soavisforza contro le tentazioni. 4. Per mante- simo in un vaso lordo e schisoso, invitavanersi nella grazia della loro potentissima lo a bere. Stupito il Giovane di una tal no-Mediatrice, e Signora.

D. Non si ricerca altro da essi?

no dar gusto alla Santissima Vergine e nella Carità verso Dio, ed il Prossimo.

D. Come l'imiteranno nell'Umiltà?

la Compagnia, per minima che sia. 2. Col detestare la superbia, e l'arroganza, tà del Mondo.

D.: Come l'imiteranno nella Castità? R. Col tenere a freno i loro fensi, e col

cono al peccato.

D. Ha mai dimostrato la Madre di Dio, che le persone incontinenti gli dispiac- coll'esortarli a munirsi quanto prima de'Sa-

le Vergini nel giorno del loro matrimonio col guadagnare l'Indulgenze per essi.

accadde, che una Donna che avea tenuta cattiva pratica con un Soldato, dovendo R. Perchè quando guadagnamo le In- maritarfi finalmente con lui, volle celebraplicato dal Sommo Pontefice, che ha la fu il giorno seguente ritrovata sopra una fialtre volte, non ostante che il Parroco. D. Che altro richiedesi da quelli che avendola riposta colle proprie mani al luovogliono dimostrarsi degni Fratelli di que- go di prima, chiudesse di ligentemente la Chiesa, e serbasse appresso di se le chiavi; R. Che si confessino, e comunichino onde avvedutosi, che la Vergine la rifiutava come contaminata dal contatto di quell'impudica, la fece in pezzi.

Fa a quelto propolito un elempio racconvità, non sapeva che farsi, quando la Vergine, per fignificargli che il principale orna-R. Richiedesi insieme, che se voglio mento della divozione consiste nella purità del cuore : Vedi , diffe , o figlinolo , il Rolaproccurino d'imitarla nelle virtà, edin rio che ad onor mio tu reciti ogni giorno, è una particolare nell' Umiltà, nella Castità, divozione da me molto gradita, ma abberisco di riceverla, perchè me l'offerisci col cuore immondo. Purga il tuo cuore dalle lordure del R. 1. Col non dispregiar veruno, e Senso, se vuos che le tue orazioni mi piacciacol non isdegnare di esercitarsi in qua- no. Sparve la visione, ed il Giovane amlunque opera di divozione che si fa dal- maestrato attese dipoi a vivere santamete.

D. Come l'imiteranno nella Carità? R. 1. Col mettere in pratica in fe, e con e col fuggire le pompe, il fasto, e le vani- infegnare agli altri ciò che può promuovere la gloria di Dio, e della fua Madre San-

tiffima. 2. Col cavare da' Misteri del Rosario. fuggire a questo fine le comodità, e le oc- attentamente considerati, molti atti di acasioni, e le pericolose amicizie che indu-[more, e di gratitudine verso Dio, e la Beata Vergine.

3. Col visitare i Confratelli infermi, e cramenti ; coll'invitare i Peccatori a peni-R. St. Costumasi in Tionville, Città tenza per mezzo d'avvisi salutevoli; col della Provincia di Lucemburgo di coronar pregare Iddio per i Confratelli defonti, e

4. Col pregare per tutti in generale, ed me di Rosario, perchè in quella guisa che in particolare per il sommo Pontefice, per il Rosario è abbondantissimo di fiori che spila concordia de' Principi Cristiani, per l'e- rano allegrezza, e soavità mirabile, così chi saltazione della Santa Chiesa, per l'estir- è avvezzo a questa santa divozione del vazione delle Erefie, per la conversione Rosario, acquista una soavità ed allegrezdegl'Infedeli, ec. che sono i fini ordinari, za interna propria de' divoti della Vergiper i quali anno i Sommi Pontefici conce- ne, in segno di che, leggesi che dalle maduto e concedono tante Indulgenze a que- ni della Beata Cecilia Domenicana desonsta sacra Confraternità.

D. Per qual cagione questa Confrater- ricred tutti i circostanti. nità, e questa divozione si chiamano del

Rofario?

è dedicato il Rosario, si chiama Rosa di Ge- tissima Vergine? rico, la qual'è la Reina de'fiori, come la Spina fuit, que O' virum suum usque ad mortem pupugit, & posteritati sua peccati rona, o il Rosario di Maria, si acquista per vulnerando : Maria Rosa omnium affectus ti, ed insieme un gran tesoro di grazie e di mulcendo; Eva spina infigens omnibus mortem : Maria Rosa reddens salutiferam omnitus fortem : disse San Bernardo: Il Rosario produce tre forte di Rose, bianche, porporine, e gialle; ed il Rofario di Maria comprende tre sorte di Mister, , cioè i gaudiofi, figurati nel color bianco; i dolorofi, [ onore di Dio.

ta, spirò un odore di Rose soavissimo, che

D. Avete voi un'esempio per dichiararmi che questa divozione sia utile a chi l'e-R. Perchè la Santissima Vergine, a cui sercita, ed insieme grata a Dio, ed alla Bea-

R. Sì. Leggefi, che a un Priore della Cer-Beatissima Vergine è Reina del Cielo. Eva tosa di Treveri, Uomo di santa vita, su rivelato che recitandosi divotamente la Coaculeum infusit; Rosa Maria. Eva spina ogni volta la plenaria remissione de' pecca-

meriti.

Un Giovane in Germania sedotto da cattivi compagni dissipò in giuochi, e bagordi un ricco patrimonio che avea; conservossi però casto (ch'l crederebbe?) in mezzo a tanti disordini . Ridotto alla mendicità, per togliersi dagli occhi de' suoi Congionti, nel porporino; i gloriosi, nel giallo, da' ed Amici, abbandonò il luogo della proquali tutti ci compone il Rosario intiero di pria dimora, e andava quà e la vagando. quindici decine; divozione tanto falutife-ra, ed infieme facile, che infino i Cicchi dato suo Zio, e mosso a compassione l'esorpossono in essa, come in un simbolo di di- tò a recitare ogni giorno il Rosario alla vozione, leggere gli Articoli della loro e- Madre di Dio, se bramava risorgere a miterna salute. Per ispiegarmi adunque più glior fortuna. Fecelo egli, con gran suo chiaramente, dico che il Rosario, non è al- profitto sì spirituale, che temporale, poichè tro, che un modo particolare di pregare in pochi anni divenne tutto diverso ne' co-Iddio in onore della Beatiffima Vergine flumi da quello di prima, con gran soddiscon recitare cento e cinquanta Ave Maria, fazione de' suoi Parenti, e del Zio in pare quindeci Pater noster, distribuiti in capo ticolare, che vedendo il buon frutto de' suoi d'ogni decina. Per ogni decina poi si me- consigli si accese maggiormente nel desidedita uno de' sopranominati Misteri; sicche rio di savorirlo, e conchiuse per lui il tratilRosario non è altro, che un accoppiamen- tato del matrimonio con una onesta Fanto d'orazione vocale, e mentale, fatta in ciulla. Venuto il giorno delle nozze, staonore di Dio, e della sua Santissima Ma- vano già tutti a mensa, quando lo Sposa, dre. Chiamasi anche quest'orazione da al-ricordato di non aver ancora soddisfatto cuni col nome di Salterio della Vergine, per alla fua divozione s'alza da menfa, chiaesser composta di cento cinquanta Ave Ma- ma licenza, e si ritira in una camera, ed ria in onore di Nostra Signora, come il Sal- ivi inginocchiato recita divotamente il suo terio di Davide è compolto di 150. Salmi in Rosario . Nel terminarlo gli appare la Madre di Dio, e mostrandogli tre nobilis-Il Dottor Navarro vuole, che a questa simi manti : Ecco : diste, dove stanno regidivozione convenga particolarmente il no- firate a caratteri d'oro le falutazioni che con tan-

vane chiamati a se la Sposa, edi Convi-veniva. tati, narro loro la visione avuta, e sorpreso in quel punto da una febbre lenta, nel gli ascrivere nella Compagnia anche dopo termine prefisso, paíso dalle nozze terrene la loro morte? alle celesti.

operati da Dio in riguardo del Rosario?

go de' Santi.

voce chiara: Sono flato , dille , al tribuna- fenza volo felicemente al Cielo . le di Dio, e per i miei peccati dovevo effere fentenziato al fuoco eterno; ma la Beata Vergine ha pregato il suo Figlinolo per me, e mi ha ottenuto la grazia di ritornar in vita per confessarmi . Tre sono i peccati, per i quali dovevo esser dannato. Il primo, per aver negate le decime de' miei frutti alla Chiefa; Il fecondo, per aver rubata con alcuni miei compagni la pesca ad un Monastero; Il terzo, per aver dan. neggiato i poderi de' Poveri, quando andavo a caccia. Ciò detto, assegnò una giusta ri- D. T Cattolici non tengono Maria Vercompensa e soddisfazione per i danni fatti, e dispose delle cose sue, e poi pieno di speranza,e con grandissima tranquillità di spi- Dio, piena di grazia, e dotata di tutti rito riposò nel Signore.

ma de' Fedeli dal Purgatorio?

R. Sì. Stando una volta insieme alcufario per i Fratelli, e Sorelle desonti, videro, come essi affermarono con giura-

ranta fedeltà m' hai offerto; voglio che in l'Anime del Purgatorio, dicendo che dopo premio di effe, e della pudicizia che hai cu- il Santo Sacrificio della Mella, non vi era llodita illesa, tu mi segua al Cielo dentro a mezzo più efficace del Rosario per liberarere giorni. Ciò detto disparve, ed il Gio-le da quelle fiamme, siccome ad esse intrav-

D. Credete voi, che giovi a'Fedeli il far-

R. Sì. Una pia Matrona, morta già D. Non vi sovvengono altri miracoli da gran tempo, apparve ad una Donna sua famigliare, e pregolla che la facesse ascri-R. Sì. Con la divozione del Rofario, vere nella compagnia del Rofario: interche la Regina Bianca di Francia apprese rogata per qual ragione desiderasse tal coda S. Domenico, ottenne da Dio un fi- sa, essendo ella già morta, rispose: Son gliuolo, qual fu il Cristianissimo Re Luigi, condannata per i miei peccati a quindeci anche per le sue virtù su ascritto nel Catalo- ni di Purgatorio, ma se sarò ricevuta fra le Sorelle del Kofario, ufcirò più presto da que-Nelle parti del Brabante morì un giova- se pene, per l'incredibile moltitudine de' Rone nobile,quanto dedito alle vanità del Se- [ar] che ogni giorno da esse si offeriscono . Esecolo, altrettanto divoto di Nostra Signora, guisci aciunque il mio desiderio, e recita ancor al di cui onore recitava ogni giorno il Ro- tu il Rofario per me ogni giorno, sinche io tora fario intiero. Giacque più ore morto nella ni a vederti. Così fece ella, ed ecco che dobara, quando in un subito apre gli occhi, po quindici giorni le apparisce di nuovo e rivoltofi ad una fua Sorella Monaca, che quell'Anima,dicendo,che per virtù delRo-gli fedeva accanto: Sorella, diffe, eccomi lario i quindeci anni di Purgatorio erano vivo di nuovo satemi presto chiamare il Con- stati ridotti in altrettanti giorni; la ringrafessore. Viene questi, ed egli così parlò in zia del beneficio fattole, ed alla di lei pre-

### CONTROVERSIA Degli Eretici.

Dell' onorc che i Cattolici fanno alla Madre di Dio.

gine per loro Dio?

R. No; ina la tengono per Madre di

quei doni, e di quelle prerogative che D. Val forse il Rosario per liberar l'Ani- in questa qualità se appartengono, come abbiamo dichiarato di fopra.

D. Ma non la chiamano nelle loro orani di questa Confraternità a recitare il Ro- zioni la loro vita, dolcezza, e speranza:

mento, alcune Anime segnate in fronte vendo a' Tessalonicensi ( Ep. 1. cap. 2. ) con una Croce di color rosso, le quali gli dice : Qua est enim nostra spes, aut coesortavano ad offerire questa divozione per rona gloria? nonne vos ante Dominum?

# 400 TOMO PRIMO.

E noi nen avremo maggior ragione di dire reverentia, exaudiet utique Matrem Filius; alla Madre di Dio, ch ella la nostra Sperranza, Madre di misericordia, vita, e dolcatorum scala, hace mea maxima fiducta est, ezza nostra? Qual'ingiuria in ciò facciamo hace tota ratio spei mee. E perche mai, o a Dio,nostro Signore l'a gloria della Ma-la dre, non è ella forse a gloria della Ma-la dre, non è ella forse quella, che pregando per noi c'impetra la vita, e la misericordia? Non disperiamo forse per mezzo di lei tutti i beni della grazia e della gloria? Noi ardiremo di chiamar Speranza nostra un' Avvocato, gratie, si quid salutini per le mani di Maria. Quia chiamar Speranza nostra un' Avvocato, gratie, si quid salutis; ab ea noverimus redumperchè sostiene in ostri affari, e le cause nodare, que a secondi elecitis affluens. Tolle cordire tem porali, e dubiteremo poi di dar que pus hoc folare quod illuminat mundum, ubi stoccostiene ci notire dal suo Divino Finis, caligo involvens, o umbra motirs retingliuolo tuttociò che ci è necessario pur l'e-quitur? Totis ergo medullis cordium, totis terna salute? Alcerto che S. Bernardo non precordierum affectious, o vois omnibas estato della cordire del cordire del suo divia e ve-mara menta e qui totum nos habere voluit per Mariam e, raccmente diceva: Exauditur Mater pro sua

Fine della Seconda Parte del Catechismo, e del Primo Tomo.

MAG 2007088